





## in the state of

### ANNALI D'ITALIA

DAL PRINCIPIO DELL'ER'A VOLGARE

SINO ALL'ANNO 1749. COMPILATI

DA LODOVICO ANTONIO
MURATORI

Bibliotecario del SERENISSIMO

DUCADIMODENA.

TOMO SESTO

Dall'Anno 2001. dell' Era Volgare fino all' Anno 1170.





# IN NAPOLI,

A SPESS DI GIUSEPPE PONZELLI
PRESSO GIUSEPPE RAIMONDI,
CON LICENZA DE SUPERIORI:

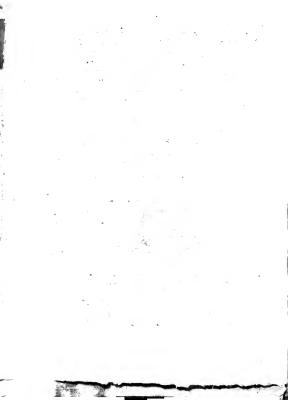



## ANNALI D'ITALIA

Dal principio dell' ERA Volgare fino all' Anno 1749.

THE MENTENNENNENNE

Anno di Cristo ML Indizione XIV.

DI SILVESTRO II. PAPA 3.

DI OTTONE III. Re 10. IMPERADORE 16.



I AM giunti al principio del fecolo undecimo, fecolo, Esa Volg che produffe una mutazione infigne di governo e di costumi : e soprattutto ci fara vedere in rotta il Sacerdozio coll' Imperio , cioè un' iliade di gravi fcandali e fooncerri non meno in Italia, che in Germania . Ma ritornando al filo della Storia , noi fappiamo da S. Pier Damiano (a), che Ossone III. Augusto, (a

perchè fi fentiva mordere la cofcienza d'aver fotto la fede del giuramento ingannato e fatto decollare Crescenzio Console Romano nell'anno 998, e ne volea far penitenza, dopo aver confessato il suo sallo a cap. 25. S. Romoaldo Abbate, per configlio di lui, nudis pedibus de Romana Urbe progrediens, sic usque in Garganum Montem ad santti Michaelis perrenis Ecclesiam. Leone Ostiense (b) mette questo pellegrinaggio dell'Imperadore sotto l'anno precedente 1000. con aggiugnere, che passan- m com do per Benevento fece istanza a que' cittadini d' avere il Corpo di S. Bartolomeo Apostolo da riporre nella Chiesa di Santo Adalberto,

Es. vols eh' egli facea fabbricare nell' Ifola del Tevere in Roma, e sommamente desiderava di arricchir di fante Reliquie. Gli accorti Beneventani giacchè non ardivano di opporfi alla dimanda autorevole dell' Imperadore, in vece del Corpo dell' Apostolo, gli mostrarono e diedero il Corpo di S. Paolino Vescovo di Nola: con cui egli tutto contento, ma ingannato se n' andò. Perciò il Cardinale Orsino, poscia Benedetto XIII. Papa, a i di nostri vigorosamente fostenne il possesso de' Beneventani contra le pretentioni de Romani, giacchè si attribuisce l'una e l'altra Città il Corpo di quell' Apostolo. E ben prevale l'autorità dell' Ostienfe agli autori del fecolo fuffeguente, che diverfamente ne foriffero. Seguita poi a dire Leone Oftiense, che scoperto l'inganno, s'adirò sorte l'Imperadore contra de Beneventani, e perciò sequenti tempore perrexit iterum super Beneventum, O obsedit eam undique per dies multos. Sed nibil adversus cam pravalens, Romam reversus eft. Unde vix ad sua reversi disponens , moreuus est . La morte di Ottone III. cadde nel Gennaio dell'anno seguente. Parrebbe perciò, che in quest'anno se-(n) Romand guiffe l'affedio di Benevento. In fasti Romoaldo Salernitano (a) ferive,

6)Remort guiffe l'affectio di Benèvento. In fatti Romoaldo Salernitano (a) ferioure de Salernitano (a) ferioure de Salernitano (a) ferioure de Salernitano (a) ferioure de Common de Salernitano (a) ferioure de Common de Comm

voli . Tangmaro Prete , Scrittore contemporaneo nella vita di S. Ber0) Tang-wards Vefcovo d' Ildefeim (b) , racconta , che quel fanto Prelaro a capras B. B. gione d'una controveria inforta fra lui e Willigifo Arcivefcovo di Mamoni T. I. gonza, a rativo à Roma nel di 4. di Gennaio dell'anno prefente ; de
songe. clopde le fue querele al priffimo Papa Sitveffro, all'Imperadoro Otrone,
cond. Lia, di cui era fiato maeliro , e ad derrigo Duca di Bruierra , che fi trovamini. va all'ora alla Corse d'effo Imperadore. Fu raumao un Concilio, de-

va ainor ain Guera de lai, se facellite in Germania Fedirigo Cardinale della fanta Romana Chiefa, Saflone di nazione, per terminar quella Divaca on un altro Goncilio. In que giorni, fegutica a dire Tangmaro, avea l'Imperadore Ottone intraprefo l'affedio di Tivoli con tutte le macchine di guerra, e facea gran guerra a quella Città. S. Pier Damiano frire, che l'origine d'effa venne dall'avere quel popolo uccilo Mazzonio, Duca o fa Capitano d'effo Augulio Ottone III. e dall'aver anche obbligato lo fteffo Imperadore a feappare dalla Città. Ma Tangmaro affai da conoferer, che la lite era niforta fra i Romani, e quei di Tivoli; e periocchè Ottone inclinava in favor de' Romani, quei di Tivoli; e periocche Ottone inclinava in favor de' Romani, ra l'inburtini fi ribellarono, e fiu necellitato l'Imperadore a prordere l'armi contra di loro, ma con trovare quell'offo più duro di quel, che

si penfava. Se vogliam credere al medesimo S. Pier Damiano (a), si ena vote. trattava di metter a fil di fpada tutti gli abitanti di quella Città; ma (a) Permi buon per loro, che capitò in quelle parti S. Romoaldo Abbate, per Demieni in rinunziare la Badia di Classe. S'interpose egli, trattò d'accordo, e sece muddi, che l'adirato Augusto si contentò, che quel popolo atterrasse una parte delle mura, gli desse degli ostaggi, e in mano l'uccisore del suo ufiziale. Così fu, e il Santo ottenne anche dalla madre dell'uccifo la vita dell'occifore. Come sieno sicuri i racconti di S. Pier Damiano. che nè pur' era nato in que' tempi, si raccoglierà dal confrontarli colla narrativa di Tangmaro Prete, il quale con 5. Bervardo fi trovò prefente a questo fatto. Nulla scrive egli di S. Romoaldo, ma bensì che trovando l'Imperadore gran refistenza negli assediati, e desiderando di uscir di questo impegno senza disonore : Papa Silvestro, e il Vescovo Bervardo, mossi da ecclesiastico zelo, feceto istanza d'entrare in Tivoli . Vi furono con giubilo accolti , e disposero quel popole a risortomettersi Imperatoris disioni , con rendersi a discrezione . Il di seguente uscirono cuneti primarii Crues nudi, femoralibus tantum telli, dentra gladios , leva scopas (flagelli) ad Palatium pratendentes; Imperiali jure se subactm; nil pacisci, nec ipsam quidem vitam; quos dignos judicaveris, ense seriar, vel pro misericordia ad palum scopis examinari saciat; si muros Urbis ad solum complanari votis ejus supperas, promtos libensi animo cuncla exsequi , nec jussis ejus Majestatis , dum vivant , contradi-Huros. L'Imperadore alle preghiere del Papa e del Vescovo, loro perdond , e resto conchiuso di non distruggere quella Città . Notinsi quelle parole de' Tivolesi : Imperiali jure se subactos. In tali casi andavano i nobili a chiedere perdono col metterfi la spada al collo, per dichiararsi degni del taglio della testa. Gl'ignobili portavano la corda al collo , per protestarfi degni d'essere impiccati .

Torniamo ora s. Pier Damiano , il quale ci fa fapere, che Ottone III. venne a Ravema nell'amo prefette, e di vi artée a far penitettua de fuoi falli nel Monifetro di Claffe. Ecco le fue parole (d): (b) toto Per rostem cittu Duadrage/mam in Collegia Monaflerio heas Apallina. 1973: vit, paucis fibi adherentibus, mansfis. Uli izimine D'falmodies, prant valeba, intensas, cilicios ad camem industra, averas despere propura segendars. Lette ettem fulgentibus palliti firste, ipfe in fluora de popyris confelts senera delicasi corporis membra sericha. Prumisfi isaga Romanddo, quad Imperium relimquatu Monachicum fulgioperes habrimo Cr. Che Ottone III. foffe in Ravenna nel di so. di Aprile, fa può anche intendere da um fuo etiploma confermatorio de i privilegi del Monistero della Monache della Pottera del Pavia, a petizione di Pristra Velcovo di Como ed Arciancelliere, ed Orsane Conte del Palazzo, nipote d'esto Velcovo. Fu dato quel (c) designiforma (C) XII. Kelonda Mai, demo Dominica Incaraticini Millefiema Pri. India, D. diploma (c) Alla Media Mai, demo Dominica Incaraticini Millefiema Pri. India, D. dipona (c) Alla Millefiema Pri. India, D.

Exa Volt. mo . Indictione XIIII. Anno Tercii Ottonis Regnantis XVII. Imperil Anno 1001. V. Asum Ravenna. Pendeva tuttavia da esso diploma il sigillo di piombo coll'immagine e nome dell'Imperadore. Ma o io non offervai bene, se in vece di Regnantis XVII. fosse ivi scritto XVIII. o pure se veramente flava scritto XVII. perchè ciò essendo, converrebbe ammettere due Epoche diverse del Regno. Altri fimili esempli nondimeno abbiam veduto di fopra. Ho io parimente prodotta una lettera fcritta (a) thiden (a) da Papa Silvestro II. al suddetto Imperadore, in cui raccomanda alla D.f.n. 70 cura di Guido Vescovo di Pavia l'antichissimo Monistero delle Monache del Senatore. Vidi pendente la Bolla Pontifizia di piombo; e pure v' ha la seguente data : Allum boc Anno Dominica Incarnationis Millefimo Primo , Indictione Tertiadecima , Anno vero Pontificatus Silveftri universalis Papa Quarto. Ma in quest' anno correa i' Indizione XIV. e l' Anno Quarro di Papa Silvestro II. cominciava solamente a correre nell' anno feguente. Che anche verso il fine di Novembre tuttavia esso Imperadore foggiornaffe in Ravenna, fi raccoglie da un altro diploma, (b) Ibidem spedito in favore del Monistero delle Monache di S. Felice di Pavia (b), Digm. 66. dato X. Kalendas Decembris, Anno Dominica Incarnationis Millesimo Primo , Indictione XV. Anno Tercii Ottonis Regnantis XVII. Imperii VI. Actum Ravenna . Si offervi ancor qui l' Anno XVII. del Regno , e non già il XVIII. come dovrebbe effere secondo l'Epoca ordinaria di questo Imperadore. Ma quivi è cosa strana, che sottoscriva Heriberous Cancellarius vice Willigifi Archiepiscopi , quando Pierro Vescovo di Como era tuttavia Arcicancelliere . Apparteneva in questi tempi la nobil Terra di Carpi, oggidi Città, al Contato di Reggio; e quivi (c) Ibidem (e) Anno Imperii Tercii Domni Ostoni, Deo propisio, Sento, Pridie Ka-Differ. 8. lendas Octubris , Indictione Quintadecima , cioè nell'anno prefente, Tedaldo Marchefe e Conte del Contado di Reggio, avolo della gran Conteffa Matilda, tenne un Placito, in cui fi trovò in perfona Berta Badessa del Monistero di Santa Ginlia di Brescia, e vinse una lite di terreni . A qual Marca presedesse Tedaldo , io nol so dire . Circa questi tempe Leone Arcivescovo di Ravenna, caduto in mala fanità, rinunziò la sua Chiesa, ed in luogo suo entrò il sopra mentovato Federige Cardinale della Santa Romana Chiefa. Non so io concertare con quanto abbiam veduto di fopra intorno alla permanenza di Ottone III. Augusto in Ravenna per tutta la Quaresima, il dirsi dal Cronografo Sas-(d) Chrome sone (d) , ch' egli Romam proficiscens sacrosanctum Dominica Resurprophie In sections Festum debita ibi veneratione celebrare instituit. Credo io più

(Come gibto in Kaverna per totta la, Quardima, il curi dai Criotograto Saichiales, fone (d), c'h' egli Romam proficifon introfachim Dominica Refirnotation vetliant Feffum debita ibi vancatione celebrare infittuit. Credo io file
Latiniana, rollo, che in vece della Pasiqua egli vollefie dire il Natale del Signore,
le Jaron. Nè fi dee tralafciare, che quefto Imperadore da Ravenna fece una
dant fini (kappana a Pavia verfo il fine di Ginguno, ciò todinado da un fitto di
data mani ploma, dato in favore di Pietra Vestevo di Novara (γ) X. Kuendat.

Liu.

Talis , Anna Dominica Incarnationis Millefina Primo Indictione XIV 244 Vote Anno Terrii Ossonis Regni XVII. Imperii V. Dec effere VI. Tornato ANNO 1001. poscia a Ravenna, sentendo sul fine dell'anno, che v'erano de torbidi in Roma , s' inviò a quella volta . Trovò più di quel che s' immaginava . Abbiamo da Ditmaro (a), che fra gli altri potenti Ro- [a] Ditmar. mani Gregorio , personaggio assai caro al medesimo Augusto gli ten-Che. L.4. deva delle infidie per prenderlo. Un giorno in fatti divampò una follevazion de' Romani contra di lui, per la quale fu astretto a suggirsene per una porra fuori di Roma, con lasciar molti de suoi nella Città rinchinfi. Il Gronografo Saffone (b) ferive, che quanti ne furo- ib' Chemeno trovati, tutti restarono trucidati. Ma Ditmaro narra, che i Ro- grapo. Sano. mani ravveduti del loro fallo, li lasciarono in libertà, ed inviarono meffi all' Imperadore, chiedendo perdono e pace. Ottone nulla fidandosi delle lor belle parole, attele a raunar quante foldatesche pote, e tutti i fuoi vaffalli ; e chi dice , ch' egli elercitò varie oftilità contra de' Romani , e chi , che folamente si preparò a vendicarsi del ricevuto affronto . Fra quelli , che spezialmente affisterono in questo brutto frangente all'Imperadore per metters in salvo , si contò Ugo Duca e Marchefe di Tofcana; ma egli stette poco a terminare i suoi giorni. Se vogliam badare a S. Pier Damiano (e), Scrittore, che cre- [el Petras dulo più degli altri imbottì l'opere fue di visioni, sogni, e miracoli, 7, Es 12. frani, racconta, che un Vescovo, di cui avea dimenticato il nome, sen Opervide in un tizzone di fuoco scritte queste parole : Hugo Marchio quin-feul. 57. quaginta Annis vinie: indizio della vicina fua morte. Ma fe è vero, come avvertii di fopra all'anno 961. che già Ugo fosse Marchese di Tofcana in quell' anno, non fi potrà già credere, ch' egli mancasse di vita in età folo d'anni cinquanta. Seguita a dire S. Pier Damiano, che l'Imperadore Ottone, udi-

Segunt a dite S. Ner Damino, che i Imperadore. Ottone, udita la morte del Marchele Ugo, o perobè poco hidate di luly o perobè non pli piacelle la troppa di lui potenza, proruppe in quelle parobè non gli piacelle la troppa di lui potenza, proruppe in quelle parobe del Salmo (d): Lequeut cantrisius 61, 67 ma libraria fumma. Ma cipi del paulo polt, edem folices Amo, Criple deficiale piarole indicare, che la morte d'Ugo accadelle ful principio di Gennaio dell'amon feguente, perchè de la na non molto in quello fiello mefe diede fine al lui vivere anche lo Reflo Imperadore. Ma Don Placible Puccinelli, che con iffule. Romanesto compilò la vitta di quello (cocollere e potente Principe; q e il faggio Collomo della Rena (d); precelebre e potente Principe; q e il faggio Collomo della Rena (d); prerefenere; giorno, in cui i Monaci Benedettini della Badia di Firenze Debit di
celebrano il di lui Anniverfario. Che il luogo, dove, egli finì liau vivione.

Cer-

sarve. Certo è poi per attesta del sudetto S. Pier Damiano, che questa mentionice, figliundo d'Uberto, e nipote d'Ugo Re d'Italia, efrimuis aeramque Manachiam (egli avrà scritto Marchiam) O quam Tyrskemon vicilices, O quam marc Advissiamo albiri. Cocè si Duca non men no della Tolcana, che di Spoleti. Sed quam perpenderer, quis propore improbitatem injule vivenentium firenue regre sun suque un myfilit, altrance remanistannia arbierio essis l'imperatori Marchiam Camerius cano Spoletana Diseara, juri svere peopler Tyficam referenviri. Se non di dioterrano altre memorie, non è facile il conociere in qual tempo succedeffe que fla rimunzia del Ducato di Spoleti, e della Marca di Camerino; ani zi può anche nassere dubbio interno alla medisma. Abbiam vodato all'anno 955; un Ugo Duca di Spoleti e Marches di Camerino. Aggiungo ora, crederit da me lo stefo, che Ugo Marchese di Tolcana. Perciocché fra le epistole di Gerberro, una le ne legge feritta a lui, su'orante para deviente Papa, con questo tutolo (a): Reversialismo Espa Gerberrica.

Epin. 198 no Osse grasia Dei Impressor Agsoffus, dove diee, che trovando nociva me, hen l'aria di Italia alla iua fanità, voud mutare pacfe; ma che in aiuto DucChion d' effo Papa egli lafcia primorea Italia, e massimmente Hugenson Tufcum entre prescritor prescritori e del Continento, qui judi liei fum questimin de Camisani, qui judi liei fum questimin de Camisani, qui judi liei fum questimin de amore montulimus, moltranque Legarum eis ad praferu prafetimus, su Populi Redivorem baheant, d'e obti qui opera debita fervisia erbitonen. Circa questi tempi si conofec feritra questia lettera; c'e dalla medestima impariamo, che Ugo Marchefe di Tofana comandava anche a Spoleti e a Camerino. Dove è dunque la cessione di que Principati a noi narrata da S. Piet Damiano? Amzi il Marchefe Ugo, in vece di rinunziare in questi tempi ciò, che egli godeva, cercava ancora di goderne di più s'econdo il costeme ordinario de i gran Signori, che mai non

di più fecondo il coflume ordinario de i gran Signori, che mai non fi faziano d'accrefere i loro Stati. Di qui appunto abbiamo, ch' egli acquifib otto Conradi, non godut prima. E un Contado allora per lo più fignificava una Città col fuo diffretto. Non lacio dopo di se il Marchefe (190 scluen figliolo) mafchio, e rella tuttavià involto nelle tenebre, chi foffe l'erede degl'immenfi fuoi allodiali. Gran folpetto ho io, che per qualche fia figliuola, o fortala, o zia, paffata ne Marchefi Progenitori della cafa d'Efie, a loro deveniffe, Rovigo, Efie, a Badia della Vangadizza con altri Stati, futuati fin Padova e Ferrara; perciocche gli Eftenfi, prima potenti nella Lunigiana e Tofcana; di cominciano da qui innaria a trovat Signori anche di quefti altri accominato da qui innaria a trovat Signori anche di quefti altri describi della contra con contra con contra con contra con contra con con contra contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra contra con contra con contra con contra contra con contra con contra contra contra contra con contra con contra con contra contra contra con contra con

lora, non men che oggitì vigorofo il costume di rinovar ne i nipoti i nomi degli avoli, o parenti sì paterni che materni. Andando innanzi vedremo, chi succedesse al Marchese Ugo nel Ducato della Tosca-

9

na, e in quello ancora di Spoleti e di Camerino. Tornando ora ad Ottone III. Augusto, uscito ch'egli fu di Ro- AMNO 1005ma, e raccolti che ebbe tutti i fuoi vaffalli, e foldati, mostrava ben grande ilarità nel volto; ma riflettendo a vari trascorsi della sua giovanile età, internamente nondimeno stava malinconico, ed attendeva a farne penitenza (a) colle lagrime, orazioni, e limofine. Secondo gli (a) Annali-Annali d'Ildefeim (b), egli folennizzò la Festa del santo Natale in fla Sexo. Todi in compagnia di Papa Silvestro . Poscia Salernum Oppidum adiis , Ch. 1.4. fta scritto ne suddetti Annali; ma con errore, dovendo dire Paternum (b) Annali; Oppidum. Quel che è più strano, e lo racconta Ditmaro, in questi immedefimi tempi, fenza che ne fappiam la cagione, in Germania molti Duchi e Conti, con participazione ancora de i Vescovi, macchinavano delle novità contra dello stesso Ottone III, e ricorsero per questo ad Arrigo Duca di Baviera. Ma perchè il ritrovarono ricordevole degli avvertimenti lafciati a lui dal Duca Arrigo fuo padre di offervare religiofamente la fedeltà dovuta al Sovrano, non andò più innanzi la loro mena. Scrivono alcuni, che effo Duca Arrigo si trovava coll' Imperadore, allorchè questi su sorzato a scappare di Roma. Ciò, ch' io rapporterò all' anno seguente, ci darà abbastanza a conoscere, che Arrigo dimorava ful fine di quest' anno in Germania . Ma s'io ho da consessare il vero, temo sorte, che Ditmaro, e i suoi copiatori non sieno statis assai informati di questi sconcerti . Tangmaro Prete (c) , (c) Tangche come diffi, ci diede la vita di S. Bervardo, e su non solo Scrit- Wind S. Bervardo tore contemporaneo, ma testimonio di vista di tali avvenimenti, lasciò wadi. scritto, che terminato l'assedio di Tivoli ( assedio succeduto ne' primi mesi dell'anno presente ) col perdono dato a que cittadini , il popolo Romano, il quale volca pur disfatta quella Città, ed atterrato quel popolo per una gara, che vedremo continuata anche di poi, la prele contra dell' Imperadore, ferrò le porte di Roma, negò ad esso Augusto, non che a i suoi l'entrarvi, ed arrivò anche ad uccidere alcuni de' fedeli del medefimo Imperadore . Si venne perciò all'armi , ma Dio volle, che i Romani si ravvidero, implorarono ed ottennero la pace, eglino stessi levarono la vita a due capi della sedizione, e tutto resto quieto. Pacem petunt, sacramenta innovant, sidem se Imperatori perpetuo servaturos promittunt . Sul principio dell' anno tutto questo accadde . Tornò in Germania S. Bervardo , e perchè con tutto l'appoggio del Papa e dell' Imperadore non potè ottener giustizia dall' Arcivescovo Willigiso, rispedi verso il fine dell'anno il suddetto Tangmaro in Italia. Questi Imperatorem in Spoletanis partibus reperit; vi arrivò anche il Papa, ed amendue Tuderzina Natalem Domini celebrarunt. In efla Città fu poi tenuto nel di feguente un Concilio di molti Vescovi d'Italia, e di tre Tedeschi, nel quale Tangmaro espose le doglianze Tom, VI.

Raa Vals del suo Vescovo, e ne riportò buon provvedimento. Licenziato di poi con affai regali fi partì alla volta della Germania nel dì 11. di Gennaio, con aggiugnere, che l'Imperadore poco appreffo, cioè X. Kalendas Februarii per una febbre già incominciata terminò i fuoi giorni. Però non so vedere, come regga quella guerra contra de' Romani, e quella vendetta, che ci vien raccontata da Ditmaro. Tutto era in pace, ed anche Papa Silvestro in buona armonia co' Romani pacificamente celebrò quel Concilio in Todi . Ma prima di terminare gli avvenimenti di quest' anno, dee farsi menzione d'uno, che altronde non s'ha, fe non da due Storici Milanesi del secolo, di cui parliamo, cioè da Arnolfo (a), e da Landolfo seniore (b). Stando fermo Ottone III. di

volere per moglie una Principessa dell' Imperial Corte di Grecia, giac-1.6.1.6.13 chè indarno l'avea chiefta con una precedente Ambasceria , spedi co-

h, per quanto si può conghietturare, nell'anno presente, Arnolfo II. fai frite 18, per quanto il pas congressi la con fuperbiffimo accompagnamento, ricevette infigni onori da Bafilio e Costantino Augusti, ed ottenne quanto dimandò. Ma inutile riuscì il suo viaggio e trattato; perchè tornato in Italia trovò Ottone III, chiamato da Dio all'altra vita. Il fuddetto Landolfo feniore, Scrittore talvolta Parabolano, lasciò scritto, che oltre a molti altri regali riportati da quella Corte, esso Arnolso Serpentem aneum, quem Moyses in deserto divino imperio exaltaverat, Imperatori requifivit, O babere meruit; O veniens in Ecclefia Santti Ambrosii ipsum exaltavit. Mirasi tuttavia nella Basilica Ambrosiana di Milano un ferpente di bronzo fopra una colonna di marmo, creduto il medelimo, di cui parla Landolfo; e sopra di questa infigne Reliquia è mirabile il vedere, quanto abbiano scritto vari Scrittori Milanesi, senza accorgersi, che questa è una delle grossolane semplicità de' secoli bar-(c) Anis, barici. Sembra a me d'aver prodotta altrove (e) la vera origine di questo serpente di bronzo, conservato in essa Basilica; e però altro non ne foggiungo . . .

Jett. 59.

Anno di CRISTO MII. Indizione xv. di SILVESTRO II. Papa 4. di ARDOINO Re d'Italia I.

IMORAVA l'Augusto Occone III. nella Terra di Paterno con poca fanità, intento agli esercizi di penitenza. Questa Terra di Pa-(d) Cosimo terno Cosimo della Rena (d) la crede situata nel Contado di Perugia, San de distante una giornata da Todi . Leone Oftiense (e) chiaramente scrive, Duchi. che Ottone si ritirò apud Oppidum, quod nuncupatur Paternum, non lon-(e) Leo O. 25 a Civitate, que dicitur Castellana. Nelle Tavole del Magini tutta-Fra Chr. ge a Civitate, que dicitur Castellana . Nelle Tavole del Magini tutta-46. 2.614 via fi offerva Paterno del Contado di Città Castellana; e però non oc-

corre fenza testimonianza degli antichi cercare altro fito che questo . Esa vole Stando in effa Terra Ottone, che s'intitola Servus Apoflolorum, diede Auno 1001un diploma (a) in favore della Badia di Firenze VI. Idus Januarii, An-nelli Crono Dominica Incarnationis MII. Indictione XV. Anno Terrii Orbonis Re. nic. della gni XVIII. Imperii VI. Datum in Paterno . Si offervi ancor quì l'anno remina. del Regno XVIII. che secondo l' Epoca ordinaria dovrebbe essere il XIX. e però indica un' Epoca diversa dall' altra. Forse è presa dall'anno 884, dappoiche colla cessione del Duca Arrigo egli su ristabilito sul trono. Poscia nel di 11. del medesimo mese ne spedi un altro in confermazione de' beni del Monistero di Santa Maria di Prataglia [b], III. Idus Januarii , Anno Dominica Incarnationis MII, Indictione XV. Anno autem Domni Octonis inclisissimi Tertii Imperatoris , Regnantis quidem XVII. Imperantis VI. Altum in Paterno. Ma da li a pochi di la morte rapi questo giovane Imperadore, della cui nobiliffima indole, maravigliose doti d'animo e sapere, non si saziano di parlare gli Storici antichi della Germania. La morte fua negli Annali d'Ildefeim [e], e da [c] Annal. Ermanno Contratto [d], vien registrata nel dì 23. di Gennaio del im presente anno. Ditmaro, che la mette nel di 24. forse volle intende- [d] Hrre della fepoltura. Se ad alcuni Scrittori Tedeschi s' ha da credere, Ot-Controllat tone III. fu portato all' altra vita da una sebbre petecchiale. Ma Leo in Chr. ne Oftiense, Landolfo seniore, Roberto Tuiziense, Radolfo Glabro, ed altri, tutti concordemente afferiscono, che mancò di vita per veleno datogli da Stefania, già moglie di quel Crescenzio, ch' egli avea fatto decapitare, benchè fieno discordi nella maniera, ed abbiano infrafcato di molte dicerie popolari questo avvenimento. L' incauto Principe s' avea presa per concubina questa donna , laonde fu a lei facile il far vendetta dell'uccijo marito. Che Ottone l'avesse presa per moglie, come hanno afferiro alcuni, e poi la ripudiasse, son favole a mio credere nate nell'immaginazione della buona gente. Fors' anche è una favola quel concubinato, che non s'accorda colla penitenza, a cui egli attendeva in questi tempi . Fu incredibile il dolore e pianto di tutti i fuoi per l'immatura morte di questo da loro amatissimo Principe . La tennero essi celata, finche si raunassero le soldatesche sparse per le Castella; e poi si milero in viaggio per riportarne il corpo ad Aquisgrana, dove egli desiderò d'essere seppellito. Ditmaro [e], c l' Annalista [f], se Dismar e il Cronografo Saffone [g], fcrivono, che divulgata la morte di Ot- (1) desar tone III. e che veniva trasportato in Germania il cadavero suo, i Ro-Ro Saxo. mani ( fe pure non voglion dire gl' Italiani ) barbaramente fi fcatena- graph. Sant rono contro la picciola Armata de Tedeschi, ed ora in aguati, ora a aped Lest campagna aperta l'affalirono, con effere spezialmente succedute tre bat-"". taglie, nelle quali ebbero la peggio i Romani . In fomma per fette giorni continui bisognò marciar quasi sempre combattendo; ne si tro-

Fac Volg. Varono mai figuri, finche ad Bernam perveniunt Civitatem. Ma in vece di Berna si ha a mio credere da scrivere Beronam , cioè Verona , in cui era Marchese Octone Duca di Carintia. In satti nella vita di San-

(a) Add to Arrigo Imperadore (a) fi legge: Cum maxima difficultate & pericuboldus m lis pluribus per Veronam , per Bavariam , cadaver ipsius reportabant . Furici Imper, rono poi accolti ad una Corte del Velcovo d'Augusta da Arrigo III.

Duca di Baviera, il quale cominciò di buon' ora a fare i fuoi negoziati, per esfere eletto Re, giacchè il defunto Augusto non avea lasciato dopo di se prole alcuna maschile. Era esso Arrigo, figlinolo di Arrigo Duca, e nipote d'un altro Arrigo Duca, già da noi veduto fratello di Ottone il Grande Augusto; e per conseguente se era mancata la linea d'esso Ottone, durava nondimeno in lui l'altra, in guisa, ch'egli pretendeva come per diritto ereditario la corona . Però per forza occupò lo scettro, la corona, il pomo, e gli altri ornamenti Imperiali. E perchè il fanto Arcivescovo di Colonia Eriberto avea mandata innanzi la lancia, il fece arreftare, nè il rilafciò fenza ficurtà, che gliel avrebbe inviata. Fu poi data sepoltura al corpo del desunto Imperado-

re in Aquifgrana.

In questo mentre, cioè appena intesa la morte di Ottone III. Augusto senza successione, i Principi, Vescovi, ed altri Primati d'Italia furono in gran moto. A i più pareva, che fosse risorta la lor libertà per poter eleggere quel Re, che sosse loro più in grado; e tanto per amore della propria nazione , quanto perchè non erano molto foddisfatti del governo de' Monarchi Tedeschi , s'accordarono assaissimi d'essi nella Dieta tenuta in Pavia di eleggere un Re Italiano. Ardoino Marchese d'Ivrea, Principe per accortezza e per ardire, ma non già per le virtù criftiane, superiore a molti, quegli su, che guadagno i voti degli altri, e si sece eleggere e coronare Re nella Basilica di S. Michele di Pavia. Episcopicida il chiama Ditmaro, e ne abbiam veduta la ragione di fopra all'anno 999. Favole io reputo quelle, che (b) Coffi racconta Valeriano Castiglione (b), spacciando, che in una Dieta di

Annuario Lodi leguiffe l'elezion di Ardoino. Arnolfo Milanele chiaramente scrimi al Reguo ve : Papia eligitur . Nella Cronichetta de i Re d'Italia (c) . da me e ludie est data alla luce, si legge, che dopo la morte di Ottone III. fuir sunc Trimer. (c) dendes Regnum sine Rege XXIV. dies. Die qui suit Dominico, & suit XV. Men-Latin. T. L. fis Februarii in Civitate Papia inter Basilicam Sancti Michaelis suit coronatus Ardoinus Ren . Cadde appunto il di XV. di Febbraio dell'anno presente in Domenica; e di qui ancora s'apprende, contando i di 24.

del Regno vacante, che Ottone finì di vivere nel dì 23, di Gennaio. Ardoino chiamato da Ditmaro Hardwigus, & Hardwigus, e da Arnol-(d) Arralf. So Storico Milanese di questo secolo (d) nobilis Ipporegia Marchio, era Hifter. Mr. figliuolo di Dodone, o fia Doddone, come fi ha da un fuo diploma .

dato (a) Anno Dominica Incarnationis MXI. Tertio Kalendas Aprilis , En. Vote Indictione IX. Actum Bobii in Episcopali Palatio . Questo contiene una (a) Guichedonazione fatta a S. Siro di Pavia pro anima Patris nostri Doddonis, O mm Biblio pro anima Patras nostri Domni Adalberti , rogante Domno Wilelmo Mar- Contar. chione cariffimo Consobrino germano nostro. Ne da egli il titolo di Mar-14 10. chese al padre, nè allo zio. Da altri il padre d'Ardoino sembra appellato Oddone, cioè Ottone; ed avendo Ardoino avuto un figliuolo nomato Ottone [b], pare, che non sia senza fondamento un tal nome . (b) 16.42. Per quanto ancora ho offervato nelle Antichità Estensi (c), non è in- (c) derichiverifimile, che Odelrico Magnifredo, o fia Manfredi, Marchefe celebre in di Sufa , e fratello di Alrico Vescovo d' Asti , fosse suo zio paterno . P.l. 6.13. Comunque sia, Ardoino diede principio al fuo governo col confermare i Privilegi di varie Chiese. Uno de suoi diplomi pel Monistero di S. Salvatore di Pavia si vede spedito (d) X. Kalendas Marrii , Anno Do-[d] Ballas. minica Incarnationis MII. Anno Domni Arduini Regis I. Actum in Pa-Cofincaf. piensi Palatio. Il Margarino ha dimenticata l'Indizione. Due altri da fina. 71. ti nello stesso giorno per la Chiesa di Como si leggono presso il Padre Tatti (e) colle seguenti note : VIII. Kalendas Aprilis Anno Dominica (e) Tati Incarnationis Millesimo Secundo, Indictione Quintadecima, Anno vero Do Chiesa di mni Ardoini Regis Regnantis Primo . Actum Castro Montigio . Così .pas-Como T. 1. favano gli affari d' Italia, ed intanto fi disputava in Germania per l'elezione del nuovo Re. I due principali concorrenti, oltre ad Eccbicardo Marchefe di Turingia, erano Erimanno Duca di Alemagna e d' Alfazia, figliuolo di Udone Duca, morto nella fconfitta data da i Saraceni in Calabria ad Ottone II. e il fopra mentovato Arrigo III. Duca di Baviera . Prevalle in fine, ma dopo molti movimenti d'armi, co'fuoi aderenti esfo Duca Arrigo, il quale in Magonza per attestato di Ditmaro [f] VII. Idus Junii in Regem eligitur, acelamatur, O a Willi-(f) Dima gifo Prefule benedicisur & coronasur. Adelboldo (g) scrive, Octavo Idus (g) Aselbal. Junii . Cioè farà stato eletto nel di 25. di Maggio , e coronato nel dia in Vita di 26. E n' era ben degno: tante virtù d'animo concorrevano in lui; 5. Henrei. e massimamente la Religione e pietà, per cui si meritò poscia il titolo di Santo. Claudus, cioè Zoppo, fra gli Arrighi vien appellato da alcuni, perche zoppicava di un piede. Avea per moglie Cunegonda, figliuola di Sigefredo Conte di Lucemburgo, che con lui gareggiava nel posfesso ed esercizio delle più rare virtù , e per cagion d'esse arrivò anch' ella ad offere registrata nel catalogo de' celesti cittadini (b) . Rice-(h) 4 vette anch' essa di poi la corona regale nel giorno di San Lorenzo in Filidos San Paderbona. Sotto il presente anno Lupo Protospata (i) racconta, che (i) Lupus obsedie Saphi Cayeus (cioè il Generale de Saraceni, o fia de Mori Af Pintylan fricani , padroni della Sicilia ) Barum a die II. Maii usque ad sanctum Lucam Menfe Octobris . Tunc liberata est per Petrum Ducem Veneticorum.

Esa Vols. Questo fatto glorioso di Pietro Orfeolo II. Doge di Venezia non fu igno-(a, Dandal, to all' accuratissimo Cronista di Venezia Andrea Dandolo (a), di cui fono le leguenti parole: Iste Dun etiam contra Saracenos, qui Barensens Ber. Italic Urbem Apulia objeffam desinebant, cum navali stolo perrexit, O' Urbem intravit, O victualibus muniit. Et cum Gregorio Catapano Imperiali en

Urbe exiens, de Saracenis victoriam babuit, O liberata Urbe ab obsidione Venetias redist. Il Sigonio differ) questa impresa fino all'anno 1005. Non fu l'affunzione del Re Arrigo al trono Germanico senza con-

trasti, e massimamente dalla parte del suddetto Erimanno Duca d'Alemagna . o vogliam dire di Suevia . Tuttavia giacche chiunque de Baroni a tutta prima non aveva acconfentito alla di lui elezione, di mano in mano veniva a rendergli ubbidienza : Erimanno anch' egli preso miglior configlio, ful principio d'Ottobre di quest'anno, e non già nel seguente, come hanno gli Annali d'Ildesheim, andò a gittarsegli a' piedi , e a giurargli fedeltà . Di questi prosperosi successi del Re Arrigo informato il Re Ardoino già andava prevedendo, che non tarderebbe (b) Dinner molto il Re Germanico a portar la guerra in Italia (b); ma in que-

Chr. lib. 5. sho mentre si sabbricava egli la sua rovina col trattar aspramente que medefimi Principi d'Italia, che l'aveano messo sul trono. Fra gli altri , perchè il Vescovo di Brescia gli disse alcune spiacevoli parole , il prese pel ciutso, e il cacciò viruperosamente in terra, come se sosse flato un bifolco. Questa sua sfrenata collera su cagione, che molti de' Principi Italiani , pentiti d'averlo innalzato , segretamente spedirono o [c] Adelbal mess, o lettere ad invitare in Italia il buon Re Arrigo (c). Era, co-

die in Vua me ho detto di fopra , in questi tempi Duca di Carintia e Marcheie della Marca di Verona, o fia di Trivigi, Ottone, quel medefimo, che vedemmo padre di Gregorio V. Papa, il cui padre fu Corrado Duca di Franconia, la madre Liutgarda figliuola di Ottone I. Augusto . Il discender' egli dal sangue d'esso Imperadore, congiunto col credito di una rara probità e saviezza, parvero tali prerogative allo stesso Arrigo, non per anche Re, che gli mandò ad offerire il Regno. Ma egli con umiltà si fottrasse a questo enore e peso, e per quanto potè, cooperò di poi all' esaltazione d'Arrigo. Dalla Germania, ove era ito esso Ottone, ebbe ordine di tornariene in Italia con un picciolo corpo di Armata. Ardoino, che teneva di buone spie, non solo penetrò la di lui venuta, ma feppe ancora, che calato esso in Italia, erano per unire con lui le forze loro Federigo Arcivescovo di Ravenna, e Teodolfo Mar-

(d) Ame chefe. Così ha il testo di Ditmaro, e quello eziandio dell'Annalista Sattiffa 5 and sone (d); ma senza dubbio in vece di Teodolfo, s' ha quivi da leggere apud Eccar Teodaldo, o sia Tedaldo Marchese, avolo della gloriosa Contessa Ma-[e] Adel tilda. Tieboldus è nominato da Adelboldo (e). Però Ardoino frettolo-

famente con tutte le sue forze accorse alle Chiuse d' Italia, che sin qu'i era- .

erano state guardate dagli uomini del Vescovo di Verona, e per forza tan Vola le prese. S' avanzò anche fino a Trento, credendo, che colà fossero già calati i Tedeschi; ma non avendoli trovati, se ne tornò in fretta alla campagna di Verona. Celebrava egli la Festi del fanto Natale in un Castello, quando giunto il Duca Ottone alla Chiusa dell'Adige, e trovato ferrato quel passo, mando al Re Ardoino pregandolo della licenza di poter passare. Trattenne Ardoino i Messi fino alla mattina seguente, e nella notte raunate le sue truppe, sul far del giorno in ordinanza di battaglia portoffi ad affalire i nemici . Calda fu quell' azione, molto fangue coltò all'una e all'altra parte; ma in fine restarono. fconfirti i Tedeschi, e pochi se ne salvarono coll'aiuto delle gambe . Narra il Sigonio questo fatto sotto l'anno 1003, ma affai chiaramente a raccoglie da Ditmaro, che ciò feguì ful terminare dell' anno prefente. Non errò già egli, come pretende il Padre Pagi (a), in racconta- (a) Pagiar re una tal battaglia e vittoria, effendo cofa indubitata, perche afferita dansel. Bada Ditmaro (b), e da Adelboldo (c) Scrittori di questi rempi . Pari-ron al Ann. mente Arnolfo Storico del presente secolo serive (d), che il Re Arrigo per configlio de' Principi d' Italia segresamente a lui savorevoli, di-Chronic. venit in Italiam fuum cum exercitu Ducem . Cui occurrens viriliter Ardol-lib Salbale nus, facta congressione in campo Fabrica, quamplures stravis, ecteros extradu in Vaa fines Regni fugavit . Curiola cola è il vedere un contralto feguito in di di Aranif. quest' anno fra Conone, o fia Corrado Vescovo di Perugia, e l'Abbatelliste. Medel Monistero di S. Pictro di Peragia (e) , Prasidente Domno Sylvestro dician. I. t. II. Romana Sedis Pontifice in Synodo babita in Palatio Sacrofancto Late- (e) Ugbell. vanensi Anno Quarto ordinationis sua , Mensis Decembrit die Tertia , In-Ital Sar. dictione Prima, cominciata nel Settembre, Pretendeva il Vescovo supe-peg. 918. riorità sopra quel Monistero; pretendeva il Papa, che fosse esente, ed immediatamente fottoposto alla santa Sede in vigore d'un privilegio Pontificio. Rispondeva il Vescovo: Privilegia hac non reprobo; sed sine con-Sensu Antecessoris mei , cuius temporibus illud primum Privilegium factum oft, factum fuiffe dico . Si folum viderem confensum , baberens inde avernum filentium. Gli fu mostrata la lettera del suo predecessore col confenso, anzi con preghiera, che sosse privilegiato quel Monistero; laonde convenne al Vescovo di cedere. Così i Vescovi d'allora consentivano alla diminuzion della loro giurisdizione. E di quì si scorge, che si efigeva questo loro consenso. Ma andando innanzi, su creduto in Roma fuperfluo il chiederlo, e fi privilegiarono tutti quanti i Monisteri; secondochè piaceva a i Romani Pontefici .

Exa Vole ANNO 1001 Anno di CRISTO MIII. Indizione 1. di GIOVANNI XVII. Papa I. di GIOVANNI XVIII. Papa I. di Ardoino Re d'Italia 2.

TRCA il di 11. di Maggio dell'anno presente diede fine alla sua a carriera Silvestro II. Papa, prima chiamato Gerberto. Se si vo-Amali, lesse credere all' Annalista Sassone (a), quella medesima Stefania, già Ann. MI. moglie di Crescenzio Console, decapitato, che attossico Ottone III. Augusto, malamente conciò anche il suddetto Pontesice. Veneficio ejustiem mulieris etiam Papa Romanus gravatus afferitur, ita ut loquendi ufum amiferis . Non si può dir , quante ciarle si spargessero di poi in discredito di esso Silvestro. Cioè su spacciato per negromante, e che per patto segreto del Diavolo egli arrivasse al Pontificato, e poco mancò, che miferamente poi tra le griffe di lui non ispirasse l'anima . Stomacose calunnie fon queste, o inventate, o spacciate da Bennone, Cardinale Scismatico a' tempi di Papa Gregorio VII. nell'infame sua invettiva con-(b) Mes tra della Corte Romana (b) . Sigeberto , Martino Polacco , Tolomeo

da Lucca, ed altri, da questa puzzolente scrittura trassero la favola indegna del merito raro di questo Pontefice. Perciocchè per consentimento degli antichi e migliori Storici, Gerberro, o fia Silvestro II. se si eccettua la fua ambizione, fu uno de' più infigni perfonaggi di questi tempi : tanto era il fuo fapere, non difgiunto dalla pietà , per cui parve a que' secoli ignoranti , ch' egli più che umanamente possedesse l'arti e le scienze. A lui anzi ha grande obbligazione l' Italia, potendosi in certa maniera dire, che dall'aver egli aperta fcuola nel Monistero di Bobbio, cominciò fra noi il riforgimento delle buone lettere; e così in Germania, e in Francia, dove egli coll'esempio suo infervorò allo studio i dormigliofi ingegni . Di lui perciò fi dilettava forte Ottone III. Imperadore, e fopra tutto, perchè egli era affai istruito dell'arti matematiche. Quelle linee e que triangoli , cose allora troppo forestiere , probabilmente gli acquistarono il titolo di mago presso il gosso popolaccio . Opsime , scriveva Ditmaro (c) callebat Astrorum cursus discernere , O' contemporales suos varia Artis notitia superare. In Magdaburg Horologium fecis illud rette conftisuens, considerasa per fistulam quadam Stella, nautarum

duce . Anche prima dell'invenzione del cannocchiale , si servivano gli Astronomi di un tubo per mirar le stelle , ma senza giugnere a saper adoperare e congegnar lenti ed obbiettivi di vetro, che oggidi cotanto ingrandifcono, e rendon vifibili gli oggetti lontani. Il Padre Pez diede (d) Pez alla luce la Geometria d'effo Gerberto (d). Altre sue operette, oltre alle epistole, scritte con assai vivacità, sono rammentate dagli Scrittori

P.H.T.III. della Storia Letteraria. Ora a Silvestro II. succedette nella Cattedra di San Pie-

Pagi feguita la di lui ordinazione nel di di fanto Stefano 26. di Dicembre dell'anno corrente.

In quest' anno ancora mi sia lecito il riferire quali Principi d'Italia teneffero in favore del Re Arrigo, segretamente nondimeno: credendo io, che il folo Oscone Marchofe di Verona e Duca di Carintia, fi dichiarasse apertamente contra di Ardoino. Trovavasi tuttavia in viaggio, tornando dall' ambafciata di Coffantinopoli Arnolfo II: Arcivefcovo di Milano, allorchè venne a morte Ottone III. Augusto, e seguì l'elezione e coronazione d'esso Ardoino. Dovette egli aversi a male, che senza di lui, primo fra Principi della Lombardia, e in possesso di coronare i Re d'Iralia., si fosse dato il Regno e conferita la corona al Marchefe d' Ivrea . Perciò Ardoino, secondoche s' ha da Arnolfo Storico (b), cognico fam ditti Prafulis vedicu, occurrit in icinere obvius, fo- (b) Arnal. curitate, quanta valuit, sibi illum applicare procurans. Gli diede a mio Modislan credere il Prelato delle buone parole; ma internamento feguità ad ef. bib. c. 14. fergli contrario. Anzi, se si volesse credere a Landolso seniore (c), da (c) Landols ll a pochi giorni quello Arcivescovo in Renchalia cum omnibus Italia fin fenire Primaribus colloquium babuit, ubi quum diverse de Regni negoriis tractaf-dolan, l. fent , Arduins preto dominio, quod malis artibut u supaverat, Henricum 1. 4.19. Theutonicum scientia illustrem, armis foreissimum, militumque copiis abundantem, O divisils affluentem elegis. Ma-non presti qui fede il Lettore a Landolfo, autore solito a vendere delle sansaluche. Non è credibile questa Dieta tenuta in Roncaglia (-io non so come il Sigonio la metta in Lodi ) allorchè Ardoino era tuttavia forte, nè avea competitore in Italia. Arnolfo Storico di maggior credito, fotto l'antecedente anno scrive con più apparenza di verità, che insorta la lite del Regno fra Arrigo, ed Ardomo, in medio Principes Regni (Italici) fraudulenter incedentes, Ardoino palam militabant, Henrico latenter favebant, ava-

ritie lucra settantes. Adelboldo (d), autore contemporaneo, ci viene an-disciplina noverando, quai soffero i fautori del Re. Arrigo in Italia, che nell'an-5. Hensie.

Tom. VI.

ne ves. no precedente l'invitarono in Italia. In solumate binfimial, dice egli, memorità digitali canni ceculir. Tribedha mompe. Marchio C dechenfinqua Revunna, C Epifoppu Marinnifi, Vennonfis V Vercellenfin, apere in Rojis thiminic fidalires mumbane. Accisofifopus name
dei delemanfis, C Epifopi Cremonenfis, Placentinus, Popienfis, Brivirafis,
Comenfis, quad colebart, manifoffaheas. Comus tennis in commune Regem Hamisim difficultuator, previous per Legane C Lievan invisibani.
Fra quei, che camminavano von più riguando, V vera l'arcvictovo di
Milano. Veggad dumpue, fe regga la iparata di Landolfo Storico Milanele. Quel l'isbildo Marchele, fictome glà accemat, altro non è, che
Teodaldo, o Tedaldo, volvo della Contefia Martida, e figliuto di quell' Adalbetro Azo, Contro o pure Marchele, da noi veduto a tempi di
Ottone. I Anguito. Di effo Tedaldo parla anche Benzano Velcovo d'Al-

ba in quel fuo fonunciaro panegirio di Arrigo III. Ira gli Imperado in travalità ni dire (a): De Tadono cons, qui proper menno deviani padelle Paregon. Americani Teododit, arque Epifopi Leonir (di Vetcelli) quid di trata. In fective controlla deliventa mismi Henrie; fresoffini Imperatorir ? Certe Minimum di Paregoni (di Vetcelli) quid di Montani di Paregoni (di Paregoni Paregoni Veto (in Fessi Giridani) (D' vetoro Epifopaman) di Paregoni (di Arconi Giridani) (D' vetoro Epifopaman) de Paregoni (di Paregonia) (Certo chi momaziono com me di quefeb Principe con dire; chi Peferina) (Certo che una Willia filmo pied effo l'edule) (millia filmo pied efforma principal de l'edule) (millia filmo pied efforma pied effo

va alcuma dell'antichirà, al'darle per fratello il Marchele Ugo. Soggiugne francamente; che l'Islando incocelette al Marchele Ugo nel Ducato della Toficana il the hanno treduto alcum modorni, ed inclindo a co l'inno crederto anche l'accuratifiano Francelco Maria Ejorentini (c). Per protono More vario adduce ello Pagil la fondazione da lui fatta del Moniflero di Potre di More della della della contra della marchia, filma quantuta sia; livone, dove s'mittola Ego in Dri nomine Teulalalan Marchia, filma quan-

Jam Adelberti immya Mimrbio, Stima enianilo, che Adelberto lino pare fin fin fano Marchele di Tolona o Ara-è da dire; che la Storia della Tolona pare questi tempi è involta in mote tenebre. Per conto di Adelberto, tale è l'error del Pagis, che non occorrecontizario. Abbiam gal veduto, a chi finori fin fanto appogiato il governo della Tolona. Che poi Tolodo los fispliuto fincedelle ad Ugo Marchele, nulla ferve a provarto il tisolo di Marchele, il Altri vi erano in que tempi il questi totto decorati; e fra gli altri anne gli amensi della Caia. Titte, fenza che fi posta dire, che governafiero la Tofonia. Ni per chi fi trovo vi in Tofonia mi Marchele, qui è leciti di trolo inferime, chi egli fosse ancora Marchele di Tofonia. Altrimenti con più ragione della care adfertire Marchele di yuella contrada [6] Malderto Marchele vi el contrada [6] Malderto Marchele vi che contrada [6] Malderto Marchele di vicila contrada [6] Malderto Marchele vi che contrada [6] Malderto Marchele vi che contrada [6] Malderto Marchele vicila della calina dell

ch egli sosse anora Marchele di Toicana. Attrimente con più ragione del domini si ruvebbe ad afferire Marchele di quella contrada [3] Adalerro Marchele i, quella contrada [4] Adalerro Marchele i, e nipote di Oberto Marchele i, uno degli antenati della suddetta Casa d' Este ; che poco più di due mesti depo

dopo la morte d' Ugo, potente Marchese di Toscana, sa una vendita BIA Vote di beni (a) Anno ab Incarnatione Millesimo secundo, O Terrio Idus Mar- (a) Firentitii , Indictione XV. infra Burgo de Luca prope Portam Sancti Fridiani . ii Memite Ma io non mi fono arrifchiato per questo solo documento a crederlo 116.2. e chiamarlo Marchefe di Tofcana . Tornando dunque al Marchefe Todaldo fuddetto, altro io non fo dire, se non che egli era Conse di Regigio e di Modena, come altrove ho provato. Di hii feriffe ancora Donizone Monaco (b) nella vita della Contessa Matilda sua nipote , che (b) De il Papa l'inveftì di Ferrara.

Regibus enfiftie carus , notiffimus illis , Romunus Papa quem fincere peramabat ,

Et sibi concessis, quod ei Ferrarea servie.

Inclino parimente a credere , ch'egli governasse Mantova; perchè nel feguente anno truovo Bonifazio fuo figlinolo con titolo di Marchefe in quella Città. Ed ancorche non fappia so ben dire; se il sopra-mentovato Monistero di Polirone fosse allora simuato nel Contado di Mantova, o pure di Reggio: pure di qui ancora scorgiamo; che la potenza di Tedaldo Marchele fi stendeva per queste parti , senza che resti memoria alcuna comprovante, ch' egli fosse Marchese di Toscana. Perche Arrigo Re di Germania niuri possesso e dominio godeva peranche in Italia, potrebbe fembrare alquanto strano un suo diploma, riferito dall' Ughelli (c) , dato II. Kalendas Martis , Anno Incarnationis Domini (c) Ugiall. MIII. Indictione I. Anno vero Domni Henrico Regis Prime Actum No. Ital. San viomagi, in cui effo Re Arrigo, intervensu mostri sidelis Theodaldi Mar- in Epis chionis (cost abbiam vedato che era appellaro da i Tedefchi il fud. Pan detto Tedaldo ) concede a Sigefredo Vescovo di Parma la pingue Badia di Nonantola ful Modenefe: parendo poco verifimile, che Tedaldo Marchefe e il Vescovo si portassero a Nimega , senza timore d'incontrar la diferazia del regnante Ardoino. Ma quelto broglio, e l'aggraffamento di quelta infigne Badia farà feguito per lettere e raccomandazioni fegrete . E il buon Re Arrigo non avea allora ferupolo a guadagnarfi de' parrigiani in Italia , facendo il liberale co i beni ancora delle Chiese . Quarenus (Sigefredus) firmatus in fide acriter deservires nobis: lo dice chiaramente lo fleffo Arrigo , Ne vo lasciar di dire , avere Lupo Protofpara (d) feritto forto quest anno: Sarraceni obfederuns Monsem Sca. (d) Lapa violum Menfe Martii ; fed nibil profeceruns. . > 5 - et em Profece





settings locate in a protection

ANNACI D'ITALIA

SEA Volg.

Anno di Cristo miv. Indizione 11. di Giovanni XVIII. Papa 2. di Ardoino Re d'Italia 3.

di Annigo II. Re di Germania 3. d'Italia 1.

Tingur era durano il Regno di Ardoino in Italia fenza effere turla bisto, per quanto fi faspia da guerre interne, ma colla fede vacillante di molti Principi, che inclinavano al Re Arrigo, o erano da
la come lui molti colla feperanza di maggiori vantaggi. Ho in pobblicato (2) ma
la come di molti colla feperanza di maggiori vantaggi. Ho in pobblicato (2) molti nella come al responsa dell'ano prefente. Ma non andò
molto, che arrivò in Italia, chi gli rovelciò ii dio trono Arrigo II. Re di
Germania tra perchè gli fiava a conce l'Italia, e perchè da fioni parziali gli
veniva dipinta per afilia fiscile i conquella di queffo Regno, sorbigato che il
dal 'Anquila Canegonda, s' incammino on un poffente efercite a que
ella volta, e nel di delle Palme arrivò a Tercato. Se crediamo all'anco manifazili Safone (4) gal erano in a trovato fino in Germania il Vecenna i

lei Cur- chiammente fotivono, che nell'amo, prétente il Re Arrige calò in Itaregionali. Le Coh. h. Ermano Contratto (d.) con alivi. E quella vettà vica
Labatana. chiaramente confermata da Artelholdo [ri], Scrittore contemporanco, e
Quence chai documenti, che accenero. Arrivoto donque a Trento il Re Germanico coll'eferzioo fito, trovò prefe e ben fortificate da Andoino le
pra sent. Prefe dell'adige e, manicar che gli era impolibile lo sifrarar quel
pra sent. paffo, Per configio de foto trovile ie toe speranze al apopto della Catennisti, i quale portofi da occupare un altra Chiafa event o la Berna, non
fo fe ful Vicentino, o ful Triviano, che non en cufboira con rana gelofa.
Prés ougella. Arrigo del forre della Gua Arraga ette mont focific el circa.

rinta, i quase portoni a occupare in aura Cuntus even in netena, inon lo ful Vicentino, o ful Tividano, che non era cuftodira con ratua gelotia. Prefa quefta, Arrigo cili fiore della fua Armara pier nonti fooleri e diruti anno fece, che da quella parre fode al piano, di Italia in vicinanza d'effo fiume Brenta. Quivi riposò le fanche foldatefohe, e celebrò la fiana Pafqua, che venne in queff anno nel di 17, d'Aprile. Degno di

on-

confideratione è uno firamento dato alla luce dal Padre Bacchini (d), ras reta in cui Bonifesio Mercho, filire Donnii Teduddii ibinque Marcho, qui pro-tituttu filire fun ca Reviene no propositione pro

Cui juravere , Patre sune vivente , Fideles

Servi , prudentes Proceres - Comites pariterque ; Intendiamo in oltre, che effo Marchefe Bonifazio, appena udita la mossa del Re Arrigo verso l'Italia, senza ne pur aspettare, ch'egli valicasse i monei , il riconobbe per Re d'Italia , e cominciò a contare l' Anno Primo del suo Regno . Si doveva egli fidar molto della fortezza di Mantova, siccomo suo padre della Rocca di Canossa. Nella terza Festa di Pasqua passò il. Re Arrigo la Brema; ed accampossi per ispiare gli andamenti di Ardoino. Ma da li a poco gli giunie il lieto avviso, che l'Armata d'esso Ardoino s'era sciolta, e chi l'una via, e chi l'altra avea prefo. Arnolfo Milanefe (b) così racconta il fatto Ex (b) Annelf. adverso Ardoinus, fidens vivibus, nee minus armis instructus, nen tautum de- lifter. Mefendere, quantum super eum (Heinricum) pararus insurgere, occurrit illi Lt. 6, 16. Verona. Sed decepsus perfidia Principum, majori militum pares destisuirur. Quumque cessisses invirus, Regnum Heinrieus ingreditur. Non avea faputo Ardoino cattivarii l'amore de Principi; abbondava anche di vizj, oltre al sapersi, che il pescare nel torbido è mestiere non ignorato da i Grandi; ne mancava allora in Italia, chi credea di poter vantaggiare gl' intereffi fuoi fotto i Re Tedeschi e lontani. In somma il Re Arrigo, efentato da ogni contrafto fu ben tofto ricevuto in Verona con fommo applaufo, e quivi se gli presento Tedaldo Marchese col suddetto Bonifazio Marchele fuo figlinolo, e con gli altri parziali, che s'erano cavata la mafchera (e). Con pari lietifismo incontro fu accolto in [e] stelbil-Brefcia da que' citradini , e dal loro Vescovo , per quanto pare , ap- S. Henrici pellato Adalberone da Ditmaro, febbene l'Ughelli mette allora Vesco- 1 48. vo di quella Città Landolfo, Ibi, forgiugne Atelboldo, Archiepifcopus Ravenuas cum fuis & fibi finicimis ei obviam venit, & manus nondum dominio adulterino pollutas, Seniori din expectato reddir : parole fignificanti,

ras Valo che l'Ederice Arcivefcovo di Ravenna co popoli dell'Elarcato non avea l'avea voluto siconofere per Re in addierro Arciono, e cil egli giurò fedelida da Arrigo, come a fuo Gignore. Dal che rella fiempre più avverato y che in que tempi l'Elarcato di Ravenna era parte del Regno di Italia, e non ne godivano i Papi i alun temporale dominio. Me poco più dovette forpavivere ello Arcivefcovo di Ravenna, ficcome apparita di quanto diermo dill'amo 1014. Andoffine di poi Arrigio a Bergamo, e colà vennto l'Arcivefcovo di Milano diredio III prefib ad effor Re il giuramento di fechia. Giunto finalmente a Pavis, fu eletro e di acciamato Re d'Italia dalla miaggior parte de Principi, e coronato nella Chiacidi Sem Michello. Nalla roma adella Cinciptere de 2018.

Chiefardi San Michele. Nella prima delle Cronichette de i Re d'Itato Cimie lia, da me date alla luce (d), di egges 1 or di Dominico, qui fuir die Report Land, vi. Minjio Madii since Bafficion famili Michele i que dicina Majore, sondia, fair elclus Henrica, C comanari ni fessula die, qui fuir die Sans XII. Land. die Morffi Madii. Nell'altra Cronichetta abbiano: Dinde vonsi Anti-

ple écule l'écrités. Vérrandon d'avanes aux qui pair aux saines de la été Morfis Madis. Nell'altra Gronichetta abbhamo: Dende vent Anrices Rex. Ent comanus in Regen in Pepir Teriro de anté fofferiatem Sande Xiris que pais in Melle Madis. Nel el 3-y. el Maggio in Pavia fi celebra la traduzione el S. Sirio. Tre giorni prima, vice-mel di 14 é ello mele, vorrendo allara il Domanica, deverte feguir l'elexione del Re Arrigo, e la fua coronazione nel lunció feguente giorne 15, d'esto mele. Però in vece del die Eunes XII. die Mensis Medis voi cercelnio e, le 14 sabis a leggere XV.

Ma queste allegrezze restarono funcstare da un terribilissimo accidente . Nello stesso giorno della coronazione del Re verso la sera inforfe lite fra i Pavell e i Tedefchi , che erano in Pavia : Gli Storici Tedeschi , da quali soli view con qualche particolarità ciposto il fatto attribuicono l'origine della discordia ull'ubbriachezza de' cittadini i il Lettore più facilmente l'immaginera de i Tedeschi ) e a qualche fazionario (il che poò effere ) di Ardoino y che incito il popolo all'armi. Prefero i Paveli le mura, e crefcendo la loro furia s'inviarono al palazzo; dove era il Re Arrigo Eviberto Arcivescovo di Colonia per placare il rumore, s'affacciò ad una finestra; ma i fassi e le factte il fecero ritirare ben tofto. Intanto s'attropparono quanti Tedeschi si trovavano nella Citrà , e' cominciò la mischia ; che durò tutta la notte fino al giorno chiaro; in cui accorfi gli altri foldati; ch' erano fueri della Città, riduffero a mal punto i cittadini Ma perciocche dalle cafe venivano pietre ; legni , e verettoni , i Tedeschi s'avvilarono di attaccar fuoco in vari fiti della Città: e questo crebbe a tal fegno, che tutta quella nobil Città restò preda delle fiamme insieme col palazzo Regale. Restarono vittima delle spade o del suoco non pochi de Paveli; e ciò; che non confumò il fuoco; andò miferamente a facco : Ritiroffi il Re Arrigo fuori della Città nel Monistero

di

di S. Pietro in Calo aureo, fece ceffare, ma molto tardi la guerra; Esa Volte e intanto, come scrive Arnolfo (a), quum non ad sprum fibr abrempe-(a) Arnolfo raffet, uno totam Papiam concremavit incendio. I faggi Imperadori Te-Hiller, Medeschi, per evitar simili tragedie, amavano di aver suoti delle Città dulan l. 1. i loro Palagi. Ugo Flavinia enfe (b) ferive, che Arrigo obbligò i Pa- (b) Ugo vest a rifare il Palazzo Regate . Noi mon possiam ben sapere il netto Flevinia di quelli fatti ; perche non gli abbiamo te non da Storici Tedeschi, i quali ce ne danno notizia , e li dipingono come lor torna meglio. Ma si può ben credere-, che una sì barbarica vendetta non sece gran credito al Re Arrigo, e meno alla gente fua , e sparle l'orrore per cutta l' Italia . Perciò stimò bene esso Re di non fermarsi molto in un paese, dove lasciava segni tanto vivi di bestial furore per colpa de suoi. Pare nondimeno, ch'egli turtavia dimoraffe in Pavia nel di 25. del mese di Maggio-, avendo io pubblicato un suo diploma (e) in favore (e) Antique di Guinizone Abbate di S. Salvatore di Monte Amiata q dato VIII. Italie. Dif-Kalendas Junii Anno Dominica Incurnationis Millesimo Quarto, Indictione II. Anno vero Domni Heinrici Revis H. Actum Pobie : Non parrà a taluno molto credibile, che il Re Arrigo & fermaffe tanto in una Citth interamente bruciata, e in mezzo a cittadini , che l'odiovano a morte. Quel che è certo, da Pavia se ne andò a Pontelungo, deve ricevette molti Deputati di Città e luoghi, che vennero a fottometterfi Poscia visitò Milano Inde Chromo perveniens Pentecostem Sanclam pia animi deverione celebravis. Che luogo sia questo, nol so. Gummo è chiamato dall' Annalifta Saffone (d) . Parmi de aver veduto Gro-(d) Avuellmello nelle vecchie carre ; ma mi è ignoto il fuo fito , e per confe-fio Saro. guente non pollo discernere, se convenga a questo raccomo: Diede egli un amplifimo privilegio a Sigefredo Vefcovo di Parma (e), II. Kalon-(e) Antiq das Junii , Anno Dominice Incurnationis MIIII. Indictione II. Anno vero fet. 74 Domni Heinrici Regis II. Actum in Rodo. Abbiam out l' Epoca del Regno di Germania, ma dovrebbe effere l' Anno III. Il luogo poi è Rbb, Terra del Contado di Milano. Un altro diploma dal Tatti (f), e dal- (f) Tati I' Ughelli si dice dato ad Everardo Vescovo di Como nello stesso gior- Chiefe di no , cioè II. Idus Junis , Anno Dominica. Incarnaziones MIIII. Indictione Como T. 2. II. Anno vero Donini Henrici Secundi Regis Terrio. Actum in Lacunava-90 . Si offervi il nome di Henrieus ( fi foleva scrivere Heinrieus ) e il titolo Francorum pariserque Longobardorum Rex; che è cofa rara Aggiugne Atelboldo (g) , che nel partirli Atrigo da Crommo , Tufei ei (g) Aidoccurrune, O manus per ordinem singuli reddunt . Se la Toscana avesse vei, S. Henriconosciuto per Re Ardoino , nol so dire . Certo di quì impariamo , nei . the que popoli se diedero al Re Arrigo; e non vedendosi parola del loro Marchele, nasce sospetto, che in quelli tempi nimbo essa ne avesse . Pare eajandio, che vada per terra l'opinion di coloro, che tenne-

fas Vole to Tedaldo, avolo della Contessa Matilda, per Marchese di Toscana. Se tale fosse stato, non sì tardi quella Provincia avrebbe accettato per Re Arrigo, sapendosi, che Tedaldo era de suoi più parziali . Sbrigato così dagli affari d'Italia il regnante Arrigo, s'inviò alla volta dell' Alemegna, e celebrò in Argentina la festa di S. Giovanni Batista . Quindi attefe alla guerra contra di Boletlao ufurpatore della Boemia . Che il Sigonio non abbia conosciuto la venuta in quest'anno di Arrigo in Italia, e gli altri atti fuddetti, non è da maravigliarfene. Mancavano a lui molti lumi, che noi ora abbiamo. Più totto fi può chie-(a) Sparing dere ; come abbondando di questi lumi Burcardo Struvio (a), scriveste,

Cop. Hift. che Arrigo fu coronato Re d'Italia in Pavia nell'anno 2005. Ma anin Hemico ch' celi fenza altro efame dovette tener dictro al Pagi.

(b) Anique ... Ho io pubblicata una donazione (b), che Bonifacius gloriosus Marhaire Dij chio ( non so fe sta il padre della Contessa Matilda ) sece al Monistero di S. Salvatore Anno Deo propisius Ponsificatus Domni Johannis summi Pontificis &c., Secundo , ficque regnante Donno Heinvico piissimo Rege in Isalia Anno Terrio die XXIII. Menfis Septembris , Indictione Septima . Fontana Tanoni. Gli anni del Papa e del Re indicano l' anno-prefente . Ma l'Indizione è feorgetta , e dovrebbe effere o Secunda , o Terria . Se fapessi , dove fosse il luogo di Fontana Tanoni , saprei anche dire, perchè entrino qui gli anni del Romano Pontefice. Negli Anna-(3) Annalu li Pifani (c) fi legge fotto quell'anno: Focerune bellum Pifani cum Lu-

confibus in Aqualonga , O' vicerune illes . Questo è il primo fatto d'ar-Rm. ltalie, mi e la prima guerra d'una Città Italiana contra dell'altra , che ci fomministri la Storia d'Italia. Em qui le Città di questo Regna erano state governate ognuna dal suo Conte . I Conti delle varie Provincie erano subordinati a qualche Marchese o Duca, cioè al Governatore della Provincia. E i Duchi e Marchefi all'Imperadore , o fia al Re d' Ltalia. Così ognuno vivea in pace, e nascendo discordie fra l'un popolo e l'altro, o i Duchi e Marchefi, o pure gli Ufiziali e Meffi Imperiali , tofto le fopivano . Abbiam folamente veduta fin qui una discordia civile in Milano. Se è vera la guerra suddetta, già cominciamo a scoreere, che le Città d'Italia alzano la testa, e si attribuiscono, ovvero fi ufurpano il diritto Regale di far guerra. Vedromo andar crefcendo questa musica, la quale si tirò dietro col-tempo una gran mutazion di cose in Italia. Ancor questo porrebbe parere indizio, che allora la Toscana sosse senza un Capo cioc senza un Marchese, la cui autorità teneffe a freno, o troncasse somiglianti discordie. Nota ap-

d) Sigmin punto il Sigonio (d) fotto il presente anno, che Pifa, Genous, e Firenze cominciarono a far figura, e ad-acquiftarfi gran nome; percioschè coll' efempio de' Veneziani si diedero alla mercatura e all'armi, e fecero flotte navali. Delle due prime Città possiamo accordarci con lui; ma per conto di Firenze cominciò ella più tardi a fal ire in potenza e Esa Voly. ricchezza, c a fegnalarfi nell'armi. Per altro conviene andar ritenuto in credere tutto ciò, che narrano i suddetti Annali, e dopo d'essi il Tronci (a), di tante prodezze de'Pifani co i lor vicini in questi tempi. Al- (a) Trasci tri d' essi Annali raccontano all' anno 1002. la suddetta sconsitta de'Luc-fan chesi ad Acqualunga. Poscia all'anno presente narrano, che Lucani cum magno exercitu Lombardorum venerunt usque ad Pappianam, O' Pisani cos fugaverunt usque ad Ripam Frastam . Non è si sacilmente da credere una tale Armata de' Lucchesi , perchè non peranche i popoli d' Italia aveano fcoffo il giogo, nè folcano far tanto i bravi l'un contra l' altro . Secondochè offervò il Cardinal Baronio , in quest' anno la peste infieri non poco in Roma . Confermò ancora il Re Arrigo tutti i fuoi beni e privilegi alla Chiefa di Cremona con un Diploma dato (b) VII. (b) Aniq Idus Octubris, Indictione II. Anno ab Incarnatione Domini MIIII. Anno vero feet. 71. Domni Henrici Secundi Regis II. Datum in Agidburgo . A Giovanni Petrella Duca di Amalfi succedette in quest'anno Sergio suo figlio, il quale avendo dichiarato suo Collega nel governo Giovanni suo figlinolo, dopo tredici anni fu scacciato dal popolo , mal soddisfatto di lui (e). [e] 16. T.r. Nell' anno poscia 1019, lo stesso Giovanni juniore su di nuovo procla- 1. 120mato Duca, e regnò tredici anni.

> Anno di Cristo mv. Indizione 111. di GIOVANNI XVIII. Papa 3. di Armoino Ré d'Italia 4. di Arrigo II. Re di Germania 4. e d'Ital. 2.

UALOR fi voglia prestar sede agli Annali Pisani, fuit capta Pisa a Saracenis (d). Il Tronci Storico di quella Gittà narra, che i lel Annal. Pifani colla lor Armata navale paffarono in Calabria contra de Rer. Italie. Saraceni, e trovatili rifugiati nella Città di Reggio, vi posero l'assedio, e datale aspra battaglia se ne impadronirono con mettere a fil di spada tutti quegl' infedeli , e dare il sacco alle loro case . Aggiugne, che Mufeito Re Saraceno, divenuto padrone della Sardegna, inteso, che la Città di Pisa si trovava allora sprovveduta di combattenti , per esser eglino andati in corso , venne con grossa Armata , prese quella Città, la saccheggiò, e ne bruciò quella parte, che si chiamò poi Chinsica; perchè una donna chiamata Chinsica Gismondi, vedendo il pericolo della Città, andò gridando al palazzo de' Retiori della Repubblica, e fece dar campana a martello : per la qual cofa i Barbari si diedero alla suga . Fu poi alzata una statua a questa donna, e dato il nome di lei alla parte abbrugiata d'essa Città. V'ha delle contraddizioni in quel racconto, e quanto a me io il credo in parte Tom. VI.

Tan Volte favoloso. Forse il nome di Chinsica venne dalla lingua Arabica a quella parte di Pifa; perchè ivi soleano abitare i mercatanti Arabi o sia Saracenia (a) Dandul, che venivano a trafficare in Pifa. Abbiamo dal Dandolo (a), che nell'ania Chronic. no XV. di Pietro Orfeolo II. Doge di Venezia, il quale dovrebbe coin-Rer. Italio cidere coll'anno prefente, o col fusseguente, una terribil carestía e moria

fu non folamente in Venezia, ma per tutto il mondo, in guifa che innumerabil gente perì . Fra gli altri , che restarono preda di questo malore, fi contò Giovanni figliuolo d'effo Doge e fuo collega nel Ducato . E da h a fedici di foggiacque al medefimo funesto influsso anche Maria fua moglie, quella stessa, ch'egli avea condotta da Costantinopoli, forella di Romano, poscia Imperadore de' Greci, come di sopra vedemmo all' anno 999. Di questa donna s' ha da intendere ciò . (b) Promi che ferive S. Pier Damiano colle feguenti parole (b): Dun Veneriarum Constantinopolisana Urbis Civem babebat unorem, qua nimirum tam tenere,

Damiani Operfeul, de Inflitut. Monial. cap.II.

sam delicate vivebas; & non modo superstisiosa, us isa loquar, se se jucunditate mulcebat, ut etiam communibus se aquis dedignaretur abluere; sed eius servi rorem cali satagebant undecumque colligere, en quo sibi laboriofum faris balneum procurarent ( lo creda chi vuole ) . Cibos quoque fuas manibus non sangebat, sod ab Eunuebis ejus alimenta queque minutius concidebantur in frustra; qua mon illa quibusdam fuscinulis aureis atque bidensibus ori suo liguriens adhibebat . Ejus porro cubicalum sos thymiamatum aromasumque generibus redundabas, us O nobis narrare sansum dedecus foeteat, O auditor forte non credat. Seguita poscia a dire, che Dio colpì la vanità e superbia di questa donna; perchè corpunejus omne computruit, ita us membra corporis undique cuncta marcefeerons, totumque cubiculum intolerabili prorfus fœsore complerens . In tale stato fuggita da tutti , termino la fua vita questa vanissima Principessa . S' inganno il Dandolo, riferendo parte di queste parole di S.Pier Damiano a' tempi di Domenico Silvio, che fir eletto Doge di Venezia nell'anno 1071. A questi (c) Unfor, tempi appartiene un tal fatto, Ma perciocche l'Abbate Urspergenso (c) großu in mette la fame fotto l'anno precedente, nel quale parimente accadde la

Chronic. (d'Baronio peste, per testimonianza del Cardinal Baronio (d): potrebbe taluno cre-Annal. Ecr. dere , che a quell'anno si avesse da riferire l'avvenimento suddetto .. fellirmon. Parla Ermanno Contratto (e) di questa carestia all'anno presente. Al-Sur in Chr. l' incontro Sigeberto (f), e gli Annali d' Ildefeira (g) la mettono nel-(1) Signer. l'anno seguente. Attese in quell'anno il Re Arrigo a dornar Boleslao oc-Acual cupator della Boeniia, e il riduffe a capitolare con giubilo di tutti i popoli'. Stando in Utrecht confermò i privilegi del monistero Ambro-(h) Paricel. fiano con diploma (b), dato Anno Dominica Incarnas, MV. Indictione III. lus Monu. Anno vero Domni Heinrici II. Regis III. Data VI. Nonas Mais, Actum ment. Bafil. Trajectum .

Anno di CRISTO MVI. Indizione IV. di GIOVANNI XVIII. Papa 4. di Ardoino Re d' Italia 5. di ARRIGO II. Re di Germania 5. e d'Italia 3.

ORSE perchè nell' anno presente su l'Italia, anzi l' Europa tutta, afflitta dalla carestia e pestilenza , di cui s' è satta menzione nel precedente anno i la Storia è affai digiuna di fatti , e maffimamente l'Italiana. Della Germania altro non fappiamo, fe non che Baldoine Conte di Fiandra, per avere occupata la Città di Valencienes, appartenente alla Marca della Lorena, e fottoposta allora al Regno Germanico, obbligò il Re Arrigo ad impugnar l'armi contra di lui, ma con poco profitto. Però fu riferbata all' anno venturo la maniera più propria di metterlo in dovere . Grande affetto avea preso il buon Re Arrigo alla Chiefa di Bamberga, con deliderare spezialmente di farae un Vescovato . Però ne cominciò con vigore in quest'anno il negoziato , ma ritrovando renitente Arrigo Vescovo di Virtzburg , o sia d' Erbipoli, per lo fmembramento, che si voleva far della sua Diocesi (a), (a) Al folamente nell'anno feguente ebbe compimento la di lui premura. Ne Bollondi gli Annali Pifani (b) abbiamo fotto il presente anno, che fecerums Pi- ad dire fani bellum cum Saracenis ad Rhegium, O gratia Dei vicerunt illos in Die (b) Annate Sancti Sixti . Questa è la vittoria riferita dal Tronci all'anno prece-Pifani dente. Ma altro è l'avere sconsitti i Saraceni ad Rhegium, altro l'es-Rev. Italie. fersi impadroniti come vuole esso Tronci, di quella Città, perchè di ciò non resta vestigio : Leggesi presso i' Ughelli (e) un Placito tenuto (c) Ughell. Anno Incarnationis Domini MVI. Indictione IV. Quarto Nones Aprilis dal Ital. Sec. Re Arrigo in Germania, dove fu agitata una lite fra Avialdo Vescovo in Epife di Chiusi in Toscana; e Guinizone Abbate del Monistero di S. Salva. Cinfin. tore di Monte Amiato, e Bosone Abbate di Santo Antimo. Il suo principio è questo: Dum resideres Domnus Henricus Rex in caminata in Castello beriditatis sua, quod dicitur Novum Burgum (Neoburgo ) alla presenza di alcuni Vescovi ed Abbati . Fra gl Italiani v' intervennero Olderico Vescovo di Trento e lo stesso Vescovo di Chiusi, Ivizone Abbate Leonense sul Bresciano, Ugo Abbate di Farsa, Buono Abbate di Ravenna, Ildeberto Abbate di Siena, Giovanni Abbate forse di Lucca, Ildebrando, Rinieri, e Ardingo Conti, probabilmente di Tofcana , Pietro Traverfario da Ravenna , e i Messi de Vescovi di Arezzo e di Siena. Ecco come gl' Italiani frequentavano in questi tempi la Corte del Re Arrigo, e massimamente gli Abbati, tutti per loro negozi, e per impetrar privilegi o beni, o giuffizia, giacche non mancavano mai prepotenti, che ulurpavano a i Monisteri gli stabili con quella stessa facilità, con cui i Monaci gli acquistavano.

Anno

Fas Val

Anno di GRISTO MVII. Indizione v. di GIOVANNI XVIII. Papa 5. di ARDOINO Re d'Italia 6.

di Arrigo II. Re di Germania 6. e d'Italia 4.

E Stee ben la Storia d'Italia, che a quest' anno si faccia menzione cui si Fulberre creato circa questi tempi, come comunemente vien (a) MARINI 30 il Padre Mabilione (a), fondamento c'è di tenerlo per nato in Itadendi Sin dia. Bassi ben surono i natali suoi, ma passa in Francia, per l'eleman, 59. vatezza dell' ingegno e saper suo, meritò d'esser innaltato a quella Car-

vatezza deti nigegno è siper iuo, merito d citere innaizato a queita Castedra. Avvas avuto in Rems per maefito Gerberto, che in poi Papa Silveftro II. Aprì anch' egli fuola, e la continuò anche dopo effere falio al Vefcovato ; e dalla medeliama ufcriono poi eccellenti dicepoli. Più celebre fesiola di quella non v'era allora tra i Franzefi. L' opere di così niegne Prelato i-no affain oct nella Storia Letteraria, Gh avea Tedaldo Marchete, Filius gundam Adalberti itemque Marchie, avolo delli celebre Conteffa Mardida, ridotto a perfecione il magnifico Moniflero, di S. Benedetto, fituato tra il Po, e il fiumicello Larione, oggidi appellato di Folirone. Al medefano fece egli ul amplifima domazione di beni in quell'anno. Preffo il Padre, Bacchini (<sup>5</sup>0 il legge

oggidi appellato di Polirone. Al medefino fece egli un'ampliffima dole) Bundonazione di beni in quell'anno. Prefio il Padre Baschini (4) fi legge

in film.

di benna lo frumento flipulato infra Rucca Canoffa, con quelle note: Henrassa

di Ar- Dei gratia Res., Anno Regui cips, Deo propirio, bic in Italia, guarra,

punturi Mangile quini, Inditione Quinta. Dal che impariamo, che in Italia film.

di appendimenta del Reguo Italico, diversa da quella del Ger
unavio. Lill dira danzione nazionente da lui farza al Monifero me
nanio. Lill dira danzione nazionente da lui farza al Monifero me-

manico. Un'altra donazione parimente da lui fatta al Moniferto medefino fi vede ferita Amos Millefones Spaimas, focando die intrante Menfe Aprilia, fienza apporti gli anni del Re. Comunemente fi crede, ch' effo Marchei: Tedaldo delfe fine in quell'anno a i fiosi giorni. I o non ne fono abbaftanza perfusio, focome diri
qui fotto all'amo 10.12. Nel prefenze riufu'al Re Aringe di apposara
le fue piifime voglie con ergere in Vefovato e dotare magnificamente la Chiefa di Bamberga, e fottoporta al folo Romano Pontrefee. Fu

(a) Hoffmer, confermato queff' auto con fua Bolla particolare data in queff' amo da

"Anna Giovanni XVIII. Papa, come fi legge prefio l' Hofmano (c), ed al-

handow Giovanni XVIII. Papa, come fi legge prefio l' Hofmanno (c), ed allamber.

10 fin de definio Re Arrigo la Schelda contra di Baldovino. Conte di Fiandra, p.

11 fin de definio Re Arrigo la Schelda contra di Baldovino. Conte di Fiandra, p.

12 fin Ban lia, e ne ottenne buona capitolazione. Si riaccete anche la guerra fra

12 fin Ban lia, e ne ottenne buona capitolazione. Si riaccete anche la guerra fra

13 fin Ban lia, e ne ottenne buona capitolazione. Si riaccete anche la guerra fra

14 fin Ban lia, e ne ottenne buona capitolazione. Si riaccete anche la guerra fra

15 fin Ban lia, e ne ottenne buona capitolazione. Si riaccete anche la guerra fra

16 fin Ban lia de l'accete d

no .

no, cioè Pietro fratello di Damiano. Confessa egli in più d'un luo Bas Volte go, che attese allo studio delle lettere prima in Faenza, poscia in Parma: il che ci dà a conoscere, che le Lettere a poco a poco risorgeano anche in Italia. Terminò il corio di fua vita in quest'anno Landolfo IV. Principe di Capoa (a), foprannominato da Sant Agara, nel dì (a) Camil-24. di Luglio, e lasciò successore nel Principato Pandolfo IV. Andavano min Histor. di male in peggio gli affari della Chiefa di Cremona. Non fu sì pre-Princip sto uscito del mondo Odelrico, o sia Olderico Vescovo di quella Chiesa, Langulardo che i beni d'essa patirono non lieve detrimento. Gli succedette Landolfo Cappellano del Re Arrigo, il quale nell'anno presente ottenne da esto Re un diploma di protezione per la fua Chiefa (b) Anno Dominica (b) Anto Incarnationis MVII. Indictione V. Anno Regui Domni Heinrici Regis Se- Italia. I cundi Regnansis VI; (questa è l'Epoca del Regno Germanico). Actum Polede . In Milano Folcoino figliuolo di Bernardo , vivente fecondo la Legge Salica, fondò in quest' anno la Collegiata di Santa Maria, oggidi appellata Folcerina . Lo strumento ha queste note : Henricus gratia Dei Rex , Anno Regni ejus Quarto VIII. die Mensis Octobris , Indictione ingrediense Sensa: Ancor qui abbiamo l' Epoca del Regno d'Italia del Re Arrigo.

> . Anne di Cristo mviii. Indizione vi. di Giovanni XVIII. Papa 6. di Ardoino Re d'Italia 7.

di ARRIGO II. Re di Germania 7. e d' Italia 5.

BBB- in quest' anno degli aspri assari il Re Arrigo per cagione di Adalberone . Essendo vacata l'Archiepiscopale Chiesa di Treveri, su egli eletto, benchè mai volentieri da quel clero e popolo per Arcivescovo. Ma non vi confentì il Re Arrigo, da cui fu data quella Chiefa a Megingaudo, Camerario di Willigifo Arcivescovo di Magonza (c). Per [c] Herquesta cagione inforse guerra fra esso Re , e lo stesso Adalberone , al Controllar quale furono in aiuto Teodorico Vescovo di Metz, Arrigo Duca di Ba- in Chr. viera, fuoi fratelli. Li foggiogò il Re Arrigo, e tolle poi il Ducato al cognato Arrigo. Intorno a che si possono leggere gli Annali di Treveri del Browero (d). Gl' Imperadori Greci possedevano in questi tem- (d) Brownpi quafi tutta la Puglia, cominciando da Afcoli, e teguitando la cofta 🐃 dell'Adriatico a riferva di Siponto e del Monte Gargano, dipendenti dal Principato di Benevento. Erano anche in possesso della maggior parte della Calabria, con ritenere ancora qualche fovranità o almeno autorità ne' Ducati di Napoli, Amalfi, e Gaeta . Soleano chiamar Longobar dia quegli Srati, e mandarvi un Governator generale col nome di

Fue vols Carapano, come già accennammo. Abbiamo da Lupo Protofpata [a]. (a) Lupus che nell' anno 1006. Xifea Catapano era venuto a quel governo. Ma Protofpara effendo egli mancato di vita nell'anno appreffo , in quest'anno descenin Chrone die Curena Patricius mense Mais, cioè su inviato per Governatore d'effa minor Lombardia . Pare , che in quest' anno il Re Arrigo confermasse i suoi privilegi e beni al Monistero delle Monache di S. Sisto di (b) Assign Piacenza con un diploma (b), dato Anno Dominica Incarnationis Millefin, 70. fimo Octavo , Indictions V. Anno vero Domni Heinrici Secundi Regis regnantis VI. Actum in Ingilbeim . Ma quì v' ha errore o nell' anno . e fi dee scrivere Millesimo Seprimo , ovvero nell'Indizione, e si dee leggere Indictions VI. Ed è confiderabile, che ne in questo, ne nell'altro diploma, accennato all'anno precedente, non comparifce il giorno, nè il mese, contro il costume delle Regali Cancellerie . Anche il Padre Ma-(c) Mebill. billone (c) offervò questo rito, o difetto in altri diplomi d'esso Re Aror Re Di-rigo . Nell' Archivio del Monistero di Subbiaco si legge una Bolla o Strumento con queste note: Anno Deo propisio Ponsificatus Domni Johanni fummi Pontifici XVIII. Papa in Sacratissima Sede beati Petri Apostoli V. Indictione VI. Menfe Junii die VI. ctoè nell'anno presente. Vo io tuttavia contando gli anni del Re Ardoino; perciocche sebbene ha creduto più d'uno Scrittore, ch' egli dopo la venuta in Italia del Re Arrigo, e dopo la di lui coronazione, decadesse affatto dal foglio Regale : pure è certo, ch'egli ritenne circa nove anni ancora non folamente il titolo di Re, ma anche ne efercitò l'autorità in molti hoghi . Allorchè gli convenne cedere al Re Arrigo, egli fi ritirò nelle Fortezze del Piemonte in salvo . Ma non sì tosto uscì Arrigo d'Italia, che Ardoino tornò ad alzare la testa, e trovando spezialmente inviperito il popolo di Pavia contra de' Tedefchi per l'immenfo danno recato colla spada e col fuoco alla lor città, si può facilmente credere, che su quivi di nuovo (d) Gaiche riconosciuto per Re . Porta il Guichenon [d] una donazione fatta alla nen Biblio. Cattedrale di Pavia da Ortone Come, chiamato ivi Filius seronissimi Do-Count. Il. mini, O' meruendissimi Patris mei Domini Ardoini Regis. Lo strumento C. 3.

ies, Cartedrale di Pavia da Ortone Conte, chiamato viv Etiusi prensifium Delimini, C. messenalfium Earsis mei Domini Arboin Regis: Do frumento ha quefte note: Arboinu divina tribuante graite piiffmun Rev., Amu Regii viu, propirio Schime, Indiditime VII. Manaca il mede e il egiono, con reflare incerto, se folse fația quell'ofierta negli ultimi quartro mesi dell'anno corrente, v. o-ne i due primi del leguenze. Lo strumento è lorioferite to dallo sello Re Arboino, e vi si legge: Altima apud Papiam in Palatio justa Ecclefium Sandi Michaelis. Sicché abbiam qualche fondamento-di serclere ritornato tuesto Re al siro comando in Pario.

Anno

31

Anno di CRISTO MIX. Indizione VII. di SERGIO IV. Papa I.

di Ardoino Re d'Italia 8.

di ARRIGO II. Re di Germania 8. e d'Italia 6.

ERA Poly.

Luuss al fine di fia vita in quest' anno, fenza fapertene il più-preU cilò tempo, Giovanni XVIII. Papa, n. che da Dittamo è chiamato Pelgie (c) e dall'Annalith Salfone (d), Pelgianu , idel' Goldum, (a) Dime cio Eggiano, u chali Annalith Salfone (d), Pelgianu , idel' Goldum, (a) Dime cio Eggiano, u chalima di consideratione di companio de la consideratione di conparta le figuenti note: Jame Dee propisius, Pentificanu Domni Jaholis de la Jameni Pantifici C univergida XVIII. Papa in faccasiffina socia basi Persi Appilali Serva, Indéliene Septima, Menfit Jameni die XL cioò nel prefenze anno Rapporta il Cardinal Baronio (d) un Epitaffo, che era (c) Bamnalia Bafilica Vaticana, attributio da Matteo Veggio a questro Papa, in Annalia de la consideratione de la consideratione

SCHISMATA PELLENDO, REDDIDIT ECCLESIAM.

Non è probable, che di questa gioriosa azione niuno aveste lafciata
qualche menzione nella Storia Ecclesiastica di Oriente, o d'Occidente.

Egli è chiamato ancora

AVGVSTIS CARVS, GENTIEVS, ET TRIBUBUS.

Più convien queflo titola a qualche Papa Giovanni , vivuto allorchè i ferci Angulti fignoreggiavano in Roma. Succelfor di queflo Pomefice fo Sergio IP.-1 qualce per-atteitato di Ditmato (e) occadiava Bucar Per-ce Dimer. ci. Erano forfe in voga aucora in-que tempi i fopramomi, molti de Chem. quali, tuttoche foffero finupoliti più per vivuperito, che per nonce; tuttavia paffarono di poi in cognoni di Famiglie , fiscome ho offervato altrove (f). Negò il Cardinal Baronio , och queflo Papa portafic un (i) designi tal fopramome; perchè dal fuo Epitafio fi korge, che prima del Pom-futto. Ciliado cre di intamato Pierro.

SERGIVS EX PETRO SIC VOCITATVS ERAT.

Ma queflo a nulla ferve : Pierre fu il fion nome battefinale; ma per fopramome, fecondo il coffume d'allora , egli dovette effer chiamato Becca di Perco, ficcome il fiuo predeceffore Giovanni fu fopramominato Fefane, o. fia Fejane. Per attefino del Dandolo [8], in queff an-(a)Dandolo pagò il tributo della natura Pierro Opiela II. Doge di Venezia, Prin- Chemica per gioriofo, per avere affailfino ampitato il dominio Veneto, feonfie Re. hadie. vi i Saracenia, e governati core fomma pradenza e dolezza i frod popoli. Gli fuccedette circa il mefe di Marzo Ottone Origolo fuo figiinolo, dianzi creaso dio collega, non inferiore nella Religione e Giuffizia al padre, e rischiffimo di beni di fortuna. Ebbe egli per moglie una fi-gliuo-

Organie II Goro

sas vois gliuola di Geiza Duca di Ungheria, e forella di Santo Stefano, primo Mer regnante allora in quelle contrade, la quale gareggiava nelle virub (scamillo of fratello. Era per teftimonianza di Camillo Pellegrino (a), in quebble, presenti tempi Principe di Capoa, Pandalfo IV. Perfe egli per fuo collega in opportune della presenta della propositione della propositione

candogli fuccessione maschile, volle assicurare ne' parenti suoi il Princito Lapu pato. Abbiamo sotto quest'anno da Lupo Protospata (b), che escissioni in Circu, massimo nine, ex qua siccossimus respectativo, O' pisces O' volazilia morena in Circu.

Juste Polcia aggiugne: Menje Maii incepta ej Probilio: il che lo intende do de Poujelei, che cominciarono a ribelarfi a i Greci. Est Menje due gufti apprehenderum Sureccini Cruinatum Cefornium (Metropoli della Calabnia) rupos fudera nomine Caysi Sari, ciolè del Georale de Mori. Ancorché Ardoino Re avelle ripulaire le forze, e fignoregajalle. a mio credere in Bavia, pure la maggior parte delle città del Respon flava coftante nella divocione e fedeltà giunata al Re Arrigo, e fra quelle Milano, Piacenza, Cremona. Lundolly Velcovo appuro di Cremona ottenne in quell'amo da Arrigo un diviero a Lamberto Abbate del Monillero di S. Lorenzo, fituato prefilo a Cremona, di non poter allena re, livellare, o contrattare in altre guife i beni di quel facro luogo forma la licenza del Velcovo fudereo, il quale polica fe me abusò. Il confenta la licenza del Velcovo fudereo, il quale polica fe me abusò. Il confenta la licenza del Velcovo fudereo, il quale polica fe me abusò. Il confenta di pulli. Anno exo Demni Henviei Primi (Crevi Secundi) Reggi VII.

Tim MVIIII. Anno. vero Domni Henrici Primi (Ervis Szeundi) Regio VII, is Forliv. Albam Madieburg. Dovrebbe effert E-Anno VIII. 6. pour enn an aparities in Forliv. Albam Middeburg. Dovrebbe effert E-Anno VIII. 6. pour enn an aparities de la mon precodente: il che non fi può comprendere per la mancanza dell'Indianone. Ho vedura un'a autentica donascione fatta in Correggio alla Chiefa di S. Michele 1, oggidi di S. Quirino con quelle note: Enriens gratie Dei: Rer ic in Italia. Quinto, dis Quinto de Monfo Odiu-bris, Indialtuno Odavos, che apparities all'anno prediene. Sotto quell'anno.

the philosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilo

vierum. Lo firumento fu flipulato in Loca Planera striviario Ministrafi. Dove folfe quello Planera del Contado di Modena, nol faprei dire. Pianoro fi truova fulle montagne di Bologra; Pianorio in quelle di Modena. Meno poi fo, di qual contrada folfe Marchele querbo Bourifazio. Colta della Rena nella feconda parte, a noi promeffa, ma non mai data, della Serie dei Duchi di Tofaran, Jona erche inclinafe, a crederlo Duca di Tofaran. Jona c. è fondamento alcuno per si fatra opinione, i Duchi, de Marchefi, Conti, e Signori grandi per lo più posodeano allora de i

beni in varie parti d'Italia, seb bafla una donazione di beni privati, pra vivante da alcun d'effici qualuche territorio, per argomentare dominio mettre da collegio de la fege Reibuaria, ho in ortrattoa airvove (se) con crederto dificen- [al dmim, od la Legge Ribuaria, ho in ortrattoa invove (se) con crederto dificen- [al dmim, odente da quel Bonifazio, che già vederamo Duca di Spoletti, e Mar publica dente da quel Bonifazio, che di Camerino, e da Teobaldo parimente Duca e Marche dei quete le contrade nel fecolo precedente. Ma non apparifice punto, fe quello giovane Bonifazio governafile Marca alcunta: e certamente eggli fu per-fonaggio diverfo da Bonifazio Marchefe, padre della gran Conteffa Matidia.

Anno di CRISTO MX. Indizione VIII. di SERGIO IV. Papa 2.

di Ardoino Re d'Italia 9.

di ARRIGO II. Re di Germania 9. e d'Italia 7.

CE vogliamo qui prestar sede a Giovanni Villani (b), che narrando [b] Giovanni avenimenti lontani da' fuol tempi , ci conta bene spesso delle fa- iger lib. vole, o pure con favolose particolarità sconcia i fatti veri: in quest'an- cap. 5. no i Fiorentini, mirando da gran-tempo di mal occhio la vicina Città di Fietole, con inganno-finalmente te ne fecero padroni. Nel di folenne di San Romolo, Protettore de Fiefolani, mentre quel popolo era intento alla festa, spedirono i Fiorentini colà una mano de lor giovani degretamente armati, che prefero le porte, e diedero campo all'efercito d'essi Fiorentini d'impadronirsi di quella Città, con ilmantellarla poi tutta, e ridurre quel popolo a Firenze: Questo racconto patsò di poi in tutte le Storie Fiorentine, non mancando nondimeno altri Scrittori moderni, che tengono succeduto un tal fatto nell'anno 1024. Crèdane il Lettor ciò, che vuole. Quanto a me vo affai lento a perfuadermi cotali bravure in questi tempi , ne quali le Città d'Italia non aveano peranche ne facoltà , ne ulo di muovere l'armi da le , ne di diftruggerfi l'una l'altra. Molto meno credo, che in questi tempi, come vuole Scipione Ammirati (e) con altri, fosse Duca di Toscana Bo- [e] Am nifazio Marchele, padre della Contessa Matilda. Niuna pruova di que-Fiorente. fto viene addorta; e fenza pruove l'afferir cole antiche, non è diverso dal fabbricar nelle nuvole. Leggefi fotto quest' anno una magnifica donazione fatta a i Canonici di Ferrara da Ingone Vescovo di quella Citth con une ftrumento scritto (d) , Ponsificatus Domni noftri Sergii fuin [d] Antiqu mi Pomificis O univerfalis Papa in Apostolica sacratissima beati Petri Se-fen. 65. de Anno Primo , Regnante vero Domno Enrico Rege a Deo coronate , pacifico , magno , in Italia Septimo ( dovrebbe effere Sexto) die Tertia Menfis Februaris, Indictione Octava. Forgaria . Si offervi, come in Ferrara Tom, VI.

Esa Volte son contati gli anni di Arrigo Re d'Italia. In questi tempi per la Toscana spezialmente, e pel Ducato di Spoleti, San Romoaldo Abbate spargeva odore di gran fantità, edificava Monisteri, e dilatava l'ordine Religioso, che si chiamò Camaldolense, e su una risorma del Benedes-(a) Lupus tino in Italia. Abbiamo da Lupo Protospata (a) nell'anno presente Presopera che Curcus Patrizio, Governator degli Stati posseduti da' Greci in Italia, diede fine a i fnoi giorni, e in luogo fuo venne a quel governo. Bafilio Catapano nel mese di Marzo con un corpo di milizie tratte dalla Macedonia . Aggiugne questo Scrittore , che Syllistus incendis multos bomines in Civitate Trani . Da un altro testo s' ha , che Langobardia. ( così chiamavano i Greci, come già si accennò, gli Stati loro in Italia ) rebellavis a Cafare (cioè dal Greco Augusto) opera Melo Ducis. Ifque accurrens procliatus est Barum contra Barenses, ubi ipsi obierunt. Que-Les fto Melo di nazion Longobarda , siccome c' infegna Leone Oftiense (b), Barensium Civium, immo totius Apulia primus, O clarior erat, strenuissilib.2.c. 37. mus valde ac prudentissimus vir. Sed quum superbiam, insolentiamque, ac nequiriam Gracorum , qui non multo antea , tempore scilicet Primi Octonit, Apuliam sibi Calabriamque , sociatis in auxilium suum Danis , Russis , & Gualanis, vindicaverans, Apuli ferre non poffens, cum codena Melo, O cum Datto quodam aque nobilissimo , ipsiusque Meli cognato, tamdem rebellans. Che strepitose conseguenze si tirasse seco questa ribellione de Pugliefi, l'andremo a poco a poco scorgendo. Abbiamo da Ademaro (c) Adrmar. (c), e da Glabro (d), che circa questi tempi i Saraceni infierireno sotapul Lab to vari pretefti contra de' Cristiani abitanti in Gerusalemme con ucciderne affaiffimi, e forzarli ad abiurare la Fede di Grifto: Diroccarono eziandío la Balilica del Santo Sepolero con varie aitre Chiefe. Era alin Christic. lora Gerufalemme fottoposta al Califa, o sia al Sultano dell'Egitto, e non già a i Turchi. Fecero ancora i Saraceni dimoranti in Italia , o pure in Sicilia una battaglia, per attestato del fuddetto Protospata, co

Anno di Cristo mui. Indizione ix.

i Greci a Monte Pelolo pon lungi dal distretto di Bari, unde perem-

di SERGIO IV. Papa 3.

di ARRIGO II. Re di Germania 10.-e d'Italia 8.

As ho accenneta la ribellion de Pugliefi, capo de quali cra Me-(c)Romat. Salernitano (e): Anno MXI. Indiffune IX. Famet suita Haliam obsinica. Ch. nair. Quo tempare Mel Catipanus cum Normannis Apaliam impugador. Fina II. Roo il Caripanus, o Caripanus cum Normannis Apaliam impugador.

timeus. Ma questo Storico anticipa di troppo la venuta de i Normanni Esa Volg. a guerreggiare in Puglia. Potrebbe ben effere, che nell'anno prefente feguisse l'assedio di Bari fatto da Basilio Generale de' Greci, ed accennato da Leone Oftiente. In un tetto di Lupo Protospata (a) pare, [a] Lupas che tale affedio fia narrato all'anno precedente. In un altro è posto in Chente, fotto l'anno 1013. Fors' anche la ribellion de' Pugliesi non divampo, fe non in quest' anno, o pure nel feguente; perchè lo Storico Greco Curopalata (b) mette ne' primi mesi dell'anno presente alcune disgra-[b] Caropa. zie, che fervirono di preludio. Comunque fia, abbiamo dall' Offiense lata. (c), che ancorchè entro essa Città di Bari assistesse Melo alla difesa, lel Leo pure quel popolo vilmente sosteneva il peso degli affalti ; e però dopo (12. cap. 27. un mese d'assedio trattatono di rendersi, e di dar lo stesso Melo in mano de' Greci. Ebbe Melo conoscenza di questa trama, e la fortuna di falvarsi segretamente in compagnia di Datto, con rifugiarsi in Ascoli, Città, che s'era anch' essa-ribellata. Quivi su di nuovo assediato, laonde una notte gli convenne fuggire anche di la insieme con Datto, e ritirarfi a Benevento. Poscia ando a Salerno, indi a Capoa, meditando sempre le maniere di liberar la sua Patria dalla tirannia de' Greci , e fludiandoli di muovere que Principi in aiuto fuo . Ebbe nuova guerra in quest' anno il Re Arrigo con Boleslao Duca di Polonia (d) . [d] Annoli. Con gran folennità fece elso Arrigo (e) dedicare anche nel prefente fla Saxo. anno [ fe pure non fii più tofto nel feguente ] la Chiefa di Bamberga . nui Contra-Giovanni Patriarca d'Aquileia con più di trenta Vescovi fece quella sa le Main. cra funzione. Ci formunifira a quelt'anno il Guichenone [f] una do-finna in nazione fatta dal Re Ardoino a S.Siro, cioè alfa Cattedrale di Pavia, Chresie, pro anima Parris nostri Daddonis; O pro anima Parrus nostri Domni Adul Ch.1.6. berzi, rogante Domno Wilelmo Marchione carissimo Consabrino germano no. (1) Gando. ma Biblis. fro . Tale atto fu Tcritto Anno Dominica Incarnationis MXI. Tertio Kas the. Sebuf. lendas Aprilis , Indictione 1X. Actum Bobis in Episcopali Palatio . E' of Center. 11 servabile, che non compariscono qui gli anni del suo Regno. Scorgianio poi , che il dominio d'esso Re Ardoino si stendeva anche nella Città di Bobbio, fituata fulla Trebbia ventiquattro miglia fopra di Piacenza. Se è vero questo documento, converrà dire, che prima dell'anno 1014 cioè prima di quel che pensasse l'Ughelli [g], fosse crea-[g] Ughelli to il primo Vescovo di Bobbio. Ma Ditmaro (b) Storico di questi lial. Sarr. tempi ci afficura, che quel Vescovo su issistinito nell'anno 1014 e però is Episopo fondamento giusto ci è di dubitare della legittimità di questo documen Biscomento (h)Dome. to. Qualora poi si potesse provare, come pensò il fuddetto Guiche-Come 1.7. non' (i), che Berengario II. Re d'Italia avesse avuto un'figliuolo, chia-[1] Guicemato Doddone , o fia Oddone , noi potremmo dedutre dal documento de la Marfuddetto, che il Re Ardoino fosse nipote di lui, e per pretensioni ere for de Sa ditarie avesse conseguito la corona d' Italia: Petriocche in tal caso Adal von T.II.

1 sa voie berte, zio paterno d'eso Ardoino, farebbe quel medessimo, che abbiam ches quel menimano, farebbe Orros Guglielmo, figiusolo d'eso Re Adaberro, che in questi tempi tuttavia vivente era Conte, o sia Data di Burgono. Ma io non so, che Berengario IL avelle, se non tre figliuo li , cioè Maislerto, Comone , o sia Cortado, e Guide; e qui poi si Cortado de la disto ficuro. Per refinmonianza (a) Melli del Padre Mabillone (a), in quest'anno Undetcima die Decembris, Amondado de Sergi Papa Terio; tenune si un Placito in Roma davanti a Giovan-bart del Monistero di Fara evinte una casa di ragione del suo Monistero. Retta a noi ignoro, come allora si regolafe si governo di Roma. Era si no quest'un confoce Decembrio Confoce Decembrio. Composito del signo del montro del mentio del confoce del c

(b) Junius da Leone Offiente, e in un documento da me dato alla luce (b).

India: D. fran.

Anno di Cristo MxII. Indizione x.

Anno di Cristo MXII. Indizione X.
di Benedetto VIII. Papa 1.
di Arboino Re d' Italia 11.

di Arrigo II. Re di Germania 11. e d'Ital. 9.

(c)firmes Crive Ermano Contratto (c), che in quest'anno su carrie. Dio all'altra vita Corrado Duca di Carintia. Questi era figliuolo di Ortone, Duca parimente di Carintia, e Marchele della Marca di Verona, da noi menzionato di fopra, e fratello di Brunone, cioè del già Papa Gregorio V. Lasciò dopo di se un figliuolo, appellato anch' eslo Corrado. Ma il Re Arrigo, forle perche questo Principe si trovava in età non per anche capace di governar popoli, conferì il Ducato sud-detto della Carintia ad Adalberone, giacche non erano peranche stabi-IdiAmichi lite le Leggi Feudali, ulate oggidi. Ho io prodotto un Placito (d) te-13 Estensi nuto nell'anno seguente suori di Verona da esso Adalberone, chiama-. P.L. c. 11. to ivi Adalperio Dun istius Marchia . Se Ottone su nello stesso tempo Duca di Carintia e Marchefe di Verona, e tale veggiamo ancora, che fu il suddetto Adalberone: per confeguenza intendiamo, che anche Corrado Duca di Carintia, morto in quest'anno, dovette essere Marchese di Verona . Andavano allora congiunti questi due governi . Fra i do-(e' Bacchini cumenti pubblicati dal Padre Bacchini (e) nella Storia del Monistero di ifico del Polirone abbiamo una donazione fatta ad esso Monistero da Bonifazio Polir. nr. Marchefe, padre della Contessa Matilda, efistente in Pigognaga, oggi-PAppend. di Terra del Mantovano. Le note son queste: Henricus grasia Dei Rex, Anno Regni ejus Deo propisio in Italia Nono , VIII. Kalendas Augustus , Indictione Decima, cioè nell'anno presente. Egli s'intitola nella seguente forma : Ego in Dei nomine Bonifacius Marchio, Filius Domni Theudaldi isemque Marchio, qui profosso sum ex Natione mea Lege vivere Lon- En vole. gobardorum. Han creduto il Sigonio, il Fiorentini, ed altri moderni, che Tedaldo Marcheie, padre d'esso Bonisazio, cessasse di vivere nell'anno 1007. Ma non trovandosi qui segno alcuna, che Tedaldo sosse morto, cioè non comparendo il quondam, ufisata parola per tale effetto; ed essendo simile questa sormola all'altra; che abbiam veduto nella donazione fatta dal medefimo Marchefe Bonifazio nell'anno 1004. quanto a me fospendo la credenza della di lui morte in quell' anno. Per altro abbiam già offervato-introdotto il costume, che vivente ancora il padre Marebeje, i figliuoli talvolta venivano decorati del medefimo titolo per concessione, credo io ; degl'Imperadori , o sia de i Re d'Italia .. Abbiamo nella Gronica del Monistero del Volturno (a) una (a)Chree Bolla data da Papa Sergio IV. in favore di quell'infigne Monistero con P.H.T. queste note : Data V. Kalendas Martis . Anno Dea propirio Pontificatus Ber. Italie. Domni noftri Sergii fanctiffimi Quarti Pape , fedente Anno Terrio, Indi-Stione supradicta Decima, cioè nell'anno presente. Altri atti del medefimo Papa spettanti al Marzo e all'Aprile di quest'anno, son citati dal Padre Mabillone, ed uno del di 16. di Gingno dal Cardinal Baronio., Però ragionevolmente dopo il Padre Papebrochio pensò il P. Pagi , che questo Pontefice passasse a miglior vita prima dell' Agosto dell'anno presente, e che immediatamente gli fuccedesse Benedetto VIII. il quale in fatti si truova Papa nel dì 22. d'esso mese d'Agosto. Ciò costa da una carra d'accordo, seguito fra Guido Abbate di Farsa (b), (b) Chresi O' inter Johannem, Domini gratia, Ducem atque Marchionem, nocnon O' P. II T. II. Crefeensium Dei nutu bonarabilem Comisem germanam ipfius , de Cur-Ra. tralit. te , qua vocatur Santti Gerulii . Fu ftipulato quello strumento nello steffo Monistero di Farfa, Anno, Dea propisio, Ponsificatus Domni nostri Benedicti summi & universalis Octavi Papa Paime , Indictione X. Mense Augusto, die XXII. La moglie di Grescenzio Conte viene appellata Hitsa illustrissima Ducatrice . .

Nof non fappiam bene, fe il Moniftero di Farfa pollo nella Sabina, il quale ne tempi addicte ne ac comprego nel Duagato di Spoleti, folfe in questi tempi luggetto al temporal dominio de Papi. Ne. ho io folfecto al vectere mentovari ne Catalogi, anespoti alla Cronica di Farfa Leo Dux Schimenfis, Repno Dux Schimenfis, e Jufph Dux Schimenfis, con trovatri poi degli altri, che altro non portano, fe non il titolo di Comus Schimenfis. I primi pasiono Ministri del Papa, gli altri dell' Imperadore, o fia del Re di Itala. Per altro effendoli finora offervato, che il Dux & Marchio folova indicare chi era Duca di Spoletti e Marchefe di Camerino: incilineria carefere, che quell' Jebanust Dux & Marchio avessi godino amendue que 'Governi, succeduto forfe ad Ugo già Marchefe di Fotana. Leggeti poi nel Bollario Casinense

Fra vola [a] un diploma del Re Arrigo, dato Pridio Idus Maii, Anno Dominica (a) Bullar, Incarnationis MXII. Indictione Decima, Donni vero Heinrici Regis Secun-Cofinens, di Repnantis X, Actum Pavenberg, cioè in Bamberga, Conferma egli T. 2. Con alla Badia di Firenze le Corti , quas quondam Bonefacius Marchio per chartulas offersionis eidem enadicie Monasterio ; cioè donate , come di fopra vedemmo nell'anno 1009, da Bonifazio Marchele, figliuolo di Ala berto Conte, vivente tecondo la Legge Ribuaria, e differente dal pa-

dre della Contessa Matilda . Siccome ho io con chiari documenti provato (b), da Oberro I. Marchefe e Conte del facro Palazzo , Progenitore de' Principi della cafa d'Este, nacque Oberto II. Marchese; e quefti chbe due figliuoli , cioè Adalbetto, o fia Alberto Azzo I. ed Ugo, amendoe Marchefi, vivente ancora il padre . Truovanfi questi in Cafal Maggiere, Terra di lor dominio, in quest'anno, dove fanno una donazione al Vescovato di Cremona . Sono ivi appellati : Nos in Dei nomine Azzo & Ugo germanis, Filis Aubersi Marchio, qui professi fumus en Natione nostra Lege vivere Longobardorum , Ipfo namque Geniror noster nobis confensionee &cc. Si fottoscrivono Azo, Ugo Marchio, Orbertus Marchio, cioè il loro vivente padre. Lo strumento si vede scritto: Enricus gratia Dei Ren , Anno Regni ejus , Deo propisio , bic in Italia Octavo , VI. Kolendas Marrii, Indictione Decima, eioc nell'anno prefente. In un altro strumente parimente di quest'anno, tcritto IX. Kalendus Marrii, fono chiamati Azo O Ugo germanis , O Filis Uberri Marchio . In un altro documento dell' anno 1011. Sexto die Menfis Madii, Indictione IX. Adelaide, o fia Adela Comisiffa & Conjus Azoni Marchio, compera vari beni. La stella in un altro; stipulato Sesto die Menfis Seprembris dell'anno presente, dona beni posti in Comitara Auciense f oggid) to Seato Pallavicino tra Parma e Piacenza al Vefcovato di Cremona. Ouivi è appellata Adela Comisiffa , conjus Azoni Marchio &c. ipfo namque jugale O Mundoaldo mes mibi confentiente . O mibi cui supra Azoni predictus , Orbertus Genitor meus , similiter mibi confentiente . Col lume di si fatti documenti andremo vedendo la continuazione de' Principi , appellati poscia Marchesi d' Este. Ma Papa Benedetro VIII. poco di quiere

in fine .

(c' Dirmer potè godere nella Sedia Pontificia : Ditmaro [e] ci fa fapere : ch'egli Che. lib. 6. nell' elezione ebbe per concorrente un certo Gregorio, il quale retto bensì allora inferiore no voti, ma da li a non motro divenne fuperiore nella forza, in maniera che Papa-Benedetto fu costretto ad uscire di Roma . Andoffene egli in Germania a trovare il Re Arrigo per raccomandarfir alla di hui protezione, e celebro con esso lui in Palithi il fanto Natale. Allora fu, che fi concertò di creare Imperadore Arrigo. Ne ardeva egli di voglia, e il Papa conosceva anch' egli la necessità di mettere un Augusto sulle teste troppo allora caparbie e sediziole de' Romani . Quando e come tornaffe il Papa in Roma , prima. che vi giugnesse Arrigo, non è a noi ben noto.

Anno di CRISTO MXIII. Indizione XI.

di BENEDETTO VIII. Papa 2. di ARDOINO Re d'Iralia 12.

di ARRIGO II. Re di Germania 12. e d'Ital. 10.

Anno tota.

IA' s'è veduto, che Ardoine Re d'Italia avea ripigliato il domi-I nio di Pavia e d'altre Città, e si può credere, che il Piemonte tutto aderiffe a lui. Non abbiamo Storia d'Italia, che ci dia lume per gli avvenimenti d'allora. Contuttociò è facile, ed infieme giufto l'immaginare, che duraffe molto la guerra fra Ardoino, e quei della fua fazione dall' una purte, e le Città aderenti al Re Arrigo dall'altra. Il solo Arnolfo, Storico Milanese di questo secolo (a); ci ha la-(a) Arnolf. feiato due parole, bastanti a farci conghietturare il resto. Gosì egli distanti la scrive : Verumtamen reassumis interim viribus Ardoinus junta posse ultio-cap. 16. nem exercet in perfidos .- Siquidem postea Vercellensium Urbem cepit , Novariam obsedit, Cumas invasit, multaque alin demolitus est Loca sibi contraria. Siccome vedremo, pare, che ciò avvenisse nell'anno seguente, come ancora offervò il Sigonio (b), quantunque Arrigo allora foffe ve- 6 Sigonius nuto in Italia, e forse creato Imperadore. Puossi ben conghietturare de Regno da questo, che non dovettero godere gran calma le Cirtà aderenti in Lombardia ad Arrigo prima della di lui feconda venuta in Italia, Ora quì due importanti punti cominciano a trasparire nella Storia d'Italia. L'uno è , parer verifimile , che da questi torbidi avesse principio la gara e l'odio implacabile, che andrem da qui innanzi offervando fra le fue nobiliffime Città di Milano e Pavia, giacche la prima teneva per Arrigo, e l'altra per Ardoino: para facile e familiare fra le Città vicine, e maffimamente se potenti, ma acerescinta fra queste due per la suddetta difcordia, e per le pensioni dure, che tengono dietro alla guerra. L'altro è, che i popoli della Lombardia per quella occasione e necessità cominciarono ad imparare a maneggiar l'armi da se stessi, o per offendere altrin, o per difendere le proprie cole : il che loro ilpirò animi più grandi , ed anche dell'orgoglio, di modo che presto li vedremo alzar la testa fin contro i Sovrani, e tendere a gran passi alla libertà, e conseguirla in fine con un confiderabile cambiamento di governi in Italia. Ma prima di parrar la feconda venuta del Re Arrigo, raccoglieremo alcune altrepoche notizie, che riguardano l'anno prefente. Leggesi una donazione fatta da Papa Benedetto VIII. a Guido Abbate di Farfa (c) Anno Deo (c) Antiga propitio , Pontificatus Domni Benedicti summi Pontificis & universalis Papa fert. 56. VIII. in Sacratissima Sede beati Petri Primo , Indictione XI. Monse Junio , die II. In quest'anno parimente die quinto Mense Madio, Indictione XI. Adalberone Duca di Carintia , e Marchese della Marca di Ve-il Estensi rona , tenne un Placito (d) in Comitata Veronense in loco & fundo Mo- P.I.c. 11.

Ean Vola nasterii Santti Zenonis , non longe prope muros Civitatis Verontense , dove Augo 1013- fu decifa una caufa in favore del nobiliffimo Monistero di S. Zacheria di Venezia. Perchè quivi- si trattava di una Corte posta nel territorio di Monfelice, di cui erano padroni allora i Marchefi Alberto Azzo I. ed Ugo fratelli , antenati della casa d' Este , perciò anch' essi v' assisterono, e il Notaio scrisse la carta ex justione Domni Azoni O Ugoni Marchio nis .. Abbiamo oltre a ciò un altro Placito, tenuto da i fuddetti due Marchefi in Monfelice ( fegno del loro dominio in quella riguardevol Terra ) Anno Domini Henrici Regis bic in Italia Decimo die Menfe Madio , Indictione XI. Il fuo principio è questo : Dum in Dei nomine in Comitatu Patavensi & in Judiciaria Montisillicato in pradicto loco. Montefilice in mansione publica resideret Domnus Azo & Ugo germanis Marchiones &c. Nelle fotroscrizioni si legge Adelbereus, qui Azo vocatur &c. Ugo Marchio &c. Però cominciamo a scorgere in que paesi i Principi progenitori della Casa d' Este , forse per eredità loro pervenuta da Ugo Marchele di I oscana . Ed è ben verifimile , che già possedessero Esto, Rovigo, ed altre Terre è Castella, che troveremo andando innanzi di fore giurildizione. Dopo avere il Re Arrige dato buon felto agli affari, della Germania, e stabilita qualche concordia con Boleslao Duca di Polonia , determinò di tornare per la feconda volta in Italia . Doveano essere frequenti e caldi gl' inviti, che venivano dalle Città di Lombardia, travagliate dall'armi del Re Ardoino. Ma quel, che più stava a cuore al Re Arrigo, era la protezione impresa di Papa Benedetto VIII. e la brama di vederfi in capo la corona Imperiale .. Però ful finir del-

i- l' Autunno (a) colla Regal conforte Cunegonda, e con un possente esercito, al dispetto delle piogge dirotte, e delle inondazione de' fiumi Hidebe- comparve in Italia, ed arrivato a Pavia, quivi Natale Domini bonori-Ruben fice celebravit. Girolamo Roffi (b) ferive, che effo Re in quest'anno fu Hiffer. Re in Ravenna, dote conferme Abbate del Monistero di Santo Adalberto vens, lib.5. vicino al Po S. Romoaldo, fommamente da lui venerato per la fua. fantità. Ho io pena a credere succeduto nell'anno presente un tal fat-

to . Contuttociò si vegga all'anno seguente . L'ingresso poi d'esso Arrigo in Pavia, lenza che gli Scrittori facciano menzione d'opposizione alcuna, porge a noi motivo di credere, che i Pavefi arterriti dalle forze d' Arrigo tornaffero, prima ch' egli arrivaffe, alla di lui divozione senza farfi pregare, ed otteneffero il perdono.

Anno

Anno di CRISTO MXIV. Indizione XII. di BENEDETTO VIIL Papa 3.

di Ardoino Re d'Italia 13.

di Arrigo II. Re di Germania 13. Imperad. 1.

A Pavia, non oftante il verno, paísò il Re Arrigo a Ravenna, dove per attestato dell' Annalista Sassone (a) , raunato un Con-[a] Annalista Sassone cilio, fece elegaere Arcivescovo (le pur non era prima eletto) Arnol. de Sano, do , o dia Arnoldo suo fratello. Da che in quella Città mancò di vita Federigo Arcivelcovo ( probabilmente nell'anno 1004. ) un certo Adelberto, avea fenza legittima elezione, e con male arti occupata quella sedia Archiepiscopale, e detenuta finora. Poscia in Roma sece il Re Arrigo confecrare da Papa Benedetto VIII. questo suo fratello (b). Vol. b Dime. le anche far degradare il fuddetto Adalberto; ma alle preghiere di mol-Che te perione pie alseri prafecis Ecclesia, nomine Aricia. L' Annalista Safsone dice: Arecine prefecit Ecclesie. Crede il Padre Mabillone, ch'egli foffe creato Vescovo d' Arezzo, ma prefio l'Ughelli nulla si truova di lui . Sarebbe mai quì mentovata la Riccia, che in questi tempi godesse l'onore del Vescovato? Poscia continuò il Re Arrigo alla volta di Roma il fuo viaggio. Secondo la testimonianza di Glabro Rodolfo (e) (e) Glabre Papa Benedetto VIII. gli venne incontro : il che ci fa intendere , che Hill. in Gree. esso Papa era già rimesso sul trono Pontifizio. Ditmaro scrive, che il Papa l'aspettò a S. Pietro: e questo era il costume. Abbiamo poi ne i testi d'esso Ditmaro, e dell'Annalista Sassone, che si sece la solenne coronazione Imperiale di Arrigo e di Cunegonda fua moglie, VI. Kalondas Martii, cioè nel di 24 di Febbraio, die Dominica . Ma non effendo caduto quel dì in Domenica nell'anno prefente , il Padre Pagi con ragione pretende (d), che la magnifica funzione si facesse XVI. (d) Pagino Kalendas Mariii, cioè nel di 14. di Febbraro, giorno veramente di Baron. Domenica. Abbiamo da Ditmaro, che in quella tolennità l'Augusto Arrigo, fecondo fra i Re, e primo fra gl' Imperadori, comparve, s Senatoribus duodecim Vallasus, quorum fex rafi barba, alii prolina, myftiee incedebant eum baculis . Prima d'entrar nella Basilica Vaticana , secondo il costume, su interrogato, se voleva esfere Avvocato e Disenfore della Chiefa Romana, e fedele al Papa, e a' fuoi fucceffori . Rispose con gran divozione di sì . Dopo di che ricevette colla moglie l'unzione e la corona Imperiale. Nota il medefimo Ditmaro, e dopo lui l' Annalista Sassone, che Giovanni figliuolo di Crescenzio, Apostolica Sedis destructor, muneribus suis O' promissionibus phaleratis Regem palam bonoravis ; sed imperatoria dignitatis fastigium cum ascendere multum simuit, emnimodisque id probibere clam tentavis. Abbiam trovato di sopra all' anno 1012. Giovanni Duca e Marchese, sospettato da me Du-Tom. VI.

tax voto ca di Spoleti, fratello di Crescenzio Conte. Forse qui si parla di lui. Non amavano i Romani in que' tempi di avere fopra di se un Imperadore, perchè fenza questo freno faceano ballare i Papi, come loro piaceva. Ed è anche da offervare ciò che il fuddetto Ditmaro ferive (a) Dinnar. (a) : Rex Henricus a Papa Benedicto , qui sune præ ceseris Antecessoribus

1.6. in fine fuis maxime dominabatur , Mense Februario in Urbe Romulen cum ineffabili bonore suscipirur. A mio credere vuol dire, che i Romani aveano per molti anni addietro ritagliata di molto l'autorità temporale de i Pani in Roma. Ma da che Papa Benedetto ebbe fatto ricorio al Ro Arrigo, e se ne tornò a Roma, per paura d'esso Re i potenti Romani dovettero cedergli, in guifa che egli efercitava più di molti fuoi anteceffori la temporal Signoria. O pure gli Ottoni Augusti , e massimamente ( per quanto vo io fospettando ) il Terzo, aveano accorciato non poco il temporal dominio de' Romani Pontefici, con averlo poi ricupera-

🛊 il fuddetto Papa Benedetto VIII. dal piissimo Imperadore Arrigo re-(b) Baren gnante . A quest' anno rapporta il Cardinal Baronio (b) il diploma, che d. Er si pretende dato dall' Augusto Arrigo alla Chiesa Romana, per confermare ad essa i suoi Stati temporali ; e veramente ad altro anno , che a questo, non dee appartenere. Ma esso è una copia informe senza l'anno, in cui fu dato, e fenza gli anni del Regno e dell'Imperio.

Contiene eziandio varie notizie, che patiscono difficultà, siccome pri-(c) Pirsa ma d'ora ho io altrove accennato (c). Conviene aggiugnere qui ciò; Esperarior che offervò il Padre Mabillone colle seguenti parole (d) a Binonini ad per la Con-Comacchio. ceffum . At subscriptiones quadam satis oftendunt , boc effe posterioris tom-Annal. Be- poris, quippe cui subscribis Richardus Abbas Fuldensis, qui vix ante Annedictin, ad num MXXII. banc Prafecturam iniit. Così colla fua folita modeftia quell'infigne Letterato, volendo anch' egli fignificare, che il privilegio

fuddetro è finto, o pure interpolato.

Nell' ottavo giorno dopo la coronazione inforfe una ftrepitofa riffa fra i Romani e Tedefchi nel ponte del Tevere, e molti caddero eftinti dall' una parte e dail' altra. Si trovò, essere stati autori di tale sconcetto germani tres , Hug , Hecil , Ecilin , non fo fe tre Tedeschi , o tre fratelli. Furono prefi, incarcerati, e poi condotti fra le catene in Germania. Che anche Arrigo primo di questo nome fra gl' Imperadori godesse al pari de suoi predecessori la Sovranità in Roma, si raccoglie dal fuo nome, enunziato con quello de Papi nelle Monete, e negli Atti pubblici di Roma, e dall' avere anch' egli amministrata pubblica-(e) Idem mente Giustizia in essa Città . Pubblicò il Padre Mabillone (e) un infigne Placito del medefimo Augusto, in cui per ordine suo su decretato il possesso del Castello di Bucciniano ad Ugo Abbate di Farsa . Igi-

tur (quivi fi legge) quum memoratus Heinrieus Romam venisset, & in-

tra Bestilicam besti Petri Apostoli resideres ad legem & justisiam facien- Ena Vols-dam Ce. Da Roma s' incammino l' Augusto Arrigo alla volta di Pavia. Anno 1014. Ch' egli venisse per la Toscana, lo raccolgo da due diplomi da me pubblicati (a), e dati nel medefamo luogo del Contado di Pifa, il pri- (a) Anique. mo in favore del Monistero antichissimo delle Monache, oggidì appel-fert 18. late di Santa Giustina di Lucca; e l'altro in favore de Canonici d' A. C. 61. rezzo. Le note Cronologiche fon queste: Datum Anna Dominica Incarnetionis MXV. Indictione XII. Anno Domni Heinvici Imperatoris Augusti Regnorum XII. Imperis ejus 1. Actum in Comitatu Pifano in Villa , que dicitur Fasiano .' Io nel pubblicar tali diplomi , li rapportai all' Anno 1015. fenza efaminare, le in quell'anno Arrigo potesse soggiornare in Tofcana. Ora veggo, che appartengono al prefente anno, ed effere quivi ufato l'anno Pilano, che nove meli prima del nostro ha il suo principio. Dalla Tolcana paísò Arrigo a Ravenna, dove laíciò il fratello , cioè Arnoldo Arcivelcovo , il quale (b) Quartodecimo Anno post (b) Ughell. millelimum divinisus mortalisasis affumsa, fub Imperio elemensissimi Augusti Ital. San. Domni Henrici in Tertio (fi dee scrivere Primo ) Anno, Pridie Kalen- chiepifop. darum Majarum tenne un Concilio Provinciale in Ravenna, in cui an-Raven. nullò vari Atti dell' ufurpatore Adalberto. In paffando poi per Piacenza l'Imperadore confermò i suoi beni alla Badia di Tolla con un diploma (c), dato Anno Dominica Incarnationis MXIV. Indictione XII. (c) Campi Anno vero Domni Heinrici Regni ejus XIII. Imperii autem Primo. Actum Ift. di Pia-Placentia. Ancor qui come in tanti altri d'esso Arrigo, manca il giorno e il mese. Giunto a Pavia, celebrò ivi la santa Pasqua, e diede un diploma in favore del Monistero di S. Salvatore. Allum Papia (d), (d) Bullar, Quivi ancora Seprimo die Menfis Madii, davanti a lui tenne un Placi- Cofinenfe to Ottone Conte del Palazzo, da me dato alla luce (e) coll' intervento fina 78. di Oberso, ed Anselmo fratelli Marchesi . Poscia s' inviò verso la Ger- (e) Annebimania, e passando per Verona, contermò i suoi privilegi alle Monache P. Lesp 14. di Santa Giulia di Brefoia (f). Lo stesso sece in favore della Badia di (f) Antique listic. Dif-S. Zenone di Verona con diploma dato XII. Kalendas Junii (fi offervi fert. 28. qui il giorno e mele ) Anno Dominica Incarnationis MXIIII. Indictione XII. Anno Domni Heinrici Imperatoris Augusti regnanzis XII. Imperii vero ejus I, Athum Verona. Un altro suo diploma (g) in favore del Mo-(g) Ibidem nistero Veronese di Santa Maria all' Organo, è dato IX. Kalendas Junii , Indictione XII. Cc. Actum Liciana . Leggesi parimente un Placito tenuto in quell' anno [b], Quarto die Menfis Madii in Pavia da Os- (h) Ibidim tone Conte del Palazzo. Papa Benedetto VIII. anch'egli in quest'anno Diffen.8. confermò al Monistero di Farfa il Castello di Bucciniano con Bolla data (i) XV. Kalendas Augusti, Anno Domni Benedicti Papa Octavi Ter-(i) Chronic. tio , Imperante Domno Henrico , Anno ejus Primo . Se così era nell'ori- P.H. T.H. ginale , abbiamo di quì , che questo Pontefice dovette ottenere il Pa- Rev. Italie.

Ess vote, pato prima del dì 18. di Luglio nell'anno 1012. Ma non è cofa certa; perchè di sopra si legge scripeum in Mense Augusti. In fatti tenne questo Papa un bel Placito nel di 2. d'Agosto dell'anno presente, per ricuperare il Castello suddetto : e tal documento si legge presso il Padre Mabillone, e nella suddetta Cronica di Farfa. Ci somministra ancora la medefima Gronica un Placito fenza data , ma probabilmente circa quest'anno, tenuto da Rainerius Marchio O Dun in Turri de Corgniso . Il trovarsi intorno a quelli tempi Rinieri Marchese di Tosca-

na, fa ch' io il creda il medefimo enunziato in quella carra. Arrivò felicemente l'Augusto Arrigo a Bamberga, e vi celebrò la festa di Pentecoste. Ma appena aveva egli mesto il piede suori d' Italia , che il Re Ardoino più feroce che mai ripigliò l'armi , e ri-(a) Ditter cominciò la guerra. E' da sapere per testimonianza di Ditmaro (a), che esfo Ardoino all' avviso, che Arrigo con gran potenza calava di nuolib. 6. 0 vo in Italia, ben conofcendo di non poter cozzare con un Re sì poderofo, gli spedi incontro degli Ambalciatori, con esibirsi pronto a ri-

nunziar la corona, purchè gli concedesse un certo Contado. Il buon Re lasciarosi condurre da alcuni suoi Consiglieri, rigettò l'offerta; ma egli ad magnum suis familiaribus provenire damnum id postea persensis . Racconta di poi lo stello Storico, che uscito d' Italia l' Imperadore, Ardoino, che dianzi era stato ritirato in un forte Castello, Vercellensem invafis Civisatem , Leone ejufdem Epifcopo vix effugiente. Omnem quoque bane Croitatem comprehendens , iterum superbire capit . Abbiam veduto di fopra colla testimonianza di Arnolfo Storico, ch'egli non solamente prese Vercelli, ma assediò anche Novara, Cumas invasis, mulsaque alia demolitus est loca sibi constaria. Prestarono aiuto in questa mossa d'armi ad Ardoino anche i Marchefi, progenitori della cafa d'Este, forse perche parenti suoi, sapendo noi, che Berra figliuola del Marchese Oberchi to II. fu maritata (b) con Odelrico Manfredi , Marchefe celebre di Sufa , il quale forse era della casa del Re Ardoino . De i danni inferiti

feq.

da questa guerra ne toccò la sua parte alla Chiesa di Pavia, quam ipsi in fuis pertinentiis igne & rapinis vehementer devastaverunt ; perciò quel Vescovo o Clero in quest'anno ricorse all' Augusto Arrigo in Germania , chiedendo giuftizia e compenso . Egli dunque con suo diploma . dato Anno Incarnationis Dominica MXIIII. Indictione XII. Anno vero Domni Henrici Imperatoris Augusti Regni XIII. Imperii vero Primo . Astum Solega (non so che luogo sia quelto) dopo avere esposto, Ubersum Comitem Filium Hildeprandi., Othersum Marchionem , O Filios ejus , O Albersum Neposem illius , postquam Nos in Regem O Imperatorem elegerunt , O post manus Nobis datas , O sacramenta Nobis facta , cum Des Nostroque inimico Arduino Regnum nostrum invasisse, rapinas, pradas, devastaziones ubique fecisse Oc. erano secondo le Leggi incorsi nella pena della vita, e tutti i lor beni devoluti 'al Fisco : assegna perciò alla Esa Vola Chiefa di Pavia una tenuta di beni spettanti ad essi Marchesi in S. Martino in Strada, e in altri fiti . Succedette di più, benchè io non fappia, fe in questo, o pure in alcuni de i fusfeguenti anni, cioè che (a) l'Augusto Arrigo Marchiones Italia quasuor , Ugonem , Azonem , A-(a) Aradif. delbersum , O Obizonem captione una confirmait . Ne dice già effo Ar-diolan, I. t. nolfo, come scriffe trecento anni di poi Gualvano Fiamma (b), ch'egli cap 18. faceffe anche tagliar loro la testa. Solamente scrive, che gli ebbe pri- in Manipagioni . Ma che per la fua innata clemenza lor poscia rendesse non so- la Fior. lamente la libertà, ma anche gli Stati, l'abbiam di certo dal veder da li innanzi fiorire in Italia questi medesimi Principi, come costa da i documenti da me dati alla luce nelle Antichità Eltenfi . E ne resta in oltre la positiva afferzione dell'autore della Cronica Novaliciense (c), che scrisse in questo secolo, laddove parlando di Arrigo Primo el Chomie. Imperadore, così favella: Marchiones autem Italici Regni sua colliditate e. II. T. capiens, O in custodia ponens, quorum nonnulli fuga lapsi, alios vero Ret. Italic. post correctionem disatos muneribus dimisis. Si noti quest'ultima particolarità. Già abbiam veduto, che i Marchefi Ugo ed Alberto Azzo I. erano figliuoli di Oberto II. Marchefe, ed Alberto (lo stesso è che Adalberto) Azzo II. fu figliuolo di Azzo I. tutti Principi della cafa d' Este, ma non peranche chiamati Marchest d' Este, quantunque an-

fu Città. In quest' anno 1014. e poi nel 1016. in due strumenti di Rodolfo Re di Borgogna, fi comincia a vedere un Bertoldo Conte, chiamato da altri Beroldo, da cui il Guichenone, e gli altri Storici del Piemonte, fanno discendere la Real casa di Savoia. Allora i Conti, siccome perpetui Governatori di qualche Città, entravano nel ruolo de Principi. Però nel Regno di Borgogna, o fia Arelatenfe, fi hanno a cercare gli antenati del medefimo Bertoldo . Truovafi di poi in quelle parti Umberso, o fia Uberto Conte, e questi è afferito figlio d'esso Beroldo. Dal medefimo Umberto discende la suddetta Real famiglia. E questa, dappoiche con istendere ampiamente il suo dominio in Italia, quì da tanti fecoli gloriofamente regna, ed ora maggiormente riiplende per la faviezza e valore del regnante Carlo Emanuello Re di Sardegna, Duca di Savoia, e Principe del Piemonte, meriterebbe bene, che penna più ficura di quella del Guichenone diradasse le tenebre, che tuttavia restano nella Genealogia de' primi discendenti da esso Conte Beroldo, e più accuratamente ne cercaffe gli alcendenti, e mostraffe il vero tempo, in cui paffarono in effa gli ampi Stati della celebre cafa de Marchefi di Sufa . Si può certamente con ragion prefumere, che la nobiltà d'effo Conte si stendesse anche ne secoli addietro , e

che allora possedessero la nobil Terra d'Este, che negli antichi tempi

Fas vois non avelle già sì corti principi, come ha preteso il Tedesco Eccardo.

Anno di Cristo mrv. Indizione xiii.
di Benedetto VIII. Papa 4.
di Arrigo II. Re di Germania 14. Imperad. 2.

ERMINARONO in quest' anno tutte le bravure e le sconsigliate speranze del Re Ardoino, non già come immaginò Gualvano Fiam-(a) Signoine ma, e dopo lui il Sigonia (a), perchè l'Arcivescovo di Milano Arnolfo de Rigno con un gagliardo esercito assediasse Asti, ed obbligasse Ardoino disperato a farsi Monaco; ma perchè cadde gravemente infermo, e dovette finalmente intendere , quanto fieno caduchi i Regni della Terra . Ad (b) Armif. ulsimum (fcrive di lui Arnolfo Storico Milanese di quello secolo (b)) tisson. No. labore confessus, O morbo, privatus Regno, solo contentus est Monasterio nomine Fructeria ( o sia Fructuaria nella Diocesi allora d' Ivrea ) ibique depositis Regalibus super Altare, sumtoque babitu paupere, suo dormivit in tempore. Ma una tal risoluzione su da lui prela solamente, allorchè ebbe perduta la speranza di poter più vivere : che così usavano allora anche i gran Signori ful fine de' loro giorni , per comparire davanti a Dio diversi da quello, che erano stati in vita. Il tempo della sua (c) Annali-morte fu a noi confervato dall' Annalista Sassone (e) con queste parole fla Saxo. all'anno presente . Inserim Hardwigus , nomine tantum Ren , perdisa Urbe Vercelli , quam expulso Leone Episcopo din injuste tenuerat , infirmatur , radenfque barbam (che tutti i Secolari folevano allora portare) O Monachus factus, Terrio Kalendas Novembris obiit, Sepultus in Mona-(d) Mabill, flerio, cioè di Fruttuaria. Il Padre Mabillone (d) avvertì, che la Annad. Br. morte di Ardoino vien registrata nel Necrologio di Dijon X/X. Kalenbune Ann, das Januarii . Così restò libero da questo impaccio in Italia l'Imperadore Arrigo, fra il quale, e Boleslao Duca di Polonia durava intanto la discordia e la guerra in Germania . Tenuto su un bel Placito in quest' anno da Papa Benedesso VIII. in Roma, di cui ci arricchì il (e) Chronic medefamo Padre Mabillone . Ha le seguenti note (e) : Pontificatus Do-Farfrose P. H. T.H. mni nostri Benedicti summi Pontificis O universalis Octavi Papa O'c. Quar-

Rei, Liefe, to, Imperente Domno noftre Heinrico pilffono Interestre Augisto Cr. Anno, 10. Inditione XIV. Quarta dis Decembri. La lite era di beni fra
Ugo Abbare di Farfa, O Demnum Romanum Confulem O Ducem,
O omnione Romanemum Sentaterem, appue germanum pranoninati Domni
Pontificis. Si veggono mentovati in elfo Placito Johanne Domnii gratia
Ubis Roma Profetto, Alberius Conful germanus penditis Profetto Cr.
La dignità di Prefetto della Città di Roma, sì colpicua negli antichi
fecoli, pare, che fi rimettelle in piedi fotto gli Imperadori Ottoni.
Anche a'tempe di Pippino e Carlo Magno Patrizi di Roma, la me-

defima illustre dignità ivi fi offerva. Geroo Proposto Reicherspergense, Esa vote. Scrittore del secolo susseguente [a], in una leuera scritta ad Henricum Auro 1001. Presbyserum Cardinalem, ci avvertì, che da Senatori Romani fi cono-Ba'izzum Milesilan. scevano le Cause civili solamente; e che grandiora Urbis O Orbis nego- 1,5. pag.64. sia longe superexcedunt corum judicia , spectantque ad Romanum Pontificom , five illim Vicarios , Lino O' Cleto confimiles ; itemque ad Romanum Imperatorem, feve illins Vicarium URBIS PRÆFECTUM, qui de fua Dignitate respect usrumque, videlices Dommum Papam, cui facit bominium, O Domnum Imperatorem , a que accipit sua Potestatis Insigne , scilicet exersum Gladium. Sicus enim bi, quirum interest exercitum campo ductare, congrue investiunsur per Vexillum, sic non indecenter ex Longo Usu Precfectus Urbis ab Imperatoribus cognoscitur investitus per Gladium contra malefactores Urbis exercum . Prajectus vero Urbis desuper sibi dato Gladio sune legitime utitur ad vindictam malorum, laudem vero bonorum, quando exinde sam Domno Papa, quam Domno Imperatori ad benorificandum Sacerdorium O' Imperium famulatur , promissa vel jurata utrique Fidelisate &c. Tale era in que tempi il Governo di Roma e del suo Ducato . Ho io pubblicato un bel Placito (b), che ci fa conoscere, che (b) Ro. Ital. Bonifazio Marchefe, padre della celebre Contessa Matilda , non meno pagata. che del fu Marchete Tedaldo suo padre, signoreggiava in Ferrara. Fu esso tenuto , Pontificatus Domni nostri Benedicti summi Pontificis Anno Quarto, Regni vero Henrici Regis, qui antea regnabat, quam Coronam Imperii suscepisset, Undecimo [ questa è l' Epoca del Regno d' Italia ] fed postquam Coronam Imperii suscepisser, Secundo, in Dei nomine, die XIV. Mensis Decembris, Indictione XIV. Ferraria. La lite era fra Martino Abbate del Monistero di S. Genesio di Brescello, ed Uno Vescovo di Ferrara, a cagione del Monistero di S. Michele Arcangelo, posto in essa Città di Ferrara. Secondo l'abuso di que tempi si venne ail efibizion del duello; ma in fine il Vescovo si diede per vinto.

Anno di Cristo mxvi. Indizione xiv.
di Benedetto VIII. Papa 5.
di Arrigo H. Re di Germania 15. Imperad. 3.

PEccus l'anno preciso, in cui faccedette un movimento d'armi in Lombarida pretta incognito, mi fo lectio di riferrilo qu'i. L'abbiamo da Arnolio Storico Milanete (c). Narra egli , che il Velcovo ci domini d'Alti, prechè favori le parti del Re Ardoliono, cadde in difegrala del. 1999. Note l'Augusto Arrigo, e però venuto a Milano, quivri fino alla motre fete-tiò. 1. alse talcolo. Deteras Imperasor, vivente job, c'ò dyclèto, Epitopassum cui-dem Olderico Fratri Mengledi Marchomis eximii , cioè di Marched Marched Marched Betra figliuto del Marchede Oberto II.

Ena Voir progenitore de Marchesi d'Este. Arnolfo Arcivescovo di Milano, non parendo a lui ginsta la deposizione del predetto Vescovo, conseguentemente ricusò di consecrare Olderico, chiamato in alcuni documenti Alrico. Ma questi confidando nella potenza sua, e del Marchese Manfredi fuo fratello, fe n'andò a Roma, dove con false rappresentanze ottenne dal Papa la confecrazione, che apparteneva di diritto all'Arcivescovo di Milano. Irritato da tali Atti Arnolfo Arcivescovo, scomunicò in un Concilio effo Olderico. Poscia raunato un numerolo elercito, andò infieme co' fuoi Vaffalli a mettere l'affedio alla Città d' Afti, e vi colse dentro non meno Olderico, che il Marchese suo fratello. Si offervi, come in Lombardia fi cominciano a raunare eferciti e a far guerra, fenza dipendere dall' Imperadore, ne da fuoi Ministri . Strinse egli tanto quella Città, che furono costretti gli affediati a capitolare, come volle l'Arcivescovo . E su ben dura la capitolazione . Cioè tre miglia lungi da Milano, nudis incedendo vafligiis Episcopus Codicem, Marchio Canem bajulans , anse fores Ecclefia beati Ambrofii reatus pro-[a] Otto prios dewosiffime funt confessi . Per atteltato di Ottone Frisingense (a),

Fringenfi le qualche nobile commettea tal fallo, che meritafie la morte, seconde 116. 18 p. do l'antica confuetudine de Franzesi e Suevi , ad confusionis sua ignominiam , Canem de Comitatu in proximum Comitatum gestare cogebatur.

Dopose Olderico il baston Pastorale, e l'anello sopra l'Altare di Santo Ambrolio, che gli furono poi restituiti. E il Marchese Mansredi offerì alla Chiefa una buona fomma d'oro. Ciò fatto, co' piedi nudi per mezzo alla Città andarono alla Metropolitana, dove ebbero pace dal-(b) Uthill. l' Arcivescovo, Clero, e Popolo. Se crediamo all' Ughelli [b], Odel-Ital. Sacr. Price Cook, Clero, e Popolo. Se credialno al Ognetii [9], Octabre. Tom. IV. rico, o fia Olderico, fu intrufo nell'anno 1,008. e nel feguente legitin Epifeop timamente eletto, laddove Tristano Calco, il Sigonio, e il Puricelli,

fanno succeduta questa scena chi nell'anno 1014, e chi nel 1015, o (e) Guiche nel 1016. Il Guichenon [c] porta un diploma del regnante Arrigo Aunen Biblio, gusto, dato in favore del Monistero di Fruttuaria nell'anno 1014. in Genter.Il. cui fra l'altre cose conferma , qua dederunt Manfredus Marchio , O Berea ejus Uxor , & Frances ejufdem Manfredi , ideft Alricus Epifcopus

&c. Adunque Alrico, o sia Olderico godea nell' anno 1014, pacificamente il Vescovato d' Asti . Contuttociò sembra a me tuttavia scuro il tempo di tale avvenimento. Perchè come mai nell'anno 1008, tempó, in cui era tuttavia vivente e in forze il Re Ardoino, decadde il Vescovo d' Afti, che il favoriva; e come potè il Re Arrigo lontano mettere un altro Vescovo in quella Città? Arnolfo in oltre dice, che l'Imperadore diede quella Chiefa ad Olderico. Arrigo non prefe la corona Romana, se non nell'anno 1014. E però altri han creduto, che non già Arrigo, ma Ardoino promovesse Odelrico a quella Chiesa. Nè il diploma del Guichenon è documento elente da difficultà, mancandovi

l'anno dell'Imperio, e il luogo, e venendo chiamato Everardo Archi. sas vote cappellano, che negli altri diplomi è detto Archicancelliere . Intorno a Anno 10 16, ciò nulla io decido, baltando a noi di tenere la foltanza del fatto. Ho io rapportato un Placito (a) , tenuto. Anno ab Incarparione Domini no. (a) Anio Ari Jesu Christi Millesmo Sentodecimo, Anno vero imperii Domni Hein-fea.6. rici Imperatoris Terting, Menfe Hollubri, Indittione Quartadecima. Il fao principio è questo; Dum Raginosius Marchio & Duz Tufcanus Placisum celebrares in Crossare Averina cum Hugone Comite apfius Comitatus &c. Or vengano moderni Scrittori a volerci perfuadere, che alcuni anni prima Bonifazio Marchefe, padre della Contessa Matilda, era stato creato Duca e Marchele della Tolcana. Bafta quelto documento per farci conoscere che in ciò s'ingamarono. Noi troviam qui, chi in questi tempi governava la Tofoana co i titoli di Duca e di Marchefe, cioè Rinieri da noi anche veduto di fopra i Nè fi toglievano i lor governi a i Duchi Marchell, e Conti fenza qualche grave delitto .. Vedremo a fuo tempo; quando probabilmente il Marchele Bonifazio otterme la fignoria o fia il governo della Tofcana. Egh intanto fignoreggiava nelle parti della Lombatdia, e spezialmente in Mantova, dove il trovò con Richilda di lui moglie, S. Simeone Romito [b] ; che da qualche tem-(b) Piras. po s'erà fermaro nel Monistero di Polirone , schola allora di grande esemplarity, in sempo che uno di que Lioni, quos Princeps magnificon- lon, Saint, riffimo alebas fumen ac pompa, era luggiro dal ferraglio con gran terro-din Part. re de cittadini, e fu da quel fervo del Signore ricondotto al fuo luogo. Ed appunto nell'anno prefente, come fi ha dall'autore contemporanco della di lui vita, ello Si Simeone paísò, al Regno de Beati Anno Dominica Incarnationis MXVI; Indistione XIV. Sepsima Kalendas Augusti, Ramani Imperii Monarchiam obsinense Hanrico Pvimo. Augusto & Ducasus quoque Principarum riumphame, (parola a mio credere (correrea ) Bonifacio gloriofo Duce ac Principe . Trattoffi poi in Roma della di fini Canonizzazione, e resta tuttavia intorno a ciò una lettera scritta da Pa-

E per conto d'effo Papa, « di lui fa racconta un fatto drepinto accadito in apelle anne, a la cui menoria lui, a noi confervant de Diémero (e). Vennero i Sarsceni con un grande-fluolo di navi alla Città («Dirmo, di Loni», sche allora era della Provincia della Tocana, e la prefero Circo, d'en del dictione fingiro il Veficorea Quist's annidarono, forrendo pot unto il veinato, e deregognando le donne di que contronia. Giò suito, Papa Benedetto non pende tempo a meterce na mini quanti pepoli, pode per terra, e per mare « a fin di cacciarla: Spedi un farmara mavale davanti a Lima, affinche quegl' lafded i non proteffero fazpare coi i lor le legii. Ebbe nondimeno la fortuna di falburti a tempo in una barchetta il Re foro, che probabilmente era Mugetto, occupyoro dell'adente.

Tom. VI.

pa Benedetto VIII. Bonifacio grasia Dei Marchioni inclyto .

ran vote fola di Sardegna ( Gran difefa ; grande firage de' Cristiani secera per tre di que Barbari; ma finalmente rimafero sotti, e fu sì ben compinta la festa, che nè pur un d'essi vi restò, che la potesse contare » Alla loro Regina, che fu ivi prefa, nè pure fi perdonò. La sua conciatura da tefta, ricca d'oro e di gemme, che ben valeva mille lib-

(a) Pagin bre, fu mvinta in dono all' Imperadore Arrigo dal Papa. Il P. Pagi [a] dopo avere anch' egli contato quello avvenimento, aggiugne una cofa, che potrebbe farci maravioliare, fe non fapellimo, che non v' ha Scrittore, per grande che fia; il quale non fia finggetto a prendere de i granchi , ed anche a groffolanamente ingannarfi ; cioè ferive : Luna maem ; bodie Luca appellata, Civitas libera, a qua aliquot leca pendent. Sa ogni Italiano, pratico alquanto di Storia, o di Geografia, che la Città di Luni , da alcuni fecoli feaduta alla sboccatura della Magra , nulla ha che fare con Lucca, ed efferci turtavia il Vefoovo di Luni, abitante nella Città di Sarzana, con bella Diocefi, diversa dal Lucchefe, L'imprela fuddetta d'effa Città di Luni la credo io accennata negli Annali

(b) Annales Pifani colle feguenti parole (b): Anno MXVI. Pifani O: Januenfes fecerunt bellum cum Mugero, & vicerunt illum. Negli altri Annali, ove Re. Italie. & feritto fotto quell' anno : Pifani & Januenfes. devicerunt Sardineam v' ha dell' errore : e fi conofce da quel che fegue : perciocche folamen-167. te nell'anno feguente i Pilani, e Genoveli andarono in Sardegna. Alle

cofe dette, di fopra aggiugne Ditmaro, che il Re de Mori, da me creduto Mugetto y irritato per la perdita fuddetta, inviò al Papa un facco di caftagne ; volendo fignificare , che altrettanti foldati f firebbono stati ben pochi ] nella State ventura avrebbe spedito contra de Cristiani . Il Pontefice in contraccambio gli mandò un facchetto di miglio, per fargli conofcere, che non era figlinol di paura. Ne voglio tacere, che il fopra mentovato Marchele Bonifazio, e Richilda fua moglie (figliuola di Gifelberro Contre del facro Palazzo in Italia, e non già di Gifelberto frarello di Conegonda allora Imperadrice I sutti e due gran cacciatori di Beni e Stati : ricorfero in quell'anno all' Imperadore Arrigo per ottenere la metà della Corre di Trecenta , oggidi sul Ferrarese , colla metà del Castello, e sue dipendenze : sicut a Berengario O Hugone filis Sigefredi Comitis, nostro Imperio rebellantibus battenus vifa suns poffideri : Li dono Arrigo ad effa Richilda con un diploma dato (e)

Anno Deminica Incarnationis Millesimo Decimo ferto , Indictione XIIII. fert. 19. Anno Domni Heinrici Regni XIII. Imperii ejus III. Altum Panvembero [ o fia Pavemberg, cioè come voglio credere, in Bamberga ] : Fu di pa-[d] Sigmin rere il Sigonio (d) , che le nozze di Richilda col Marchele Bonifazio

fegnissero nell'anno 1021. Ecco quanto prima era contratto il lor matrimonio. Ne già in occasion d'esse nozze si sece quella battaglia, che viene accennata da Donizone , come si pensò il suddetto Sigonio , ma in qualch' altra congiuntura , ficcome diremo . Nell' anno prefente si , Bas Volo per atteftato dell'Annalifta Saffone (a) l'Augusto Arrigo tenne una gran [a] Arrola Dieta in Argentina, dove anche fi trovo Rodolfo Re di Borgogna, con fla Sano. fottoporre il fuo Regno all'Imperio Romano. Vo io penfando, che all lora fi flabilissero quelle tre Leggi d'esso Arrigo, che si leggono fra le Longobardiche (b); giacche nella Prefazione fi dice, che furono fatte in b)Rn.lid. Civitate Argentina, qua vulgari ne mine Straburge appellatur , coll'inter- P. U. T.L. vento degli Arcivescovi di Milano, e di Ravenna, de i Vescovi d'Ara gentina , Piacenza, Como, ec. ed anche de' Marcheli e Conti d'Iralia. Abbiamo in oltre da Lupo Protospata (c)-, che in quest' anno Civitas (c) tions Salernum obfeffa eft in Saracenis per mare C' per terram , C' nibil profece in Chronic. rime . Se fi ha a credere a Leone Oftiente (d), fu in questa occasione, che i Normanni, de quali parleremo all'anno leguente, capitando dal Chamber vinggio di Terra fanta a Salerno, furono in aiuto di Guaimatio III, lib. c. 37. Principe di quella Terra, e colla lor prodezza obbligarono que Barbari a levare l'affedio. Ma Guglielmo Pugliefe, ficcome vedremo, diverfamente ne parla . . . . A office car at an Core con egts . . . her I out to well . " or our ingresion ) sees a shoo . It to a

Anno di Cristo Mavil. Indizione av.
di Brisdetto VIII. Papa 6.
di Arrico II. Re di Germania 16. Imperad. 4.

L'Tronci ne' suoi Annali Pisani, non so su qual fondamento, scrisle fe, che i Pifani fatta nell'anno 1014, una groffa Armata, sbarcarono nella Sardegna, vennero alle mani coll'efercito de' Mori, il mil fero in rotta, e s'impadronirono di quell'Ifola, dopo efferne fuggito il Re di que' Barbari Mugerto Meritano ben più fede gli antichi Annali di Pifa (e), che fotto il prefente anno raccontano quell'imprefa. Se (e) Annal, n'era tornato in Sardegna Mugerto, fortunatamente scampato da Luni, pag. 107. tatto nelle furie contra de' Craftiani di quell' Ifola, molti de' quali fe-0 167. ce barbaramente crocifiggere: Erafi anche messo in pensiero di sabbri- Ren. Italia. car in quell' Ifola una forte Cirtà. Benederra Papa intanto ; che l'avea cominciata bene, volle finirla meglio . Spedi per fuo Legato a Pifa il Vescovo d'Oftia, per animare quel popolo a cacciar suori di Sardegna Mugetto. Lo stesso probabilmente sece a Genova, da che confessano gli stessi Annali di Pifa, che anche i Genovesi concersero a quell'impresa Passarono in fatti in Sardegna questi due popoli con tutte le lor forze, obbligarono Mugetto a falvarfi colla fuga in Affrica, e prefero il possesso di quell'Isola / Soggiungono quegli Annali, che il Papa investi d'essa Sardegna i Pisam. Ma non tardò a nascere discordia fra gli ftessi conquistatori, perchè il buon boccone facea gola a tutti. Si ssorzarono i Genovesi di cacciarne i Pisani; ma i Pisani, che in questi gemras vate pi crano più forti, li fpinfero fuori-di rutra l'Ifola, e ne reflatono palano montanti del principio, cebe la potenza della Catha di Pila, turroche non apparitga, chi fila per anche aveffe acquitata la hiberta, perche cra rute tavia luggetta a i Duclu, o fia a i Marchefi della Totcana. Cominciò arche in Puglia per quelli tempi una bella danza, che parve coda da nulla ful principio, ma cibie col tampo dello mirabili confeguenze.

da muta sus principios, ma cube col, tempo delle mirabiti contegneme.

p. Cedire Era venuto per tellimonianna di Guglielino Puglielic [-1], telli anno proprinci della contra di Monta di Montania un pugno di quella gerne per fina diversione
princi di Contra di Monte Gargaño, dove S. Nichele Arcangelo era in gran venezionea. Quivi per accidente trovació Melo y quel potente e l'avio citradino di Bari, che s'era ribellato a' Greci, appens ebbe egli addocchiari
mentione della contra della contra della contra della contra di Contra della contra di Contra della contra della contra di Contra

no da Bari, che s'era ribellato a' Greci, appena ebbe egli adocenhia un di guelti usonini i bella e nerboruta genre, che remto con efiò foro difuorio della bellezza di quel paete, della dappocaggine del Greci, edla facialità da s'uncerli, e di farti gran Signori, gli invogilò di fece imperadere guerra in quella parti contra del dominio Greco. Predere elli
tempo, tanto che tornaflero alle lor cale, e-di niviaffero altri compagin all'impercia. Venuti in quell'anno fenz armi, ne furono ben fornici
ti da Meio, e dopo aver prefo ripolo, portarono la guerrà addoffo a'
Greci. Era allora Generale del Greci e in quelle contrade. Turnichio 2
Greci. Era allora Generale del Greci e in quelle contrade. Turnichio 2
puello l'un generale del Greci e in quelle contrade. Turnichio 2
puello l'un generale del Greci e in quelle contrade. Turnichio 2
puello l'un generale del Greci per que per della della presentatione del contrade del presentatione della presentatio

| Mallow | Le lug torae, Marile Man, come ha Augo Proctipata | P.], years pretional to Cenar, cum Melo y O Norimanus. Quella prima bartaglia pare che folfe favore revole a Melo. Si tornò a cominatrere nel el 22, di Luglio y e feconido, il tello d'ello Lugo Protologas, henche relaise morre nel confirma Lyone Pasimo, che in luogo del Carapano Turmebio comandava l'Aramata del Greci, pure vi rellò Ironfitto Melo co i Normanni. Ma forte quel retlo: è gualta. Geglicimo Puphele; autore di maggior credete in quello, attella, che Melo e i Normanni ne sisticono vinciero; fenza racconuta gitro, che un folo fatto d'armi, Gran credito, che s'acca racconuta gitro, che un folo fatto d'armi, Gran credito, che s'acca d'armi, che fence a Anche e l'Anonimo Casique (e). O gia Alberico Mora, del Panonimo Casique (e). O gia Alberico Mora, del Panonimo Casique (e). O gia Alberico Mora.

(6) More rio che fecero Anche l'Anonimo Calinenie (e), o sia Alberico Momole T. naco, serve cotto il presente anno: Normanni Melo Duce caperune es-Ro, luta pugnete Apulian.

[e] Robert Abbiamo da Girolamo Rossi (d), che un riguardevol Placito su

(d) Robos Abbiamo da Girolamo Rolfi (d), che un riguardevo! Placito Rillion de la Companio de Girolamo Rolfi (d), che un riguardevo! Placito Rolfi (d) Rolfi

Fi

Fifco, O' de comis publica ve Ravennate, five Ripa aut Porta, O' de Comitato Escaven Bononienfe, O' Comisusu Cornelienfo (Imola) & Comisusu Favensino, & Comit att . . . O Comiraru Ficoclonfe (Cervia) cum omni Fifci, O publicis corum Comitaribus &c., Noi abbiamo bensì presso del Cardinal Baronio i diplomi di Lodovico Pio , di Ottone I. e del regnante Arrigo I. Auguito, ne' quali fi veggono confermati alla Chiela Romana l'Efarcato di Ravenna, il Ducato di Spoleti, il Ducato di Benevento con altri. pacis. Ma efsendofi per difgrazia perduti gir originali, e non rapportandosi se non le copie, suggette a molte alterazioni, secondo il bisoano e l'interesse delle perione, non porgono else bastame imme per nuel tar l'intelletto. E tanto poi meno, le con else combattono fatti certi e documenti. su i quali non cadano fosperti. Già s'è veduta più d'una pritova che da gran tempo l'Efarcato era divenito, parte del Reeno d'Italia; forfe per qualche convenzione feguita fra la Tanta Sede, e gl'Imperadori. Ne abbiamo ancor qui una pruova chiara. Altrettanto pure s'è offervato del Ducato di Spoleti. Per conto poi del Ducato di Benevento, ne pur convien disputarne : E a comprovare quanto s'è detto della Romagna fervirà anche ciès che-feriffe S. Pier Damiano (a) (a) Perm circa l'anno 1060. Eo sempore quim adbut Romana Ecclefia spatiofina n'Via C. multo quam NUNC jura prosenderes & O' inver 'cetera Cafenase Oppidum Mari ca possideres &co. Adunque a' tempi del Damiano Cesena non apparteneva sensulation più al dominio temporale de Papi . Chi ne fosse padrone, l'abbiamo già veduto. Ho io prodotta una carta di livello di un porto i dato dal fopra mentovato Arnaldo Arcivescovo di Ravenna a Pietro Abbate della Pompofa (b) creduta da me fpetrante all'anno feguente 1018. [b] Astique ma ficcome ho poi avvertito per più efatta collazione fatta coll'erigi forte. 16. nale, essa appartiene a quest'anno. Ivi fono le seguenti note : Anno Deo propirio . Pontificarus Domni Benedicti fummi Ponsificis . O buniverfalis Papa VIII. 8cc. Quinte; fed & Imperante Domne Heinrico mangne Imperatore in Italia Anno Quarto, die XX. Menfis Februarii , Indictione XV. Abbiamo qu' l'anno 1017. Adunque Arrigo I. fra gl'Imperadori avea nell'anno 1014 e nel di 20. di Febbraio già ricevuta la corona Imperiale. Di esso Pierro Abbate è fatta menzione nella vita di S. Guido Abbate della Pompola (6). In quell'anno parimente s' incon- [c] Mabill. tra un Placito (d), che Donus Adelpeyro Dun iffine Marchia Carens and Praedilim. sum . O' Rambaldus Comes ifins Comitatu Tervifianenfe , unitamente ten Pat. L. nero in Comitatu Tervisianense in Villa Ante, non multum longe ad Ca-ledie Dif fire Axile de fubrus, in cui contra del Monittero di Santa Giuftina di fon se Padeva fu decifa una lite in favore del Monistero delle Monache di S. Zacheria di Venezia: Abbiamo qui, che la nobil Terra d'Afolo era in questi tempi del Contado di Trivigi. Leggeli in oltre fotto il pre- for titte fente anno una donazione ( ) fatta nel mele di Marzo al Monistero Differe 20.

· Googl

Ene vote pi crano più forti, li fpinfero fuori di tutta l'Ifola, e ne reftarono pa-

dronis-Tale principio cabe la potenza della Cartà di Pila, tuttochè non apparifca, ch'effa per anche aveffe acquittata la libertà, perchè era tutti tavia luggetta a i Ducht, o fia a i Marchefi della Tolcana . Cominciò anche in Puglia per questi tempi una bella danza, che parve cofa da nulla ful principio, ma ebbe col tempo delle mirabili confeguenze, [a] Guillel- Era venuto per teltimonianza di Guglielmo Pugliele [a], nell'anno preans Aprilus cedente dalla Normandia un pugno di quella genre per fua divozione

Normann, al Monte Gargano, dove S. Michele Arcangelo era in gran venerazione Quivi per accidente trovatoli Melo , quel potente e favio cittadis no di Bari, che s'era ribellato a' Greci, appena ebbe egli addocchiati questi nomini, bella e perboruta gente, che territo con esso loro di-Icorio della bellezza di quel paefe, della dappocaggine de Greci, e della facilità di vincerli, e di farfi gran Signori, gl'invogliò di feco imprendere guerra in quelle parti contra del dominio Greco: Prefero effi tempo, tanto che tornaffero alle lor cafe, ed invitaffero altri compagni all'impresa. Venuti in quest'anno senz'armi, ne surono ben forniti da Melo, e dopo aver preso riposo, portarono la guerra addosso a i Greci. Era allora Generale del Greci in quelle contrade Turnichio appellato da altri Andrenico, che fenza dimora ufcito in campagna col-

(b) Lupu le fue forze, Menfe Mais, come ha Lupo Protospata [b], fecis prælium Protefects cum Melo, O' Nortmannis. Questa prima battaglia pare che fosse favorevole a Mele. Si tornò a combattere nel di 22, di Luglio e fecondo il testo d'esso Lupo Protospata, benche restatse morto nel conflicto Leone Paziano, che in luogo del Carapano Turnichio comandava l'Armara de Greci, pure vi reltò sconfitto Melo co i Normanni. Ma forfe quel testo, è guafto. Gnglielmo Pughete, autore di maggior credito in quelto, attefta, che Melo e i Normanni ne ulcirono vincitori, fenza raccontar altro, che un folo fatto d'armi. Gran credito, che s'acquistarono con ciò que' pochi, ma valentissimi Normanni, gran botti-

tel thouse no che fecero Anche l'Anonimo Cafinenfe (r), o fia Alberico Mos men Lannenfu T V. Daco, ferive fotto il -prefente anno: Normanni Malo Duce caperunt ex-Res. Italie pugnare Apuliam. -Abbiamo da Girolamo Rossi (d), che un riguardevol Placito su

Hifter, Ra- in quell'anno tenuto in Ravenna da Pellegrino Cancelliere e Melso Hens vici Imperatoris, e da Tadone Conte, Melso anch'egli del medefimo Augusto, Anno Benedicti Papa Quinto, Hanrici Imperatoris in Italia Anno Terrio, die XV. Februarii Indictione XV. Harnaldo grasia Dei fanctiffimo O. coangelieu Archiepiscopo sancta Ravennasis Ecclesia. In esso Placito il suddetto Pellegrino apprebendens manibus virgam, mifit eam in manibus supraferi pro Harnaldus gratia Dei [andi/fimo O coangelico Archiepifcopo , O inveftique ipfum O Ecclesiam Ravennasem, ex parte Henrici Imperatoris de ommi

Fifce, & de cimi publica ve Revenuete; five Rips out Porta, O' de Comitate Landon Bononienfe, O Comisaru Cornelienfe (1mola) & Comisasu Favensino. O Co. mit avu ... Comit avu Ficoclenfe (Cervia) rum omni Fifei, & publicis corum Comitatibus &c. Noi abbiamo bensì presso del Cardinal Baronio i diplomi di Lodovico Pio , di Ottone I. e del regnante Arngo I. Augusto, ne' quali fi veggono confermati alla Chiela Romana l'Efarcato di Ravenna, il Ducato di Spoleti, il Ducato di Benevento con altri. pacii. Ma eftendofi? per difgrazia penduti gli originali, e non rapportandoli fe non le copie, fuggette a molte alterazioni, fecondo il biloano e l'interesse delle persone, non porgono esse bastame lume per que se tar l'intelletto. E tanto poi meno, le con else combationo fatti certi e documenti, su i quali non cadano fosperti. Già s'è veduta più d'una priova; che da gran tempo l'Efarcato era divenuto, parte del Regno d'Italia : forfe per qualche convenzione feguita fra la lansa Sede. e gl'Imperadori. Ne abbiamo ancor qui una pruova chiara. Altrettanto pure s'è offervato del Ducato di Spoleti. Per conto poi del Ducato di Benevento, ne pur convieu disputarne . E a comprovare quanto s'è detto della Romagna fervirà anche ciò che feriffe S. Pier Damiano (a) (a) Pome circa l'anno 1060. Eo sempore quan adbue Romana Ecclefia spatiofius in Vita S. muleo quam, NUNC jura prosenderes ; O' inser 'cetera . Cafenase Oppidum Muni, ca possideres &c. Adunque a' tempi del Damiano. Cesena non apparteneva fentales. più al dominio temporale de Papi . Chi ne fosse padrone, l'abbiamo già veduto. Ho io proderta una carta di livello di no porto i dato dal fopra mentovato Arnaldo Arcivescovo di Ravenna a Pietro Abbate della Pompofa, (b) ereduta da me spetiante all'anno segnente 1018 [b] Anique ma ficcome ho poi avversito per più elatta collazione fatta coll'origi- forat. 16. nale; essa appartione a quest anno. Ivi tono le seguenti note : Anno Deo propitio . Pontificatus Donnis Benedicti fummi Pentificis . O buniverfalis Papa VIII. 8co. Quinre; fed & Imperante Donne Heinrico mangne Imperatore in Italia Anno Quarto, die XX. Menfis Februarii , Indictione XV. Abbiamo qui l'anno 1017. Adunque Arrigo I. fra gl'Imperadori avea nell'anno sora e nel di 20, di Febbraio già ricevuta la corona Imperiale. Di esso Pierro Abbate è fasta menzione nella vita di S. Guido Abbate della Pompofa (c). In quest'anno parunente s'incone [e] Mabili. tra un Placito (d), che Donus Adelpeyro Dun iffine Marchia Coventante Brackfirm. vum, & Rambaldus Comes iffins Comirasu Tervifianenfe , unitamente ten Par. L. nero in Comitatu Tervisianense in Villa Anto, non multum longe ad Ca- Italie, Dif. firo Anilo de fubrus, in cui contra del Monittero di Santa Giustina di fre s. Padova fu decifa una lite in favore del Monistero delle Monache di S. Zacheria di Venezia. Abbiamo qui, che la nobil Terra d'Afolo era in questi tempi del Contado di Trivigi. Leggesi in oltre lotto il pre- fer thiden fente anno una donazione (e) fatta nel mele di Marzo al Monistero Diffent 20.

moros di Monantola da Bonifacius Marchio, filius bois memorie Tesdalbi, qui boso no, fuir itempue Marchio, & Richelda conjuge epis, jugalibus, Filia bost memorie Gifelberti, qui fuir Comes Palarii, qui professi fimus Legens via care Langobushuros.

Anno di CRISTO MEVIII. Indizione I.
di BENEDETTO VIII. Papa 7.
di Annigo II. Re di Germania 17. Imperad. 5.

[a] Robert SE vogliam ripolare fulla fede di Girolamo Roffi (a) fegnitato dal-Arrigo, compie il corso de' fuoi giorni nei di 19. di Novembre dell'anno feguente, ed ebbe per fucceffore Eriberto. Ma fecendo l'Annali-[b] Amali-fla Saffone (b) egli manco di vita nell'anne prefente . Potrebbono le ga Sano. carte pectore dell'Archivio di Ravenna mettere în chiaro, qual di quefie afferzioni fia vera. Ed è da sperario, da chè il Padre Don Pietro Paolo Ginanni Abbate Benedertino con infaticabil premura va raccogliendo le antiche memorie di quella Città nobilifiuna. Aveva anche (4) Seein diligentemente offervato il Signor Saffi (c), che Arnolfo II. Arcivefcoin None at vo di Milano celso di vivere non già nell'anno 1019, come fi penso. Right hat il Sigonio, non già nell'anne 2015, come s'ingegnò di provar l'autore (d) T.W. delle atinotazioni all'Ughelli (d), ma bensì nell'anne prefente 1018, Padia Sari. In fatti il fuddetto Annalista Sassene sotto quest'anno medesimo scrive: Mediolancofis Archiepiscopus abiie, O proposisus ejustem Ecclesia Heriberous faccoffie, clob Eriberto de loco Ansimiano; come fi ha da fuoi framemi, Areivescovo famolo fra quei di Milano, che fece, siccome vedremo, fudare il ciuffo all'imperador Corrado. Ch'egli ancora ottenes fe in quell'armo la Cattedra Milanefe, fi compruova con un Placito to-[e] Anique nuto in Belalio (e), territorio di Como, da Anfelmo Messo dell'Imperadore Arrigo, Anne Imperis Doroni Henrici Imperatoris Quinto, Menfe November, Indictione Secunda. Produffi io quello documento come ferie to nell'anno 1019. Ora m'avveggo, che appartiene all'anno prefente, perchè l'Indizione Seconda ebbe principio nel Settembre. Quivi Domnus Aribertus fantta Mediolarienfis Etclefia Archiepifcopus, & Alberieus fan-Ma Cumenfis Ecclefia Epifcopur, citati, e presenti, cedono alle lor pretentioni fopra certe terre in favore del Monistero di Santo Ambrolio di Milano, e del suo Abbate Gotifredo. Erano gli Augusti Greci adirati non poco contra di Melo ribello del loro Imperio per la guerra da hii moffa în compagnia de Normanni contro la Puglia di lor giurildi-(f) Lapar zione. Però, fecondochè s'ha da Lupo Protofpara (f), fpedirono in quein Chronic, il anno al comando delle lor armi in Italia, o fia per loro Carapano, o Capitano, Bafilio foprannominato Bugiano, uomo di gran fenno ed atti-

Course of the Crossis

attività. Romoaldo Salerniumo ( a) ferive, che coftui porto feco, un gran rav vota teforo cioè il principal nerbo per ben fare la guerra. Aggiugne di poi, a Rech'esto Basilio Anno MXIII. ( va Scritto MXVIII. ) Indictione I. sece ri dos Solore fabbricar nella Puglia l'antica Città di Ecana (fi dee scrivere Eclana) rom VII. che anticamente ebbe i fuoi Vescovi, e le impole il nome di Troin Recetain. Noi sappiamo da Mario Mercatore, e da altri antichi Scrittori , che Giuliano ficro difenfor di Pelagio, e confurato ne' fuoi mirabili libri da Santo Agoltino, fu Voscovo Eclanonse. Camillo Pellegrino pretefe, che la moderna Città di Frigento fia fucceduta all'antichiffima Eclana . L'Ola stemo, e il Cardinal Noris (b) crederono, che Eclana fosse il luogo ; (b) Nois appollato pofcia Quinteducino Sembra ora, che fi poffa con più for H.J. Peledamento aderire all'opinione di Romoaldo Salernitano, autore vivoto esp. 18. cinquecento anni prima e pratico di que paefi allorche arrefla, che la moderna Città di Troia fu l'antica Eclana, o vogliam dire Eclano. Oltre a huefta Citth fabbrico il fuddotto Bufilio Desconario, Fiorentino, ed aleri luogai forti nella Provincia, che oggidi fi noma Capitanata Aggingne il già citato Protospata , che Ligerina Tepetrisi ( leggo Tepotitigi , ciod Confervatore del lango ) focis prodium Trans , O accifus eft ibi Joannatine Protofpata , Es Romonid capeut aft , O in Conftantinopolim deportante eft. Sono scure tali notizie, ma bastano a farci comprendere la continuazion della guerra in Ruglia fra i Greci , e i Pugliefi ribellati. Vien citata fotto il prefente anno dal Padre Mabillone (c) una donazione fatta de Giovanni Duca e Confole di Gaeta al Mo (c) Mahill. miltero di S. Tepdare di quella Città il che ci fa conoscere, chi fosse nestitta ad allora Principe di Gacta a antica aronne cont come n'

> Anno di Carsto MXIX. Indizione 13. di BREERRITTO VIII. Papa S. di ARRIGO II. Re di Germania 18. Imperal. 6.

Sorro il preiente anno ferire Ermanio Contratto (d), che Conra (d) mona di dalejeros films Genreili quotidano Detre Conventuti (e Matchefen, socia anora della Marca di Vertora) assiliante parvulo i fin Connelle paptre il contro la proprietta della marca di Vertora) assiliante parvulo i fin Connelle paptre il contro la proprietta della marca di Vertora della marca di Carinta, e inferite Marchefe di Vertora. L'avvix con lui il giovinetto Corrado, parade di Rainto Corrado, parade della marca del parte della contro controla della carinta del parte del parte del Corrado. E da credere, che Adalberone poffedefe anora degli Strat in Germania; e che per cagino d'effi tra lor feguife il confitto filolattro. Per artenta ed Llupo marca cagino d'effi tra lor feguife il confitto filolattro. Per artenta ed Llupo marca del parte film del partenta del Lupo marca del partenta del partenta

Gennt , copular current de famojar », Esqui Cenque infiliti O' ingeniti (maschine di guerra) (peranta, sururela que a facile receprar, facilimento di guerra) (peranta, sururela que a facile receprar, facilimento disconte del peranta (maschine di guerra) (peranta que a facile receprar, facilimento Romanno); aiutatori di Melo, non ne manellero in vita y fe poi dell'i e che la uitatori di Melo, non ne manellero in vita y fe poi dell'i e che la uitatori non fapendo più dove, tivolgere le fue fiperatte, dopo avare respectivadato i publi Normannis, che gli rell'avano, a Guerratte di Viviggio di Gergantia, o per muorene il Impecadore Artigo a venire di Viviggio di Gergantia, o per muorene il Impecadore Artigo a venire in perioni an Italia; a di miemo per attente da lui un poderolo foccor in perioni an Italia; a di almeno per attente da lui un poderolo foccor dello di militire. Ecco come di guelli altimo fatte, di armi parla Guglieli (d) come dell'interno dell'altimo fatte, di armi parla Guglieli (d) come dell'altimo fatte, di armi parla Guglieli).

10 tours mo Poguete (%).

Vienus Cannis qua defluir Aufdus annis de Nivers Cheriter Oslobius propasses virinque Calendas de Nivers Commencia inno penté sadem abfiliera difetus.

Com modere stom grant, valent adolfert stories.

Togo destit mogan fishinda, parti Juvam y
Et pudut villam parti rellure merari.
Sammires altis faporaris , lingue moraris.
Pell Monamemous parti fuffraçia Regis :
Herrici , folite plandat qui more pracsoces.
Sulpine, aminin pominestro dom passiquel.

co de la Legefi una cellione farta delle decime di quattro Pievi al Vefcovato di Cermoni (c) da Bindenina Mirebin filias quanda ni Canadis insigtati. Di que Marcio (C) Ricilità filia quanda (Gelderii Comiti nell'anno piefente. Bonisario è il padre della Concola, Marilda ... Voi io credendo y
cire apparenea anerea all'anno prefere un disiona, pieto dali direperadore Arrigio in favore del Monillero di Monte. Calino e cell'Abi(I) Comitata (Ancolio (d) Le Fonte Lang Helle più l'are Delido. Ni minica finerrazione Milieffino Vingimo, Indivino Secunda, admo Denui
and, F.I. Himris Regio Delmo (pippino), Imperia vero fino Quince, Alloni. Receibane, Se exclaimo al-Paère Gatola, il diploma è originale; ma io ho
bine. Se exclaimo al-Paère Gatola, il diploma è originale; ma io ho
bine. Se exclaimo al-Paère Gatola, il diploma e originale; ma io ho

Activated Regis Decima Imprime y Imperia vora tima Guintas, Allonia, Rederia Maria, P. Lines, See excitamo a Al-padre Gatoloa, lá dialpoma e ingiginale; ma so ha porta a crederio. Al Indirejone Seconde accenna. I anno preferte. Conte por far l'Arine MAX. Se non riscorramo all'amno Platon, non fi face piere. E refia poi da mostrare y come in Germania, avefle lungo i face piere. E refia poi da mostrare y come in Germania, avefle lungo i face Pilana. Posto ancora, che sia l'anno nostro MXIX. non si accorda con Esa Vole. esso l'Anno XVII. del Regno, nè il quinto dell'Imperio.

Anno di Cristo Mxx. Indizione 111.
di Benedetto VIII. Papa 9.
di Arrigo II. Re di Germania 19. Imperad. 7.

' Anno fu questo, in cui Papa Benedesso VIII, andò in Germainia a trovar l'Imperadore Arrigo, che l'aspettava in Bamberga. Il Sigonio, il Baronio, l' Hoffmanno, e fopra tutto il Padre Pagi hanno pretefo, che questa andata del Pontefice accadesse nell'anno precedente 1019, e che mal si sieno apposti coloro, che la riferiscono all'anno presente, con citare per la loro sentenza Lamberto da Scasnaburgo , Mariano Scoto , gli Annali d'Ildeseim , e l' Abbate Urspergense . Ma non ha fatta assai riflessione il Padre Pagi a questo punto di Storia. Mariano Scoto, se ben si guarda, a quest anno [a] appunto [a] Mariaparla del viaggio di Papa Benedetto. E fi conosce, che le stampe han-in Gorone, no alterato i testi di Lamberto e dell' Urspergense, e degli Annali d'Ildeseim . Dico, si conosce , perchè ivi la morte di Sant' Eriberto Arcivescovo di Colonia si mira ne'loro testi stampati nell'anno 1020, quando è fuor di dubbio, che avvenne nell'anno 1021, come confessa lo stesso Padre Pagi . Però gli autori suddetti si dee credere, che abbiano posta l'andata del Papa nel presente anno 1020, e nel seguente la morte di Sant' Eriberto. Che poi veramente il Papa in quest' anno si portaffe a Bamberga, l'abbiamo da Ermanno Contratto (b) nell'edizion [b]Herm migliore e più copiosa del Canisio , da Sigeberto (c) , dall' Annalista mi Corra-Saffone (d), dal Cronografo Saffone [e], da Alberico Monaco de i tre edições Ca-Fonti, e da altri Storici. Lo stesso si scorge dall'antica vita dello stesfo Santo Arrigo (f) pubblicata dal Gretfero, e da altri. Quivi è scrit un re Chr. to, che il Papa invitato dall' Imperadore, in proximo Aprili Alemanniam (d. Anneliintravit , omnibulque Civitatibus illius regionis peragratis , tempore , quo [e Chen condinerat , Babengerg locum adire disposuit . Venit ergo V. Feria majoris 8 apbus Sabeldomada, bora fexta facris Pontificalibus vestimentis indutus &c. Questo" minuto racconto fa conoscere, che l'autor d'essa vita prese un tal fat-5. Henre to da buone notizie, e probabilmente da quella che scrisse Adelboldo, Santinem giunta a noi troppo mancante. Ma se Papa Benedetto entrò d' Aprile Bolland. ad in Alemagna, ed arrivò nel Giovedì Santo a Bamberga : adunque nel-Julii. l'anno prefente arrivò colà, e non già nel precedente. Perciocchè nell' anno 1019. la Paiqua cadde nel di 29. di Marzo, e in quest' anno (g) Vua S. si celebro essa nel di 17. d' Aprile. Ne voglio tacere , che viene an-aput Lib che citata la vita di S. Meinwerco Vescovo di Paderbona (g) , per natum T.I. comprovar l'opinione de' suddeti sostenitori dell'anno 1019. Ma quella Branjuis. Tom. VI.

Eas Vole vita, quand' anche diceffe ciò che pretendono, effendo feritta nel fecolo fusseguente, non può chiamarsi un testimonio infallibile di quel che cerchiamo. Oltre di che fors' anche quella va d'accordo coll' opinione mia , scorgendosi , che il medesimo autore all'anno suffeguente mette il paffaggio a miglior vita del fuddetto Sant' Eriberto, il qual pure viene stabilito nell'anno 1021. Fra l'altre cose, che aggiugne l'autore della vita fuddetta di Santo Arrigo Imperadore, racconta, che nel Mattutino di Pafqua il Patriarca d'Aquileia recitò la prima lezione, l' Arcivescovo di Ravenna la seconda, e il Papa la terza. E che poscia il Pontefite medefimo VIII. Kalendas Maii Basilicam in bonore Sancti Stephani confecravit; e lo stesso ancora abbiamo dall'autore della vita di S. Meinwerco . Il dì 24. d'Aprile quì enunziato più s'accorda colla mia fuddetta opinione, Saggiamente offervò il Cardinal Baronio, che fra i motivi per li quali andò volentieri Papa Benedetto , ancor quello vi doverte effere di commuovere l'Augusto Arrigo a condurre, o spedire una buona Armata per far argine a i progressi de i Greci. Circa il di primo d'Ottobre nell' anno precedente era succeduta, come dicemmo, la disfatta del picciolo efercito di Melo. Tutto perciò andava a seconda de i Greci, i quali non solamente ricuperarono quanto aveano perduto, ma eziandio tirarono nel loro partito Pandolfo IV. Prin-(a) Le O. cipe di Capua . Scrive l'Oftiense (a): Quum Capuanus Princeps latenter

(a) Leo Cipe di Capua : Scrive l'Oltiense (a): Quum Capuamus Princeps latenter June Che, faveres Constantinopolitano Bassio, secie interim sieri cleves aureas , & totale : 38. faveres Constantinopolitano Bassio (a) totale constante (a) to

Principatum ejus per bac Imperio contradens.

Davano negli occhi , e gran gelofa recavano a Papa Benedetto quelli maneggi ed avanzamenti de' Greci , che fitndevano il lor dominio fino ad Aftoli ; e fe metrevano il piede anche fopra il Principato di Capota, già fe li fentiva alle porte di Koma. Nè era già da forra re, che i Greci Augusti avesfero voltuto lasciar a i Papi , fe fi fossero impadroniti di Roma , quella Signoria , che fecondo i patti con l'Imperadori d' Occidente, api ti di due fecondo i patti con l'Imperadori d' Occidente, api ti di due feconi godeva . Però dovette il buon Papa follecitare, per quanto porè, l' Augusto Arrigo ad impiegar le fite forze contra di quella nazione , nemica ancora de i Latini , la quale di Gialetta afpirava allora a de i gran voli. Abbiamo anche da Glabro (b), che

(6) Criserápirava allora a de i gran voli. Abbiamo anche da Giabro (2), che Cressic. Rodolfo Normanno fuggito da Normandia a Roma con alquanti compani, ando a trovar Papa Benedetto VIII. per contargli i fuoi giai. Ma il Papa capir ei querelam exponere de Giacorum insuafione Romania.

Imperii , e indulle que Normanni a militar contra di loro . Portò in[el Loro tanto la difigazia , che Medo trovadofi in Germania per muovere
formania quella Corte contra de' Greci , infermatofi quivi nell'anno prefente cefli (Glossire sò di vivirer e L' abbismo da Lupo Portofpata (c). E Guglielmo Pugliemin nomina di contra la contra del contra

As Melus regredi preventus morte nequivis; Henricus sepelis Rese bune, us Regius est mos; Funeris ensequias comitatus ad usque sepulcrum, Carmine Regali tumulum decorevis bumasi.

ER & Volg.

Nella Cronica del Protospata egli è appellato Dux Apulia, nè senza ragione. Questo titolo gliel diede l' Augusto Arrigo per premio del già operato, e per animarlo ad operare di più: il che è da avvertire per intendere, se gli Augusti avessero donato a i Papi il Ducato di Benevento; e con ciò va concorde il fuddetto paffo di Glabro col feguente. Abbiamo nella vita d'esso santo Imperadore (a), benchè non (1) Pita 5. con tutta l'esattezza, che esso Imperadore Apuliam a Craeis diu possessi in Asia. fam , Romano Imperio recuperavis , O' eidem Provincia Ifmaelem ( vuol San Sanua dire Melo ) Ducem prafecit, qui postea in Babenbergensi loco mortuus, & Jolin. in Capitulo majoris Monasterii sepulsus requiescit in Domino. Oltre a ciò fappiamo dal Protospata; che in quest' anno i Saraceni assediarono la Città di Bisignano, e la fottomisero al loro dominio : sicchè e Greci e Mori malmenavano forte quelle contrade . Spezialmente poi in questi tempi si studiavano i Principi e gran Signori di pelare or soavemente, or violentemente le Chiese. La maniera soave era quella di prendere i loro beni e Castella a livello con promettere un annuo canone, e intanto donar qualche terra in proprietà ad essi luoghi sacra, per indurre i Vescovi e gli Abbati col picciolo presente vantaggio a livellar' essi beni , l' usufrutto de' quali mai più non soleva arrivare a consolidarfi col diretto dominio. Uno de i gran casciatori di tali beni già ho detto , che era il Marchese Bonifazio , padre poscia della gloriosa Contessa Matilda . Può essere motivo di stupere l'osservare , quante Castella, Corti, Chiese &c. egli carpisse al solo Vescovato di Reggio. Ne ho io pubblicata la lista (b) . Altrettanto , o poco meno dovette (b) Anique egli fare co' Vescovi di Modena, Parma, Cremona, Mantova, ed al-lialie. Diftre Città circonvicine. Ed in quest'anno appunto egli ottenne a livello da Warino, o fia Guarino Vescovo di Modena Medietatem de Monte uno , qui dicitur Barelli , ubi antea Castrum edificatum suit , cum fossasum in parse circumdatum.

> Anno di Cristo MXXI. Indizione IV. di Benedetto VIII. Papa 10. di Arrigo II. Re di Germania 20. Imperad. 8.

A RDEVANO di voglia i Greci di avere in lor mano Datro, che gh dicemmo uno de principali della Puglia , ribellari alla lor fignoria, e pareme del defunto Melo. Dopo i infelico battaglia di Canego di constante, per arteflato dell' Oftienfe ( $\epsilon$ ),  $\epsilon$  era egli ritirato colla fua  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{1}{100}$ 

O meety Core

Exa Vole miglia fotto la protezione di Atenolfo Abbate di Monte Cafino . Ma

poscia Papa Benedetto VIII. perchè il conosceva fedele all'Imperadore Arrigo , il mise alla custodia della Torre del Garigliano , quam idem Papa tune retinebat, con alcuni Normanni; Che sece il Catapano Greco Boiano ( lo stesso è che Bugiana ) per averlo? Guadagnò con danari Pandolfo IV. Principe di Capua, acciocche gli permettesse di prendere il mifero Datto . All' improvviso dunque arrivato colle sue soldatesche sotto quella Torre, cominciò a tormentarla con affalti e macchine, Per due giorni si difesero quei di dentro, ma in fine colla Torre rimasero prefi-

Alle preghiere dell' Abbate Atenolfo lafciò Bugiano la libertà a i Nor-[a] Lupus manni; ma Datto (a) fra le catene, e fopra un Afinello, condotto a Protespata Bari nel dì 15. di Giugno, a guisa de' parricidi chiuso in un sacco di cuo-(b) Annales io fu gittato in mare . Secondo gli Annali di Pila (b), avea Mugetto Re de' Mori, o pur, come jo credo, Corfaro potente, preso nell'an-Rev. Italis. no precedente Castel Giovanni (forse in Sardegna) che era sotto l' Ar-

civelcovo di Milano . Nell'anno prefente poi con poderota Armata di navi tornò in Sardegna. Allora i Pifani, tirati in lega i Genovefi contra di questo comune nemico, fatto un grande sforzo di navi e di gente, il cacciarono dall' Isola, e maggiormente poscia attesero a stabilirsi e fortificarsi in quella vasta Isola. Il ricco teloro d'esso Mugetto, venuto alle loro mani, fu da effi ceduto a i Genovesi in pagamento del-

(c) Tronci le loro spese e fatiche . Il Tronci Storico Pilano scrive (c) , che Mugetto in quest'anno s' impadron) di nuovo della Sardegna, e che nel fan. leguente ne fu cacciato. È qui combattono gli Storici di Pifa con quei

di Genova, pretendendo i primi, che niun diritto acquistassero i Genoveli fopra la Sardegna, e gli altri fostenendo il contrario: intorno a che li laiceremo duellare. Se parimente vogliam credere al Tronci suddetto, i Pifani divifero poi quell'Hola in quattro giudicati, che furono dati in governo a quattro nobili Pifani , cioè di Cagliari , di Gallura , di Arborea, e di Torri, volgarmente detto Safferi. E tali Giudici arrivarono a tanto fasto, che furono anche nominati Regi, e le loro mogli Regi-

ne. Ma temo io forte, che non fieno affai ficure tali notizie, dappoi-[d] Anique chè ho altrove fatto vedere (d), che in questo medesimo secolo v'era in Sardegna la division de i giudicati, e che quei Giudici usavano anche liberamente il titolo di Re: il che punto non conviene a chi uni-O 32. camente fosse stato Governatore di quelle contrade per la Repubblica

Pifana. Oltre di che non v'ha negli atti di quei Giudici o Re, menomo vestigio di dipendenza da Pisa. Anzi da un satto narrato dall'Ostien-[e] Le fe (r) circa l'anno 1063, si scorge, che i Pisani miravano con invidia i Sardi, ed aveano nemicizia con Barasone Re di quell'Isola . Però fi

46.3.6.23 può sospettare, che molto più tardi la potenza de' Pisani fissasse il piede nella Sardegna; o almeno meriterebbe questo punto d'effere più so-

tri hanno fcritto, ch' egli venisse solamente nell'anno seguente. Ma fi ha a tenere per certo, che la fua calata fu nell'Autunno dell'anno presente, sotto il quale Ermanno Contratto (b) racconta che (b) Her-Henricus Imperator in Italiam expeditionem movit, E l'Annalista Sassone manuel (c) aggiugne, ch'egli Natale Domini celebravis in Italia . Abbiamo in edition. Caoltre documenti, che ce ne afficurano. Ho io prodotto un infigne Placito (d), da lui stesso tenuto in Verona, Anno pradicti Domni Heinrici fia Sam gloriosissimi Imperatoris Deo propicio, bic in Italia, Octavo, Sexto die pud Ectard. Mensis Decembris, Indictione V. cominciata nel Settembre di quest'anno. in Estens Degno è d'esser rapportato qu'il principio di quell'atto: Dum in Dei P. Leap. 14. nomine foris , O non multum longe Urbis Veronensis , in solario proprio beatiffimi Sancti Zenonis Confessoris Christi, quod est constructum juxta pradictum Monasterium Sancti Zenonis Confessoris Christi, in caminata dormitoria ad Regalem Imperium in judicio resideres Domnus gloriosissimus Heinricus Romanorum Imperator Augustus, unicuique justitias faciendas, bac deliberandas, residentibus cum eo Domnus Popo sancta Aquilegensis Ecclesia Patriareba. Fermiamoci qui per dire, che non meritava censura il Sigonio, per avere scritto, che Arrigo palsò in Italia cum Piligrino Coloniensi , O Poppone Aquilejensi Prasulibus, con pretendersi , che non Poppone Patriarca d'Aquileia, ma bensì Poppone allora Arcivescovo di Treveri, ignorato dal Sigonio, quegli fosse, che actompagnò in tale spedizione l'Imperadore. Perchè l'Oftiense chiamò Arcivescovo questo Poppore, perció si è creduto, che sbagliasse il Sigonio. Il Browero (e) (e) Brown anch'egli, [ e poscia il Padre Mabillone (f) ] sondato solamente so-Trevitoss.

pra quella parola dell'Oltienle, quasiché il Patriarca d'Aquileia non foi front. It canch egil Arcivectovo, si figurò, che il luo Poppone ventifie in lata in desad. Ila, e seco menasse un grossi corpo di truppe. Ma noi qui abbiam aeradina chiaramente Poppone Patriarca d'Aquileia al corteggio dell'Imperasore, e non ga l'Arcivectovo di Treveri, e però lassa siabilima resta l'alferzion del Sigonio. Seguitano le parole del Placito: Pelegrinus Colonier-sii, Eriberna Mediolanensis, fanstrum Des Eccessiums, Perminerio por homes Veronensis, Luc Vercelensis, Sigissipedus Placeasium, Henricus Permensis, Amaldus Tervianensis si Trusigi J Ermingerius Cenedensis, Rigissi Pelenessis, Cambensis, Rigissi Trusigi J Ermingerius Cenedensis, Rigissi Pelenessis, Ludvoicas Bellumensis, Uga Marcios &c. De Marchedi d'I-

\*\*\* Note: talia mon fi trovò in tal' occasione a corteggiare Arrigo, se non Ugo , Assa sunt uno degli antenati della Casi a Este , di cui tornerà occasion di parta lare. Far i pochi, che fotosiensilero, fi legge ancora Ugo Marchio. Era, come abbiam veduto, l'Imperadore in Verona nel di 6. di Dicembre. Io il truvovo nel di 1.0 dello Mele in Mantova, ciò costiando da un fino diploma, dato da esso Asgustio in favore d'Insife vocco di quelle di 1.0 dello Mele, la cui note gualle, ca me allora similari della d

Anno di Cristo Mini Indizione v.

di Benedetto VIII. Papa 11.
di Arrigo II. Re di Germania 21. Imperad. o.

Le NEL Gennaio dell'anno presente col suo poderoso esercito continuò l'Augusto Arrigo il suo viaggio alla volta della Puglia (b.). Per la Marca di Camerino inviò il Patriarca Poppone con quindicimila com-4.2 409.39. battenti contra de' Greci; e per quella di Spoleti, e del Ducato Romano spedì Piligrino, o sia Piligrimo Arcivescovo di Colonia con altri ventimila armati verso Monte Casino e verso Capua , ad oggetto di prendere Atenolfo Abbate, e il Principe di Capua Pandolfo IV. suo fratello, amendue proclamati come fegreti fautori de' Greci, e che avessero tenuta mano alla morte di Datto . L'Abbate non volle aspettar questo turbine, e se ne suggì ad Otranto con disegno di passare a Costantinopoli. Ma imbarcatoli e colto da una fiera burasca, lasciò con tutti i suoi la vita in mare. Saputasi dall'Arcivescovo la di lui suga, per timore, che Pandolfo Principe non gli scappasse dalle mani , con isforzata marcia arrivò fotto Capua, e la cinfe d'affedio. Allora Pandolfo, che sapea d'essersi colle sue iniquità comperato l'odio de i Capuani, anzi era informato, che macchinavano di tradirlo, la fece da difinvolto; ed affidato fi venne a mettere in mano dell'Arcivescovo Piligrino, con dire, che gli dava l'animo di giustificarsi delle imputazioni diffeminate contra di lui. Intanto l'Augusto Arrigo era passato all'assedio di Troia, Città, che quantunque non fossero peranche terminate le incominciate fortificazioni, pure tante n'avea, e si copioso presidio di Greci, che si accinse ad una gagliarda disesa. Sotto a quella Città su a lui presentato il Principe di Came, il quale poco mancò, che non vi lasciasse la testa, perchè condennato a morte dal pieno Consiglio.

glio. Ma cotanto si adoperò l'Arcivescovo di Colonia, geloso del sal-Exa vote. vocondotto a lui dato, che gli guadagnò la vita. Posto nondimeno in ANNO 1016. catene, fu di poi menato prigione in Germania. Ma non si dee tralasciar, che prima d'imprendere l'assedio di Troia, l'Imperadore Arrigo, per attestato di Lupo Protospata (a) , giunse di Marzo a Benevento , (a) Lupus dove da Landolfo Principe, e come lascio scritto Epidanno (b), a Be- in Chronic neventanis gratulantibus bonorifice ac magnifice suscipieur, e su riconosciu- (b) Hepi to ivi per Sovrano. Di questo ancora ci restano buone testimonianze dannu da ne' documenti di quelle contrade, vedendosi il suo nome ne' pubblici mer Saicontratti d'allora, e trovandosi de' Placiti tenuti da lui per l'ammini- Alonan. strazione della giustizia in quelle parti . Uno di questi si legge nella Cronica del Monistero del Volturno (c), tenuto in territorio Beneven-(c) Chronic tano in locum, qui nominatur ad Campum de Petra, ibique in prafentia P.II. T. I. Domni Henrici Serenissimi Imperatoris &c. Fu scritto quel Giudioato Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi sunt MXXII. O Imperante Domno Henrico Serenissimo Imperatore Augusto, Anna Imperii ejus Deo propisio in Italia Offavo. O dies Menfe Februarii per Indiction. IV. ( fcrivi V. ) Adum in territorio Beneventano. Un altro Placito tenne nel mese di Marzo di quest'anno in Balva Domnus Ambrosius, qui est Missus, O Capellanus Domni Henrici Imperatoris Augusti . Un altro parimente in essa Cronica si legge, tenuto nell' Aprile dell'anno presente da Leone Vescovo di Vercelli, e da un altro Vescovo deputati a praclara posessate Serenissimi Emrici Augusti, in territorio Beneventano juxta Ecclesiam Sancli Petri Apostoli, sieus propinquo banc Beneventi Civitatem &c. Ci sa anche vedere un diploma d'esso Augusto in savore del Monistero di Santa Sofia di Benevento, rapportato dall' Ughelli (d), che il medeli- (d) Ughell. nio foggiornava in Benevento VI. Idus Martii. Posesi dunque l'Impera-Ital. Sart. dore all'affedio della Città di Troia , valorosamente difesa da que cit- in Archien tadini, e dalla guarnigione Greca, di modo che per tre meli conven-frep. Biarne tener ivi il campo con gran disagio degli assedianti, e non minore degli affediati. Radolfo Glabro (e), Storico di questi tempi , descrive (e) Glabre. un tal affedio. Era tormentata la Città da i mangani, e da altre mac-tifi. Ili. 3chine di guerra . Uscirono i cittadini, e ne secero un falò: perlochè montato forte in collera l'Imperadore, fece prepararne dell'altre coperte di crudo cuoio, e continuar le offese. Indarno surono invitati i difensori alla resa con buone condizioni: s'ostinarono essi; perchè lor si faceva credere imminente un gagliardo foccorfo. Per quelto impazientatoli l'Imperadore, gli uscì di bocca, che se potea mettere il piede in quella Città, volca mandar tutti quanti a fil di spada. Ma non potendo più i cittadini, allora si rivosfero a chiedere misericordia: al qual fine spedirono suori della Città un Romito con dietro tutti i lor fanciulli in processione, che gridavano Kyrie eleison, cioè Signore, abbiate

Exa Volte pierd. Arrigo colle lagrime agli occhi ordinò, che si rimandassero in Città. Tornò il di feguente il Romito co' fanciulli, e colle stesse voci, ed uscito l'Imperadore dal suo padiglione, non potè reggere a quel tenero spettacolo, e perdonò a que cittadini : con che abbattessero quella parte delle mura, che aveano fatta resistenza alle sue macchine, e che poi le rifaceffero. Lasciato dunque ivi presidio, e presi gli ostaggi, (a) Loo-fe ne venne a Capua, dove per attestato dell'Ostiense (a), diede quel Birafis I. a. Principato a Pandolfo Conte di Tiano, fenza che s'oda, che Papa Be-

nedetto VIII, pretendesse ivi giurisdizione alcuna temporale. Creò ancora Conti non si sa di qual luogo Stefano, Melo, e Pietro, nipoti del già defunto Melo Duca di Puglia, co' quali allogò que' pochi Normanni, che erano restati in quelle contrade.

Di la passò in compagnia del Romano Pontefice al Monistero di Monte Casino, dove seguì l'elezione di Teobaldo Abbate, consecrato poscia dal Papa. Pativa l'Imperadore de i gravi dolori, e ne su guarito per intercessione di S. Benedetto; per la qual grazia sece de i ric-(b) Garrala chi regali a quell'infigne Santuario. Rapporta il Padre Gattola (b) un Hift. Mo. diploma da lui dato allo steffo Monistero con queste note: Anno ab Innenf. P. L. carnatione Domni MXXII, Indictione V. Anno vero Domni Heinrici Ro-

manorum Imperatoris Augusti Secundi Regnantis XXI. Imperantis autem Nono, Allum in Monse Cafino. Non dia fastidio ad alcuni il veder ivi fottoscritto il Cancellier Teodorico vice Ebbonis Papembergensis Episcopi O Archie apellani, quando negli altri diplomi questo Vescovo di Bamberga porta il nome di Eberardo, e di Arebicancelliere, perciocchè Ebbone è lo stesso nome di Eberardo; ed egli era anche Arcicappellano dell'Imperadore, fe pure in questi tempi non era lo stesso il grado di Arcicancelliere e di Arcicappellano. Leggesi in oltre una lettera del medefimo Augusto a Papa Benedetto, in cui gli raccomanda efficacemente il Monistero Imperiale di Monte Casino, sottoscritto colle stesse note cronologiche. Tutti i sopra narrati avvenimenti appartengono all'ana no prefente; e se il Sigonio li riferì all'anno seguente, non si dee già argomentare, che in lui mancasse la diligenza, ma bensì, che gli mancarono molte storie e documenti , de' quali noi godiamo ora, difortera rati dagli Eruditi . Lo stesso dee dirsi del Cardinal Baronio , il quale fi figuro, che l'Imperadore Arrigo si trattenesse sino all'anno seguente in Ítalia, quando è fuor di dubbio oggidì, ch'egli in questo se ne tornò frettolofamente in Germania. Ma prima di accennare il fuo viag-(c) Hepi-gio convien quì avvertire, avere scritto Epidanno (c), Monaco di San

Gallo in questo secolo, che l'Augusto Arrigo Trojam, Capuam, Salernum. Neapolim Urbes Imperii fui ad Gracos deficientes ad deditionem coegit. Che anche Guaimario III. Principe di Salerno, atterrito dall'esempio di Capua, riconofcesse per suo Sovrano l'Imperadore, niuna difficoltà ho a cre-

a crederio. Leggefi tuttavia un diploma (a) d'elfo Arrigo, conceduto sa vate, ad Amara II. ArciveCovo di Salerno, dove è chiamano Fidelis nofler, vate, dato Pridie Kelenda Junii, Inditione V. cioè nell'anno prefente coll'Adum Juni. Director Troje. Potrebbe folo dobtiarf di Napoli. Ma abbiamo ancora Erman." 5: no Contratto, che lo conferma con iferivere fotto il prefente anno (b): Olifomora Beneventum intravity, Trojem oppidum oppognavit O' copit; Napolim "Silectora Capsam, Salernum, aliefque eo lecorum Croitatts in deditionem omnesson. Carf. accepit.

Era già inforta durante l'effedio di Troia la peste, o pure una epidemia nell'efercito dell'Augusto, e questo aveva anche servito a lui di maggiore impulso a perdonare a quel popolo, per isbrigarsi da que' contorni. Si mile dunque in viaggio alla volta della Germania, e dovette passare per la Toscana, avendo io pubblicato un suo diploma (c) el Antique, in savore de' Benedettini di Arezzo, dato X. Kalendas Augusti, Anno serio, dato X. Kalendas Augusti, dato Incarnationis Dominica MXXII, Indictione V. Anno Domni Heinrici Regnantis Secundi XXI. Imperii vero VIIII. Actum Privaria in Comitatu Lucensa. Perchè a cagion de' calori d'Italia crebbe nell'Armata Imperiale l'epidemia, che ne fece grande strage, Arrigo in fretta, e con poche guardie Alpium cacumina citato transgreditur cursu, come s'havdall'Annalista, e dal Cronologo Sassoni (d), e giunto in Germania raund [d] Amaliun numeroso Concilio di Vescovi. Grede il Padre Solerio della Compagnia di Gesù (e), che tal Concilio sia stato quello di Salingenstad, Saxo. pubblicato dal Labbe nel Tomo IX. de' Concilj, e tenuto nel di 12. Santierum d' Agosto dell'anno presente. Ma se Arrigo, come abbiam veduto, nel Bollandi dì 25. di Luglio era tuttavia nel territorio di Lucca, resterebbe da XIV. Julii, esaminare, come egli potesse compiere in tempo sì stretto il suo viaggio in Germania, e l'adunamento di tanti Prelati a quel Goncilio. Oltre di che in Salingenstad non si trovò se non l'Arcivescovo di Magonza con cinque fuoi fuffraganei : laddove quel di Arrigo fu composto di moltissimi Vescovi. Nel mese di Dicembre dell'anno presente il Marchese Bonifazio padre della Contessa Matilda, insieme con Richilda Contessa sua moglie, prese a livello da Landolfo Vescovo di Cremona due Gorti (f) cum Castro inibi babente, e colla lor Pieve ; ed [f] Amig all'incontro egli cedette al Vescovo la Corte di Piadena, patria del ce-forage. lebre Storico Bartolomeo Platina . Affiste al contratto Tadone Conte di Verona. E in questi tempi fiorì nel Monistero della Pomposa Guido Abbate rinomato per la fua fantità, ficcome ancora Guido Monaco di patria Aretino, a cui ha non poche obbligazioni il canto fermo, da lui riformato, ed integnato colle fue regole. Truovafi tuttavia feritto a penna un fuo trattato de Mufica col titolo di Micrologus, di cui ancora fa menzion Donizone nella vita della Contessa Matilda.

Tom. VI.

T

Anno .

ERA Volg.

Anno di Cristo MXXIII. Indizione VI. di BENEDETTO VIII. Papa 12. di Arrigo II. Re di Germania 22. Imper. 10.

(a) Devies CECONDOCHE abbiam dal predetto Donizone (a), ebbe il Marchefe Pla, Comi Senifazio, padre della poco sa mentovata Matilda, due fratelli. (b) Perint O fia Tedaldo, che Vescovo di Arezzo vien lodato da quello Storico in Critic. per la fua religione, continenza, ed avversione a i Simoniaci. Quead Annel fti nell' anno presente sece una donazione a i Benedettini d'Arezzo (c), (c) Aniqu. Mense Augusti, Idictione Sexta, da me data alla luce. L'altro cioè Itale, Dif. Corrado, era giovane di molto suoco. Cercarono gli emuli di questa fert. 36. famiglia di mettere la discordia fra esso lui, e Bonisazio fratello maggiore, ma loro non venne fatto. Non si sa poi nè il tempo, nè il perchè si fece una gran raunata di gente ex Regno toto contra di questi due fratelli, che venne a trovarli fino a Coviolo, un miglio e mezzo lungi da Reggio. Quivi feguì un fanguinofo fatto d'armi. Bonifazio vi fece di molte prodezze : pure gli convenne ritirarfi , quand'ecco ufcire di un bosco il fratello Corrado con cinquecento cavalli, che l'incoraggi a tornare in campo contra de' nemici . Rinforzoffi la battaglia , e finalmente da i due fratelli fu messa in rotta l'Armata nemica. In quel conflitto riportò Corrado una ferita, che fu bensì curata; ma perchè il giovane non s'ebbe riguardo alcuno da lì innanzi nel giocare e mangiare, da l'i a più anni, post plures annos, come s' ha da Donizone (e non già in quel fatto d'armi, come scrisse il Sigonio), essa se-

Anni Tredeni tunc Verbi Mille fereni.

Ci porta quello a conoficre, che corama i popoli della Lombardia cominciavano a farfi guerra l'uno all'altro, fenza dipendere da i Minifiti Imperiali, che governavano il Regno d'Italia, e le particolari Città. Il che non vuol dire, che i Contie Marchefi perdeffero la loro autorità fopra de' popoli ; ma anch' effi co i lor popoli faccano guerra agli altri, e come fi può credere, fenza chiedeme licenza all'Imperadore i il che in addietro non leggiamo, che fi prattaffe. E di quì avvenne , che a poco a poco andò crefendo l'ardimento ne' Lombardi, con giugnere finalmente, ficcome vedremo, a de rispere in Repubblica le loro Città. Confermò in quell'anno l'Angulto Arrigo al Moniflero di Monte Cafino, e a Tebaldo Abbate di quel facro liugo do conductuti i fuoi privilegi con diploma dato (d) II. Nanaf, Januarii Anno Do-

rita il portò all'altro mondo nel dì 13. di Luglio dell'anno 1030.

(6) Gentst tutti i fuoi privilegi con diploma dato (d) II. Nona; Januarii Anno Dotifol Muse. Microman. MXXIII. Auno vero Donni Henrici Regnantis XXI. nos(-P.1. Imperii vero ejus VIIII. Indidione Sesta. Allun Poderbrumnon, cioè in Paderbona. Ci ha anche confervato il Registro di Pietro Diacono esi-

ften-

ftente in quell' infigne Badia il diploma, con cui effo Imperadore No. Esa Vale nis Januarii Indictione VI. Anno Domini MXXIII. concedette Principibus inclitis , nostris quidem Fidelibus dilectis Pandulfo O Jobanni filio ejus , Principatum Capue cum omnibus ad eum pereinentibus , ita videlices ut avus ejus Pandulfus tenuit, exceptis Abbatibus Imperialibus fancti Benedicti de Monte Cafino, O' fancti Vincentii . Leggefi ancor questa concessione presso il Padre Abbate Gattola, ed è degna di attenta considerazione. Nella copia del diploma, con cui lo stesso Arrigo Primo tra gl'Imperadori si dice, che nell'anno 1014, confermò alla Chiesa Romana i di lei Stati , leggiamo in partibus Campania Sora , Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum, Capuam, Città componenti il Principato di Capoa. Quando ciò fosse stato, non si può già credere sì privo di memoria, nè sì mancante di Religione Arrigo I. Imperadore fanto, ch' egli avesse dopo investito d'essa Capoa e del suo Principato Pandolfo e Giovanni suo figliuolo. E se pur satto l'avesse, avrebbe reclemato il Romano Pontefice : del che niun vestigio apparisce . Che dunque si ha da dire della copia del diploma dell'anno 1014, rapportata dal Cardinal Baronio? Abbiamo poi da Lupo Protospata (a), che in quest' anno venis Raya (a) Lupus (O sia Rayca) cum Saffari Criti Barum Mense Junii , & obsedit eam in Chienie, uno die . Et amoti exinde comprehenderunt Pelagianum Oppidum . Et fabricatum est Castellum in Motula . Erano questi due assediatori di Bari, Pugliesi ribelli a i Greci , e riuscì loro di prendere la Terra di Pelagiano, o fia di Corigliano, come ha un altro testo. Sotto quest'anno Poppone Patriarca d'Aquileia, per quanto narra il Dandolo (b), fidato-[b]Dandol. fi nell'appoggio dell' Imperadore, mosse lite al Patriarca di Grado da-Tom, XIL vanti a Papa Benedetto, chiamandolo usurpatore di quel titolo, e pre-Rev. Italia. tendendolo suggetto alla Sedia sua . Accadde , che per dissensioni nate in Venezia fu obbligato Ortone Orfeolo Doge di ritirarsi in Istria come efiliato in compagnia di Orfo Patriarca di Grado fuo fratello. Si prevalse Poppone di tal congiuntura per entrare coll' armi in Grado, e dopo avere spogliato ed abbattuto più d'una Chiesa ed alcuni Monisteri, quivi lasciò una guarnigione di suoi soldati . A questo colpo si ravvidero i Veneziani, (e forle nell'anno feguente) richiamato il Doge col Patriarca fratello paffarono con grandi forze a Grado, e ripigliarono quella Città ed Isola, con iscacciarne le genti del Patriarca d'Aquileia.

> Anno di Cristo Mxxiv. Indizione vii. di Giovanni XIX. Papa i. di Corrado II. Re di Germania i.

M Ancarono in quest' anno alla Repubblica Cristiana i suoi due primi luminari, cioè il Papa e l'Imperadore. Forse il primo fu

United Chrogi

sas vase su Papa Benedette VIII. che cerminò il fuo Pontificato, per quanto si missione crede en lemée di Giugno, come ofervò il Patra Pagi (a). Ebbe per d'emen. fuccessore si commi XIX. loyrannominato Romane, fratello del predescrizzata una Benedette, na Papa Icrediato da Glabro (b), e dal Cardinal PA, this Baronio (c); perchè di laico, ch' egli era, cost intercessione della per desarta del companya della predictata del mentione della per desarta si considerata della per della perimenta cuina guadagnati i voti, fassi ful trono Pontissico. Une cedempue della per desarta si considerata della perimenta cuina guadagnati i voti, fassi ful trono Pontissico i Une cedempue della perimenta della perim

Ren Itale, Viggo le protect Galotto hannine alettaci, etc. in l'ettence incao dicte. Il est vero, serice chium-[e] 1979 que l'eleffe. Quanto all'Imperadore, abbiamo da Wippone (e), da dire. Com. Emmano Contratto (f), e da altri antichi Storici, ch'egli fu chiamale commente de la Dio ad un Regno migliore nel di 13, di Luglio dell'anno presione Commente ente, e gli fu data lepoliura nella fua prediletta Città di Bamberga.

"Ministrativa dell'anno predinta can'i Imperadore, le cui molte virtà, e mallimamente l'infigne pietà, co-

ronara da vaire gloriofe azioni, mentarono, e în egli folfe alcritto nel Catalogo de Santi, con celebrafine anche la fefla nel 11.4, d'elfo mefe, giorno probabilmenne della fua fepoltura. Confegnò egli prima di morire a i parenti l'Imperaticie Conegonda fua moglie, vergine, per quanno la iama divolgò, quale l'avea ricevuas, Principelfa anché la dotata di sì luminofe virrò, che non men del marito artivò a confeguir la laturca de i Santi. Per gloria di lei, e per documento delle france vicende, alle quali fono cipofti anche i migliori, non fi vuol (ex Pra.s. tacere, che così fanta Principeffa (p) ta accusta di nici, dotto ni fuolo filma principeffa per la accusta di nici, dotto ni vuol fa pra.s. tacere, che così fanta Principeffa (p) ta accusta di nici, dotto filma della principeffa (p) ta accusta di nici, dotto filma principeffa (p) ta accusta di nici, dotto filma principeffa (p) ta accusta di nici, della di l'augusta di controli di principeffa (p) ta accusta di nici, della di l'augusta di principeffa (p) ta accusta di nici della di l'Augusta di principeffa per la accusta di nici per la controli di principeffa per la controli di principeffa (p) ta accusta di nici per la controli di principeffa per la controli di principe di principeffa per la controli di principeffa per la controli di principeffa per la controli di principe di principeffa per la controli di principe di principeffa per la controli di pri

de floto conforte. Si effòt ella di provare l'innocenza fua colla prouvade flotoc, ufata in que fecoli d'ignoranz; e però cò pieti nul fierza lefone alcuna pafeggiò flora dodici ferri roventi. Ma di quello gran fatto, nè della verginità di Cunegonda noi non abbiamo reftimonio alcuno contemporanco, che incontrafabilimente ce ne afforti; ed ella poté fenza di quello effere Principetsa di rara fantià. Le vite de Santi feritte lungo etmpo dopo la lor morte fon fuggette a vari riguardi; perchè la fama, che crefce in andare, aggiugne tal volta quello che non fu.

Venne dunque colla morte di Santo Arrigo a vazare l'Imperio Romano col Regno della Germania e dell'Italia. I. Clefre e gli man-cato fenza prole, aprì il campo alle pretenfioni di vari Principi, e per confeguente alla dificordia. Secondo l'atteftato di Wippone Storico di 101 Wippone Storico di 101 Wippone Storico di 102 Wippone Storico di 101 Wippone Storico dell' eta l'uno il maggiore a l'arrigo Duca di Franconia, il lecondo da Corraca nato il maggiore da Arrigo Duca di Franconia, il lecondo da Corraca

Commercy Congle

do, che vedemmo Duca di Carintia e Marchese di Verona, amendue fratelli, Esa Volg. e fratelli ancora di Gregorio V. Papa. Ortone avolo de i fuddetti due cugini , figliuolo di Liutgarda nata da Ottone il Grande , fu anch' egli Duca di Franconia . Però questi due Principi , siccome discendenti dal fangue di Ottone I. Augusto, surono creduti i più propri per succedere: e fra questi due competitori su amichevolmente conchiuso, che quegli sarebbe Re, il quale riportaffe più voti. Cadde per tanto l'elezione in Corrado il maggiore, figliuolo d'Arrigo, che fu poi appellato per foprannome il Salico . Scrivono , che Arrigo Augusto nell'ultima sua infermità configliò i Principi ad eleggere questo, siccome Principe di gran valore e senno. E non surono già i sette Elettori, che diedero il Re alla Germania, ma bensì tutti i Vescovi, Duchi e Principi di quel Regno, che concorfero nella fcelta di lui, come attesta il medesimo Wippone . Vi furono invitati anche i Principi d'Italia , ma non giunfero a tempo . Nel dì 8. di Settembre in Magonza feguì la coronazione Germanica di Corrado il Salico; e per allora fi tacque il minore Corrado, benchè mal contento d'essergli stato posposto. Ma appena il popolo di Pavia ebbe intefa la morte del fanto Imperadore Arrigo, che ravvivando la non mai estinta rabbia per l'atroce danno inserito da lui, o per dir meglio da' fuoi foldati, alla loro Città, nè fapendo qual altra vendetta fare, proruppero in una follevazione, e corsi ad atterrare il palazzo Regale, lo ridussero in un monte di pietre. Tune Papienses in ultionem incense Urbis, Regium, quod apud ipsos erat, destruwere Palarium: fono parole di Arnolfo Storico Milanele (a) . Udiamo (a) Arnolfo anche Wippone (b). Erat , dice egli , in Civitate Papiensi Palatium a Histor. Mi-Theodorico Rege miro opere conditum, ac postea ab Imperatore Ottone Ter-cap. tio nimis adornatum. Questo è il palazzo, che secondo Wippone diru-to la Vin Conparono i Pavesi. Ne dubito io. Siccome abbiam veduto all'anno 1004. radi Salici. restò incenerito nella sedizione inforta in Pavia il regal palazzo, e i Peveli furono condannati a rifarlo , o pure a fabbricarne un nuovo . Così di Arrigo scrive Ugo Flaviniacense (c): Papiam veniens, ab eis figuin miri operis Palatium fibi construi fecir. Questo dunque, e non già il pa- in Chronic. lazzo di Teoderico, dianzi rovinato, dovette più verifimilmente restar ad Annum nell'anno prefente vittima del furor de Pavefi. Per altro motivo ancora (bilogna confessarlo) s' indusse quel popolo a tal risoluzione; perciocchè i regali palaggi, ficcome altrove abbiam detto, folevano essere fuori delle Città primarie, a fine appunto di Ichivar gli accidenti funesti, che per fua mala forte provò Pavia; e perciò rincresceva al popolo Pavese di vedere il suo piantato nel cuore della loro Città. Torumque Pa-

latium (seguita a dir Wippone) usque ad imum sundamenti las idem eruebant ne quisquam Regum ulterius infra Croitatem illam Palatium ponere

Anno



decreviffer .

ERA Volg ANNO 1035. Anno di CRISTO MXXV. Indizione VIII. di Giovanni XIX. Papa 2. di CORRADO II. Re di Germania 2.

T On mancarono Principi d'Italia, che concordi nel genio col popolo di Pavia abborrivano di aver più in Italia Re, o Imperadori Tedelchi , i quali doveano forse parer loro troppo gravosi . Fra questi spezialmente ci su Maginfredo Marchese chiarissimo di Susa, con Alrico Vescovo d' Asti suo fratello, e i Marchesi Progenitori della casa (a) Beslins d' Este, cioè Ugo, ed Alberto Azzo I. Siccome offervò il Beslì (a), fi gra Hagen, voltarono essi a Roberto Re di Francia, esibendo a lui la corona del Regno d'Italia; e quando a lui non piacesse, almeno ad Ugo suo figliuolo, già dichiarato Collega nel Regno. Ma egli non se ne volle impacciare, perchè non gli piaceva di tirarfi addoffo una guerra col Re

(b) Glabr. Corrado. Glabro (b) scrive in parlando del medesimo Ugo, che ubique provinciarum percitus peroptabatur a multis , pracipue ab Italis , ut sibi imperaret, in Imperium sublimari. E ne i versi fatti sopra la morte di lui :

Perduta questa speranza, e tanto più perchè esso giovinetto Ugo

Omnis quem prona poscebat Italia, Casar ut jura promeres Regalia.

fu rapito dalla morte in quell' anno nel di 17. di Settembre , paffarono que' Marchesi a tentare Guglielmo IV. Duca d' Aquitania, o pure fuo figliuolo Guglielmo V. Fulberto Vescovo di Chartres così ne scrive a Roberto Re di Francia (c) : Guillelmus Pictavorum Comes ( lo stesso su Epigo. è, che il Duca d'Aquitania) berus meus loquusus est mibi nuper dicens. quod postquam Itali discesserunt a vobis, diffisi, quod vos Regem baberent, petieruns Filium suum ad Regem. Quibus ille invitus coachusque respondit, tamdem acquiescere se voluntati corum . Ma per non imbarcarsi male a propofito, fece il Duca Guglielmo avvifare per mezzo del Conte d'Angiò il Re Roberto dell'efibizion fattagli dagl' Italiani ; e ch' egli l' accetterebbe, qualora il Re voleffe fecondarlo, e muovere all'armi i Duchi della Lorena contro il Re Corrado : al qual fine egli offeriva una buona fomma di danaro . Ne questo gli bastò . Volle in periona venir'egli in Italia, per meglio fcandagliare gli animi e le forfe di questi Principi . Ma quì non trovando quella concordia , che occorreva in un affare di tanta importanza, e non gli piacendo certe condizioni, che fi dimandavano da i Principi Italiani , fe ne tornò in Guienna , e fi [d] ldem diede e disfare la tela ordita. In una lettera (d) da lui fcritta a Maginfredo Marchefe, gli dice : Quod capsum est de Filio meo, non videtur mibi ratum fore, nec utile, neque bonestum. Gens enim vestra in-

fida est. Insidia graves contra nos orientur. Però il prega di rompere con

buon garbo questo negoziato. Odasi ancora Ademaro Monaco di San- ELA Volg. to Eparchio, che nella fua Cronica ferive (a): As vero Langobardi, la Apin fine Imperatoris (Henrici) gavist, destruunt Palatium Imperiale, quod Labbe Bierat Papia, O jugum Imperatorium a se excutere volentes, venerunt mul- MSS, T.L. ti Nobiliores corum coram Pictavam Urbem ad Willelmum Ducem Aquitanorum, O eum super se Regem constituere cupiebans. Qui prudenter cavens cum Willelmo Comite Engolisma Langobardorum fines penetravit, O' din placitum tenens cum Ducibus Italia, nec in eis finem (o piuttoflo fidem ) reperiens , laudem & bonorem corum pro nibilo duxis . Leone Vescovo di Vercelli, uno di quelli fu, che si sbracciò non poco, per tirare in Italia l'amico fuo Duca d'Aquitania . Leggefi una lettera faceta del Duca ad effo Leone, nella quale venendo poi al ferio, ferive (b): Longobardos non arguo decepsionis, quam in me exercere vellent. Quan- (b) Fulbre. tum enim in ipsis fuit , partum erat mibi Regnum Italia , si unum facere Epist. 126. voluissem, quod nefas judicavi : scilicet, ut ex voluntate eorum Episcopos, qui effent Italia, deponerem, O alios rursus illorum arbitrio elevarem. Sed absit, me rem bujusmodi sacere &c. Ecco quanta sosse la pietà e saviezza di quel Principe.

In occasione di questi trattati passò, come vedemmo, in Francia Ugo Marchese, uno degli antenati Estensi, per indurre il Re Roberto ad accettar la corona d'Italia, e paffando per la Città di Tours, quivi si fermò per due giorni a fin di soddisfare alla divozione sua verso San Martino. Questa notizia ci è fomministrata da una carta dell' Archivio di que' Canonici, dove si legge (c) : Orta est querela Canonico-[c] Menerum Sancti Martini, circa quosdam Marchiones Italia, Bonefacium vide-nov. Antelices , Albertum , O Aczonem , Othertum , O Hugonem , propter terrasda. Tom.I. beati Martini de Italia , quas injuste tenebant . Quorum Hugo accidit , ut pag-stin terra legationis causa Robertum Francorum Regem adiret, & per san-Aum beati Martini locum transiret &c. Siccome ho altrove dimostrato, erano questi Principi della famiglia de' Marchesi, appellati poscia d' Este. Soddisfece il Marchefe Ugo a que' Canonici . Ora il negoziato fin quì esposto de' Principi d' Italia per iscuotere il giogo Tedesco, per la maggior parte fu fatto nel precedente anno , e terminò poi nel prefente. Tra perchè abortirono le fperanze concepute di avere un Re dalla parte della Francia, e perchè l'unire e tener unite tante teste, era cosa più che difficile, Eriberto Arcivescovo di Milano, il primo fra Principi di Lombardia, prese il partito suo, e seguitato da moltissimi altri, andò in Germania a darfi al Re Corrado, e a promettergli la corona del Regno Italico, ogni volta ch' egli calaffe in Italia. L'abbiamo da Arnolfo Storico Milanese (d). Fastum est (scrive egli) us simul conve-[d] Arnolfo nientes in commune tractarens de conflituendo Rege Primates. Diversis ita-Hifter. Meque in diversa trabentibus, non omnium idem fuerat animus. Interque ta-cap. L.

En vole lia fluctuante Italia , suorum comparium declinans Heribertus confortium . Anno 1005 invitis illis ac repugnantibus adiit Germaniam, folus ipfe Regem electurus Teutonicum. Quumque Teutones sibi Chuonradum eligerent, cumdem insum laudavis, omniumque in oculis coronavis. Ma non fussifie, che Eriberto intervenisse all' elezion Germanica, e molto meno, ch'egli coronasse Corrado, nè che v'andasse solo. Un autore meglio informato, che era (a) Wippo allora in Corte d'esso Corrado, cioè Wippone (a), ci afficura, che il

in Vii. Con. fuo Re venuto alla Città di Costanza, quivi celebro la Pentecoste, che cadde nel dì 6. di Giugno dell' anno presente . Ibi Archiepiscopus Mediolanensis Heribertus cum ceteris Optimatibus Italici Regni occurrebat. O effectus eft fuus , fidemque fibi fecit per facramentum O obfidum pignus, ut quando veniret cum exercitu ad subjiciendum Italiam , ipse cum reciperet, O' cum omnibus suis ad Dominum O' Regem publice laudaret, flasimque coronares . Similiter reliqui Langobardi fecerant (fecerunt) propter ( præter ) Ticinenses, qui & alio nomine Papienses vocantur, quorum Legati aderant cum muneribus & amicis, molientes, ut Regem pro offensione Civium placarent, quamquam id adipisci a Rege junta votum suum nullo modo valerent . Tenevali offeso il Re , perche i Pavesi avessero demolito il palazzo Imperiale . E questi dicevano : Chi abbiamo noi offeso? Finchè l' Augusto Arrigo è vivuto, gli siamo stati ubbidienti e fedeli. Morto lui, non avendo noi Re, nè obbligo verso chi peranche non era nostro Re, abbiamo smantellato un palazzo, su cui niun, fuorche noi, avea diritto. Ma Corrado non l'intendeva così, pretendendo, che se moriva il Re, il Regno nondimeno vivo restava; e che quel palazzo era del Re d'Italia, e non de Pavesi. Per questa cagione fenza pace fe ne tornarono indietro gli Ambasciatori di Pavia. Reliqui vero Italici ampliffimis donis a Rege bonorati in pace dimissi sunt. Nè già i Pavesi ricufavano di rifabbricare quel Palazzo Regale, che era loro di gloria, ma lo volevano fuor di Città. Corrado all' incontro lo voleva dentro, come prima. In ciò consisteva la lor discordanza. In

(b) NI.610. quest' anno propriamente, siccome osservò il Padre Mabillone (b), ed io is Annal. ancora (c), ebbe principio il celebre Monistero della Cava nel Princi-(c) Roum pato di Salerno per cura di Guaimario III. Principe di quelle Contra-Italicarum de . Il suo primo Abbate su Santo Adelferio, o sia Alferio . Abbiamo Profin. ad ancora da Leone Oftiense (d), e dall' Anonimo Casinense, che in que-Via Abbat. ft' anno Pandolfo IV. Principe di Capoa, già condotto prigione in Ger-Les mania dal defunto Arrigo Augusto, ad intercessione dello stesso Guai-Oftenfir mario ottenne la fua libertà, e tornoffene tutto umile e manfueto fe-Chronic. La cop. 58. condo le apparenze in Italia, con accignersi di poi a ricuperare il perduto Principato.

Anna

Anno di CRISTO MEXVI. Indizione IL. di Gtovanni XIX. Papa 3. di CORRADO IL. Re di Germania 3. d' Italia 1.

NCORCHE' nell' anno addietro tendessero alla ribellione , e facesfero vari movimenti contra del Re Corrado, il giovane Corrado Duca di Franconia, Ernesto Duca di Alemagna, o sia di Suevia, e Guelfo Conte Suevo , figlialtro del medefimo Ernesto , e Federigo Duca di Lorena (a) con altri probabilmente mossi da Roberto Re di [a]Hern Francia, che già faceva conto di pefcare nel torbido: pure tal fu l'in-flui in Che. dustria e il senno d'esso Re Corrado, che seppe quetar questi rumori, e diffipare in gran parte le alleanze tramate contra di lui . Però non sì torto si vide quieto in Germania, che si accinse a calare in Italia. per prevalersi della buona disposizione, che avea trovato ne Principi d'Italia , e nel Romano Pontefice in favore di lui . Per attestato di Arnolfo Storico (b) , l' Arcivescovo Eriberto gli avea già guadagnati (b) Armis. gli animi di quali tutti, parte con fatti, e parte con isperanze di pre-distanti. 1. mi. Pertanto s' incamminò egli alla volta dell' Italia, feco menando un op. 1. poderolo esercito (c). Per Verona paíso a Pavia, e trovando chiuse le (c) 18 pp porte di quella Città , andò a Vercelli , dove celebrò la fanta Pafqua redi Selici. nel di 10. d' Aprile . In ipsis diebus Paschalibus Leo ejustem Civitatis Antifles, vir multum sapiens, mundum cum pace reliquit, cui Ardericus Mediolanensis Canonicus successis. Adunque circa il tempo della Quarefima, come vuole Ermanno Contratto, dell'anno presente era allora Leone Vescovo di Vercelli; pertanto è da vedere, come l'Ughelli (d) (d) Ughell. metta in questi tempi Vescovo di quella Città Pietro, tenuto ivi per Tem. Il Santo, con dire, ch'egli morì nel dì 13. di Febbraio di quest'anno 1026. Secondo il suddetto Storico Arnolfo, veniens Chuomadus Italiam ab Heriberto Archiepiscopo, us moris est, coronatur in Regno. Vogliono gli Storici Milanefi, ch' egli fosse coronato nella Basilica di Santo Ambrofio, allora fuori di Milano. Buonincontro Storico di Monza aggingne (e) , che quelto Re ab Henrico Archiepiscopo Mediolani , primo in (e) Boni Modoctia , postea Mediolani in Sancto Ambrosio coronasur . Ne pur sapea Moderi. questo Scrittore, che allera sedea nella Cattedra di Santo Ambrosio Tom XII. Eriberto Arcivescovo: laonde nè pur noi sappiamo, cosa sia da cre-Res. Italie. dergli in questo particolare. La verità si è, che la coronazione in Re d' Italia fi dee tenere per certa; ma per conto del tempo e del luogo questo tuttavia resta involto nelle tenebre . Persistendo poi Corrado in non velere dar pace a i Pavefi, fece loro quanta guerra potè nel territorio d'essa, con incendiar le Castella e le Chiese, e far morire di ferro, o di fuoco i poveri contadini rifugiati in que' facri luoghi, con ragliar tutte le viti , e far altre fimili azioni abbominevoli e scellerate Tom, VI.

Bas Vole per un Re Cristiano, perche contra quella parte di popolo, che niuna colpa avea nel delitto, benchè il buon Wippone le racconti quafi come gloriose prodezze del Re Corrado. Ma non si mise egli a far l'assedio di Pavia, perchè la conobbe Città sorte, e piena di popolo, e (a) Wiber- però capace di far lunga e vigorofa refistenza. Racconta Guiberto (a) Lesais IX. nella vita di San Leone IX. Papa, che questi in età di ventitre anni, 146. 1. 67. chiamato allora Brunone, correndo l'anno 1025, vice sui Pontificis He-

rimanni in expeditione Conradi Imperatoris [ fuo Zio ] Longobardiam, & maxime super Mediolanum, sunc rebellem, est profectus. S'inganno Guiberto, e volle dir Pavia; perciocche Milano era tutto allora per Comtado.

Attese esso Re per qualche tempo a sottomettere alcuni gran Signori , collegati co' Pavesi , cioè Adalberto Marchese , e Guglielmo , ed altri Principi in que contorni , con desolare un lor Castello chiamato Orba verso i confini oggidì dell' Alessandrino . Passò di poi a Ravenna , e come scrive il suddetto Wippone, cum magna potestate ibi regnavit ; il che sempre più ci afficura, che Ravenna col suo Esarcato era allora , anzi da gran tempo compresa nel Regno d'Italia . Ma anche in Ravenna si attaccò una zussa tra que' cittadini e gl' indiscreti Tedeschi, per la quale fu in armi tutta la Città, e si combattè alla disperata fra l'una parte e l'altra, e ne feguì una non picciola strage colla peggio in fine de' Ravennati . Lo stesso Re Corrado udito il rumore , si fece armare, domandò il cavallo, ed uscì suor del Palazzo. Ma veggendo scappare i Cittadini, e salvarsi nelle Chiese, e ne i nascondigli, mifertus corum, quia ex utraque paree fui erant, exercitum de perfequettone Civium revocavie. Nel di seguente davanti a lui i primi della Città co' piedi nudi , e colle spade nude in mano , per segno d'essere degni del taglio della testa comparvero a chiedere il perdono, e l'ottennero. Grandi furono in quest' anno i calori nell' Italia, e molte perciò le malattie. A fine di custodir la fanità, il Re ultra Asim fluvium propter opaca loca , O' aeris temperiem in montana secossit, ibique ab Archiepiscopo Mediolanensi per duos menses O amplius Regalem victum sumtuose babuir. Che fiume sia questo Ari, nol so. Credo guasta la parola. Parrebbe Arbesis, cioè l'Adige; ma le spese a lui satte sì magnificamente da Eriberto Arcivescovo, m' inclinano più tosto a crederlo un luogo del Milanese. Celebrò finalmente in Ivrea la festa del santo Natale, e non già in Ravenna, come si pensò il Sigonio. Riportò in que-

(b) Silling. It' anno Ingone Vescovo di Modena la conferma de' beni e privilegi della sua Chiesa da esso Corrado con un diploma pubblicato, ma non Epifeson. 10 Illa Gillingardi (b), e dall' Ughelli [c]. Le note son bell. tali nell' Originale : Data XIII. Kalendas Julis Anno Dominica Incarna-Tom. 11. tionis MXXVI, Indictione Nona, Anno vero Donthi Chuonradi Secundi

Regnantis Primo . Actum Cremone. L'anno Primo del Regno d'Italia fi Esa volle. vede quì adoperato. Si dee anche correggere un diploma d'effo Corrado dato in Piacenza in favore del Monistero di San Salvatore di Pa-

via (a), e conceduto in quest' anno, e non già nell' Anno MXXIII. (a) Bulley. Era mancato di vita dopo cinquant' anni d' Imperio Bafilio Impe- Cafinenfe .

radore de Greci nel precedente anno 1025, ed era restato solo Imperadore Costantino suo fratello. Pensò questi nell' auno presente alla conquista della Sicilia, che da tanti anni languiva sotto la tirannia de' Saraceni. La spedizione sua è narrata da Lupo Protospata con queste parole (b) e Desposus Nicus ( forse Andronicus ) in Italiam descendis cum in- [b] Lupus gentibus copiis Rufforum , Wandalorum , Turcarum Bulgarorum , Bruncho- in Chronic rum , Polonorum , Macedonum , aliarumque nationum ad Siciliam capiendam . Captum eft autem Rhegium , & ob Civium peccata destructum eft a Vulcano Carapano , & Bafilius Imperator obiit Anno fecundo . Si dec ferivere Constantinus, come offervo Camillo Pellegrini. La morte di

questo Imperadore, succeduta nell'anno seguente a di 9. di Novembre, e la peste entrata nell'esercito de Greci , mandò a male tutta quella impresa. Oreste è chiamato da Cedreno il Generale de' Greci , spedito fecondo lui in Sicilia, quand' anche era vivo Bafilio Augusto. Sconvolfe in quest' anno la discordia-la Città di Venezia (c). Perchè Ottone (e) Desde Orfeolo Doge non volle investire Domenico Gradenico, o fia Gradenigo In in Con. XII.

iuniore, eletto Vescovo di quella Città, alzossi contra del Doge una Rer, Italie, potente fazione, che il depose, e tagliatagli la barba, il mandò in efilio a Costantinopoli . Orso Parriarca di Grado suo fratello , siccome sospetto , fu anch' en in tal congiuntura cacciato dalla sua Sedia . In luogo del bandito Ortone venne eletto Pietro Barbolano, o fia Centra-nico. Ma poca quiete provò egli, parte perchè di tanto in tanto si for-

mavano delle fedizioni contra di lui, e parte perchè Poppone Patriarca d' Aquileia, affiftito dagli aiuti del Re Corrado, infeftava i confini de' Veneziani . Anzi lo stesso Corrado , senza voler confermare gli antichi patti, si mise anch' egli a perseguitare e danneggiar' i Veneziani. Secondo l' Anonimo Casinense (d), Pandolfo IV. ritornato libero dalle (d) Assert cârceri di Germania, e andando dietro alla ricupera del fuo Principa- men Cafe. to di Capoa, uniti tutti i fuoi feguaci e fautori, ottenne anche un Res, Italia,

rinforzo considerabile d'armati da Boiano, o sia Bugiano Generale del- Les Offie L'armi Greche, e da Guaimario III. Principe di Salerno, marito di Gaitelgrima fua forella. Ebbe anche dalla fua Rainulfo e Arnolfo capi de Normanni, e i Gonti di Marsi. Con questo sforzo di gente mife l'affedio a Capoa, che durò, chi scrive sei mesi, e chi un anno e

mezzo. Pandolfo Conce di Tiano, già creato Principe di Capoa da Arrigo I. Augusto, finche ebbe forza, difese la Città; ma in fine la necessità il costrinse a renderla Affidato dal Catapano de Greci, insie-

Pro Pole, me eton Giovianni suo figliuolo, e con tutti i suoi aderenti su condotto ane mina Napoli, e laficiaro in libertà. Così Pandosso si/c tornò ad essere brincipe di Capoa, e dichiarò suo Collega nel Principato Pandosso si/c si desposa de chiara suo calega nel Principato Pandosso si desposa miglior vita Bononio Abbate di Lucedio nella Diocest di Vercelli . Le fue infigni virtà , ed azioni di tara, pietà, accompagnate da miracoli, industro Ardories Vescovo di Vercelli a riconolicelo per Santo: il che su anche apprevato dal Sommo allora Pontesfre Giovanni XIX. Nacque Bononio in Bologna, e quivi nel Monisserio Giovanni XIX. Nacque Bononio in Bologna, e quivi nel Monisserio di santo Stefano per algunati anti visto Monaco. La vita di l'ui, ferita da autore con per algunati anti visto Monaco. La vita di l'ui, ferita da autore sono per algunati anti visto Monaco. La vita di l'ui, ferita da autore con

(a) Mabili, temporaneo, fi legge presso il Padre Mabillone (a).

Send II.

Bendillin,
Pan. I.

Anno di Cristo Maxvil, Indizione x.

Anno di CRISTO MXXVII. Indizione X.

di CORRADO II. Re di Germ. 4. Imperadore 3.

Es Febbraio dell' anno prefenne dovette muoversi il Re Corraegi do alla volta di Roma, dove s'econdo i maneggi e il concerto (b) Antigo Imperiale. Un suo diploma (b), dato probabilmente nel Febbraio di lasta. Di quest' anno, benchè manchi il mese e il giorno, ci si vedere in Perama appellato folamento Re lo stello Corrado, cioè non peranche noma-

ne appetato ionamene Re in letio Corraco, cice non pranca nomacorrespondence. Rinieri Marchefe di Tolcana, per quanto ne laciò
correspondence Rinieri Marchefe di Tolcana, per quanto ne laciò
con le la compania del consensa d

mente ad arrenderis. L'elempio di Lucca , e del Marchefe , ferv\) a a rodurre in breve la Tefana tutta a fuggettarili. Ci mancano documenti per conofocre , fe dopo quelho fatto feguitafie il Marchefe Rinieri a reggere la Tockana , o pure è egli foffe depolto, e in luogo di lui erato Duca di Tofana Bonifacto Mambofe, padre dell'inclita Contefa Matilda. Intlino io a credere, che Bonifatio profittafie di tal congiuntura . Andofficie di poi Corrado a Roma , e quivi nel Mercordi hauto con fommo onore e magnificenza fia accotto da Papa Giovanni , e da tutti i Romani . Pofcia in die funder Pefebe , qui ee Anno VII. Carlenda Tepita (reminabaru , Romani ad Imperatoren eleflari (dovcano dunque concorrere anche i Romani col Papa all'elezion dell'Imperadore ) Imperiadore Jumpiralem Bondifficomen a Papa ficipiri,

Cafar & Augustus Romano nomine dictus.

Ricevette eziandío la facra unzione e coronazione la Regina Gifela fua

fua moglie, figliuola di Erimanno Duca di Alemagna. Fu quella gran rea volu funzione onorata dalla prefenza di due Re, cioè di Rodolfo III. Re di Anno 1817. Borgogna, e di Canuto, o fia Cnuto Re d'Inghilterra, in mezzo a i quali l' Augusto Corrado se ne tornò al Palazzo. Ma anche in Roma succedette il medesimo, che era avvenuto in Ravenna . Mi sia permesfo il dirlo, doveano ben effere allora indisciplinati, barbari, e bestiali i Tedeschi. Per ogni picciolo rumore correvano a sar laghi di sangue, e sfoggiavano nella crudeltà : dal che poi venne , che fi tirarono addoffo l' odio degl' Italiani, e ne ftancarono la pazienza, ficcome vedremo. Per un vil cuoio di bue in un di di quella fettimana nacque contefa fra un Romano e un Tedesco, e vennero a i pugni. In vece di spartirli, diede all'armi tutto l'esercito Imperiale, e i Romani anch' essi ricorrendo per difesa all' armi loro, secero una pazza resistenza; ma in fine convenne loro dar alle gambe, O innumerabiles ex illis perierune . Nel di seguente i così maltrattati Romani ,' ante Imperatorem venienses, nudatis pedibus, liberi cum mudis gladiis, fervi cum torquibus vimineis circa collum, quafi ad suspensionem praparati, undinperator justit, farisfaciebans . Queste furono le allegrezze e confolazioni de Romani . Se vogliam credere ad Arnolfo Storico Milanefe di quelto fecolo (a) ,(a) Arnolfo accadde in occasione della steffa coronazione anche una riffa fra Eriber-Hiffire Meto Arcivescovo di Milano, ed Eriberto Arcivescovo di Ravenna. Que-cap. 3-A' ultimo arditamente si mise alla destra di Corrado . L' Arcivescovo di Milano, ciò veduto, e fentendo, che il correggio de' fuoi Milanefi, che era grande, incominciava a far tumulto, e poteane fuccedere fcandalo faviamente fi ritiro . Accortofene Corrado, fermo il passo e diffe , che ficcome toccava all' Arcivescovo di Milano di dar la corona al Re d'Italia, per cui fi faliva all' Imperio, così convenevol cofa era, che quel medefimo prefentaffe il Re al Papa per ricevere dalle di lui mani la corona Imperiale; e però tolta la man destra all' Arcivescovo di Ravenna, giacche se n'era ito quel di Milano, per parere del Ponsefice Giovanni XIX. fece supplire le di lui veci ad Arderico Vescovo di Vercelli , Suffraganeo dell' Arcivescovo . Intanto i Milanesi altercando ce' Ravennati, vennero con essi alle mani, e ne seguirono molte serise , e crebbe si fattamente la mischia , che lo stesso Arcivescovo di Ravenna fu obbligato a metterfi in falvo colla fuga. Da lì poi a pochi giorni in un Concilio tenuto dal Papa fu decilo, che l'Arcivescovo di Ravenna avesse da cedere la mano a quel di Milano. Lite nondimeno, che non finì, e noi la vedremo riforgere all' anno 1047. Abbiamo un diploma di Corrado Augusto (b), in cui conferma tutti i suoi b)Chro beni al Monistero di Farfa , dato V. Kalendas Martii , Anno Dominica Palla T. Il. Incarnationis MXXVII. Anno vero Domni Chuonradi regnantis III. Impe-Rev. Italie. wis quaque I. Actum Roma: il che maggiormente ci afficura della fua

tas vols coronazione. Ch'egli abitasse suori di Roma in Civitase Leaniana, santa vols cui raccoglie da un suo diploma, dato Nonis Aprilis dell'anno presente, e

(a) Antique da me tolto alle tenebre (a).

bule. Dir. L'artività di quefto Imperadore nol lafciò confumare inutilmente decessi: it empo in Roma. Però da Il a poco marciò egli coll' Armata a Benevento e a Capoa; ed effe Città coll'altre di quella contrada, fue vo, fue voluntaria deditione fili jubispessi. Diced anno le licenza a il Normanni che fi trovavano in quelle parti, di abitarvi, e difemelre i confini da i tenativi del Greci. Ciò fatto ritornò a Roma, e s'avviò allaproba dell'Alpi. Era egli in Ravenna nel di-3- di Maggio, e in Verona mel di 2-4 di Go mefe, come cofta da due koio diplomi, pub-

Ren. Lain. The Teffelgendis, Comstri see Crustets Beneversis. Sembra, che ele studeimo di consegne francia in tali memorie. Mentre quelte cole passavano in funti.

Lais, Guelfo Contre nella Svevia, diver in prediis, paten in armis, tun funti.

Lais, Guelfo Contre nella Svevia, diver in prediis, paten in armis, tun consegne qui consegne di c

nero all'ubbidenza, è colla prigionia, e coll efilio di qualche tempo, (e1879 pagarono la pena della ber ribellone - Racconta Mippone (t), che in tr. Corrado per biennium anuat l'inimite affisir, dance omnia quae precepi discontinumi dilicinium polipolita emplerorum. Però fi può credere, che l'aveni in quell'anno indonti a rifabbricar entro la lor Città il Palazzo Rega le «tromaffero in gazzia dell'Auglio Corrado. Citca quelli tempi, per

(1. Andre quanto si raccopsie da Arnollo Storico (f), venne a morre il Vescovo. 
Adhre. Med il codi, e quel popolo secondo l'antico rito elesse il successore. 
Admin. Il Arnollo della compania delle tante fatiche 
popolo della compania della compania della tante fatiche 
popolo della compania della compania della compania della compania 
popolo della compania della compania della compania della compania 
popolo della compania della compania della compania della compania della compania 
popolo della compania della c

de suoi Cardinali: che allora molte Chiese d'Italia, massimamente le maggiori, avevano i lor Cardinali al pari della Chiesa Romana. Sdes

gna-

gnati i Lodigiani per questa novità, che era anche contra de' Canoni, gas vote gli secero testa. Ma il seroce Arcivescovo, messa insieme un' Armata, lor mosse guerra , prese all'intorno le lor Terre e Castella , e portò l'assedio alla stessa Città di Lodi . Non potendo di meno que cittadini, cedettero alla forza, accettarono Ambrolio Vescovo, il qual buscia fece ottima riufcita; ma di la nacque un odio implacabile de Lodigiani contra de' Milanesi , il qual poscia partori immense ruberie . incendi , e stragi per moltissimi anni avvenire . Gredesi , che in queff anno terminaffe i fuoi giorni, e le fue mirabili fatiche S. Romonldo Abbate Istitutore dell' Ordine Camaldolese, in età di cento vent' anni, come lasciò scritto S. Pier Damiano (a). V' ha chi crede, che il Da- [a] Per miano autore avvezzo a credere e spacciare il mirabile da per tutto, sen-in Via Si za avvederfene abbia accretciuto di troppo gli anni di questo Santo. Ru Ma intorno a ciò son da vedere le Differtazioni Camaldolefi del Padre Abbate Grandi celebre Letterato, che dottamente ha efaminato questo punto (b). S'ebbe a male Pandolfo IV. dopo avere ricuperato il Prin- [b] Grandi, cipato di Capoa (c), che Sergio Duca di Napoli avelle dato ricovero nei Cemala nella sua Città a Pandolso di Tiano, cioè al vinto emulo. E senza di dulenfer. questo che non fa il mantice dell'ambizione ne' potenti Signori [d] ? [c] Ann Quando men Sergio se l'aspettava, eccoti Pandolfo colla sua Armata nensis T. V. volare all'affedio di Napoli, e strignere talmente quella Città, che l'ob- (d) Leo. bligò alla refa. Sergio ebbe maniera di fuggirfene; e Pandolfo di Tia-firmf. Co no scappò anch' egli a Roma, dove miseramente terminò i suoi giorni. 116. 1. 6. 58. A niuno de Principi Longobardi era mai siuscito ne secoli addietro di mettere il piede in Napoli . Questa fu la prima volta ; ma Pandolfo nè pur enli porè lungamente fostenere una tal conquista , ficcome diremo . Nella Cronica del Volturno (e) si vede , che Pandolfo IV. e suo (e) Chron figliuolo Pandolfo V. contavano nel mefe di Marzo, e d'Aprile dell'an-P. II. T. no seguente 1028. l' Anno Primo Ducarus Neapolitani .

> Anno di Cristo MXXVIII. Indizione XI. di GIOVANNI XIX. Papa 5. di CORRADO II. Re di Germania 5. Imperadora.

A Van nell'anno precedente terminato il cosso di sua vita Arrigo Dora di Baviera (f), però l'Angusto Corrado scelle per quel Du-sta Sanca. La persona più cara, ch' egli avelle, cioè il suo stello fissionalo Artistario, an quell'anno poscia gli proccurò una maggior dota d'onore, con Camerda farto eleggere Re di Germania in ch' di soli undici anni. La sua co- ronazione sin solennemene stata in Aquisgrana nel di 14 di Aprile, cioè nel giorno santo di Pasqua. Abbiam veduto di sopra, che Corrado Dasso di Françonia, o sin di Wormacia, cugino dell' Imperadore,

Daniel Chor

ne reduce de le trono Imperiale. Da li innanzi non fi queto ĝiammaja e face guerra contra d'ello Imperadore per più anni, na con tiuo grave dificapito. Alla per fine l'Augusto Corrado in riguardo massimamente della parentela, ed anche per compeniario de i dami a lui-recati, perché gli avea sinantellate tutte le lue fortezze, il rimilie in fiu grazia, gli restituti tutti i anoi Stati di Gernannia, e gos si como ditremo all' anno 1035, gli sicce anche una considerabili giunta e regalo. Chi dopo la motre di 'Ugo Marches' di Tolcana, succedura sul fine dell'anno 1001. sinectedes la lui nel governo del Ducaro di Spoleti, e della Marca di Camerino, e reggesse quel parse fino a questi di, non l'hoi confinenti dictemente per mancana di documenti. Nelle giunte, da Comenti, me pubblicate alla Cronica del Monistero di Calauria (a), noi trovia-

ph. 7, fi. 76, chi fi mo cite i mo direct auto into vibac di spotetti, e statistica e i California di di con cite di prema e l'altro nella Città di Marti, Anno ab incarnatione Domini MXXVIII. 6 mipronte Commo Chourado gratia Del Imperatore d'ugufto, Anno Imperii ejus in Italia Primo, 6 die Monfu fonnatii, poministicave X. Nell'originale fari fatos Indidi. XI. Era prediente ad effi Placiti Ugo Dus 6 Morchio. La pena impolta a i trasgerifori è di,
mille libbre d'etto crittono, medistrates do parene Imperatore, 6 mediezatom ad partem pradidi fandii Manaferii di Cafautra: parole indicanti
il dominio dell'amperadore in quella contrada, e che per configuente
ivi fi parà del Ducaco di Spoleti; o pur della Marca di Camenno, o
fia di Fermo. Probabilmente quefto Ugo ebbe per padre Banifizio iu-

hait. Different de Girca questi tempi succederte quanto lasció scrittos Glabro Storieras 6. Corca questi tempi succederte quanto lasció scrittos Glabro Storieras 6. Compositos con considerati, stello a papellato Monfore, nella Diocest di Alti, pieno di molti nobie de la composito molto prima introdotta in Italia, e fa mala razza s'era di soppiatro molto prima introdotta in Italia, e

fla mala razza s'era di soppiatto molto prima introdotta in Italia e in Francia; e pur troppo in tutti e due questi Regni avea sparse di gran gadici coll'andare degli anni. Sapsifime son Minisfredo, Macchienum prudantisfimus, quam frater cius cliricus, Aleasis Urbis Prasid, in cupis scilicus Diorecis licarum babebaur binisfimoli Castrum, ceterique Munchimes ne Prasidis circuncirea crebetrimos, illis assistimatumus. Cal-

che avvenifie di quel Caffelio e di quegli Erciti; Glabro lo lafcio della controlla della controlla contro

di quel popolo. Allegramente espose costui i suoi dogmi, e chiaro si sas vote scorge, che era l' Eresia de' Manishei. Allora Eriberto spedì le sue milizie a quel Castello, e sece prendere tutti quanti quegli abitatori . e foezialmente la Contessa di quel luogo : Fattili condurre, a Milano . cercò sutte le vie di ridurli a ravvedimento, ma in vece d'abiurare i loro errori, si misero e sedurre chiunque andava a visitarli . Perciò fu loro intimata la morte, se non ritornavano alla vera Fede di Cristo. Afcimi , almeno in apparenza , l'abbracciarono ; oftinati gli altri vivi furono bruciati. Ma giacche abbiam parlato qui di Odelrico , Maginfredo o fia Manfredi Marchele di Sula, da noi altre volte menzionato, ed onorato da altri Scrittori di questi tempi coll' elogio di Principe prudentissimo : bene farà il ricordare , ch' egli fondò in quest' anno come costa da uno strumento presso l' Ughelli (a) ) il Convento delle [2] Ughelli Monache di Santa Maria di Caramania, oggidi nella Diocesi di Tori-Ten IV. no, infieme con Berta Contessa fua moglie. Con queste parole si veggono esti enunziati : Nos in Dei nomine Odericus, qui miferatione Dei Magnifredus Marebio scilices nominasus, filius quondam Magnifredi fimilia ter Marchionis, & Berta, auxiliante Des jugales, filia quondam Auberti stemque Marchionis. Dal che si scorge, che Berta sua moglie su figliuola del Marchefe Oberto II. Progenitore della cafa d'Efte. Haffi ancora all'anno feguente la fondazione fatta da questi due piissimi consorri , e da Alrico Vescovo d'Asti, fratello d'esso Marchese, della Badia di S. Giusto di Susa (b), in cui si vede, che Berra avea per fratelli Adal- [b] Anichi berso Marchele, Azzo, ed Ugo, che appunto fi truovano in questi P. L. G. 13. tempi figliuoli del fuddetto Marchele Oberto II. Da Azzo vengono i Principi Estensi:

> Anno di Cristo mxxix. Indizione xit. di Giovanni XIX. Papa 6. di Corrado II. Re di Germ. 6. Imperadore 3.

Ondre al frêno Sergio Dose di Napoli , perché cacciaro finori del fino nido de Pandeljo III. Principe di Capon , o e fludiava tutte le vie di rientrare in cala. Dopo due anni e metzo, ch' egli era edile (e), gli venne fatto di rieuperare il fino Principato , e per con-l'eguente o ful fine di quell'anno , o pur nell'anno feguente. Probabili-we, T. Y. mente gli perfatorano auto per mare i Greci, perché Napoli fin qui s'era ma che l'estire de l'insperadori di Oriente, ben-fino fempre tenuta falda forto la fovranti degl' Imperadori di Oriente, ben-fino fempre tenuta falda forto la fovranti degl' Imperadori di Oriente, ben-fino fempre tenuta falda forto la fovranti degl' Imperadori di Oriente, ben-fino fempre tenuta falda forto la fovranti degl' Imperadori di Oriente, ben-fino fempre centra falda forto la fovranti degl' Imperadori di Oriente, ben-fino fempre centra falda forto la fovranti degl' Imperadori di Oriente, ben-fino fempre centra falda forto la fovranti degl' Imperadori di Oriente, ben-fino fempre centra falda forto la fovranti degl' Imperadori di Oriente, ben-fino fempre centra falda forto la fovranti degl' Imperadori di Oriente, ben-fino fempre centra falda forto la fovranti degl' Imperadori di Oriente, ben-fino fempre centra falda falda falla f

Bas 766: re inel torbido, e l'eguirava fenza feripolo ora l' tinò, ora l'altro di que 
francipi; anteponendo fempre chi gii dava o prometteva di più. Ne 
mancavano a Sergio de i partigiam rella fiella Cutto di Napoli; e perà ne tomb felicemente in poffeño. Si sa, sò egli donò un delizione 
e ferile territorio fa sono della comparatione de 
ferile territorio fa Normani, con con con 
della propieto della con 
defenii, e imparentari feco. Allora fa; che i Normanni fi diedero a 
fabbricac cafe in quel fito, che a pood a poo divenne una Città, chiamara deurfo; di cui fiu il primo Conte il predetto Rainullo, e che
fervì di baluardo da li innanzi contro la potenza del Principi di Capoa.

Il trovarfi poi coli ben agiati e favoriri in Italia i Normanni; el la
ma delle lor delizie portata in Normanni a participar della fortuna e felicolà neovi compagni nella Campania: a participar della fortuna e felila Lossociti de clor nazionali. Abbiamo da Alupo Protolpara (a), che in que-

[2] Lawa-cità del lor nazionali. Abbiamo da Lupo Protolputa (a), che in quementinat di amo in mandato in halia per Carapano, o la Generale del Greci Crinationa. Huffero; e che Bugiamo con Orufe fe ne tomb a Coltantinopoli. Aggiugne il dodetro. Cornida, che medie Julii-valir Parle Cetapono, fesirque pagemo com Rayes in Bana. Tanto fon corte quefle memorie,
che non la striva a d'illinguerte ale le perfone, nel le assoni faccedare in

[b] Amos-put's parle. Tuttavia affai traluce dall' Anonimo Barente (de), che dopo

mandami la morte di Medo suefle Rayes a fice capo del Puelle ribelli a i Gre
mandami la morte di Medo suefle Nayes fice capo del Puelle ribelli a i Gre
mandami la morte di Medo suefle Nayes fice capo del Puelle ribelli a i Gre-

10. demo, que paetr. Tuttava alla traluce dal Anomino Earchie (9), che dopo fo. Cena, in morte di Medo quello? Rayca fi fee capo de Poglich ribelli a i Grando de Capo de C

E'magnifica, la compus, ch' egli fadi una gran quantità di beni, afecndenti fecondo la miura a descrindis appres, che fecondo il Campi dan-no cesso usosionili perioles. Fra quelli beni polli nel retritori di Pouto, Picerrage, Parme, e Cromena, fi contano vari Callelli, Rocche, Corii, e Chiefe, che fi trovano pol confermate nell'anne 1077. da Arrigo III. detto il IV. alla cafa d'Elle. Coòl coll' una mano raumava quello Tirrinque delle ricchezze, ma coll'altra ne faseva anche parte a quello l'arrique dello ricchezze, ma coll'ante ne faseva anche parte a la cri luoghi. Perciocchè in quell' annio appunto, o pure nel 1038.

Mod. egli dona alla Cattedrale di Piacenza due porzioni della Decima di 12 Portalbero, e la terra alla Chiefà di Santa Maria de info leco Portalbero, e la terra alla Chiefà di Santa Maria de info leco Portalbero e Molt altri effetti della fun pietò e munificenza verifo e Chiefe ci ha natcofo il tempo; ma non ci è gà ignoto, ch' egli magnificamente arricchi l'antica Badia della Pompola, fituata oggidì nel differeno di Ferrara, e governata dal vivenne allora Guide Abbate e, uno

mo fanto, di cui s'è parlato di fopra . Arrigo II. fra gl' Imperadori Ene Volte in un suo diploma , da me dato alla luce nelle Antichità Estensi , e scritto nel Settembre dell'anno 1045, chiama essa Badia ab Ugone Marchione magnifice disaram, e le conferma quiquid sibi junior Ugo Marchio Filius Ubersi dedit . L'anno in cui questo Principe mancò di vita , è a noi ignoto. Probabilmente non molro fopravville dopo l'anno prefente. Ebbe moglie, ma non apparisce, ch' egli lasciasse dopo di se figlioli: laonde la sua eredità pervenne al Marchese Alberto Azzo I. suo fratello, se era vivo, o pure al Marchese Alberto Azzo II. suo nipote; del quale cominceremo a parlar da quì innanzi. Fu di parere l'Ughelli (a), che Eriberto Arciveseovo di Ravenna passasse a miglior vita tel Ser. nell' anno 1027. Non ne adduce alcuna pruova . Ben certo è per uno T.Il.in Ar-Strumento addotto da Girolamo Rossi (4), che si truova in quest'an-chienifop. no, Anno Quarto Joannis Papa, Imperante Chuonrado Anno Tertio; b Rubeus die XI. Aprilis , Indictione XII. Arciveccovo di quella Città Gebeardo . wan lib 5. In vece di Anno Quarro, avrà avuto la pergamena Anno V. o pure VI. e il Rossi per isbaglio avra letto Anno IV. Egli stesso confesta, che nell' anno seguente 1070, a dì 6, di Giugno correva untavia l'afino VI, cè Ausipe. di Papa Giovanni XIX. In un documento , da me dato alla luce (c), tuic Dit torna a l'artí vedere il Marchese di Sula Odelrico Mognifredo, o sia Man-lim 4. fredi , il quale fi protesta figliuolo di un altro Magnifredo Marchese . Di questo Principe avremo occasion di parlare in breve.

> Anno di Cristo Maxx. Indizione XIII. di Giovanni XIX. Papa 7. di Corrado II. Re di Germania 7. Imperad. 4.

Ene Vole ni , allora fuoi aderenti , una parte delle Castella , dipendenti da esso Monistero, e diede l' altra in governo ad un certo Todino, uno de' famigli del Monistero, che aspramente cominciò a trattare i poveri Monaci. In una parola fu ridotto a tal miferia quel faero luogo, che un giorno i Monaci disperati presero la risoluzione d'andariene tutti ia Germania a' piedi dell' Imperadore, per implorar' aiuto, e' si milero in viaggio. Avvilato di ciò il suddetto Todino, corse, e tante preghiere e promesse adoperò, che li secc tornare indietro. Abbiamo dagli An-(a) Annal, nali Pilani (a), che in quest'anno in Nativitate Domini Pila exusta est.

Rey, Italia, Di simili incendi di Città Italiane in questi secoli noi ne andremo trovando da qui innanzi non pochi. Non erano allora molte d' esse Città fabbricate colla durevolezza e pulizia de nostri tempi. Molto legname concorreva a farle, e in molti di quegli edifizi duravano ancora i (b) Autique, tetti coperti di paglia, ficcome ho io altrove accennato (b). Però non for att e da flupire, se attaccato il fuoco in un luogo, facilmente si diffondesse la fiamma sino a prendere la maggior parte delle Città. Abbiam

parlato di sopra con lode di Magnifredo Marchese di Susa. Non si vuol'ora tacere un fatto narrato dall'autore della Cronica della Novalesa [c] Chronic (c). Secondo gli abusi di questi secoli barbari avea l' Imperador Cor-P II. T. II. rado, stando in Roma, conserita la Badia della Novalesa al nipote di Rer. Italie. Sant' Odilone Abbate di Clugni, il quale per effere giovinetto, dopo

averle recato non lieve danno, la concedette in benefizio ( probabilmente per danari ) ad Alberico Vescovo di Como. Questo Prelato ingordo Taurinum veniens, egis arte callida cum Marchione Maginfredo, O fraste suo Adelrico Prasule [d' Asti], datoque multo presio; us Abbasem caperes: quod & fecir. Nel di seguente i cirtadini di Torino, che amavano, ed apprezzavano forte quell'Abbate, secero una gran raunata per levarglielo dalle mani. Sed pradicus Marchio cum surba militare pravaluit, interdicens illis, no quid offenderent. Pud effere, che sel meritaffe l'Abbate. Ne ho io fatta menzione, acciocche il Lettore offervi, come in questi tempi la Città di Torino dovea effere fotto la giurisdizion del Marchefe Ma-

gnifredo, o Manfredi . In quest'anno trovandosi l'Imperador Corrado in Ingeleim XVIII. Kalendas Aprilis , Anno Chuonradi Regnantis Sexto , ejusdemque Imperii Terria (d), confermò i suoi beni e diritti alla Badia di Santa Maria di Firenze, con dichiararla Badia Imperiale e Regale,

> Anno di Cristo MXXXI. Indizione XIV. di Gtovanni XIX. Papa 8. . . di CORRADO II. Re di Germania 8. Imperad. 5.

> > LVII.

(e) Re mueldus Salmaitan C CRIVE Romoaldo Salernitano (e), che Anno MXXX. Indictione XIII. Johannes Princeps Salerni defunctus est Anno Principarus sui LVII. O' successis ei Guaymarius filius ejus . Ma è fallato il testo, e in Eas ve vece di Johannes avrà feritto Romoaldo Guaymarius, cioè Guaimario III. Principe di Salerno. Anche l'Anonimo Barente presso il Pellegini mette all'anno 1030, la morie di questo. Principe : In un testo di Lupe Protospata (a) essa vient rifer ta all' anno 1029. Ma il suddetto Camillo (a) Lupus Pellegrini portò opinione, che Guaimario III. conducesse la sua vita in Chimica fino all'anno preiente 1031; parendogli che si possa ciò ricavare da alcuni antichi strumenti . Abbiamo in oltre tanto dall' Anonimo Barcife (b), quanto dal Protospata suddetti, che Mense Junie comprebenderuns (b) Anosp Saraceni Caffianum, cioè la picciola Città di Caffano nella Calabria; fi Ton. V. e che nel di 3. de Luglio Poto Catapano de Greci venne a battaglia Ret, Italic. con quegl' Infedeli , e restò sconsitto con Jasciarvi egli la vita. Passò alla gloria de' Beati in quest' anno S. Domenico Abbate del Monistero di Sora , appellato da Leone Oftienfe [6] mirabilium patratoi innumerum , Oftenhin O' Comobiorum fundator mulcorum :- Il Sigonio, e dopo lui Angelo dalla Chrone Noce [d] Abbate Calinese, stimarono Domenico Sorano lo stesso che di Angelia San Domenico Loricato. Ma andarono lungi dal veros Gerto è, che fu-de Nuce rono due persone diverse . Il Loricato volo al Cielo nell'anno 1061. Chesic. come dirittamente offervo il Cardinal Baronio (e). O fia che si pen-Luni O. tiffero finalmente i Veneziani dell'aspro trattamento da lor fatto ad finafit. Ossone Orfeolo lor Doge: p pure che s'infastidiffero del governo di Pie-in Anna tro Barbolano a lui softituito nel Ducato; o pure , come è più proba. " in Marbile, che prevalesse la fazion degli Oricoli-: certo è per attestato del Dandolo (f), ch' effi preto in quest' anno il fuddesto Pietro Doge, fen- (1) Dandol za saponata gli levarono la barba, e vestitolo da Monaco, il manda in Chronic. rono in efilio a Coftantinopoli . Quindi inviarono alla stella Città di nais. Costantinopoli Visale Vescovo di Torcello con bello accompagnamento a ricondurte di colà Ostone Orfeolo per rimetterio ful trono Ducale . Intanto diedero il governo della Terra ad Orfo Orfodo Patriarca di Grado, e fratello d'esso Ottone, uomo di gran senno e generosità, il quale per un anno e due mesi sece da Vice-Duca con molta sua lode. Due diplomi he io dato alla luce (g), che in quest' anno ottenne (g) Ani

Due diplomi ho io dato alia luce (g), che in quell'anno ottenne gl. nigri.

alil' Augulto Corrado Usalde Velcovo di Cretmona, amenduo dati III. jm. 8. o
Kalendas Martii Anno Dominica Incamatismi MXXXI. Indiditione XIIII. vo
Anno autem Dominica Buccamismis MXXXI. Indiditione XIIII. vo
Anno autem Dominica Incamatismi VI. Imperatist vero IIII.
Aliam Gulare. In turti e due questi documenti è notato l' Anno Softo
del Regno, o confeguentemente pare adoperata l' Epoca del Regno d'Italia. Ma di qui rifultando, che la coronazione Italica di Corrado
larcho e leguita prima del di-1. di Febbrasio-dell' anno 10.06. convento
la reconstituta del constato (b), allorche de elle anno 10.06. convento
le rive, che Corrado çuira tempos Quadrangfina com exercitu Italiam alit. Commissione
Live, che Corrado quest'anno in Ficanno alla fina fanta yita Goglelion Abn. of Commissione.

Les vols, bate di Dijor di Francia (s), çelebre nella Storia Monaltica per le fue con Manili virti), e per la fondazione di vari Moniferi, fra quali quello di Silve de della di silve di selezione di Fratturata in Pienonte, e per a vaver introdorta la riforma Bondella in affaiffini Moniferi maffimamente di Francia. Glabro Rodolfo (s) selvato III. fono contemporaneo, inclib vira s. Che Croffe di la li, attela, tale fuella foliale. Madili in affaiffini di della di selvato III. di selvato III.

Maddin. Jiareum Provinciati igljui ambr se centratia pattiretet. Nem Reges su Betrem, Pastifice su Magifirem, Abbaste O. Manachi au Arthungelimi, empre in cummune su Dei amicum 5 facque Pracepareum falusia dubebust. Ne ho fratta menzione, perche egii ferna dubbio fu di naticia Italiano. Ne ho fratta menzione, perche egii ferna dubbio fu di naticia Italiano. Secondo la tellimonianza del medelimo Glabro, egii hacque nell'ilida del san Ginlio della Diocefi di Novara, nel tempo ftelfo che Ottonei Grande affechi Willia moglie di Berengario Re di Italia in quell'ilida del laggo d'Draz: il che, siccome abbasim veduto, fuccedette nell'anno 962. Ottone ftelfo dopo-la perela di quel laggo; il emme al facro fonte. Non s'ingannò-Glabro in itaviendo, och egii mori nell'anno fonte 1031: in etch d'uni fertanes; im ingannoli bene il Padro Madon Martinei 1031: in etch d'uni fertanes; im ingannoli bene il Padro Madon del dello dello corregere Glabro, qualché Gujiellemo avelle dendi Bi-douto nafere all'anno 961- perché, molto ben fi verifica, c'h'edigi dello regione dello corregere d'indica dell'anno series della della Bi-douto nafere all'anno 961- perché, nolto ben fi verifica, c'h'edigi

and doute nalecre all'anno 961, perchè motto ben fi veritea , ch' egli des 95; foffe nato nel 965, e che nel prefente-1031 egli foffe entrato riell'am no fettantefino difus età, benchè fia vero, che Berngano mori mol, no più tatdi di quel, che fuppole Glabro. Se vogliam credere a Sige-105 for (d), in quell'anno Robernso e Rebandos (Nobili Normanni) min color, mende dono auditatadini enfa, so tempore a Normania digreffi, dipulicion servicio. O Italii verte e diafileativia, Auna alerci puntiri alterna usalime servicio.

mende dono sunistratum carla, se general a transmissi algregit, applica expectant. O trais inter fe difficientiva, dum altere quarte alerum musilism preflam, bue oportuntare listes caliste O fertityr debellam; O fucegliste appeal fain more fam dilatare, O future perforturate fibri visuappean. Se, come io credo, e fi raitoglie da altro fulfaquente luono, Sigeberro vuole, che Robeiro Guifende nell'anno prefente dalla Normania praffici in regiona delle favote. Nel que quell'i resconta delle favote. Nel quell'i responsa delle favote. Nel quell'i responsa delle favote. Nel properti di quelle copertade; e noi vedermo a fuo tempo, quando effo Roberto quello Storico.

Armo di CRISTO MERRIL Indizione av.

di CORRADO II. Re di Germania 9. Imperadore 6.

Exo di vivere in quell' anno Rodolfo III.-Re di Borgogna, foprimonomiano il Doppose i fema la laciar figlinoli. A veva e gli e cura del fatto Imperadore Arrigo riconoficiuto per dominio dipendente (e) Dinne, dall' Imperio il fuo Regno (e), o pure, pérché ció fi precedeva fatto ha.7. nº tempi infino di Arnallo Ke di Geamainia, egli venne a fuggettarlo

di nuovo all' Imperio. L' Imperador Corrado maggiormente firinfe questo sas vol affare , ulando anche della forza , con indurre Rodolfo a promettere di aver per successore in quel Regno o lui , o in suo luogo il giovane Arrigo Re, con pretenderlo ancora per le ragioni di Gifela o Gisla Imperadrice sua moglie, nipore del suddetto Rodolfo (a). Ed era ben (a) Wisso valto e fiorito quel Regno , perchè da Basilea si stendeva fino ad Ar- radi Salusi les e a Marfilia, con abbracciare la Provenza, Lione vil Delfinato, ed altri paesi (b). Ne su portata la corona coll'altre Regall insegne, (b) Gientee maffimamente colla Lancia di S. Maurizio all'Augusto Corrado. Ma ras Liguia. Odone II. Conte, o fia Duca di Sciampagna, perchè figlinolo di Berta forella del defunto Re Rodolfo, freundendo a quella eredità, fi prevalle della conglimitura, che effo Imperadore fi trovava impegnato coll'armi nella Schiavonia, o per meglio dire, nella Polonia contra di Milicone Re; o pur Duca di quelle contrade entrò in pollello della Borgogna. Perciò Corrado s'andò preparando per fare nell'anno feguente una difgultofa danza nel rapiro a lui Regno. Abbiamo spettante a quest'anno un documento, che et scuopre, chi sosse ne tempi prefenti Duce e Marchefe della Tofcana. Pubblicò l' Ughelli (c) la fon [c] Ughell. dazione de Canonicati fatta nella fua Chieta da Jacopo Vescovo di Fie- lida Jacopo Vescovo di Fie- l'an Il.in. fole, Anno Dominica Incarnationis MXXXII. Imperii Domni Conradi Au- E gusti V. Indictione XV. Dice di far quell'opera per la falute degl' Im-Festiva peradori, e spezialmente di Arrigo I. fra gli Augusti, che l'avea promoffo a quella Chiela . Necnon pro falute Conradi ferenisfimi Imperatoris felicis memoria ( così dicevano altri ancora de Principi viventi ) suaque Conjugis Gisla Augusta, O filis ejus H. necnon Benifacis Serenissimi Ducis O' Marchionis Tufcia . Sicche probabil cofa è , che fin nell'anno 1027. Rinieri Marchele di Tolcana, volendo cozzare col Re Corrado con essere poi necessitato a rendersi, decadesse da quel Ducato, e che fulle rovine di lui fi alzasse il Marchese Bonifazio, padre della gran Contessa Matilda . Comunque sia , l'abbiamo Duca della Toscana in questi tempi . Tornarono nell'anno presente gli Ambalciatori (d), spe-(d) Dendul. diti dal popolo di Venezia a Coltantinopoli, per ricondurre di colà il se Commie già cfiliato lor Doge Octone Orfeolo , colla nuova ch' egli avea dato fi- tralic, ne alla fua vita in quella Città . Il perchè Orfo Patriarca di Grado fue fratello, stato Vicedoge per un anno e due mesi, rinunciò il govemo. Col favore di poca parte di popolo s'intrufe nel Ducato Domenico Orfeolo, e male per lui; perciocche non ando molto, che formatali una porente sollevazione contra di lui , ebbe fatica a salvarsi con ritirarii a Ravenna, dove lasciò poi le sue osta. Girolamo Rossi (e) [e] Rubres mette la fua fuga e-morte nell'anno 1024. Merita ben più fede in il. questo Andrea Dandolo, diligente Scrittore-delle cole della Patria sua . Fu dunque creato Doge di Venezia Domenico Eigbanico, che allora fi

Esa Vote trovava in efilio: con che ceffarono tutte-le fazioni e discordie de' Veneziani . Quefti , loggiugne il Dandolo , a Costantino Augusto Protospatarius ordinatus eft. Ma dovea dire da Romano Argiro, il quale nell'anno 1028, era fucceduto a Costantino nell'Imperio d'Oriente . Per at-[a] Lapar testato di Lupo Protospata (x), e dell' Anonimo Barense (b), in que-Presipeta fi' anno il medefimo Romano Imperador, de' Greci mando per Catapano, (b) Amongon o fia Governator Generale de fuoi Stati in Italia , Costantino Protospa-Barrofis 14; chiamato anche Opo. To. V. Ret.

Anno di CRISTO MXXXIII. Indizione I. di BENEDETTO IX. Papa 1.

di CORRADO II. Re di Germania 10. Imperad. 7.

LTRE a quest'anno non passò la vita di Papa Giovanni XIX. Non ci è noto il giorno e mese, in cui egli cessò di vivere. Ben sappiamo, che ebbe nel mese di Giugno per successore nella Cattedra di S. Pietro Benedesso IX. Adunque uno strumento accennato da fe Rabour Girolamo Rossi (c), dove si legge il suo Anno Terzo nel di 251 di H. R. Giugno dell' anno seguente , patike delle difficultà . Aggiungo di più , che nel Boliario Galinese, e negli Annali Benedettini del Padre Mabillone fi truovano documenti, fecondo i quali parrebbe, che esso Benedetto IX. aveffe confeguito il Pontificato nell'anno precedente e non già nel presente. Tali nondimeno e tanti sono gli altri, che ci afficurano., aver egli folamente in quest'anno confeguita la dignità Pontificia, che non credo si possa dipartire dall'opinione suddetta. Ora noi troviamo questo Pontefice sommamente screditato nella Storia Ecclesia-(d) Glober Rica . Egli è appellato da Glabro (d) Nepos duorum , Benedicti arque Hift. lib. 4 Jobannis [ Romani - Pontefici ] Puer ferme decennis , intercedente the famesrum pecunia, electus a Romanis. Non par notizia ficura, ch' egli fosse di età si tenera . Dicono ancora , che si chiamava prima Teofilatto . Anche di questo ie dubito, sembrando per le notizie da me addotte · altrove, che non egli, ma Benederso VIII. suo zio portasse questo no-(e) Baran me . Ha ben ragione di dar qui nelle smanie il Cardinal Baronio (c) Ecolofied, contra di questo moitro, con faviamente confutare di poi i nemici della Chiefa Cattolica, che di qui prendono motivo di sparlare della Chiefa Romana. Non lasciarono mai, ne lasciano le Chiefe, e spezialmente quella, che è Capo di tutte, d'effere facrolante e venerabili , aneorche talvolta Ministri indegni ne giungano al governo . Così dutò anche allora in tutti i favi Griftiani la venerazione dovuta alla Sede Apoftolica, turtochè ciascun disapprovasse e l'ingresso e la vita di questo Pontesice, che su veramente esecrabile e sporca. I vizi de sacri Paftori non fon già vizi delle loro Sedie. Paffa anche il Cardinale An-

nalista a riprovare, e meritamente, i Principi del fecolo, qualor vo- Esa vole gliano metter mano nell' elezione de fommi Pontefici . Ma è da vedere, se questo fosse il luogo di dar questo ricordo a i Principi . Pare più tofto, ch' egli dovesse ricordare a i suoi Elettori di aver gli occhi solamente a Dio, e al bene della Chiefa, e non già allo splendor dell'oro, ne a' propri vantaggi. Nell' elezione di Benedetto IX. niun Principe ebbe mano. L'oro fu il Principe, che fece eleggerlo, e da questo Tiranno, e non da violenza di Principe alcuno, fi lasciarono questa volta abbagliare il clero e popolo Romano. Abbiamo da Vittore III. Papa (a), che questo Benedetto di nome, ma non di fatti, cujutdam Al-111. Papa berici Filius [ Magi porius Simonis, quam Simonis Petri vestigia fectatus | Diet non parca a Patre in Populum profigata pecunia, fummum fibi Sacerdosium vendicavis. Cujus quidem post adepsum Sacerdosium vata quam sur-pis, quam fueda, quam ensecranda enstiseris, berresco referro. Ma allora pur troppo la Simonia facea grande strage non in Roma solo, ma per tutta la Griffianità . Ed effa più facilmente ancora mettea le zampe nell' elezion de Papi , perchè a questa interveniva anche il popolo Socolare . Lodiamo Dio, che questa mal'erba, sempre detastata, sempre fulminata dalla Chiefa Cattolica, trovò da lì a pochi anni degli zelantiffimi Papi, che feriamente attefero a fradicarla; e lodiamolo a perchè a miglior ordine ridotta l'elezion de Romani Pontefici, non più si veggono nella Sedia di S. Pietro personaggi, che in vece di edificare distruggano, ne Vescovi nell'altre Chiefe, mancanti affatto di quelle belle doti, che S. Paolo defidera od efige in ogni facro Paftore della Chiefa di Dio See See yel

Nel Gennaio dell'anno prefente fi trovava in Bafilea l'Imperador Corrado, come costa da un suo diploma pubblicaro da me [b]. In quel-[b] de lo fteffo mefe, per atteftato di Wippone [c], egli moffe l'Armata fiia fenti. verso il Regno della Borgogna, per ispossessare Odone Conte, o sia ci Wim Duca di Sciampagna. Arrivato nel giorno della Purificazion della Ver- redi Salini. gine al Monistero Paterniaco, quivi da buona parte de Grandi d'esso Regno fu riconosciuto per Re, e ne ricevette la corona nel giorno stesfo . S' accinfe ancora all' affedio di alcune Castella; ma sì fiero e straordinario fu il freddo in quelle parti, che convenne defiftere e-ritirarfi . Tornossene dunque indietro , e trovandos nel Castello Turcico , vennero ad inchinarlo la vedova Regina di Borgogna Ermengarda, con altri non pochi Borgognoni , i quali aveano fatta la via d'Italia per timor di Odone. Venuta poi la State, l'Imperadore in vece di portar l'armi contro il Regno della Borgogna, andò a dirittura a cercar Odone in casa sua, cioè nella Sciampagna, dove sì terribil guasto diede, che Odone per necessità venne à trovar Corrado con sutta umiltà, e a chiedere perdono, con prometter quello, che ficcome tromo di mala

Tom, VI. M fee

ten les felo non voicva eleguire. Conferno di quello fe ne tornò in Germinia (1) e se Corrado : Immaginolli il Cardinal Baronio (4) per un pafío mal intel (1) e se corrado : Immaginolli il Cardinal Baronio (4) per un pafío mal intel (1) e se correction de la co

in questi cempti i Milameti fommamente attaccari e fedeli all Imperado to Calerro, N. Pri vuol tatere, che per atteituto del fudetro (Babro (d.)), in 189, 184, questi anno cominciò per la prima volta ad udiriri il mone della Treguetto por la prima volta ad udiriri il mone della Treguetto del proposto del vevocio delle Provincie di Artes e di Lione, che poi su stabiata più tatti ; ed anche abbracciata da molti in Iralia. Etano allora non encon in Francia, che in Italia, in rivo fe gorme private. Cice permiettevano le Leggi, il potenti vendicire de nemici, da che il lo fallo era panente e conocliciro da 'pubblici Milatifit. Petro le'dicione e vendette-fi-traimandavano a i figliuoli e 'nipoti, frequentifimi crano gli attunzazionenti, e i più camminavanio coll'artii, pron ti sempre alla defa ed offica. Fa pecchi in questi tempi titta parola, e por conchiolo nell'anno royst, che in alcuni giorni di qualivoglia.

6 Per conchetol nell'anno roys', che ill'alconi pioni: di qualifroglia de Perse ferminant «) per anno ed Dio nimo offite di ar danno alla vita o l'anno alla vota officiale de centra a constanta «) per anno ed Dio nimo offite di ar danno alla vita o l'anno de l'anno de l'anno en l'anno en con altre regole, delle III no en qual è da vedere il Do-Cangie (f). No parla anche Landolfo fenione della regole con altre regole, delle III no en qual è da vedere il Do-Cangie (f). No parla anche Landolfo fenione della control della control

between detents section of bearing Cell, in facili Veri offencerun, unather Christian I.a. (In the Christian Christi

no IX. Kalendar Februarii trovandosi 1 Augusto Corrado in Basilea, thatico confermo con suo alphoma (b) tutti i beni e diritti del Monistero Patrili. vest di S. Pietro in Calo auro.

Anno

Anno di CRISTO MERETE. Indizione II. di Benedetto IX. Papa 2. di CORRADO II. Re di Germ. 11. Impetad. 8.

CI credeva l'Imperador Corrado di avere in pugno il Regno della Borgogna , chiamato anche Arelatenie , perche Arles era una delle Città primarie d'esso, Ma Odone Duca di Sciampagna, mancando alle promesse, seguitò a signoreggiarne una parte, e ad inquietare si rimanente (4). Videfi dunque l'Augusto Corrado forzato a ripigliar (a) 1979 l'armi, e per non avervi più a tornare, rauno una potente Armata radi Salici. in Germania, e un' altra d'Italiani ordinò, che marciasse a quella volta . Expeditis Teutonieis & Italicis , Burgundiam acute adit . Teutones But in Chr. ex una parte, ex altera Archiepiscopus Mediolancissis Heribereus, O cete- Sych es Italici, ductu Huperti Comisis de Burgundia, ufque Rhodanum fluvium tu in Cor. concurrerunt. Parla qui nominatamente Wippone di Eriberto Arcivescoeo di Milano, che andò come Capitano di quella spedizione secondo gli abusi di questi tempi. A tale impegno si può attribuire l'aver egli an eneft' anno Menje Marsis, tadictione II. provveduto a fuoi temporali affari per tutte le difgrazie, che poteffero avvenire, con fare l'ultimo fuo Testamento. Leggen questo dato alla luce dall' Ughelli (b), e (b) Ughell. dal Puricelli (c), dove egli fece una gran quantità di legati pii alle rom IV. principali Chiefe, e a tutti i Monisteri di Milano sì di Monaci, che in trobigli di Monache. Conviene ora aggiugnere, che oltre ad Eriberto si di-da ftinte in quell'impresa Bonifagio Duca e Marchese di Toscana, padre (c) Parieldella Contessa Manida, Arnolto (d) Storico Milanese, allora vivente ment Basil. cos) ne parla: E vicino autom tralia sum Optimaribus ceteris electi Du Ambrufia. cos incedunt , scilices Prasul Heribereus , C. egregius Marchio Bonifacius , Hiffin. Meduo lumina Regni. Duesnees Langobardorum excrestum, Jovis montis ardua dielan. ha. ing a transcendunt, seque volumenti irruptione terram ingredientes, ad Cafurum ufque perveniune. Si dovea tuttavia preparare per questa spedizione il Marchele Bonifazio nel di 17. di Marzo, decimofexto Kalendas Aprilis dell'anno presente; imperciocchè stando in Mantova, ivi fece una permuta di varie Castella e pederi con un certo Magifredo . Haffi questa nelle Antichità Italiche (e). Ora l'Imperador Corrado (e) Awig con tanto sforzo di genee prese la Città di Geneura, e in essa Geroldo Italie. D s-Principe di quel paele, ficcome ancora Burcardo Arcivescovo di Lione y nomo feellerato e facrilego, se crediamo ad Ermanno Contratto. In fomma tal terrore portò in quelle contrade, che non vi reltò perfona, che non fi rendeffe a lui, o non foffe efterminara da lui, con venire alle sue mani tutto quel Regno. Dopo di che per l'Alsazia se ne tornò in Germania . Appartiene all' anno presente un diploma di Corrado Augusto, inferito da Girolamo Rossi nella sua Storia di Ra-

na voic venna (a), con cui concede alla Chiefa di efa Cirtà, e al fuo Arcicasa assas velcovo Geberalo ( andato anch' egli , come fi può immaginare , colle
di allam velcovo Geberalo ( andato anch' egli , come fi può immaginare , colle
di allam velcovo Geberalo ( indica) e mantona e può manto di dirittà fio a
manto fi cagli Platito fo judicio , emmisura publicit funditonitat , angeris
&c. bedesui piei Reggi legaliter attenuativa. Fu ello dato Prider Kalendai Maii , judicibro II. Anno Bamilica Internativa MXXXIV. Anno
autem Domni Chaumadi Strundi , Reggi Decimo , huperi varo Oliva.

Allam Residone : Em allongi no collido del Concado di Secreto.

ant rialt y insistence II. Jame Qualitat. Incommunia in III.A.A.F. - eman actum Domai Chammadi Strandi, Regis Detema, happiri woo Offeno, Aflow Resifpeno. E tra allora im pofesso del Contado di Faerra Ugo Conte di Bospona. Per nagioni dunque del priviligio indetero, esso Ugo Conte di Bospona. Per nagioni dunque del priviligio indetero, esso Ugo Conte del 35, di Giugno dell'amo prefenre cadette pubblicamenta incererra poi il reservitare sono della unchi alla unche di uncelemo Prelativo. Questi fon fegia chiarissimi, che el Estrano di Ravenna era in questi termini mi minediato dei Re el Italia, sensa che apparisca, che più vi avefiro dominio, o vi presendelero i Romai nodierro, efforto di domini mimediato dei Re el Italia, sensa che apparisca, che più vi avefiro dominio, o vi presendelero i Romaini Prosessici. Non emeno del l'Augustio sio padre si fegnallo il giovanierro Re derige sion figliado in quell'anno, con avere riporare de se vistorio contro il Bomis, e messio al docte Olderico Doza di quella Provincia, ed altri ribelli all'Imparador lio padre si Gano dell'amo prefere y o pure nell'anno esta della mon prefere y o pure nell'anno esta della mon prefere y o pure nell'anno esta della mon esta della con prefere y o pure nell'anno esta della mon prefere y o pure nell'anno esta della mon prefere y o pure nell'anno esta della presenta della mon prefere y o pure nell'anno esta della della della prefere della mon prefere y o pure nell'anno esta della della prefere della della prefere della della prefere della mentione della della della prefere della della

ardor iso padre a Segui seil anno prefente , o pare seil antecedente ; non flurmenton fra Ingesse Vefoxovo di Modena (6), e Bossifição chiara-temente appellato Marcheo & Dear Tefrise . Il Vefoxovo da a Bonilatro, e a Reishida fisa menție, que Caffelia, cio Clagrango e Saviganno a titolo di Livello; e i due conforti cedono al Vefovato di Modera le due Corti di Bossonie (orgidi Bagovaro ), e del Fofise ad Re colle loro Caffella . Confermò l'Augulto Corrado, non fo fe in questo o in altr'anno, j i fosi beni alla Badia di Firmez con disploma, pubblicato

(c) Paus dal Padre Poccinelli (e), e dato II. Nonas Mais, Indictione II. Anno adicion. Dominica Internationis MIXXIV. Anno auton Domin Concurati Secundus Sua, di Regnansis X. Imperii vero VIII. Allum Radesbona. Quelle note cronologiche fono foorcette.

Anno di Cristo Mxxxv. Indizione 111.

di Gorrado II. Re di Germ. 12. Imperad. 9.

6 Douno C. Econoccus 's ha da Ermano Contratto (d), sell anno prefente Aduldia nac. L. Sero Dux Corressato 'd' Highris (Marchet ancora della Marca di
con Coril. Verona ) amilja Imperatori gazia, Dacon spospa privant el. Wippo(Vig. 20 nr. (c) partia ei quedio fatto all' anno 10.31. c ferire, che effo Adulmi Isani, berone fin mandato in cililo. Diede policia l'Imperadore nell'anno (egente y-per statellato del medelimo Ermano Contratto, il Ducato- di

Carintia, e d'Istria, e per conseguente anche la Marca Veronese, a ERA Vols-Corrado Duca di Franconia suo cugino, cioè a quel medesimo, che era stato suo concorrente alla corona y ed avea poscia portate l'armi contra di lui. Corrado padre di quelto Corrado avea anch' egli, per quanto altrove s' è detto , dianzi goduto questi medefimi Stati . Nota in oltre il fuddetto Wippone, che in questa maniera, cioè colla giunta di un tal regalo ; Dux Chuno ( lo ftesso è che Corrado ) fidus & bene militans Imperatori , & filio ejus Heinrico Regi , quousque vixit , permanfie . Dagli Annali Pilani (a) abbiamo , che in quell' anno Pilani fece [a] Annal. rune flolum magnum ( cioè un' Armata navale , onde la voce Italiana Pifasi Seuolo ) O' vicorune Covicasem Bonam in Africa , O' coronam Regis Im-Ret. Italia. peratori dederune . Scriffe in oltre il Sigonio (b), che nell'anno 1030, b'Sigonio da' medefimi Pifani fu futta una spedizione in Affrica, e presa la Cit-tedial. 8 th di Carragine, del che si può dubitare, quantunque il Tronci (c) con(c) Tronc altri moderni, fotto quell'anno parli di tale imprefa , con deferiverla , co-fee me s'egli vi fi fosse trovato presente. A quell'anno poi il presato Tronci racconta, che i Pifani ebbero per affedio la Città di Lipari, con aver fatto un grosso bottino in quell' Ifola. Questo nol dovettero sapere i suddetti antichi Annali Pifani , perchè ne pure una parola ne dicono . Pofcia, fecondo il medefimo Tronci, accadde nell'anno 1036, la conquifta di Bona : il che per conto del tempo non s'accorda co' suddetti Annali Pifani , é più tosto farebbe da credere , che ciò avvenisse nell' anno 1035, perchè i Pifani di nove mefi anticipano l' anno nostro volgare . Del resto Bona, Città dell' Affrica, è l'antica Hippona, di cui su Vescovo il glorioso Santo Agostino Dottore della Chiefa, Si turbò gravemente in quest' anno la quiete della Lombardia. Ermanno Contratto (d) ne parla con queste parole così: In Italia minores Milises contra Doild Hames minos suos insurgenees, & suis legibus vivore, cosque opprimere volentes that inche velidam conjurationem fecere . Medefimamente Wippone ferive , che in questi tempi seguì una confusione non prima udita in Italia; perche congiurarono tutti i Valvaffori d'Italia, e i Miliri gregarii contra de' loro Signori, e tutti i minori contra de maggiori, col non lafciare fenza vendetta, se da Signori veniva lor fatta cosa, ch'essi riputassero di loro aggravio . E diceano : Si Imperator corum nolles venire ; ipfi per fe legem sibimes facerens . Doverte il Sigonio leggere in qualche testo , o autore Regem in vece di Legem; perchè forive, che conjurarunt, se non passures , quemquam Regnare , qui aliud , quam quod ipsis luberes , sibi imponeree . E' confusa nell' edizion d' Epidanno , fatta dal Goldasto , la Gronologia di questi tempi , veggendosi ivi posticipati i satti di sei anni. (e) Bari Però fotto l'anno 1041. egli (e) parla di queita cospirazione de' Militi danni inferiori contra de lor Signori , e de fervi contra de loro Padroni. Ma Tom. I nell'edizion del Du-Chesne troviamo ciò riferito all'anno prefente. Ren ala

Che

Ran' Volg. Che fignificasse il nome di Valvassori, si raccoglie facilmente da libri de Feudi . I più nobili una volta tra i Vaffalli erano i Duchi Marchefi, Conti, Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati, i quali a diritrura riconoscevano da i Re ed Imperadori i lor Feudi, e le loro dienità temporali. Questi poi solevano concedere in Feudo Castella, o altri boni a i cospicui nobili privati, per avere alle occorrenze il loro fervigio nelle guerre, e nelle comparie anorevoli . E a questi nobili fi dava il nome di Valvafferi maggieri, e di Capitanei. Similmente poi questi nobili infendavano Corti e poderi ad altri men nobili, per aver anch' eglino de i feguaci e aderenti ne lor bifogni. E questi ultimi venivano diftinti col nome di Valvaffori minori , o fia di Valvaffini .- Ora inforfero diffapori, e poscia aperta diffensione e rossura fra i Signori e i lor Vasfalli fubordinati , pretendendo gli ultimi d'effere oltre al dovere aggravari da i primi . E tal briga aprì il campo anche a i Servi-( da noi ora chiamati Schiavi ) di rivoltarfi contra de lor Padroni quafiche troppo afpramente fossero da joro trattari. L'origine nondimeno di quefti disordini, pare che si debba attribuire ad Eriberto Arcivefesso di Milano. Non mancavano a lui molte virtà, ma quefte fi miravano contaminate dalla fisperbia, talmente che egli puzzava alquanto di Tiranno. Tutto voleva a fuo modo, ne a lui mettevano freno o paura le Leggi, Lo confessa lo stesso Arnolfo (w) , Storico Milanese, the porè forte conascerio, con dire, che muleis prosporarus successibus Prasul Heri-

cap. 10.

berrus, immoderate paululum deminabatur omnium, fuum confideraus, non alienum animum : Unde factum eft, us quidam Urbis Milises; vulgo Wal wallores nominari, etanculo illius infidiarentus operibus, adverbus infuni alhaue conformances; Compersa autem occasione, cujusdam. Posensis Beneficio f così tuttavia fi nominavano quei, che ora appelliamo Feudi-] privari lubito proviune in apereum rebellandi audaciam, plures jam facti. Si studiò a tutta origina l' Arcivescovo colle buone di quetare l'inforto tumulto. ma pulla com ciò professando : mule mano alle brusche con dar di piplio all'armi, Segui entre la ficffa. Cietà di Milano un conflitto, in cui le genti dell' Arcivescovo restarono superiori, e convenne a i vinti di ritirarfi colla tella baffa; ma col cuore pregno d' ira, fuori della Città. Allora fu che con coftoro fi unirono i popoli della Marzelana e del Seprio e fecesi anche in altri Contadi cospirazione ed unione; ma sopra tutti traffe a questo rumore il popole di Lodi, troppo efacerbato per la violenza lor facta dall' Arcivescovo stello in volere dar loro un Vescovo, ficcome abbiant detto di fopra Ciò; che partoriffe una tal difcorfol Flowing dia . lo vedremo fra poco: Crede il Sigonio (b), che l'efempio de' Val-

tralie 4 8. vallori Milapeli ferville di filmolo anche al popolo di Cremona per rivoltarfi in quell' anno contra di Landolfa loro Velcovo . cacciar lui di Città direpare il di lui Palazzo, che era tidotto in forma di fortezza,

e per maltraffare alla poggioi i d'Ini Canonici. Ma nulla ebbero che sa venfare co movimenti de Milancii quei di Cremona : erano anzi accaduti
motivanni primaz e le creciamo all'Uphelli (a), il Velcoro Landollo (1) Uphelli
(e)), Velcovo andri egli di Gremona : Temperior Henrici Cleadi ; Gan abril
(b), Velcovo andri egli di Gremona : Temperior Henrici Cleadi ; Gan abril
(b), Velcovo andri egli di Gremona : Temperior Henrici Cleadi ; Gan abril
(b), Velcovo andri egli di Gremona : Temperior Henrici Cleadi ; Gan abril
(c), Velcovo andri egli di Gremona : Temperior : politation (non sella populari forma de Crestara epici ; C. Palatimo (non egli Oppidam for haba
come ha di Sionito ) surviva d'abril immonusima delimite. Prosine
de licet Epifopis multa tempulficari , somes multa per faperbiam , multa
per incrision perdidir. Nomina polica Sicardo per fueccilor ed Ladollo
nel Velcovaro Bedio ; cioè Ubido a' tempi di Corrado Angulto ; qui
quaque Monefatismo facili Lateressi: perfaquana eff., d'apud Lexan Obfrurmi impignatus oft.

Anno di CRISTO MXXXVI. Indizione IV. di BENEDETTO IX. Papa 4. di CORRADO II. Re di Germ. 13. Imperad. 10.

Ottrvano più che mai le disfensioni , anzi le guerre fra Eriborto Arcivefeovo di Milano, e i fuoi Valvassori ribelti: nella qual briga s'erano mischiati i Valvassori d'altri Vescovi e Principi, e il popolo di Lodi mal foddisfatto di Eriberto. Però ad un luogo fra Milano e Lodi appellato la Motta ( si chiamavano così le fortezze fabbricare al piano fopra un'alzata di terra fatta a mano ) o pure , come abbiamo da Arnolfo Storico Milanefe (e), nel Campo Maio, così an (c) An eicamente chiamato; fi venne fra l'una parte e l'altra ad una campa-dulos, fa le battaglia, che riufe) molto fanguinofa (d). Fra gli altri, che ten-up so nero la parte dell' Arcivescovo, non so se per proprio interesse, o pu- (d) Herman re per far fervisio ad effo Arcivelcovo in conto Africo Velcovo d' A- flu m Chr. fti , fratcho di Maginfredo Marchefe di Sula . Ne folo egli intervenne a quel fatto d'armi, ma come un S. Giorgio, dovette anch' egli volcre far pruova del firo valore con ilcandalofa riloluzione , vietando i facri Canoni agli Ecclefialtici , e maffimamente a i Vescovi , l'andare alla guerra per combattere. Gli costò nondimeno cara ; perchè ne riportò una ferita, per cui da li a non molto morì. La notte fece fine al furor delle fpade Sofferfero molto amendue gli eferciti ma la peggio su dalla parte dell' Arcivescovo. Questi torbidi di Lombardia tenevano in agitazione l'animo dell' Augusto Corrado; e o fia ch'egli conoscelle troppo necessaria la fua presenza per quetarli, o pur, come vuole Arnolfo , che egli ne fosse pregato e sollecitato dall' Arcivescovo Eriberto : determino di tornare in Italia Pertanto dopo aver data in moglie

sex via al Re Arrigo fuo figliuolo Canichilda (Cancinda è chiañasta da Wipla 14 177), pone (a), e negli Annuli d'Ilderhieni (b) Canichild monine , in Benevire, con effetiume Re al Inghiletra, con effetiume Re arrigo verò il fine dell'anno moffe alla volta d'Italia, (seo meshidada Re Arrigo verò il fine dell'anno moffe alla volta d'Italia, (seo meshidada nando una poderofa Armata. Giunfe a Verona per la fella del fanto del Ingolie de Proposità dell'antico del Proposità del Proposità del Proposità del Proposità del Proposità del Proposità dell'antico dell'antico del Proposità dell'antico dell'antico del Monitero del Monitero del Monitero del Monitero del Monitero del Monitero di Monitero di Monitero di Monitero di Monitero del Monitero di Monitero di Monitero di Monitero del Monitero di Monitero di Monitero di Monitero del Monitero del Monitero di Monitero di Monitero del Monitero di Monitero del Monitero di Monitero del Monitero

vadi II. Regnamist Terris Imperii tjus Nono 3. Indittime 19. Adhum in Civiere Papia , In vece dell' dano III. del Reppo fi de ferivere XIII.
Ma che in queff'anno artivaffe l'Augusto Corrado a Pavia, ho io difi ficultà a crederlo. No ful fine di quell'anno correva l'Anna Nono dell'Imperio, ma benni l'Anna Nono del-

rimetta al suo sito l'ossa alquanto slogate.

(f) Firm. Crede il Eiorentini (f) (non so con-qual fondamento) che in imm Memo, quell' anno ventife a more Reidelde, moglie del fundator Marchite Bost Mandré nifazio, donna di gran pierà, e liberalità verfo i poveri, e verfo i fadi antidi cerì Tempiti e Monilleri. Abbiamo prefo il Padre Bacchini (g) ma dopletini, azione de lei fatta rabi-da 8. d Aprile dell'amo precedente 1054.

[h] Donne juggle d' Mindiaddi mon. Sappiamo del Donigone (d), che quella più lei

[h] Donne juggle d' Mindiaddi mon. Sappiamo del Donigone (d), che quella più lei

[h] Deuszingule & Minidaldo neos. Sappiamo da Donizone (b), che quelta pidido, Cum: Principella terminò i quo giornis fensa lafezia figliolo, in Nogang Manta n. ra. Terra del Veronefe, ed ivi ebbe la fina fepoltura. Potrebbe effere esto firm ohe l'andara del Vedovo Marchefe Bonifazio in Germania ferviffe a lui

per intavolare un fecondo matrimonio con Bearrice figliuola di Fodorigo Doce della Lorena fuperioro y cei Maridia nata da Ermano Duca di Suevia, parente degl' imperadori y che i Re di Funcia. Credo io tuttavia incero i Janno, in cui rieggiu un tela accadamento del Marchel Bonifizzio. Comuntociò perchè egli avea paffitto di molto il mezzo de cammino della fua vita, può parer probabile, e i egli non-perdelle tempo a cercar altra moglie, che l'arricchifie di prole, e che per confeguente fiefettruafero in quell'amoo le di lui feonde nozze. Veggonti effe deferite del fuiddetto Donizone con tali colori, che fe è vero tutto, convicti confesse, che era fisperiore ad ogni altro Principe d'Itatia la di lui magnificara e ricchezze. And Bonifizzio con futuuolo treno a prenderla in Lorena; i fuoi cavalli portavano fuole d'argento, attacate con un folo chiolo e Ebbe in doce affai Terre e Ville in Lo-

rena. Condotta Beatrice in Italia, per tre mesi nel luogo di Marego sas vet ful Mantovano fi tenne Corte bandita . Pel popolo v' erano pozzi di vino; alle tavole piatti e vafi tutti d'oro e d'argento; prodigiofa quantità di strumenti Musicali, e di Mimi, a i quali

dedis infignis Dux pramia maxima. Il che ci fa conofcere già introdotto il costume, che durò poi per più fecoli, che a fimili feste concorrevano in folla tutti i buffoni, giocolieri , cantambanchi , e fimili , che portavano via de groffi regali . Di che riguardevoli doti fosse poi ornata la Duchessa Beatrice, l'andremo vedendo nel-profeguimento della Storia. Io non fo, se arrivasse in quest' anno, o pure prima, al fine di sua vita Odelrico Maginfredo, o fia Manfredi Marchele di Sufa, da me più volte menzionato di fopra. Aveva egli data in moglie a Erimanno (lo fteffo è che Ermanno ) Duca di Suevia, o fia di Alemagna, una fua figliuola, cioè Adelaide, che fu poi Principessa celebre nella Storia. Nè avendo lasciato maschi dopo " di se , Erimanno per le ragioni della moglie pretele quella Marca , e l' ottenne per grazia dell' Imperador Corrado . Heremannus Dux Alammannia Marcham Soceri sui Meginfredi ab Imperatore accepit. Sono parole di Ermanno Contratto (4) .

Elas in Chr.

Anno di Cristo MXXXVII. Indizione v. di BENEDETTO IX. Papa 5. di CORRADO IL Re di Germania 14. Imperad. 11.

T On piccioli furono gli sconvolgimenti della Lombardia in que-R' anno . Depo avere l' Augusto Corrado celebrato in Verona il fanto Natale (b), se non prima, certo sul principio di quest'anno, solwino paffando per Brefcia e Gremona, come feriffe Ermanno Contratto, ar redi Seli rivò a Milano, dove con gran magnificenza l'accolle Eriberto Arcivefeevo nella Chiefa di Santo Ambrolio. Nello stesso giorno chiunque si pretendeva aggravato da effo Arcivescovo, tumultuolamente comparve colà chiedendo con alte grida ginstizia . Fece lor sapere l'Imperadore , che avendofi a tenere in breve una general Dieta in Pavia, quivi udirebbe le lor doglianze e ragioni. In fatti si tenne quella Dieta. Un Ugo Conte con altri pochi esposero gli aggravi loro inferiti dal suddetto Arcivescovo. Corrado, amicistimo di lui, ma più della giustizia, ordinò ch' egli foddisfacesse . Ricusò Eriberto di farlo ; anzi , se vogliam prestar fede al Cronografo Saffone (c) , con alterigia grande rilpose , che [c] Che de' beni trovati nella fua Chiefa , o da lui acquistati , non ne rilafce-graphu Sarebbe un briciolo per istanza o comandamento di chi che sosse. Avvi- cordum faco, che almeno eccettualle l'Imperadore, tornò a parlare nel medefirmo tuono. Allora l'Augusto Corrado s'avvide, che dalla dorezza di Tom. VI.

Fas Wije Eriberto erano procedure le follevazioni dianzi accennate, e perciò eli 
anno procedure le mani addolfo. Così raccontano quefto si firepito a 
fare gli autori Tedelchi, per giufficare la ridotzione perda dall' Augufto Corrado; ne vi manca probabilità, perché Eriberto era uomo di 
refta calda, e facae volentieri il padrone, fenza meterti pera delle alcompletitui querele. Ma Arnolfo Milantei [n], che feriffe prima del fine di 
Milando.

Million Me questo fecolo la Storia fua, in altra maniera descrisse questo avvenimento con dire, che giunto Corrado a Milano, avendo tolto all' Arcivescovo il già concedutogli privilegio, per altro abusivo, di dare a Lodi quel Velcovo, che a lui piaceva : il popolo di Milano con alte grida sparlò contro l'Imperadore, che se ne offeje non poco . E perciocchè credette autore del tumulto esso Eriberto, aspetto d'averlo in Pavia, cioè lontano dal fuo popolo, ed allora il mile fotto le guardie . Questo racconto porta forle più dell'altro tutta l'aria di verisimiglianza, al vedere, che di poi lo tteffo popolo di Milano, lasciando andare le precedenti gare, imprefe con incredibile zelo la difesa del suo Pastore, In effetto feguita a dire esso Arnolfo, che all'avvilo della prigionia d' Eriberto; Medielanensis assonisa inhorruis Civisas, proprio viduasa Pastore, dolens ac gemens a puero usque ad seuem. O que Domino preces. quanta funduntur & lacryma! Si adoperarono il clero, la nobiltà, e il popolo per liberarlo; si venne anche ad una convenzione, per cui fu promesso dall'Imperadore di rilasciarlo, e a questo fine se gli diedero oftaggi; ma ciò non oftante continuò Corrado a tenerlo prigione. con determinazione di mandarlo in efilio. Nè di ciò contento, effendo state molto di poi portate delle accuse contra de Vescovi di Vercelli, Cremona , e Piacenza , Corrado fattili prendere gli esiliò : azione ziprovata dallo stesso Wippone, con dire : Que res displicuie muleis, Sacerdoses Christi sine judicio damnari . Anzi loggiugne, che lo stesso Re Arrigo suo figliuolo in segreto detestò la risoluzion presa dal padre contra dell' Arcivescovo, e de i tre suddetti Vescovi, persone tanto venerabili fra i Cristiani, e pur condennate e punite senza processo, e senza una legale fentenza. Altri autori , che referiro fra poco , mettono più tardi la difgrazia di questo Prelato. Fu dunque confegnato l' Arcivescovo Eriberto a Poppone Patriarca d'Aquileia, e a Corrado Duea di Carintia e Marchefe di Verona, acciocche ne avessero buona custodia. Il condustero essi a Piacenza, o più tosto fuori di Piacenza presso il fiume Trebbia, fotto buona guardia; e intanto l'Imperadore le n'an-

ispedire i suoi Messi a sar giustizia per tutto il Regno. Nel di 3. di Maggio de presente anno si truova Ermano Arcivoscovo di Colonia, di Adala, che per ordine di esso da suglito tiene su Plazico (d) nel Bosso di Arbia che su del Contado di Siena, Un altro Plazito tennero nel si primo di Mar-

dò a Rayenna, dove celebrò la fanta Pasqua nel dì 10. d' Aprile, con

Mentre foggiornava esso Augusto in Ravenna, gli venne la disgu-Histor, Ra. stofa nuova, che Eriberto Arcivescovo di Milano era fuggito. Wippone scrive, che postosi uno de' familiari dell' Arcivescovo nel di lui letto, ingannò le guardie; e in questo mentre Eriberto travestito e salito fopra un cavallo, che gli fu condotto, fpronò forte, finchè fu in ficuro. Il Cronografo Saffone (b) attribuilce il colpo ad un Monaco, che (b) Chrone. folo era stato lasciato a' servigi d' esso Arcivescovo. Ma par bene, che graphus Sapiù sede in questo si possa prestare a Landolso Seniore, Storico Mila-cordon. nese di queste secolo. Secondo lui (e), Eriberto, che ben conosceva (c) Landolla ghiottoneria de' Tedeschi, e quanta parzialità avessero pel vino, spe-sis france meter di con buene istruzioni un suo fedele alla Badessa di S.Sisto di Piacen-delan. a, per concertar la maniera di rimettersi in libertà. Inuò essa al-cita. att l'Arcivescovo venti some di varie carni, e dieci carra di diversi squifiti vini. Può effere che foffero meno; e certo non occorreva tanto al bifogno. Fu fatta una funtuofa cena; tutte le guardie si abboracchiarono ben bene; il fonno col ronfare tenne dietro a i votati bicchieri; e nel più proprio tempo l'Arcivescovo se la colse selicemente con trovare in Po una barca preparata, che il conduffe in falvo. Arrivato a Milano , non fi potrebbe, esprimere la giora di quel popolo : segno ch'egli era ben veduto e stimato da tutti . Ma ne pur si può dire , quanto affanno e rabbia recasse all' Augusto Corrado la suga d' Eriberto. Tosto immagino la ribellion di Milano, ne s' inganno. Corfe coll'esercito suo ad assediar quella Città, Città forte di mura e di torri, Città ricca di popolo, e popolo difoluto di difendere fino all' eftremo il suo Pastore. Vedesi ampiamente descritto quell'affedio dal suddetto Landolfo feniore; e fappiamo da Wippone, e da Ermanno Contratto, ch'esso durò non già per tutto quest'anno, nè pel susseguente, come ferisse il Gronografo Sassone, e prima di lui l'autore degli Annali d' Hdesheim, ma solamente poche settimane. Percioeche Milano si trovò offo troppo duro, fi andò intanto sfogando la rabbia Tedefca fopra le Castella e Ville di quel territorio. La Terra di Landriano spezialmente rimale un monte di pietre. Nel di dell'Ascensione secero una vigorofa fortita i Milanefi, e nel fiero combattimento, per attaftato di Arnolfo (d), fra gli altri un nobile Tedesco ( forse quel nipote dell' Im-(d) Arrels. peradore, di cui parla il fuddetto Landolfo) O Wido Italicus Marebio, dician I. 2. signifer Regins, inter media rela confini sunt. Probabilmente questo Gui- cop. 13. do Marchele era uno degli antenati della cafa d'Este , e fratello del Marchele Alberto Azzo I. progenitore d'essi Estensi, per quanto ho io detto altrove (e). Di lui fi ha memoria in uno firumento dell'anno (c) Anichi-1029. accennato dal Guichenene nella Storia Genealogica della Real P.Lep. 13.

Ena Vole sa di Savoia . Ora accadde , che trovandosi l' Imperador Corrado net Auro 1037. facro di della Pentecoste all'assedio di Corbetta, Castello poco distante da Milano, all' improvviso s' alzò un temporale sì furioso di pioggia, gragnuola e fulmini, che andarono per terra tutte le tende dell' eferci-[a] Wapo to [a], e vi resto oltre a molti nomini estinta una prodigiosa quantità m V.t. Con di cavalli e di armenti con isbalordimento universale di tutta l'Arma-Chronges ta . Fu creduto miracolofo un sì funcito accidente , e che Santo Amphus Sano.
Arnulfus brofio in questa maniera liberasse la Città (b) e l'Arcivescovo dall' in-Bifler. Mr. giusta persecuzion di Corrado. Certo di più non ci volle, perchè l' Im-Lendulfus perador veggendo sì conquaffata l' Armata fua, fi ritiraffe a Cremona. Finor Hift. lo non so bene, fe prima o dopo l'affedio fudderto, ovvero se esso Mediolan, durante, l' Arcivescovo Eriberto sacesse una spedizione ad Odone Conte

ini in Chr. o fia Duca di Sciampagna, cioè a quel medefimo, che avea disputato

il Regnò della Borgogna all' Augusto Corrado. Certa è la spedizione per attestato di Glabro Rodolfo [c], degli Hift. lib. 1. Annali d' Ildesheim (d), e d'altri autori. Efibivano questi Legati Lombardi

(d) Annal. il Regno d'Italia ad esso Odone, il quale intanto volendo profittare della lontananza dell'Imperadore, con una possente Armata entrò nella Lorena, prese il Castello di Bar, e sece un mondo di mali, dovunque arrivo. Volle la fua difgrazia, che Gozelone Duca di Lorena, con forze grandi ito ad incontrarlo, gli diede battaglia, e lo sconfisse, con restar trucidato il medefimo Odone. Stavano aspettando gli Ambasciatori Italiani l'esito di quella guerra, per sar calare esso Odone in Italia : al che fi mostrava celi dispostissimo . Ma inteso il suo miferabil fine , eperdute tutte le speranze riposte in lui, se ne tornarono indietro colafflizione dipinta ne loro volti. Peggio ancora a i medefimi avvenne. [e] Chrone Imperciocche, ficcome abbiamo dal Cronografo Saffone (e), e dall' Annalista Sassone [f] , Socrus Herimanni Suevorum Ducis , Legatorum convensum rescivit, missique sacellicibus suis, omnes simul comprebensos, rein

grapbus Saxo apad Leibni-(f) Annali-

que veritatem confellos, Imperatori, ubi in publico Conventu, eifdem pranominaris cribus Episcopis prasentibus, consederat, transmistr. La suocera di apud Eccar-Erimanno Duca di Suevia era Berra, Vedova del fu Maginfredo Marchefe di Sufa , e forella de' Marchefi Ugo , Alberto Azzo I. e Guido , [g] Asiabi- antenati della cafa d' Este, siccome ho dimostrato altrove (g) . I tre

dum .

Vescovi accusari surono, siccome già dissi, quei di Vercelli, Cremona, e Piacenza, che perciò ebbero a patire l'efilio in Germania. Ma già s'è veduto coll'autorità di Vippone, il più accreditato Storico delle imprese di Corrado Augusto, essere questo gia succeduto prima, e che irregolare fu la lor condanna, e dispiacque fino al Re Arrigo figliuolo del medefimo Imperadore, il quale Augusto per far dispetto all' Arcivescovo Eriberto diede nell' anno feguente la Chiefa di Milano ad un Canonioo di quella Cattedrale per nome Ambrofio, 'e pare eziandio, che

che il facesse consecrare in Roma . Male nondimeno per questo ambizioso Era volg. Canonico; perchè mai non arrivò a federe in quella Cattedra, e i Mi- Anno 10171 lanefi, che tennero fempre faldo per Eriberto, devastarono tutti quanti i di lui beni (a). Venne Papa Benedetto a ritrovar Corrado in Cre-[a] Wippo mona . Fu ricevuto con grande onore , e dopo aver trattato de fuoi af- radi Salui. fari, se ne tornò a Roma; senza che apparisca il motivo di questo suo viaggio, se pur non su quello, che ci additerà Glabro all' anno seguente'. Paísò l'Imperadore la State nelle montagne per ischivare il soverchio caldo di quest' anno, e ful finire d'esso venne a Parma, dove solennizzò la festa del Santo Natale. Ma in questa Città ancora avvenne la folita calamità, di cui farà permeffo a i Tedeschi di darne la colpa a i cittadini , e a me di credere , che provenisse dalla poca disciplina , avidità , o bestialità allora de' medefimi lor nazionali . Nello stesso di del Natale s'attaccò riffa fra effi Tedeschi e i Parmigiani . Vi restò morto Corrado Coppiere dell' Imperadore. Perciò fu in armi tutto l' Imperiale efercito, e col ferro e col fuoco infierì contro della mifera Citth. Volle in oltre l'Imperadore, ceffato che fu l'incendio, che fi fmans tellasse una gran parte delle mura della Città , onde imparassero i popoli Italiani a lasciarsi mangiar vivi dagli Oltramontani . Con tali notizie non to io accordare clo , che forive Donizone con dire (b) , che (b) Donizo l'Imperador Corrado affedio Parma, e che gli furono uccifi alcuni de inva. Masuoi più cari. Perciò ordinò a Bonisozio Marchese di Toscana di accor-car 10. rere colle fue truppe, per espugnare l'oshinata Città. Appena comparve egli , che cadde il cuore per terra a i Parmigiani , e corfero a buttarfi. a' piedi dell' Imperadore. Poscia Bonisazio giurò sedeltà ad esso Augusto. il quale ordinò.

E all'incontro Corrado anch' egli giurò di contervar la vita, e la dignità abique dolo al medefimo Bonifazio: cofa veramente infolita, di

modo che lo stesso Poeta soggiugne:

Nullus Dun unquam meruit tam fædera culta; In charta scriptum jusjurandum fuit istud.

Pare, etc. Donzione viveffe fotro gli occhi la carta di un tal' atto. Nè fi vuol tactre, che in queff'anno trovandofi lo fleffo Imperadore in Camadolo juvata flumen Paril [c], nel di 31. di Marzo conferthò i (d' Aujun fuoi privilegi ad Italfi Vefevu di Mantova. In oltre fece quella Leg-fuin de fuoi privilegi ad Italfi Vefevu di Mantova. In oltre fece quella Leg-fuin de geo spettante a i feudi, che fi travour fi le Longobardiche, e nel li-bro quinto de Feudi. La data d'effa, da me 'fcoperta, è tale: V. Ku-lenda fjamii, Puditiene V. Anno Dominica 'Incernazionii MXXXVIII.

( coà dee Erivere MXXXVII. o quì è adopertato I anno Filano) Anno murum Bounsi Chourada Regis XIII. Imperanti XI. Atlam in objidio-mo Matonico. Confermo il incedenno Augunto al Modolonii. Confermo il medelmo Augunto al Modolonii. Confermo il medelmo Augunto al Modolonii.

nes vote netto del Trivigiano i fuoi beni e privilegi con diploma (s) dato 11. Anno 11. (c) lidea diploma I ulti Jano Dominica Incanationis MXXXVII. Indiffere V. Anno 12. India o January Domini Columnati Secundi Regni XIII. Imperii XI. Afium Varona ud fundum Zenorem.

Anno di CRISTO MXXXVIII. Indizione VI.
di BENEDETTO IX. Papa 6.
di GORRADO II. Re di Germ. 15. Imperad. 12.

ESSATO il rigore del verno, marcio nella primavera di quell' an-

no l'Augusto Corrado per la Toscana alla volta di Roma col-

(b) Glabri l'efercito suto. Se vogliam credere a Glabro (b), ebbe bisogno della Hist. Lib. 4 di lui venuta Benedero IX. Papa, perchè alcuni de Baroni Romani tramavano congiure ed infidie contra la di lui vita. Sed minime Valenses , a Sede tamen propria expulerant . Tam pro bac re , quam aliis infolenter patratis , Imperator illuc proficifeens , propria illunt Sedi restituit . Ninn altro autore abbiamo, che parli di questa cacciata, e restituzione d'esso Pontefice. Quivi sece, the il Papa sulminò la scomunica contra di Briberso Arcivefeous di Milano . Ma altro Recipe si volca che questo per guarire quella cancrena . Eriberto co' Milanesi tranquillamente seguitò a difendersi. Passò di poi Corrado a Monte Casino (e), dove da que' Monaci gli fu rinfrefcata la memoria de' tanti aggravi e danni , recati al loro Imperial Monistero da Pandolfo IV. Principe di Capoa con disprezzo dell'Augusta sua Maestà: lamenti anche molto prima portati al di lui trono. Per questo avea già spedito l'Imperadore a Capoa i fuoi Legati , con întimare a quel malvagio Principe il rifarcimento e la restituizione di tutro a i Monaci Casinesi . Si trovò indurato l'animo di Pandolfo nell'antica malizia: laonde Corrado dopo effere flato a Monte Cafino , paísò coll' armi alla volta di Capoa nuova, e v'entrò nella vigilia della Pentecoste, cioè nel dì 13, di Maggio . Erafi ritirato Pandolfo nella forte Rocca di Sant' Agata , ma per tornare in grazia dell'Imperadore, gli fece elibir trecento libbre d'oroe per oftaggi una figliuola e un nipote: offerta, che fu accettata. Poco nondimeno flette a scoppiare, che Pandolfo tuttavia macchinava delle novità per la voglia e speranza di ricuperar la Città , subitochè se ne fosse partito Corrado. Il perchè esso Imperadore col parere de principali di Capoa diede quel Principato-a Guaimario IV. Principe di Salerno, cioè ad un Principe, a cui non mancaffero forze per fostener quell'acquifto. Gosì tolta la speranza a Pandolfo di rientrare in casa, egli dopo aver lasciato Pandolfo V. soo figliuolo con buona guarnigione nella Rocca findetta, fe ne andò a Costantinopoli, per implorare dal Greco Augusto ainto o di gente, o di danaro. Ma prevenuto Michele

allera Imperadore da i Messi spediti da Guaimario , in vece di soccor- Bas vola so , il mandò in esilio , dove stette , finchè s' udi la morte dell' Imperador Corrado . Ad intercessione ancora d' esso Guaimario l'Augusto fuddetto diede l'investitura del Contado di Aversa a Rainolfo Normanno : E perchè era andato cretcendo il corpo de' Normanni a cazion d'altri, che andavano di tanto in tanto fopravvenendo, con effere poi inforte diffentioni fra i vecchi stabiliti in quelle contrade, e i nuovi venuti (a): Corrado colla fua autorità le troncò, o compose. Ma in-(a) Wipp tanto sopravvenuta la bollente State, entrò la peste, o pure una feroce melles Can epidemia nell'efercito Imperiale, in maniera che la morte cominciò a mietere fenza ritegno le vite de' foldati Tedeschi , avvezzi a clima troppo diverso. Questa disavventura sece affrettar'i passi 'dell' Imperador Corrado, dappoiche egli ebbe fatta una vilita a Benevento, per tornarfene in Germania; ma codi Armata fua marciava del pari il malore con fiera strage de' minori ed anche de' maggiori. Fra questi ultimi spezialmente su compianta da tutti la morte di Cunichilda Regina, nuora d'esso. Augusto (b), a cui tenne dietro l'altra di Erimanno Du-(b)Homa ea di Suevia, figliastro dell'Imperadore, perchè nato in prime nezze du me Conta dall' Imperadrice Gisla. Noi vedemmo questo Principe divenuto anche Amelifia Marchele di Sufa pel fuo matrimonio con una figlinola del già Mar. Econdoni chefe Maginfredo, cioè, fecondo tutte le verifimiglianze, con Adeleide Principessa di gran senno, e ornata di rare virtà, la quale è certo per tessimonianza di S. Pier Damiano (e), che ebbe due mariti, e che (e) Perus sotto il dominio d'essa plures Episcopabantur Antissites. Resto perciò Dominia. vedova essa Adelaide, e d'essa avremo occasion di riparlare andando innanzi. Nè vo lasciar di dire, che l'Imperador Corrado nell'andare in quest' anno a Roma fi trovò VII. Kalend. Marsii ad Viam Vinariam (. Vivinaia) in Comitatu Lucensi , siccome costa da un suo diploma da me dato alla luce (d), e spedito in savore del Capitolo de Canonici (d) Auti di Lucca . Vedefi il medefimo Angosto di poi XIII. Kalendar Aprilis tialis. Dif-Anno Dominica Incornationis MXXXVIII. Indictione VI. Anno Domni 41. Choonradi Regni XIIII. Imperii XIII. ( fi dee scrivere XI. ) junea Perussum in Monasterio Sancti Petri : come si ha da un altre diploma da me pubblicato, e confermatorio de i beni del Monistero di S. Sisto di Piacenza. Stando poscia esso Augusto in Benevento Novis Janii di queft' anno, Regnancis Quartodecimo, Imperantis Tertiodecime (dovtebb' effeve Duodecimo ) ladictione Serra, confermò i fuoi Privilegi al Monistero (e) Genela di Monte Calino, come s' ha dalla Storia Calinele del Padre Gattola Part. I. (e). Abbiamo ancora un diploma fuo dato in favore della Badia di H.R.Cofm. Firenze (f) X. Kalendas Augusti dell' anno presente, Anno Regni XIV. (f) Ballar. Imperis XIII. Vidaliana, cioè in Viadana, oggid) del Contado di Man-Celmente tova . Come ancor qui , e come in altri due sopraccennati diplomi , Canfl. 86.

bei wie é incontri l' Anno XIII. dell'Imperio, quando allora correa folamente anno per famo XIII. Lifere d'aminario ad aitri. Abbiamo in oltre des Placific d'Albaire. Il Imperadore (a) insus Carre Dominicas Domini Benifani Marchio d'albaire. Il Imperadore (a) insus Carre Dominicas Domini Benifani Marchio d'albaire. Il Imperadore (a) insus Carre Dominicas Domini Benifani Marchio d'albaire. Il Imperadore (a) insus Carre Dominicas Domini Benifani Marchio d'albaire. Il Imperadore (a) insus Carre Dominicas Dominicas Colleges (c) insus de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio del

loghi a livelle tre Corti, cicè Bezoni com Cofto e Copelle Smiti sentire i con Cofto e Copelle Smiti sentire i con Cofto e Copelle Influento Merayrom Adalberti e Cofto de la Cortico Merchani e Cofto de Cortico de Cortico

Era ne precedenti ami inforta discordia fra i due fratelli Sarace del Crobm, in Abulafa e Abucab, Governatori della Sicilia [?]. Si venne all'ano Coura, mi , ed Abulafa finerato ebbe ricorfo a Mitele Impendo Greco per otipeta e focorfo i Pere quell' Augusto pe e apelli quella congiuntura per iferanza di ritore la Sicilia a i Saraceni , e con una buona Armaia feed. In Italia oltre a Mitelet-Durone e Stefune Partizi, anche Giorgio Maniero, simofo General d'armi de Greci in questi tempi . Colton unimon al lore d'estrico quanti Longobardi e Normami poterno all'ettare con ingorde promesse a quell'imprefa, e passanon in Sicilia. Felice si il loso ingresso colla preta di Messina, e posi di Siracusa, dove ficcassità della Constitucio del Constituci

o Guerra, callà Normancia a cercir fortuna con attri Normanni in Puglia (d).

spippe, I., Le fie prodezze gli acquillationi il logramome di Frapidiractrio. Intanto
Le Olimevenuto dall' Affrica jun gran rindorzo di gente, i Saraceni Siciliani formadi di di sa. vino un' Armata di circa cinquantramita combattenti. Maniaco ando coraggiofamente colla fius gente ad affalir quegl' Infedeli al fume Remata,
e diede loro una gran rotta, alla quel teme dietro la roffa di tredici

raggiolamente colla, lua gente ad affairi quegl' Infedeli al hume Remata, e diede loro una gran rotta, alla quale tenne dietro la prefa di tredici, picciole Città di quell' Ifola, colla più bella apparenza del Mondo di ridur dur tutta la Sicilia all'ubbidienza del Greco Augulto. L'autore della vi. sa. veng. ai S. Filarteo Monaco Siciliano, che forò in quelli tempi, racconta servicia, che lo del care del c

Anno di Cristo Mxxxix. Indizione vii. di Benedetto IX. Papa 7. di Araigo III. Re di Germania e d'Italia 1.

U questo l'ultimo anno della vita dell' Imperador Corrado . Aveva egli fatto un viaggio nel Regno della Borgogna, dove que' popoli accettarono per loro Re l'unico di lui figliuolo Arrigo . Trovandosi Poi in Colonia, consermò ed accrebbe i privilegi ad Ingone Vescovo di Modena, con cui il crea Conte di Modena. Il diploma, già accennato dal Sigonio fotto il presente anno, e da me dato intero alla luce, ha le seguenti note (d): Datum XVII, Kalendas Aprilis, Anno Domini-(d) 16. Difca Incarnationis MXXXVIII. Indictione VII. Anno autem Domni Chuon fri.71. radi Regni XIIII. Imperii XII. Actum Colonia . Ma io truovo quì degl' intoppi. Pare fallato l'anno, e che si deggia scrivere MXXXVIIII. e così l'intese il Sigonio. Ma v'ha anche dell'errore negli anni del Regno ; e quando fi volesse questo diploma riferire all' anno precedente , Corrado allora dimorava in Italia, e non già in Colonia. Oltre di che quando sussista la carta additata nell'anno precedente, era già succeduto Guiberto ad Ingone nel Vescovato di Modena, prima dell'anno prè-(e) Wippo fente 1039. Però che dee dire di questo diploma il saggio Lettore? Ito " Va Conposcia l'Imperador Corrado ad Utrecht nella Frisia (e), quivi celebran-radi Salici. do la festa della Pentecoste, su sorpreso da dolori, che nel Lunedi se-Contrallar guente, cioè nel di 4. di Giugno, il conduffero al fine de fuoi giorni, in Chronic, Era dianzi flato eletto e coronato Re di Germania il fuddetto Arrigo dinbena, Tom. VI.

Detromby Chagle

Essa Volo III. fino figlinolo, forramominato il Nivo a cagion della barba; e come di propio fucceffore fin immediatamente riconoficioto da totti. Una curiofa movella cominciò ad avere finacio nel fecció infleguente intorno alla propio fino del Re Arrigo. Gottifiedo da Viterbo pare che foffi il prima dello Residio (a). Escono per di chi legge un tralundici, to Caluto in differanti di Cartado Tingulto un Lupdole Come, fi ritto.

rò colla moglie a vivere incognito in una capanna in mezzo ad una felva. Questa favola passata poi in Italia, su applicata in altri termini ad alcune nobili case dagl' impostori Genealogisti. Ora accadde, che Corrado, fmarrito nella caccia giunfe a quel tugurio una notte, e vi prese riposo. Nello stesso partor) la moglie di Lupoldo un maschio, e Corrado al fentirlo vagire intele una voce dal Cielo, che gli diffe : Corrado, quello Fanciullo fará suo Genero ed Erede, Levatosi per tempo l'Imperadore, ordinò a due suoi famigli di prendere quel Bambino, e d'ucciderlo. N'ebbero compaffione, e il lalciarono vivo lopra di un albero. Paísò di la un certo Duca, che il prese ed allevò, e veggendolo crefcere in bellezza e fenno, l'adottò per figliuolo. Dopo alcuni anni guatando l'Imperadore questo Giovinetto, gli venne sospetto, che fosse il medesimo, di cui avea comandata la morte, forse perchè seppe, come era stato trovato dal Duca; e con apparenza di volerlo onorare, l'arrolò fra' suoi Cortigiani. Un di possia scrisse all' Imperadrice Gisla una lettera, in cui gli ordinava di farne immediatamente uccidere il portatore, e la diede al giovinetto Arrigo con ordine di prefentarla in mano d'essa Augusta. Andò questi, ma addormentatosi per viaggio in una Chiefa, il Prete d'essa adocchiata quella lettera, gliela tolle di faccoccia ed aprì. Per compassione il buon Prete ne scrissi un' altra con ordine all' Imperadrice, che alla comparfa di quel giovane, immantinente gli desse in moglie la comune lor figliuola. Andò il giovane, senza nulla sapere dell' operato dal Prete, e presentata la lettera, non tardò a divenir genero dell' Imperadore. Bel suggetto per una tragedia, purgato che fosse da vari inverisimili : ma per conto della Storia, avvenimento inventato di peso, essendo suor di dubbio, secondo l'autorità di più Scrittori contemporanei, che Arrigo III. nacque da Corrado e Gisla Augusti; ed ebbe due mogli, l'una Cunichilde morta nell'anno precedente, e poscia nell'anno 1045. Agnese figliuola di Guglielmo Duce di Poitiers. Benchè poi non fosse costume di contare in Italia gli anni del Regno Italico, nè dell'Imperio, se non dopo le coronazioni : pure mi prendo io la libertà di cominciar quì l'Epoca del di lui Regno in Italia, al vedere, che una carta riferita del Gampi

di lui Regno in Italia, al vedere, che una cara riferita del Gampi (h) Camp(b), e fenita in Piacenza, ha queste note: Anno ab Incarnatione Doductiva mini MXLIV. Anno Regni Donni Henrici Ren bic in Italia Quinto, Nomore I. mini MXLIV. anno Regni Donni Henrici Ren bic in Italia Quinto, Noponte I. no Kalendar Aprilis Indistinua XII. il che sa ballevolimente intendere,

gliò

she almeno i Pavefi, ed altri popoli d'Italia, amche fenza la corona-res vete, azione Italiama non tandarono molto a nicevere efio Arrigo III. per Re. «««». Vitario Rivario Rivario Rivario Robino Reguente MXLV. ha I Anno 55/9e del Regno d'Arrigo. Così nel Bollario Cafinet («), e perfo l'Ughel-(«) Buden li (») fi truovano diplomi dati da efio Re alle Chiefe d'Italia colli E-Colombia, poca fiodettar. Ho io parimente pobblicata (c) una lettera di Adalge-(») l'arrivo Concellarium C' Milfins gloriosfifium Regis Henrici, cajus vites in Re-14. Sec. gos fumms, a tutto il popolo di Cremons, con cui gli ordinava d'ine-republicata retrebe effere, che folamente all'anno fullequente fi deffe principi al-Valori. Per per la la considera del considera del mano file guente fi deffe principi al-Valori. I' Epoca del Regno d'Italia, cioè dapociche Eriberta Arrivo/evos di Mij. (m. 71.).
Ino, ficcome vedremo, anno de riscquittat la grazia del medefimo Re Arrigo. Nè mancano documenti Italiani di questi tempi, ne quali niuna menzione è fatta del Regno d'efio Arrigo.

Avea l' Augusto Corrado portato con seco in Germania un implacabil odio contra d'esso Eriberto, ne altro potendo fare, avea incaricato i Principi d'Italia, cioè i Vescovi, Marches, e Conti di sar aspra guerra a Milano. In fatti alla Primavera di quest' anno si raunarono armi ed armati da varie parti per eseguire la di lui volontà e vendetta; ma punto non si sgomentò Eriberto (d). Preparò egli buona (d) Arnolf. copia di munizioni da bocca, e da guerra; chiamò in Città tutti i diden 1,2. Districtuali dal grande fino al picciolo; ed allora fu , she egli inventò 149. 16. il Carroccio, tanto poscia usato e decantato ne' secoli susseguenti in Lombardia. Questo era un carro condotto da buoi con un antenna alzata, che avea fulla cima un pomo dorato con due stendardi bianchi. Nel mezzo v'era t'Immagine del Crocifisso. Uno stuolo de più forti gli stava alla guardia, e conducendost questo carro in mezzo all'efercito, colla fua vista accresceva coraggio a i combattenti. Di molte baruffe fi fecero in tal congiuntura, ed era per feguime peggio, quando all' improvviso giunta la nuova della morte di Corrado, tutto l'esercito nímico fi levò e sbandò con tal confusione, che ad alcuni costò la vita - Eriberto ne doverte ben cantare il Te Deum. Abbiamo da Ermanrio Contratto (e), e da Wippone (f), che in quest'anno nel dì (e)Har-13. d'Ottobre parimente mancò di vita Corrado Duca di Eranconia, di Contraffini Carintia, e d'Istria: con che venne eziandso a vacare la Marca di " Chronic. Verona . Avrebbe forse potuto pretendere ad essa Adalberone, che pri-inVit. Commà di lui l'avea goduta, e ne fu cacciato; ma anch' egli pagò il fuo radi Saliti. de bito alla natura nell'anno prefente. Se ad alcuno fosse ne sei o sette anni feguenti conferita quella Marca, non l'ho potuto finora fcoprire . Erano nella più bella positura gli affari de Greci in Sicilia, e pareva già vicino il fortunato giorno , in cui quell' Ifola nobilifiima restasse libera dal giogo de Saraceni. Ma la Greca avidità e superbia taras vice gliò il corfo agli ulteniori progreffi, e rovinò anche gli acquiffi, fatti mano supper la cagione, che fon pre nararea. Gran, cole avea promefio Giorgio Maniaco a i Longobardi, e Normanni, fuoi aufiliari a quell'imperefa. Quando fi fu a partice il bottino, anche ful ne pretefero, come era il dovere, la lor parte. Nulla poterono ottentre. Inviarono studion nobile Longobardo a Maniaco per farme nuova illaraz; equefii, forfe perchè pariò con troppo calore, altro non riportò che trapazzi e baffonate. Voleano i Longobardi e Normanni correce all'armi e farme vendetta; ma il fiaggio Ardoino, per atteflato di Gaufrido (pocambia. Malaterra (a), li configlio à diffinituale lo degono e di accoramente ri-

e farme vendetta; ma il Iaggio Ardoino, per attellato di Gaufrido comicio Malaterra (a), li conofigio à diffirmular lo idegno; cei accortamente ri-183.1...

«avata licenza di poter tornare in Calabria, imbarcatofi con tutti i lodi Allora fu ch' effi, prefo per lor Capitano effo Medoino, si diedero a far vendetta dell' ingrattudine de' Greci con devasfar tutto quanto poterono

venerat act ingratuone de Gret fon quella Provincia. Ma Guglidmo

Longith Pugliefe (b), Cedreno, ed altri ferivono, che non da Maniaco in Si
Altri ferivono, che non de Maniaco in Si
Altri ferivono, che non de Gret in Puglia,

fin maltrattato effo Ardoino, il quale era allora fion Longotenente. Di

qui ebbe principio la rovina del Dominio Greco in Italia. Riufci an-

(c) Les cora in quest' anno a Gustimerio IV. Principe di Salerno e di Capoa (c) Pinnessi di formentiere al fino dominio cell' aiuto de Nomanni il Ducato di Capoa (c) Pinnessi di Commanni il Ducato di Capoa (c) Pinnessi di Companio (c) Pinnessi di Capoa (c) Pinnessi di Companio (c) Pinnessi

gardy District ut questic actuat, Palmylower Insteand of and Chronamir Osterior Question (and Principato. Ma effendo da ll a quattro anni ritornato effo Giovanni da Napoli, dopo aver prefo ed accecato il fuddetto Manfone, tornò a comandar le fefte; per poco tempo nondimeno, perché Guaimerio s' impadront di quella molto ricca allora Città. La tenne egli per cinque anni, e sti mela, dopo i quali Manfone tuttochè cieco ricuperò quel Ducato, e regnò di poi altri nove anni.

Anno di CRISTO MXL. Indizione VIII. di BENEDETTO IX. Papa 8. di ARRIGO III. Re di Germ. e d'Italia 2.

[5] Isymin T ONDATO fopra l'autorità di Galvano Fiantma feriffe il Sigenio (e.) et il Re d'un'go dopo la morre del padre fis follection e feodir batter il. Ambaficiatori in Italia ad Eriberto deriveyou di Milano, per chiedere i a corona del Regno Italico di prefente e, buona amicitati in averenire. Sembra a me più verifimile e, che Eriberto certaffe egli la grazia del nuovo Regnante e, e che il maneggio fi terminaffe nell' anno prefente. Meritano d'effere qui riferire le parole dell' Annaigha Saffon.

(a). Dopo aver egli detto, che Arrigo folennizzò la Pafqua in Inge- Ban Voltleim , feguita a scrivere così : Illuc esiam post Pascha Metropolitanus Me- ial Annalidiolanensis adveniens, O de omni sua controversia , quam contra Impe-sia Saxo eeatorem Conradum exercuit, fatisfaciens, interventu Principum gratiam Re-pod Eccad. gis promeruit, O iterum juramentis pacem fidemque se servaturum affirmavit; sicque Regem Agrippinam prosecutus, inde ad patriam cum pace simul O gratia Regis remeavit. Pertanto venne sempre più a stabilirsi in Italia il dominio del Re Arrigo III. quantunque non resti memoria della di lui elezione in Re d'Italia, la quale è da credere, che seguisse in qualche Dieta de' Principi in Pavia o nel precedente anno, o nel presente. Truovasi menzionata anche da Arnolfo (b) la riconciliazione sud- [b] Arnalfi detta , e si vede presso il Campi (c) una donazione fatta dal suddet-diolan. L 2. to Arcivescovo alla Badia di Tolla sul Piacentino, scritta Anno MXL. 109.17 Domni Henrici Regis Primo, nostri autem Archiepiscopatus XXII. Indictio- 18. di P. ne VIII. Adum in Castro Castano . Fa egli menzione in quel Docu-con. T. L. mento de' paffati fuoi travagli, e riconofce da Dio, e dall'interceffio-Appendi ne de Santi la fua liberazione. Ebbe in quest' anno il Re Arrigo guerra col Duca di Boemia, ma con ifvantaggio de' fuoi . Seguitarono intanto i Longobardi e Normanni , che s'erano ritirati dalla Sicilia a prendere terre, e a dare il gualto nel dominio de' Greci in Puglia; e perciocchè non aveano alcun ficuro ricovero in quelle parti, dopo aver presa Melfi, o sia Melfia nel di Pasqua, la fortificarono in maniera da non temere l'orgoglio de' Greci. Leone Oftiense (d) scrive, che (d) Leo O-Rainolfo Normanno Conte di Aversa con patto di aver la metà delle 116,2 6,67. conquiste diede aiuto ad Ardoino nemico d'essi Greci con trecento de' fuoi Normanni. Ne qui si fermo la bravura di questa gente. Prefero anche Venofa, Afcoli, e Lavello. Abbiamo in oltre da Lupo Protospata (e), che nel mese di Marzo Arrigo figliuolo di quel Melo, che [e] Lapo abbiam veduto capo della follevazion de' Pugliefi contra de' Greci , af- in Chronic, sediò Bari, e se me impadronì. Ma se quì andavano male gli affari de' Greci, peggio ancora camminavano in Sicilia (f). Ripigliate le for-(f) Cestren. ze i Saraceni aveano messa insieme un' Armara di terra, con cui spe-Histor. rando di riacquistar le Città perdute, si accamparono nella piantira di Dragina. Giorgio Maniaco valente Generale di terra per l'Imperadore Greco, nulla prezzando costoro, presentó loro la batraglia, con aver prima ordinato a Stefano Patrizio, marito d'una forella dell' Imperadrice e General di mare, di star ben attento colla sua stotta, acciocchè niun de' Barbari fuggiffe : tanto fi teneva egli in pugno la vittoria. In fatti mise in rotta il nemico, e ne sece buona strage; ma il General Moro ebbe la fortuna di falvarfi con una barchetta per mare - ler questa negligenza di Stefano si trovò sì irritato Maniaco, che il regalò di qualche bastonata, e lo strapazzò, chiamandolo sopra tutto

Esa Vols. uom vile e traditore. Stefano, che stava bene alla Corte, scrisse colà, che Maniaco macchinava d'usurpare per se la Sicilia; e questo bastò, perchè venisse ordine di mandarlo ne ferri con Basilio Patrizio a Coftantinopoli: il che fu efeguito con reftare al comando dell'armi il fuddetto Stefano . La dappocaggine ed avidità di coftui diede campo a i Mori di riaversi , e di ricuperare a poco a poco coll'aiuto degli stessi Siciliarii le Città e Forrezze perdure a riferva di Messina, che si sostenne . All'assedio di questa Città con tutte le lor forze passarono i Mori. Catalaco Ambusto Comandante della Piazza, mostrando timore, per tre di nium movimento fece , di maniera che i Mori notte e di ad altro non penfavano, che a folazzarfi in bere, in danze, e in altre allegrie. Nel di della Pentecoste Ambusto, animati i suoi alla puigna, diede improvvisamente addoffo agli affedianti; colla cavalleria giunfe fino al padiglione d' Apolafare, General ne' Mori, che colto colle spade ubbriaco morì fenza saper di morire. Chi de Saraceni non ebbe buone gambe, vi lasciò la vita; e nel bottino si trovò tanta quantità d'oro, d'argento, perle, e pietre preziole, che, se vogliam crederlo, fi mifuravano a moggia. Ma con tutta questa fortuna i Greci per mancanza del loro Generale nulla più acquiftarono, e Stefano fe ne fuggì in Calabria. Aggiunfe in quest'anno Guaimario IV. a i fuoi Principati di Salerno, di Capua, e d' Amalfi, anche il Ducato di Sorren-(a) Lo O to (a). Quanto al Re Arrigo, egli interdiffe a Walderico Abbate del

hardick, Monishero Cremonefe di S. Lovemo l'aliename e livellame i beni fenhalia aggi alienza di Ubdalo Vectovo di quella Girtà. Questo ce al medirero (0) donira di molti Abbati cattivi di questi rempi. Fu dato il diploma (b) XVI. Ideno Gir Kalenda Febrancii, Indidisso VII. Amo MXI. in diagola, per confilera, p. gilo Kuslein Epifogi, stopue Cancellorii moltri. E però di qui vegniamo a conoctere, che Cadados, famolo per le fue ribalderie nella Storia

Ecclefiaffica, dovette confeguire il Velcovato di Parma, non già nel-(c) Ugetti anno 1946. come volle i Ughelli (c), ma bensì nell'anno precedentali, ce 1039.

Epifcop.

Anno di Cristo Mali. Indizione ra.
di Benedetto IX. Papa 9.

di ARRIGO III. Re di Germania e d'Italia 3.

Ra in quelli rempi (convolta la Reggia di Coflaminopoli per la prepotenza dell' Imperadorie Zee, che faceva e disfaceva a luo talente dell' Imperadori e però anche le membra dell' Imperadori e però anche le membra dell' Imperio Greco ni (tocorimi fentivamo i malori del capo . Al governo della Puglia e Calabria (d) computatione della ministra Dereveno, o Dulchimo Catapano dall' Augulto Mochen In Paflagone, che in quell'anno finì i fioci giorni, con avere per fuccioni della periodi della periodi della periodi della considerazione della considerazione

ce1-

Lie live In Carry E

ceffore Michele Calafata, il quale durò ben poco, e lasciò l'Impero a sas vote Costansino Monomaco. Questo Doceano moriva di rabbia al vedere i Anno 1042. progressi de' Normanni nella Puglia (a), e però sece quanto ssorzo pote (a) Le Oper desiderio d'opprimerli, e di cacciarli da Melsi. Gli era anche ve-lib. 2.667. nuto qualche rinforzo di gente dal Levante. Nulla sbigottito per questo Ardoino Capitano allora d'essi Normanni, adunò anch'egli le sue truppe; e quantunque troppo inferiore di gente (b), pure intrepida- (b) Lopa mente venne alle mani co i Greci nel mele di Marzo presso al fiume in Coronie. Labento; e toccò la vittoria a i pochi, ma valorofi . Allora i Nor- Guillelma manni, per tirar dalla sua gli abitatori di quelle contrade, elessero per Apalus I. s. loro capo Asenolfo, fratello di Pandolfo III. Principe allora di Benevento, e arditamente nel mese di Maggio presso il fiume Ofanto, e fecondo Cedreno, in vicinanza del famolo Luogo di Canne, s'azzutfarono coll'efercito Greco, e di nuovo lo sbaragliarono. Accadde, che quel medefimo fiume, dianzi secco, allorchè i Greci il passarono, all' improvviso si gonsiò d'acque in tal guisa, che de i Greci in volerlo ripaffare, più ne rimafero ivi affogati, che non erano reftati tagliati a pezzi nel campo dalle fpade nemiche. Secondo Lupo Protospata, Doceano fi falvò in Bari : fegno, che Argiro avea ricuperata quella Città con intelligenza de' Greci, o pure che non la tenne. Gran bottino fecero in tal congiuntura, i vittorioli Normanni. Succedette parimente in quest' anno un' altra confiderabile impresa, di cui parlerò all'anno-seguente. Ben si può credere, che i vincitori dovettero saper profittare della lor fortuna con fottomettere muove Terre in Puglia al loro dominio. Anche in Lombardia cominciò la discordia a scompaginar la buona armonia del popolo di Milano. Mi fia lecito il parlarne lotto quest' anno col Sigonio, tutto che si possa dubitare, che al susfeguente appartenga questo funesto avvenimento, descritto da Arnolfo e Landolfo feniore (c), Storici Milanesi di questo secolo.

Era compotta la nobilità di Milano de i Militi; che tutti gode fingha he mo qualche Feudo, e fi dividevano im Capitane i Valvaffort, ficco de finale e transcara di attri, che non aveano glà Feudi: ma per gorgo i cupure, para di beni, e per dignità ed ufri; cran potenti. Maltrattavano, auguras-lifenta di beni, e per dignità ed ufri; cran potenti. Maltrattavano, auguras-lifenta do tanto innanzi la loro indiferetezza, che in fine il popolo ruppe la pazienza, e il rifipetto dovuo a i Maggiori con tale leditora; che la piaga durò di poi ne fecoli avvenire, ora eperta, ora cicarrazzata, ma non mai ben fadata: Abbiam veduto all'anno 1035; una finul' rottura in Milano, che poi fi querò per allora. Fu un giorno malamente baffonato, o ferito da un Milite; o fia da un Cavallere; un Plebeo.
Traffe al rumore altra gente plebea, ne feguì un conflitto y e polcia ma. unione giurata di tutto il baffo popolo contra de nobbli; da quali

nii)

Bas vote più non si voleva lasciar calpestare. Il peggio su, che Lanzone, uoma nobile, si mise alla lor testa : il che sommamente dispiacque al corpo della nobiltà. La guerra paffata avea addeftrata all'armi anche la plebe, e però stando sì l'una, come l'altra parte in sospetto e in guardia, un di per un picciolo rumore tutti corfero all' armi, e si cominciò per le piazze e per le strade un'aspra battaglia. Chi all'aperto, e chi dalle finestre, e da i tetti combatteva, e a moltissime case fu attaccato il fuoco. Era di troppo superiore il numero dell'inferocito popolo : laonde furono obbligati i nobili a cercare fcampo con fuggirfene della Città infieme colle lor mogli e figliuoli. L' Arcivescovo Eriberto, affinche non si credesse, ch' egli savorisse il partito della plebe contra de' nobili, molti de' quali erano fuoi vaffalli, giudicò bene anch' egli di ritirarfi fuor di Milano. Siccome apparifce da un documento da me a dato alla luce (a), in quell' anno si truova nel Bondeno la moglie di Bestie. Dif. Bonifazio Duca e Marchefe di Toscana, Bestrice Contessa, la quale è fert. 41.

deta filin gunudum Froderici, fenna specificare, come era il costume, che suo padre sosse Duca, Ma benche quella carta fi dica feritra nell'anno ab Incennatione Domini mostri spin Cristi Millessimo Quadragessimo Primo, die XIII. Marti; pure è distetto a, perchi feguita I l'adezione Derima; e però o l'anno è fallato, e sarà il seguente; ovvero l'Indizione Derima; e però o l'anno è fallato, e sarà il seguente; ovvero l'Indizione Derima; e beni della Chiefa d'Asti a Pierro l'escova di quella Girth City de l'anno è fallato, de l'artico della Chiefa d'Asti a Pierro l'escova di quella Girth (Di Ughati con diploma (b) dato VII. Idas l'Estenaria Anno Dominica Incanationis suddissippi MXLL. Indistinato l'III. (si dec scrivere l'IIII.) Anno Domini Henri-arpoje, ci l'artis Regis (Ordantonis ejas XIII. Regas il I. Astom in Adquisatori

Abrel. Palatia. Con altro diploma parimente concedette il Contado di Berga-(Glisiam mo ad Ambrofio Vefevos di quella Cità (e) Novis Aprilis , Indilloma Appen, IX. Anno Domni Harriti Reguanis II. Ordinataioni varo ejas XXIII. Indiamol. (ferivi XIII.) Allum Magautia. Così a poco a poco cominciatono i Vefevo; di Lombardia ad acquilibra anche il governo temporale e il

Vescovi di Lombardia ad acquistare anche il governo temporale e il dominio delle loro Città. Se i oro faccia tutto oggidì, nol so dire, allora certo avea questa virtù.

Anno di Cristo malifi. Indizione a.
di Benedetto IX. Papa 10.
di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 4.

DOLIVA Nº che mai fra i nobli usciri di Milano, e il basso po-(Dianda I) polo rellato pastorno della Ciria, I oliolo, la discortia, e la guerpolori di la companio della Ciria, I oliolo, la discortia, e la guerpolorio Modiscortia, ne neutrata in a fiera congiuntura. Ora i nobili, avendo tirato nella porte. lo fazione i popoli della Martelana e del Seprio, fi sortificarono in sci

Terre all'intorno della Città, e ne formarono un blocco, senza permet- Ena Volgtere, che alcuno vi portaffe de i viveri; nè giorno paffava, in cui non feguisse qualche badalucco, o combattimento tra la plebe e i fuorusciii, con mortalità continua d'amendue le parti. Guai se talun cadeva nelle mani del nemico; non ifcanfava la morte, o una prigionia peggior della morte. Aveva il Greco Augusto Michele Pastagone prima di morire richiamato dall' Italia Doceano, o fia Dulchiano, già Catapano, riconosciuto per inutile, anzi dannoso Maestro di guerra (a), e (a) Leo in fua vece inviato in Puglia un figliuolo di Bugiano, foprannominato, lika, 667, per quanto s' ha dall' Oftiense, Exaugusto, o Annone, secondo il Ma-Lupus Prolaterra. Costui seco conduste un numeroso stuolo di Greci e di Barba-Chemie. ri; ma venuto a battaglia nel precedente anno co i Normanni a di a. di Settembre sotto Monte Piloso, o come vuol Cedreno, in vicinanza di Monopoli, non ebbe miglior fortuna del fuo predecessore. Restò ivi con una memorabile sconfina tagliato a pezzi quasi tutto l'esercito suo. Fin fatto prigione egli stesso, e donato da i Normanni ad Adenalfo lor Capitano, il quale ne fece traffico co i Greci, e ne ricavò una buona fomma d'oro: azione nondimeno, che irritò non poco i Normanni, e fu cagione, che gli levarono il baston del comando. Abbiamo dal Prototpata, che Argiro Barense, figliuolo del celebre Melo, su in que-R' anno dichiarato Princeps & Dux Italia , cioè della Puglia e Calabria, ma senza dire chi gli desse questo titolo, cioè se i Greci, o i Normanni. Certo è per attestato di Guglielmo Pugliese (b) e di Leone (b) Guilies-Oftiense, che i Normanni Argiro Meli filium sibi praficientes, cereras Apu-mu Apulm liæ Civitates partim vi capiunt , partim sibi tributarias faciunt . Ma non istaremo molto a vedere questo medesimo Argiro e i Normanni uniti co i Greci . Intanto l'Imperador Michele Calafata succeduto a Michele Paflagone nell'anno addietro, imputando all'imperizia e dappocaggine de' Capitani le fiere percosse dase da i Normanni alle Armate sue, si avvisò di spedire in Italia Giorgio Maniaco (c), cioè quel medesimo, (c) Cediache vedemmo dopo le vistorie riportate in Sicilia mandato in ceppi a "ut Guiliolm. Costantinopoli. Costui venne, nomo superbo, nomo oltre ad ogni cre. Apalus. dere crudele. Appena giunto ad Otranto, ritrovò che i Normanni erano già divenuti padroni di tutta la Puglia, e l'aveano divifa tra loro (d) . A Guglielmo Bracciodiferro era toccata la Città d'Afcoli . Lupo (d) Lupo Protospata scrive (e), che Gulielmus electus est Comes Matera. A Drogo- Chronic. ne suo fratello tocco Venosa; Lavello ad Amolino; ad Ugo Monopoli: 16.2 c.67. Trani a Pietro; Civita a Gualsiero; Canne a Ridolfo; a Triftano Mon- Pietro pue repilofo; Trigento ad Erveo; Acerenza ad Afelitsino; ad un altro Ri-in Chrance. dolfo Santo Arrangelo; Minervino a Rainfredo. Anche Ardoino ebbe la parte sua. E Rainolfo Conte di Aversa ottenne la Città di Siponto col Monte Gargano. Melfi restò comune a tutti, Città diversa da Amalfi. Così noi miriamo andar crescendo a gran passi la fortuna e potenza Tom, VI.

sas vote de' Normanni in quelle contrade. Ora Maniaco diede principio alle fue Arro losa imprese con impadronirsi di Monopoli, e di Matera. Fin le donne e i fanciulli furono barbaramente tagliati a pezzi, ne si perdono a' Monaci e Preti: tanta era la barbarie di coftui. In questo mentre Argiro, preso per Generale da i Normanni, s'imposseisò di Giovenazzo, e per un mese tenne assediata la Città di Trani. Scrive Lupo Protospata, che la Città di Bari reversa est in manus Imperatoris nell'anno presente. Non s'intende bene per la brevità delle parole di questo Scrittore, come paffaffero quegli affari . Veggali all'anno seguente, e verrà qualche lume a queste tenebre.

> Anno di CRISTO MELITI. Indizione EI. di BENEDETTO IX. Papa 11. di Arrigo III. Re di Germania e d' Italia 5.

A un documento da me pubblicato (a), noi ricaviamo, che Adalgerio Cancelliere e Messo del Re Arrigo tenne un Placito in Pavia nel Monistero di S. Pietro in Calo Aureo, al quale intervennero Eriberto Arcivescovo di Milano, Rinaldo Vescovo di Pavia, Riuprando Vescovo di Novara, Litigerio Vescovo di Como, e Adelberto Conse . Fu fcritto quel Giudicato Anno ab Incarnatione Domini noffri Ielu Christi Millesimo Quadragesimo tertio , Regni vero Domni Heinrici Regis bie in Italia V. Decimotertio Calendas Madias Indictione Undecima, Ma dovrebbe effere l' Anno IV. del Regno, prendendo il principio dell' Epoca sua dalla morte di Corrado suo padre. Tristano Calco, e il Puricelli, che fondati fu questo documento scrissero, essere in quest'anno venuto in Italia il Re Arrigo, presero un grosso abbaglio. Quivi non è vestigio alcuno di tal venuta, e vi si oppone ancora il filenzio delle Storie . Seguitarono in quest' anno ancora i nobili fuorusciti Milanesi a tener bloccata la Città di Milano, con specedere frequentissimi conflitti fra essi e il popolo di quella Città, da cui valorofamente fi refifteva a'i loro sforzi. Non men crudele danza continuava nella Puglia. Era stato balzato dal trono di Costantinopoli nell' anno addietro Michele Calafata, e in luogo fuo innalzato Costantino Monomaco, che prese per moglie l'Imperadrice Zoe, cioè la sconvolgi-B'Guiliel trice di quell'Imperio (b). Passava un' antica nemicizia fra esso Costan-Apulus tino, e Giorgio Maniaco Generale in Italia dell'armi Greche. Preve-

dendo costui la sua rovina sotto un Imperadore sì mal'affesto verso di lui, parte per difperazione, parte per gli stimoli dell'ambizione, s'appigliò ad un'arditiffima rifoluzione con farfi proclamare Imperador de' Greci, e prenderne le insegne. Cedreno accenna (c), che per cagion

di Romano Duro suo nemico e prepotente alla Corte di Costantinopo-

li . Maniaco fi ribellò . In fatti l' Augusto Monomaco avea spedito in vea vote Italia Pardo Protofpatario con ordine di spogliar Maniaco del comando . Ma lo scaltro Maniaco seppe così ben fare , che spogliò lui della vita, e delle gran fomme d'oro, portate da esso Pardo in Italia, e si fervi per regalar le rruppe, e maggiormente adescarle nel suo parrito. Abbiamo poi da Lupo Protospata (a), che Maniaco andò sotto Bari, (a) Lupus ma nol potè trarre alla sua divozione . V'era dentro Argiro figliuol Prossipate di Melo, che nè per minacce, nè per promesse volle indursi a sottometterfi a lui . Tentò anche di guadagnare i Normanni , ma non gli riusci. Tutto questo pare succeduto nell'anno precedente. L'Imperador Costantino, a cui scottava forte la ribellion di Maniaco, nè trovava mezzi per ilmorzar questo fuoco, si rivolse anch' egli ad Argiro. e a i Normanni : ed efibite loro delle ingorde condizioni , e maffimamente, come si può credere, la conferma delle loro conquiste, li tirò dalla sua . Dall' Anonimo Barense , da me dato alla suce (b) , si (b) Antique raccoglie, che vennero ad Argiro lettere Imperiali Fæderatus. O Pa- Italia. Diftriciatus, O Catapani, O Vestatus (forse Sebastatus). Portarono anche i Messi Imperiali de i magnifici regali per Argiro, e per li Normanni . Tutto avrebbe dato il Monomaco per liberarfi da questo competitor dell' Imperio. Argiro, che era da gran tempo all'affedio di Trani , ed avea fatta fabbricare una mirabil torre di legnami per espugnar la Terra, tosto indusse i Normanni a ritirarsene, e a sar preparamenti in favore di Costantino Monomaco contra di Maniaco. Scrisse a Rainolfo Conte di Averla per muovi siuti, e raccolta un' Armata di fette mila perfone, tutta gente di fomma bravura, ed avvezza alle virtorie, con Guglielmo Ferrodibraccio, s' inviò in quest' anno alla volta di Taranto, dove s'era chiufo Maniaco, non olando tener la campagna contra de' pochi, ma formidabili Normanni. Taranto era Città fortiffima; prenderla per affalto si conosceva impossibile; ne i Greci voleano uscire a battaglia. Però dopo qualche tempo se ne tornarono indietro i Normanni. Saputo poi, che Maniaco se n'era ito ad Otranto, e che contra di lui era venuta una flotta Greca condotta da Teodoro Patrizio e Catapano, accoriero anch' effi per terra all' affedio di quella Città. Maniaco, veggendola malparata, ebbe la fortuna di poterfi falvare per mare, e di andarfene a Durazzo. Ma poco durò la fua buona forte; perchè forpreso da i soldati dell' Augusto Monomaco, terminò la fua tragedia con reftare uccifo in quelle contrade; o pure, come vuol Cedreno, benche vincitore, morì di una ferita. Il capo fuo portato a Costantinopoli empie di consolazione tutta quel-

la Corte. Otranto si diede ad Argiro, il quale dopo questa impresa li-[e] Dondocenziò tutti i Normanni, e se ne tornò glorioso alla Città di Bari. In Tom. XIL quest' anno ancora per attestato del Dandolo (e), avendo finiti i suoi Rer. Italia. Hildeibe- molte lodi da i buoni e faggi.

Ena Vole, giorni Domenico Flabanico Doge di Venezia, gli succedette in quel Principato Domenico Contareno. Constantinus Augustus bunc Ducem Magistrali Sede decoravie, sono parole d'esso Dandolo, significanti, che dal Greco Augusto fu dichiarato questo Doge Magister Militum, come erano i Dochi di Napoli, cioè Generale d' Armata , Rapporta l' Uzbelli (a) Ugbell. (a) la fondazione da lui fatta in quest' anno, insieme con Domenico Palial, Sar. Tom. V. in triarca di Grado, e con Domenico Vescovo Olivolense, o sia di Venes Vent. Pe zia, del Monistero di S. Niccolò in Lido, con ivi ordinare Sergio Abbate . Paísò in quest' anno alle seconde nozze il Re Arrigo III. con (b Homes prendere per moglie nel di d' Ognissanti (b) Agnese figliuola di Guelielnot Contra-mo Duca di Poitiers . Negli Annali d'Ildesheim (c) si parla all'anno Lumbertas seguente di questo fatto, ma con errore. A tali nozze su un gran con-Scafarbur- corfo di buffoni , giocolieri , e ciarlatani , tutti credendo , come era Chossie. l'ulo di que' secoli, di riportarne de' bei regali. Ma Arrigo ridendosi Anders- di quel ridicolo costume, tutti li lasciò colle mani piene di mosche, e (c) Annal ne dovette riportar molte maladizioni da quella canaglia, ma infieme

> Anno di Cristo multiv. Indizione ui i. di Gregorio VI. Papa I. di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 6.

(d) Arnulf: P En tre anni , fecondo l'attestato di Arnolfo Storico (d) , durò il Histo. Mis. P blocco di Milano , già intrapreso da i nobili suorusciti contro la cap. 19. plebe di quella Città. Terminò esso a mio credere più tosto nel prefente anno, che nel precedente, come si figurò il Sigonio. Eccone la (e) Lendal maniera, di cui fiam tenuti a Landolfo Seniore (e), altro Istorico Mifas fenior Huftor Me, lanese di questo secolo . Erasi ridotta per sì lungo contrasto in somme andan l. 2. miserie quella nobil Città, perchè troppo scemato il popolo a cagion de' tanti combattimenti, e delle malattie sofferte, e massimamente perchè un' orrida fame era succeduta alla mancanza de' viveri . Parcano scheletri camminanti quei, che erano restati in vita. Ora Lanzone Capitan d'esso popolo, allorche vide tendente al precipizio la fortuna de' fuoi , nè rimaner loro speranza di soccorso , preso seco molto oro ed argento, fegretamente se ne andò in Germania ad implorare il patrocinio del Re Arrigo. Il trovò molto adirato contra di Eriberso Arcivefeovo; perchè il supponeva autore di sì scandalosa division de' Milanesi, e insieme della ribellione, giacche niuna delle due sazioni ubbidiva più agli ordini d'effo Re . Purchè Lanzone si obbligasse di ricevere nella Città di Milano quattro mila cavalli Tedeschi , promise il Re Arrigo di aiutar la plebe contra de nobili , e contra qualunque persona , che volesse molestarla . A tutto acconsentì Lanzone , e su determinato il

tempo della fpedizion dell' Armata. Con queste buone nuove tornato a Esa volg-Milano, rimile il cuore in corpo a i macilenti fuoi feguaci, con gaudio incredibile di tutti, e con fua gran lode. Ma questo Lanzone, siccome personaggio ben provveduto di senno, ed amante della patria, stette poco a riconoscere, a che pericolo si esponesse la Città, e non men la fazione contraria che la fua. Fors'anche avea configliatamente operato tutto, per condurre alla pace i nobili oftinati. Perciò fegretamente s'abboccò con alquanti nobili fuorufciti : e rapprefentato loro quanto a tutri potea avvenire per così fiera difunione, non trovò difficultà a stabilire una buona pace e concordia : con che rientrarono i nobili in Milano, e depolto ogni spirito di vendetta, attesero sì i grandi, che i piccioli, a vivere per allora con buona armonia, benche poco fossero disposti gli animi dell'una parte verso dell'altra . Tal fine ebbe quella scandalosa discordia. Conoscendo Poppone Patriarea d' Aquileia, quanto fosse agevole nella corruzione, in cui si trovava allora la Corte Romana per cagione d'un Papa pieno di vizi, l'ottenere quel, che si voleva (a): tanto s'adoperò, che ne riportò un decreto, che la (a) Dondal. Chiefa di Grado, benche da più fecoli fmembrata, dovesse riconoscere Tom. XII. per suo Metropolitano il Patriarca Aquileiense. Negli ultimi mesi adun- Rer, Italia, que dell'anno presente portatosi con gente armata a Grado, diede il facco a quanto v' era di buono; ed appunto con barbarica crudeltà attacod il fuoco alle Chiefe e alla Città , e ne fece un falò . Domenico Contareno Doge, o Orfo Patriarca di Grado, commoffi da sì empio infulto, ne scriffero lettere affai calde a Papa Benedesso, e spedirono apposta a Roma i lor Messi per implorar giustizia e ristoro. Furono trovate così buone le lor ragioni , che fi venne nel Sinodo Romano ad abolire il privilegio furrettiziamente ottenuto con obbligo di reftituire il maltolto. Ed allora il Doge di Venezia si studiò di risabbricare l'abbattuta Città di Grado . Tornati che furono alle lor case i Normanni dopo la morte di Maniaco, Guaimario IV. Principe di Salerno e di Capoa , mal fofferendo , che Argiro fotto l'ombra del Greco Imperadore usasse il titolo di Principe di Bari , e di Duca d'Italia , determino di fargli guerra . Aveva esso Guaimario preso il titolo di Duca di Puglia e Calabria, quasiche questo gli somministrasse diritto sopra quelle Provincie. Ora avendo egli condotti al fuo foldo i Normanti, che aveano abbandonato Argiro, portò le fue armi contro della Calabria. Cofa ivi facesse, non si sa. Lupo Protospata (b) solamente nota, b) Lupus Protospata che Guaimario insieme con Guglielmo Bracciodiferro, capo de' Normanni , vi fabbricò il Castello di Squillaci . Guglielmo Pugliese aggiugne (c), ch'egli paísò con quelle forze forto Bari, e vi mife l'affedio, con (c) Garliel. intimarne la resa ad Argiro . Ma Argiro facendo buona guardia alla Historia. Città, nè volendo cimentarsi a combattimento alcuno, il lasciò minac-

Tas vote ciar quanto volle . Però veggendo Guaimario di confumare indarno e Aviso 1641: tempo e danari intorno a quella Città , dopo aver faccheggiato tutto

il paese, se ne ritorno indierro colle trombe nel facco.

Pai una fiera confusione e burasa in quell'anno la Chiefa Roporto de mazzamenti di Papa Benederto IX. in maniera che il popolo Romano
burano no potendo più tollerar quelto mostro, il cacciò sioni di Roma , ed
burano no potendo più tollerar quelto mostro, il cacciò sioni di Roma , ed
burano continuo proprio proprio proprio proprio della coma del proprio della continua del proprio continua del continuando nelle singuisti Benederto, e scorgendo più che mai irritati contra di lui i Romani i rimunzò al Ponnificato con venderlo siritati contra di lui i Romani i rimunzò al Ponnificato con venderlo si-

continuando neile lue iniquita Beneaurto, e lorgenoa pur che mai triati contra di lui i Romani, r'iniunzò al Ponificaro con venderlo fimoniacamente a Giovanni chiamato Graziano Arciperte Romano, il
quale affunfe il nome dei Gregorio VI. In quelto milerabile flato cadde
allora la fanta Chiefa Romana, non per la prepotenza di Principe alcuno, ma per la difunione ed avarizia del popolo Romano, che avendo mano nell'elezion de i Papi, facilmente flurbava chiunque del Ciero ferbava il timore di Dio, ed averbeb forfe fapuro canonicamente
pravente del proportione dei Papi, facilmente flurbava chiunque del Ciero ferbava il timore di Dio, ed averbeb forfe fapuro canonicamente
provvedere al bifogno della fanta Sede . Sforzafi il Cardinal Baronio
[b] Emmino () di provare, che Gregorio VI. fu riconofciuro per legitime Papa, e
formati. Stori Colato da molti per le fue virtà, ne quello fi mette in dubbio. Ma il

Col Pour Padre Pagi (c) priovas, che Graziano, cio Gregorio VI. comperò-anprio de la Pagi (c) priovas, che Graziano, cio Gregorio VI. comperò-anche e la comperò de la

[6]Hemsalla Storia d'Italia l'accennar qui (d), che venuto a morte in quefini inche fi anno Grezione, o fia Gorsone, Duce della Lorena infenore, Ialcidonia della Lorena infenore, Ialcidonia della Companio della Companio di Dispose. Ma America quel Ducato a Greziono fuo figlicolo, foprannominato il Dispose. Ma fia Sans. il Re Arrigo, tuttochè gliel'a veffe promeffo, conferì quel Ducato ad

un Adherre. Non feppe digerir quello torto Garipede il Barbato, altro figliuolo del fuddetto Gozelone, e già Duza della Lorena Molellanica, o fia fuperiore, giovane di nobiliffum indole, e pertiffimo, dell'arre militare. Perciò ribellatofi al Re Arrigo, fece gran guiffo e
frage di gente fino al Reno, non falvandofi dal di lui frorre fe non
commenchi fi rifugio nelle forrezze, o fi rificatrò con danari. Noi vedermo
Dell'informato del priori per in Italia da nil ad darni anni occure del alere intrese-

(ell-former-chi fi rifugiò nelle forrezze, o fi rifcattò con danari. Noi vedremo ma Compt.

dia is cic, quefto Principe in Italia da quì ad alcuni anni operator d'altre imprefishire (e. Fin) (ua vita in quest' anno Geberrol Arrivosfrovo di Ravenna, menHylor. Re, tre dimorava nel Monistero della Pomposa (e), godendo ivi della pia.

con-

nemerfiatione di Guido Atheur, uomo di fanta vita. Fu occupata quel ra venla Chiefa da un certo Widger; ma ficcome vedereno, ne deradde domente de la min. Nè voglio laticar di dire, aver Bernone nel fini zibalalone d'impoliure e calunnie caricata la mano fopra il fuddetto Papa
Benedetto IX. e che S. Pier Damiano in vigore d'una delle rivelazioni; che anticamene erano alla moda, il cacciò nel profiono dell'Inferno. Ma efferfi trovato a di noftri, chi con antichi documenti fa vedere, ch' effo Benedetto IX. a periusfone di S.Bartoloureo Abbate di
Grottaferrata rinunziò il Portificato, ed avendo veftito l'abito Morafitico in quel Momiletro, arterie a far penitenta de finoi falli, finche Dio
il chiamò all' altra vita; e però non mentrar fede, chi tanto fipata del
foo fine, e di penitente ch' ci fi, cel vuolo far credere impenitente e
dannato. Come poi s'accordino tali notizie colle parole detre da San
Leone IX. Papa prima di morire nell' anno 1054, intorno not deffo Benedetto IX. io laforo che altri lo decida. Refta forte allo feuro la Stosia Italiana e Romana in quefit tempi.

Anno di Cresto malv. Indizione 2111. di Gregorio VI. Papa 2. di Arrigo III. Re di Germania e d'Ital. 7.

C E fi ha a prestar fede a Guglielmo Malmesburiense (a), Papa Gresta' IVIII int. gorio VI. trovò sì diftratti e defolati per colpa de' fuoi anteceffori mui Mali beni e gli Stati della Chiefa Romana, che appena gli restava da vive-degit. Reg. re. Erano sì affediati i cammini da i ladri ed affaffini , che niun pel-Anglica legrino ofava più di paffare a Roma, fe non in buona caravana. Le oblazioni , che si facevano alle Chiese Romane degli Apostoli e Martiri , venivano tosto rapite da i potenti scellerati . Il Pontefice prima solle buone, poi colle scomuniche cercò di metter fine a tanti abusi ed iniquità. Nulla valle questo rimedio. Uni dunque fanti e cavalli armaeti , che colle spade sterminarono gran parte di quella mala razza , e per tal via ricuperò molti poderi e Città tolte alla Chiefa Romana. Aperti ancora ed afficurati i cammini , tornarono i pellegrini a frequentar le Chiefe di Roma. Ma i Romani avvezzi a vivere di rapina, non poteano fofferir sì fatti regolamenti, e chiamavano fanguinario il Papa, e indegno di dir Messa, e in ciò andavano d'accordo col popolo ancora i Cardinali. Ma io non fo che mi credere di quelto racconto del Malmesburiense al vedere, ch'egli vi attacca varie favole intorno alla morre di questo Papa , e un lungo ragionamento di lui , che sicuramente è finto, e resta smentito dalla Storia . Quel solo, che fi può credere, si è il miserabile stato delle rendite della santa Sede in questi tempi sì abbondanti d'iniquità. Così li trovò anche il santo Pa-

Eus in Chr. OBIIT

OBIIT ANNO DOM. INC. MXLV. XVI. DIE MEN-SIS IANVARII, INDICT. XIII.

mem.Bafi. Lo fielfo abbiamo da Landolfo Seniore, Storico Milanefe di quedendoque. Hi tempi. Però hell' lutimo fuo tellamento, quietto da fuddetto Puricelli, e feritto Anna ab Incarnarione Domini Millefimo Quadragofimo
Quinto, y Mengle Decembrii y, Indislione XIII. fi dec credere adoperata
l'Era Plana, che anticipa di nove medi l'anno volgare, o pure l'anno nuovo cominciò nel Natale del Signore. In fomma que tellamento
dec apparaence all'anno 1044, ne ciu ultimi medi correva l'Indiscione
XIII. Ebbe il corpo di Eriberto lepoltura nel Monifiero di S. Dioni,
fio, da lui fabbiricato ed arricchito perfilo alla Città di Milano. Venne il clero e popolo di quella Città all'elezione del fuccessore, e per
(Il Lendo venebro di la pedile Seniore (A) naugrammento delli seguine significa-

(6) Loube. Atteflato di Landollo Seniore (d) quatton maiores Ordinis virus fopientes propose propose propose e l'esperante propose pro

Mojor.

Iconocertati dei Italia, aliorine occorreva i elezione de velcovi. si la marina-pe ficiava al clero e popolo un' ombia dell' antico diritto, con permettere loro di eleggere e nominar quattro perfonaggi, uno de quali poi foleva effere prefolito dal Re d'Italia, o fia dall' Imperadore. Ma talor fuccedeva, che i Re ed Imperadori, rompendo quell'ordine, e leggevano finor degli Eletti chi più era loro in grado. Giò appunto avvenme in quelfa coneintura.

Trovavasi alla Real Corte in Germania Guido da Velate, Villa del

(1) Amus, Milanefe, uomo di baffa lega, per quanto lafciò feritto Armolfo (f) y Milan, hic con dire: Suffulia tema de gregiono, 9 de pol fietames accepit euro, Comença, me egli fi aiutaffe, non è ben noto, o certo. Sappiam folamente, che il Re Armigo, anteponendolo a i quattro Eletti, il dichiarò Arcivelcovo di Milano. Se credismo al fuddetto Fiamma, Guido era flato eletto dalla parte de i nobili di Milano, e ne da qualche fondamento Landolfo Seniore: il che pare, che possi giudificar la rifoluzione prefa dal Re Arrigo. Aggiogne di più, che querlo Guido era fuo Segrenzio, del che si può dubitare. Refla incerno, quando egli entraffe in pesse del che da Cattedra Ambrosana. Nel Codice Estende di Arnolfo è nota.

to l'anno 1046, ed Ermanno Contratto mette in un anno la morte sas vols di Eriberto, e nel suffeguerre l'elezione di Guido. Non sembra molto Anno 1245 probabile quetta opinione; perchè quando fusfista la morte di Eriberto nel Gennaio dell'anno prefente , difficilmente pote restare per si lungo tempo vacante la Chiefa di Milano . Venuto in Italia Guido . fu mal ricevuto dal Clero della Metropolitana, e duro fra effi una gran discordia; ma per paura del Re moltrarono di acquetarfi , e l'accettarono per loro Paftore . Da quelto fatto poi con ficurezza raccogliamo, che i Milancii erano tornati'in grazia del Re Arrigo, e riconoscevano la di lui autorità e fignoria. Concedette esso Re in quest' anno un Privilegio al Monistero delle Monache di santa Giulia di Brefcia , pubblicato dal Margarino (a), e dato Anno Dominica Incarnatio- (a) Ballar. nis MXLV. Indictione XIII. undermo Kalendas Augusti, ordinationis ve Calard. ro Domni Henrici XIII. ( dovrebbe effere XVH. ) Rogni vero VI. ( fi 16.89. scriva VII. ) Adum Trajettula . Parimente con altro tuo diploma dato in Augusta (b), ma senza il giorno e il mese, confermo tutti i beni, (b' Augusti) liglio, Dife diritti della Chiefa di Mantova a Marciano Vescovo di quella Città. fen.74 Secondo Ermanno Contratto (c) , Gorifredo Duco di Lorena , veggen-(c)Hermado di non poter tostenere la sua ribellione , andò in quest' anno a get- flur in Con. tarfi a' piedi del Re Arrigo , e per falutar penitenza fu posto in prigione. Sigeberto (d) aggiugne, che con dare per ottaggio il figliuolo, (d) Sigeber riacquistò la libertà; ma essendo mancato di vira esso suo figliuolo, egli " in Cir. tornò a ribellarfi, e a devaftar paesi come prima. L' Annalista Sassone (s) metre quello fatto fotto l'anno seguente . Abbiamo anche un' in- (e) Anualidubitata prilova ; che s'era riftabilita ia buona armonia fra il Re Ara fia Sano. rigo, e il popolo di Milano; perciocche troviamo al governo di quel-la Città nell'anno presente il Ministro Imperiale. E questi fu il Marchefe Alberro Azzo II. Progenitore de Principi Estensi. Ciò costa da due Placiti tenuti nel Novembre di quest'anno in essa Città, e da me dati alla luce (f), ne' quali Dommis Azo Marchio, & Comes ifins Civita-(f) Aut ris rende guillizia con imporre la pena di mille mancoti d'oro da par l'ata. Difearsi medieratem Camera Domni Regis . Per attestato del Dandolo (g) , (5) Dandol. Salomone Re d'Ungheria fece ribellar la Città di Zara a i Veneziani . Tom. XII. Ma inforta poi guerra civile fra quel Re e i suoi fratelli , Domenico Rei. Italic. Conserento Doge di Venezia si servi di tal congiuntura per ricuperar circa questi tempi la suddetta Città : Nulladimeno essendo Salomone stato eletto Re d'Ungheria molto di pei, dovrebbe questo avvenimento riferirfi non all' Anno secondo di quel Doge , ma affai più tardi . Rombaldo Saletnitano (b) ferive, che nell'anno presente Drogone Conte (h)Rom de Normanni prefe la Cirtà di Bovino , e la mife a facco . Nell' an- des Satron. no appresso su essa risabbricata, ma da li a poco un incendio la ro-Tom. VII. vinò.

Tom, VI.

Q

Anno

Anno di CRISTO MELVE. Indizione EIV. di CLEMENTE II. Papa I.

di Annigo III. Re di Germania 8. Imperad. T.

(a)Hermen BRIAMO da Ermanno Contratto (a), che Widgere eletto, e non Confecrato Arcivelcovo di Ravenna, dopo aver per due anni in Elus in Chr.

circa occupata enella Chiefa, e commeffe varie crudeltà, e cofe improprie, chiamato in Germania dal Re Arrigo, fu da effo depoito, Celebro Arrigo la Pentecofte in Aquifgrana, deve se gli presento Gorifre. de Duca della Lorena ; per chiedergli misericordia de suoi falli , ne solamente l'ottenne, ma anche il Ducato, da cui era decaduto per le già enunziate ribellioni. Sarà cura d'altri il vedere, se questa umiliazione di Gotifredo fia diverfa dalla narrata nell'anno precedente . Si eredeva Arrigo d'aver terminate le guerre coll' Ungheria, che gli aveano dato tanto da fare negli anni addierro, e parendogli di lasciar quieta la Germania, determinò full' Autunno di quest' anno la fua venuta in Italia, per dar festo agli affari di queste contrade, e massimamente di Roma, dove desiderava di prendere la corona dell'Imperio. Era per viaggio con un efercito numerofo, quando fent) fconvolto di nuovo il Regno dell' Ungheria; ma non ifterre per questo, e seguitò l'impreso cammino. Arrivato a Pavia tenne ivi un Concilio, o pure una Dieta . Verifimil cofa è , che in tal congiuntura egli ricevesse in Milano la corona Ferrea dalle mani di Guido Arcivescovo. Passò di poi a Piacenza, dove venne a trovarlo Graziano, cioè Papa Gregorio VI. che fu accolto con onore, e rimandato con belle parole alla fua refidenza. Sul finir di Novembre noi troviamo esso Re in Lucca, dove sece una donazione (b) VII. Kalendas Decembris , Anno Dominica Incarnasionis MXLVI. Indictione XIV. Anno autem Domni Henrici III. ordinationis eius

fert.56. XVIII. Regni vero VIII. Actum Luca . Giunto Arrigo a Sutri alquanti giorni prima del fanto Natale, quivi fece raunare un gran Concilio di Vescovi, e v'inviò anche Papa Gregorio, acciocchè sosse presidente di quella facra adunanza. Non mancò egli d'andarvi colla speranza, che abbattuti gli altri due Papi , egli refterebbe folo ful trono . Abbiamo

ali dall' Annalista Sassone (c) avere un Romito (è molto che non dicessero un Angelo ) invisto al Re Arrigo questo ricordo: Una Sunamitis nupfit tribus maritis.

Rex Henrice , Omniposensis vice Solve connubium triforme dubium .

Ora in esso Concilio su esaminata la causa di tutti e tre i Papi, cioè di Benederro IX. di Silvestro III. e di Gregorio VI. e trovato, che eon male arti - e cella fimonia aveano confeguito il Pontificato , furono tutti deposti , o per dir meglio , dichiarato nullo ed illegittimo il-·loro

loro Papato. Il Cardinal Baronio, che teneva non già Simoniaco, ma gas Vole vero e legittimo Papa Gregorio VI. crede , ch'egli ipontaneamente ris nunziaffe, e chiama una deteffanda profunzione quella del Re Arrigo, quafiche egli il facesse deporre , perche senza suo consentimento fosse ftato eletto da i Romani. Ma cotal pretenfione difficilmente pote avere Arrigo; perche effendo folamente Re, niun diritto aveva egli fopra la Città e i fatti di Roma . Quel che più importa , meritano qui ben più d'effere uditi gli antichi Storici (a), che dicono convinto di Simonia (a) Chiananche il suddetto Gregorio VI. Sopra tutto si legga quello, che ne graphu S. ferive Leone Velcovo Oftienfe (b), e Cardinale informatifilmo di quegli affari, il quale non ha difficultà di dire, che il. Re Arrigo, cali- flu in Contatus inspiratus , de tanta Heresi Sedem Apostolicam desiderans expurgare, Pandulfut Survi restitit, O super tanto negotio deliberaturus, Universale ibi Episco Pisant. porum Concilium fiere statuit &c. Ne s'avvide il faggio Baronio, ch' egli Hester. Medifavvedutamente dava una mentita ad un infigne e fanto Papa di que diolos. fto medefimo fecolo, cioè a Vissore III, ftato prima Abbate di Monte Officiale Cafino col nome di Defiderio. Questi ne fuoi Dialoghi, i quali si vega lib. 1.6.79. gono par anche citati da esso Porporato Annalista, scrive (c), che Be- [c] Vidos nedetto IX. Joanni Archipresbyrevo nun parua ab co accepta pecunia, Jum 116.3, mum Sacerdocium tradidis. Aggiugne, che Arrigo tres illos, qui injuste Apostolicam Sedem invaserant , cum confilio & auctorisate torius Concilis suffe depellere instituit e e che Gregorio VI. apnosems se non posse juste bonorem sansi Saccrdosis administrare, ex Ponsificali fella enfiliens, ac fometipfum Pontificalia indumenta exuens, postulara venia, summi Sacerdorii dignitatem deposuis. Altrettanto si ricava da una Bolla di Clemente II. Papa, successore del medesimo Gregorio, e da Bonizone Vescovo di Sutri in questo secolo, le parole de quali son riferite dal Padre Pagi (d) e (d) Pagiar Ma se giustamente operò Arrigo , e per consessione dello stesso Baro- Baro- ad nio , inventum cft plane vimedium opportunum , quum metu C' reverentia Ana. 1044. Imperatoris cefforint violenta illa intrusiones, crebro, ut vidimus, per Comités Tufculanos facrilege sterate : come mai fi viene ad infultare alla memoria di quetto Re, autore giutto d'un rilevantifilmo beneficio? Anche Sigifmondo Imperadore fi sbraccio per far deporre tre Papi, e lode, non bialimo, confegul da tutti. Vegganli gli encomi, che San Pier Damiano (e) diede per questo allo stesso Imperadore Arrigo . Fu (e) Pmus poscia condotto in Germania il deposto Gregorio VI. e quivi terminò i Oposcio. fuoi giomita non fir sa bene in qual Città, o Monistero. Sappiamo ben cop. 34. si, che il celebre Ildebrando di chi avremo a parlare non poco, il --- (1) feguito, ma contra fua voglia, in quell'efilio I Dopo il Concilio di Sutri entrò in Roma il Re Arrigo', e raunatoli tutto il clero ce popolo Romano nella Bafilica Varicana co' Vescovi stati al suddetto Concilio, refid eletto per confentimento di tutti fommo Pontefice Suidgero

sas vols Vescovo di Bamberga, personaggio cospicno per la sua piera e letteratura, il quale con gran ripugnanza accettò e prese il nome di Clemense II. E ciò, perche non fi trovò nel Clero Romano, chi fosse creduto degno di sì sublime ministero . Crede il Cardinal Batonio , che questo solle velamentum fraudis, O adinventus pratextus, quod eligeretur peregrinus, so quod Rome non reperiretur idaneus : nam quis mogis ideneus ipfo Gregorio, quem viri fanttiffimi arque doctiffimi ejus temporis fummis laudibus pradicarunt? Ma ne vuol egli il Baronio saper più di Vintore III. Papa, e di Leone Cardinale e Vescovo d'Ostia, viventi in questo tempo, e ben informati di quegli affari, ed amendue chiasamente atteffanti , che non erat sunc salis reperta persona , que digne poffer ad sams bonorem fufficere Sacerdorie? Ne d'ello certamente parrà mai degno il fuddetto Gregorio, da che fu convinto d'effere entrato fimoniacamente nella Sedia di S. Pietro . Lo fieffo S. Pier Damiano . che fulle prime , per non fapere il mercato fatto , cotanto lodò effo (a) Idem Gregorio, poscia di lui scrisse (a): Super quibus, prasente Hemrico Im-

(a) tam Gregorio , pocici di lui icuife (a): Super quibus , prafente Henrico Imrefrechie, presenze , quam differptares poffundam Synadale Cuecilium, quio Venditas
mercurerat, deppirus est. Che le Martin Polacco, ed altri Segici ionrani da questi tempi ferifiero, che Glencone II. în invulor dipolitica
Sedin, non meritano d'estere alcoltati; pertité Clentente fu eletto da
tutto il clero e popolo Romano. Nel Natale del Signore fu confectato. ello Papa Clemense II. e. nel giorne medefinno con gran pompa fa,
acclamato Imperador de Romani Arrigo Terzo fra i Re di Germania,
e Secondo-fra gli fimperadori. Ricevette non men egli, che l'Aquido
fus Conforte deptife l'Imperial corona dalle mani del novello Postefi,
for con controlle del consiste di inferente col Papa (b), e fra i vi-

Exi m Chr. V

"". va e l'accompagnamento del popolo Romano , c' dell'altre nazioni a manendue pafferono al Palazzo del Laterano. Celebratiffino era in que, fit rempi il Monifero della Pempole, oggoti nel difereto di Ferranti. Monifero antichifinto -, mis nommanene arricchito de Ugo Moniferi, uno degli antenazio della cafa d' Elle, ed illustrato in maniera da Saipa Abbate fannis, ola Guido Arteina Monaco, rifioratoro del Cantofenno, visi una fina lettera repportana dal Cantonal Barronio all'anno, 1923. (El nominanto il Monifero Pomoniamo, e-bbe altre: Osud mas-

le la ma 1022. (c). nominando il Moniliero Pompolano, ebbe a dire: Quod mochant. do ofi per Des gratum, O Reverentifini Guidonis induftima in Italia.

Baltopp. primum. Etz l'Abbate Guido in iltima grande prefio il Re Arrigo, e
però, ficcome cofta dalla vita di lul, ferita da un Monaco-gualdem-

(9 Main-poranco , e dera alla loce da i Padri Boliando (4), ... Mahiléne (4) da ma de des estim da esfo Re nell'amo prefente di andare incontro a i Medrica de estim da esfo Re nell'amo prefente di andare incontro a i Medrica de la materia del presentamenti necchari per la materia del compositori del presentamenti necchari per la materia vanuta del Re medelinno; pertià Arrigo intendeva di valenti in tutta materia del anto Abbare Ando Gundo a Parma, indi a Borgo S.

Domino, dove infermatofi patés a miglior vita nel d'i 311 di Marzo, f.s. vice, dopo aver governato per quatantotto anni il fon Monifero, Raccornta franco de la marzo de la fina de la fina

Fratres ac Abbas ejus delicta lavabans, Ecclefia quorum foliso dabans opsima dona, Ren esenim numquam dedis ullus ibi meliora.

E perciocché fecondo l'abufo comune di questi tempi corrotti, si Re, i Principi, e i Vescovi vendevano, cioè conferivano le Chiefe per danari, il fanto Abbate Guido diede al Marchefe Bonifazio una buona disciplinata, e gli fece promettero di guardarsi in avvenire da questo abominevole e facrilego mercato.

Qua de re Guido facer Abbas arguis , immo Hunc Bonifacium , ne venderes amphira , ipfumo Anse Dei Marcis Allere flagellar ameris Verberibus undum, qui deliciis eras njus -Pomoofe wovis tune Abbasique Guidoni ,

Ecclesiam nullam quod per se venderer unquam. Abbiamo da Lupo Protofpata (b), che in quest' anno Argiro fi- [b] Lopus gliuol di Melo, Patrizio, e Duca della Puglia, andò a Costantinopo-in Ca li , dove Guglielmo Pugliefe (c) attesta, che ricevette di grandi onori, (c) Guit e commissione dal Greco Augusto di trovar maniera di scacciar di Pit-166. glia i Normanni ; che ogni di più divenivano potenti ed infolenti , e recarono ancora in questi tempi non poche molestic e danni alle Castella ed a i beni di Monte Cafino, Intanto, secondo il suddetto Protospata, Eustasio Catapano de Greci in Italia, richiamò tutti i banditi da Bari, e li fece ritornare alla loro patria. E nel di 8, di Maggio, effendo ito coll' efercito-fuo a Trani per affalire i Normanni, col riportarne una rotta imparò a conofcer meglio e a rispettar quella valerofa nazione. Ma una gran perdita fecero in quell'anno anche i Normanni : perchè la morte rubò loro Guglielmo Bracciodiferro , Capo de medefimi, il cui solo nome era terror de nemici. Drogone suo fratello fu creato Conte, ed ebbe tutti i di lui Stati. Non so se a quell' anno , o pure alla prima venuta di Arrigo in Italia , appartenga ciò , che narra Donizone (d). Cioè che trovandoli effo Re in Mantova; (d) Donica Alberto Visconte di quella Città, cioè Vicario in essa del Marchese e mitis. Ma-Duca di Tofcana Bonifazio, gli donò del fuo, cento cavalli ( cofa non ibid. lib.z.

Alberto Visconte di quella Città, cioè Vicario in effa-del Marchefe e usa. Com-Duca di Toscana Bonifazio, gli donò del suo, cento cavalli (cosa non mattributa, facile a credeff) e dugento affori per la caccia degli uccelli. Di si estiferminato dono si maravigliarono forte il Re e la Regina, conoscendo da questo, che grana Sippore doveva effere il Marchefe, quando al sa. ves, fuo servigio avez degli uficiali vi ricchi. Volle I Imperadore tener demento que del Aberno alla ciu tavola; ma egli e ne fuoto con dire di non
aver, mai ofato di mangiare alla menfi del fuo Padron Bonifazio. A
vendogli nondimeno dava licruza Boniziario; pramazio col Re, e ne riporrè vari doni di Peliscie; u ufatifime in quelli rempi, le quali poi
prefento egli turte al Dota Boniziario fino Signore col cuoire di un cervo ripieno di danari, a sine di placarlo- in quello fecolo e ne i precedenti ogni Cirtà aveva il fuo Come, ciole il fino Governatore, el
ogni Conte il fino Vidente, ciole il fino Governatore, el
ogni Conte il fino Vidente, ciole il fino Governatore, el
fino di racavere dali ludetto Donizione. Beserive Ducheffi di Tolcana
parrori al fudetro Bonizioni fino Conforte la Conselfa Manida, si cui
fatti la renderono poi celebro nella Storia di Italia. Avea prima partorito un malchio appellato E elergio, ma egli non fopravville molto al
padre. Circa quelli terrenj, per quiunto abbamo dalli suoro ella visi

padre. Circa questi tempi, per quinto abbiamo dell'autore della vita la l'inst. di . Severo Vescovo di Napoli (a), Givunni Dura di Napoli e della from Mr. Campania ando ad assessiar Pozzoolo, e quivi stette accampano gran in ASIS tempo, ma senza apparir, qual'ostro avesse quell'assessia del suma di Campania.

diem 30, A-

Anno di CRISTO MXEVII. Indizione zv.

di Arrigo III. Re di Germania 9. Imperad. a.

L vizio della fimonia, ficcome abbiam detto, inondava allera tutta l'Italia : Clemente H. Papa animato dal fuo zelo , e dalle premure dell'Imperadore Arrigo, che al pari del Pontefice defiderava solta dalla Chiefa di Dio questa infamia, celebro un Concilio in Roma conb) Persu tra de Simoniaci , di cui fa menzione S. Pier Damiano (b) , ma gli Asti fon periti . E' da vedere , come da esso S. Pier Damiano venga 6.17.0 36. efaltato l'Amperadore Arrigo, per la cura, ch'egli-fi prese di estirpar la finionia ne i Regin a lui confegnati da Dio, e maffimamente in Italia ; con recedere affatto dal peffimo efempio de fuoi predeceffori-E perciocchè pur troppo i Romani aveano in addietro per amore della pecunia conculcate le Leggi di Dio e della Chiefa nelle elegioni de i Papi, dal che erano feguiti tanti foandali, e si mirava ridotta in tanta povertà la fanta Chicia Romana, effo Re obbligò il clero e popolo di Roma , che non poteffe eleggere e confecrar Papa alcuno fenza. l'approvatione fua . Le queniam , dice S. Pier Damiano , iffe anteriorum tenere regulam nollist, ut aterni Regis pracepta fervaret, boc fibi won ingrata fivina disponsatio contulit, qued plerisque decessoribus suis entenus non concessis; ne videlices ad ejus nusum fancta Romana Ecclesia nune ordinesur, ac prater ejus autheritatem Apostolica Sedi nemo prorfus eligas Sa-

cerdosem. Anche Glabro Rodolfo, ed Ugo Flaviniacenfe attestano que- Ena Volte. sta pia premura dell'Augusto Arrigo contro la simonia ; e perciocchè la corruzion del fecolo era allora grande, ed effo Imperadore pieno d'ottimi fentimenti, altro non defiderava, che il ben della Chiefa, fu allora creduto utile e necessario il ripiego suddetto. Ma perchè ad un padre buono fuccedette un figliuolo cattivo, che cominciò ad abufarfi di questa autorirà ; e il clero e popolo Romano si diede allo studio e alla pratica delle virtù : cessò questo bisogno, e su giustamente rimesfa in piena liberth del clero Romano l'elezion de fommi Pontefici, che da molti fecoli s'ufa, ed è da defiderare, che fempre duri, ma che nello stesso tempo cesso le scandalose lunghezze de conclavi , e le private paffioni de facri Elettori in affare di tanta importanza per la Chiefa di Dio . In effo Concilio inforfe nuova lite di precedenza fra gli Arcivescovi di Ravenna, e di Milano, e il Patriarca d'Aquileia; e la fentenza fu data in favore del Ravennate Di questo fatto altra testimonianza non abbiamo, fuorche una Bolla di Papa Clemente II. accennata dal Rossi (a), e pubblicara dall' Ughelli (b), la qual vera-(a) Rubur mente ha tutta l'apparenza di non effere finta, ed avrebbe anche mag-uent. gior credito, fe non le mancasse la data, Tuttavia il Puricelli la cre-[b] Ugbell. de una finzione, e noi abbiamo due Storici Milanefi di questo secolo Ital. San che nulla ne parlano, cioè Arnolfo, e Landolfo feniore. Anzi il fe-u Archirp. condo ferive (e), che in un Concilio tenuro (non so, fe nell'anno Revona.
1049, o pure nel 1050.) da S. Leone IX. avvenne la controverialia fenir della precedenza fra gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna, e che diolea l. 3. Des annuente : Ecelefia Ambrofiana per Guidonem, sedem ipsam viviliter de-up. 3. vicir , O' religiose Hadie O' semper senebie . Ed Arnolfo (d) anch' egli(d) draulf. attesta, che nel Concilio Romano Guido Arcivescovo di Milano sudiolan. L. 3. onorevolmente trattato ab Apostolico sune Nicolao , enjus dextro posisuscap. 13. est in prasenti Synodo latere: forse nell'anno 1059. Oltre a ciò Benzone Scilmatico, Vescovo d' Alba , che visse sotto il Re Arrigo IV. figliuolo di questo Imperadore, nel panegirico, o fia nella fatira, pubblicata dal Menckenio (e), scrive, che quando il Re va a prendere la [e] Bento corona Imperiale, cum sustentes ex una parte. Papa Romanus, ex altera Cap. 4. Paparte Archipontifex Ambrofianus. Oltre di che Domenico Patriarca d' A-Rir Ger quileia in una fua lettera , scritta circa l'anno 1054. e pubblicata de chesi. dal Cotelerio (f), serive d'effere in possesso di sedere alla destra del [f] Conter.

Dimorava tuttavia in Roma l'Imperadore Arrigo , allocche con-vest-tut fermò tutti i fioi beni al Moniflero di S., Pietro di Perugia con un diploma (g), dato III. Nonat Januarii, Aono Dominiez Insernationii (g) Bula. BXLVIII. Indictione XV. Anno autem Domini Heinrici Toriti, Ordanzionii T.L. Cashigia XVIII. Regannii VIII. Imperanti: autem Primo . Altum Romei, auch

0...

sa. vie. Un altro ne diche pel Monifero di Cafanta (c). Kalendia Jamonii 3 area nut. Alten of Calenna Cheinistera y onde perfe il cognome la nobiliffina con control di Calenna Cheinistera (c) con perfe il cognome la nobiliffina con control di Calenna Ulcito Artigo di Roma, dopo aver perfo nonvalla Gafdei Pali T. II. di Brita rivollantia come è ha da Erranno Contratto (c), palio à Monifolia de Carenta de

lerno, il quale dall' Augusto Corrado avea anche ottenuto il Principato di Capoa, non fosse molto in grazia dell' Augusto Arrigo: o pure che avesse satto gran progresso nella Corte e nell'animo di lui Pandolfo IV. già Principe di Capoa, deposto dal suddetto Corrado: egli è suor di dubbio, che Arrigo trattò la restituzion d'esso Pandolso nel Principaro di Capoa, e che Guaimario gliel rinunziò con riceverne una buona fomma d' oro, Presentaronsi anche all'Imperadore i Normanni, cioè Drogone Conte di Puglia, e Rainolfo Conte di Aversa: e i regali a lui fatti di molti destrieri e danari produstero buon essetto ; perciocche ne riportarono l'Imperiale investitura di tutti i loro Stati. Da Capoa s' incamminò alla volta di Benevento; ma secondo Ermanno Contratto, esfendo stata inginiiata da i Beneventani la suocera dell' Imperadore . nel paffare per colà in venendo dalla divozione del Monte Gargano, a Beneventani temendo lo idegno d'esso Imperadore, nol vollero ricevere, e fi ribellarono. Conduceva Arrigo allora poche truppe con fecoper averne già rimandata la maggior parte in Germania; e veggendo, che gli mancavano le forze per procedere oftilmente contra di quel popolo, altro ripiego non seppe trovare, che di farli scomunicare da Papa Glemente, suo compagno in quel viaggio. Tenne esso Augusto ( ma non si sa in qual giorno ) nel Contado di Fermo un Placito riferito (4) Ughell dall' Ughelli (d). Intanto l'Imperadrice Agnese venuta a Kavenna, qui-

ch triain dall' Ughelli (d). Intento l'Imperadrice Agunte venuta a Kavenna, quisdui Sarc, vi gil parrori una figiliocla. Inviossi di poi l'Augusto Arrigo alla Votava
in Epidemi.

della Germania, e trovandosi in San Flaviano nel di 13. di Natro,
stolchemi, diede un altro privilegio in savore del Monistero di Casa Aurea (e)e.
Flat. Il. di Romania di poi a Mantova nel di 19. d' Aprile giorno di Passeya, e)e.
Flat. Il. di Di Committe Passe di poi a Mantova nel di 19. d' Aprile giorno di Passeya, e)e.
Flat. Il. di Di Committe di Passeya di Passeya

to fi fece venir da Parma il Corpo di S. Guido Abbate della Pompofar, morto nel precedente anno, e giorificato da Dio con molti miracoli, e feco di poi lo conduffe in Germania. Mentre l'Imperadore Mantova fi trovò, dovette fuccedere quanto vien raccontato da Doni-

zone (a). Era divenuta alquanto fospetta ad esso Imperadore la troppa Esa Volas notenza di Bonifazio Duca è Marchele : e però gli cadde in penfiero di (a) Den farlo arreftare, allorche egli veniva all'udienza, con ordinare alle guar- in l'allorche die di latciarlo paffare con non più di quattro persone, e di chiudere cap. 12. incontanente le porte. Lo scalaro Bonifazio y ando coll' accompagnamento di una buona comitiva de suoi provvisionati , tutti provveduti d'armi forto i panni. Costoro al veder le porte serrate dopo Bonifazio. le sforzarono, ne vollero mai perdere di vista il padrone, il quale scusò questa infolenza con dire francamente al Re, che l' nio di fua cafa era d'andar fempre accompagnato da i suoi . Arrigo tentò ancora di forprenderlo di notte; ma avea che fare con uno, che anche dormendo tenea gli occhi aperti, e però le ne andò fenza far altro, che ringraziarlo del buon trattamento. Nel di primo di Maggio Gadaloo Vafeoro di Parma ottenne dall' Augusto Arrigo in Mantova il titolo e la, dignità di Conte di Parma (b) . E nel di 8. di Maggio riportò Albe- 1 Uzb-II. rico Abbate del nobil Monistero di S. Zenone di Verona dall'Impera Tom II. dore un privilegio (c), dato VIII. Idus Mais , Anno Dominica Incarna- in Es fico. cionis MLXVII. Indict. XV. Anno aurem Domni Heinrici Tertii , Ordin Panninf. marionis ejus XVIII. Regnantis VIII. Secundi Imperatoris Primo . Asum tiali Dife Folerni . Era effo Augusto in Trento nel di 11, di Maggio, come ap. fe172. parisce da altro suo diploma dato a i Canonici di Padova [d] colle stef [d] Ibidem 51 14 5 1 64

Fin quando fi trovava l'Imperadore in Roma, cioè o ful fine del precedente, o ful principio del profente anno, egli diede per Arciveicovo alla Chiefa di Ravenna Unfredo suo Cancelliere , e il fece consecrare dal Papa. Giunto poscia a Spira, dove collocò il Corpo del fuddetto S. Guido Abbate , quivi celebro la felta della Pentecolte , e tenne una Diera de' Principi . Allora fu ch' egli conferì il Ducato della Carintia e la Marca di Verona a Guolfo III, Conte di nazione Suevo, e di cala nobiliffima, e rinomata in Germania, figliuolo del fu Guelfo H. Conte . Non ho io faputo discernere nelle Antichità Estensi [e], [e] Aniche. fe: in occasion della venuta in Italia di quello Principe, o pure molto e la Estansi prima, Alberto Azzo II. Marchele, e Progenisor de Principi Estensi, prendesse in moglie Cunegonda, forella d'esso Guelso III. Pare, che I' Urspergense [f] dica, che prima, con iscrivere, che Guelso II. Ge [f] Urstannwis O filiam Chunzam [ lo ftesto à che Cunegonda ] nomine , quam Az- chance zoni ditiffimo Marchioni Italia dedit in uxorem . Di queste nozze parla eziandio l'antico autore della Cronica di Weingart [g]. Coll'Impera- (g) Arad dore era ito in Germania anche Clemente II. Papa, e ritornato poscia Res. Biantper mela fua veneura in Italia, mentre fi trovava in Romanis partifus un Tond. ful principio di Ottobre , cadde infermo , e si sbrigo da questa vita. Corie voce, e forse non mal fondata, chi egli morilse di veleno, fat-

Tom, VI. R to-

Omarie Cho

tas veis togli dare da Benedetto IX.-Qh Papa, a i cui viaj noti non è inversi mentione di la che la aggiupelle ancora quella nuella selleraggine. Menje fue (à Live nii (sono parole di Lupo Protofona [el], ma fi dec lariver Othebra principiata di la Papa Benededita per paculam comma scriile. Papan Clementema. Almodella rettaunto ha Romosalio Salemiano [el], Nè fulfille l'afferzione di LeoSolemian ne Ollienfe (c), che quello Papa rettumbie i fuoi giorni niera montra. 
Paril Ros. Fi hen porrato a Bamberga il loco cadavero, ma e Romonis finitor, 
(c) Le come ha ancora l'autore della vita di Sinto Arrigo Imperadore. (d) .

Olmosa Elfondo fitto finora ignoto il luogo, dove quello Pontefica terminafe i 
di Ata. Dan Pietro Paolo Gionnini Abbate Benedettino, diligentifilmo ricercato(d) Ata. Don Pietro Paolo Gionnini Abbate Benedettino, diligentifilmo ricercato-

Cinner.

Lincoln and Company a

bre dell'anno presente, mentre egli si trovava gravemente infermo nel Monistero di S. Tommaso Apostolo ad Aposoltam, vicino a Pesaro. In essa dona egli a Pietro Abbate di quel Monistero, la Terra di S. Pietro, pro falute anima fue. La seconda Bolla è di Papa Niccolò II. data nel di 16. d' Aprile dell' anno 1060, in cui per insercessipnem Domnis Petri Damiani Holliensis Episcopi , Confratris nostri , conferma al predetto Abbate la stessa Terra di S. Pietro, quam Domnas Papa Clemens, qui ibi bobiit, obsulit pradicto Monasterio. Resta perciò chiaro, in qual parte d'Italia venisse a morte il soprallodato Papa Clemente II. Ora il già deposto Benederro IX. Papa, udita che ebbe la morte di Clemente, col mezzo de' fuoi parenti potentiflimi in Roma, tanto fr adoperò, che per la terza volta tortiò ad occupare la Sedia di San Pietro, e la occupò por otto mesi e dieci giorni . Vedesi in quest'anno un placito tenuto in Broni Diocefi di Piacenza da Rinaldo Meffo del Signor Imperadore, al quale intervennero ancera Anselmo ed Azzo Marchesi, l'oltimo de' quali antenato de' Marchefi d'Este, già da noi s' è veduro all'anno (e) Compi 1045. Conte di Milano: Onefto documento fi legge prefio il Campi (e).

to Couri 1045. Conte di Milene. Quello documento fi legge prefio il Campi (e), Bluedifia.

T. I. ed è autentico. Ma noto con un diploma, rapportato dal medefimo 
sorico, e attribuito ad Angie III. Re, come dato nell'anno prefente. 
Non può fuffifere quell'atto.

Anno di CRISTO MILVIII. Indizione I.
di Damaso II. Papa I.
di Arrico III. Re di Germ. so. Imperad. 3.

(F)Louise. On mancarono i Romani, per attestato di Lamberto da Scafinano Suspen di Burgo (f), di spedire Ambasciatori all'Augusto arrigo, per ridermen seriesti la motte di Papa Clemente II. sique successionen possibilitatione,; e

lue-

mesti si trovarono in Palitì; dove esso Imperadore celebro la festa del sa vota fanto Natale nell' anno precedente. Ma perciocchè Benedetto IX. s' era Anno 1004. di nuovo intrufo nella Cattedra Pontificia, fi dovettero trovar difficultà a mandare un Papa nuovo a Roma. Però folamente nel Luglio di quefl'anno fu eletto per fuccessore del defunto Clemente, Poppone Vescovo non già d'Aquileia, come ha l'Annalista Sassone, Alberico Monaco de i tre fonti, ed altri, ma bensì di Brixen, o fia di Breffenone nel Contado del Tirolo . Egli è chiamato da Ermanno Contratto Episcopus Brixiensis: il che da alcuni vien creduto error de copisti, in vece di Browinensis; ma que cittadini anche presso altri Scrittori si veggono appellati Brinienses. Prese questi il nome di Damaso II. e secondo il Cardinal Baronio, mandato a Roma dall' Imperadore, suffragiis omnium electus & comprobarus, consecratus fuit . Da quali autori prendesse il Porporato Annalista tal notizia, non l'ho potuto scorgere; e certo par verifirmile; che Arrigo prima d'inviare a Roma esso Poppone, se l'intendesse col clero, e popolo Romano. Cio non ostante non lascio io di sospettare, che Arrigo potesse qui prevalersi troppo dell'autorità sua con lasciare in tal elezione poco arbitrio a i Romani. Ermanno Contratto (a) scrive, che Poppo Brissiensis ( Brixinensis ) Episcopus ab Impe- (a) Herracore Electus Romam miseitus , & banorifice susceptus . Sospetto io in manut oltre, che cominciasseso allora ad alterarsi gli animi de' Romani, per- n Comue, chè gli antichi Imperadori Greci e Franchi, fecondo i Canoni, aveano lasciata sempre loro in libertà l'elezion de nuovi Papi, con riferbarfene folamente al' approvazione prima di confecrarli . Ma l'Augusto Arrigo nè pur lasciò loro libero il diritto dell' elezione, da che gli aveva obbligati a non procedere ad essa senza il suo beneplacito. Doveva anche rincrescere loro il veder provveduta la Chiesa Romana di Ponsefici forestieri, fenza prenderli dal grembo loro, benchè nei abbiamo offervato molti Papi prefi dall' Oriente ne fecoli addietro . Veggafi Ottone Frilingenie (b), che conferma quanto io vo sospettando. Che scon- (570110 Frivolgimenti partoriffe di poi questa mutazion di disciplina, l'andremo l'agrafia verdendo nel profeguimento della Storia . Venne dunque il novello Pa-Girone. pa Damajo II. verio Roma nel mele di Luglio dell'anno prefente, effendosi, come è da credere, ritirato il falfo Pontefice Benedetto IX. Ma poco r 2 egli godere della fua dignità ; perchè dopo foli ventitrè giorni di Poprificato paísò all' altra vita in Palestrina. Questa sì repentina morte fece correre de i sofpetti, che il veleno anche a quest' altro Papa avesse abbreviati i giorni. Restò vacante nel rimanente dell' anno la Chiefa Romana.

Seguitava intanto nel Regno Germanico la ribellione di Gerifredo Duco della Lorena superiore . Avvenne, che in quest'anno Adolberto, gifa creato Duca della Lorena Inferiore, venuto a batteglia con esso Go-

the

\*\*\*New differdo , refth feonfitro ed occido in quel fatto d'armi "Abbianno par fermant, cla Bladino Gafrise (-d.), che l'Impendore Arrigo concedere al bade manuel del Ballairo Gafrise (-d.), che l'Impendore Arrigo concedere al bade (-f.), che miller delle Monache di Santa Giulia di Brecia un privilegio , date Tanle, J.P., Nosino Maii, Ama vero Dominic Henricis Regis Tersii , Impenatori Secundi ; Ordination i La Ama Themes antimi via XX. Regionni equidon XX. Impenatori Secundi ; Ordination i XX. X. Regionni equidon XX. Impenatori via N. Alton Themes gam , cioè in Taniga , o-pure : in Tungas. Fu più volte in quella Terta o Cità l'Impenatore Arrigo , ed in quell' anno ancora vi celebra l'Alton Pinatori i La Constanti del Carlo del Pinatori i La Carlo del Pinatori del Carlo del Pinatori del Pinatori i la Carlo del Pinatori del Pinatori i la Carlo del Pinatori i

new, cioè non gà con fatucchierie, ma col veleno, e con altre maiere occulte: che questa è la forta della parola feresfeinua. Ditmaro, ed altri Storici, anchi esti affericiono, chè in questi eempi I Italia cra treppo feresfeinta per I l'us de Pvelene. Perezió si determinaria la pena della morre contra gli operatori di à orbridà iniquità. Rinovò in questi morre contra gli operatori di à orbridà iniquità. Rinovò in questi della morre contra gli operatori di à orbridà iniquità. Rinovò in questi di Bremido eon diploma s'pedito (r) XIII. Kalendas Maii. Anno vero Dominicio locamationis DXLVIII. Indictione 1. Anno autro Dominicio locamationis DXLVIII. Studione 1. Anno autro Dominicio locamationis securità (regita l'ervis). Impressora Securità (rodinazioni cin XX. Reguaria

rici Regii Terii , Imperatoris Secundi , Ordinationis ejus XX. Reguautis quidem IX. Imperatris vero II. Aflum in Ulmo, Sarà la Città d'Ulma. Trovo io tali sconcerti ne i diplomi intorno agli anni dell'Ordinazione di Arrigo, che non ho voluto il sastido di rivoder questi conti.

Anno di Carsto MxLIX. Indizione II. di LEONE IX. Papa I.

di ARRIGO III. Re di Germania II. Imperad. 4.

\*\*Monther A Briano dal Conografo di S. Benigno (d) , che i Romani imma"Spirito", a morati delle belle doti di Alimando Arcivofoco di Lione, fecero
Tili. in interna all'Imperadore Arrigo per averilo Papa . Alipardo , ciò faputo ,
Matteria di Arcivo della della della di Romai, fi guardo di capitare alMonther La Corre Imperiale, finche non nol creato un novello Pontefice Romano. Quelti fu Brummer Viferov di Tullo, sparente dell'Imperadore. Non
fi potes feogliere performaggio più fatto fecondo il cuore di Dio: ranta
cri la fua pietà, il fuo zelo , la fua attività , la prudeta, il fapere
Lordini (c) Trovastati l'Imperadore Afrigio in Vormacia nel Dicembre dell'annLordini (2). Trovastati l'Imperadore Afrigio in Vormacia nel Dicembre dell'annLordini (d) in effà di proveder di un nouvo Pontefice la fanta Chiefà Ro-

mana . Non fe l'asperrava Brumone; tutti i voti concorfero in lui , ed Rea vote egli colto così all'improvvito, dimandò tempo a penfarvi tre giorni. Dopo i quali ripognando a tale elezione, con ifperanza di schivar questo sì pefante onore, fece in pubblico la confessione de fuoi mancamenti; ma indarno, perchè stettero tutti costanti in voierlo Papa. V' erano prefenri i Legati Romani. In fine fi argende, ma con pro estare, che non accettava la carica , qualora non vi concorreffe l'elezione e il confentimento del clero e popolo di Roma, non ignorando egli ciò, che in tal proposito aveano ordinato i facri Canoni. Gli furono date le infegne Pontificali , e dopo aver celebrate le feite del fanto Natale nella fua Chiefa di Tullo, con fingolare umiltà vestitofi da pellegrino, sul principio dell'anno prefente si mise in viaggio verso Roma, avendo in fua compagnia il celebre Monaco Ild.bran.lo, che fu poi Papa Gregorio VII. Arrivò egli a Roma ful principio della Quarefima (a), ed ivi (a Wiben. ancora folennemente fu e'etto e appiaudito dal clero e popolo Rona- Le Office. no e confectato Papa con prendere il nome di Leone IX. Ne perde su in Cir. tempo ad operare. Dopo la Domenica in Albis tenne un gran Conciho di Vescovi in Roma contro de Simoniaci . Possia chiesta licenza a esc i Romani, fen venne a Pavia, e quivi nella fettimina dopo la Pentecoste celebro un altro Concilio . Indi passo a travare l'imperadore in Saffonia per informarlo dello ftato d'Italia, e de bifogni della Chiefa. Un altro Concilio affai numerofo fu da lui tenuto nella Bafilica di S. Remigio di Rems, è poscia un altro in Magonza, dove si trovò ancora l'Imperadore. In questi templ durando la ribellione di Grifredo Duca di Lorena, con cui aveva unité le tue forze anche Baldovino Conte di Fiandra (b), Papa Leone ad ittanza dell'Imperadore amendne (b'Firmanli scomunico. Più che l'armi semporali tervirono le spirituali, per met-fini m Chr. rere il cervello a partito di Gonfredo; e però egli fen venne supplichevole ad Aquifgrana a' piedi dell' Imperadore, e coll' aiuto del buon Papa ottenne il perdono de finoi falli . Seguitò Baldovino a far guerra; ma dopo aver lafciato dare un gran gualto al fuo paefe dall' Armata Imperiale, finalmente trattò di pace, e diede a tal fine gli oftaggi. Dopo queste imprese Leone IX: per la Città d'Augusta e per la Baviera ful finir dell' anno venne alla volta d' Italia, ed arrivò a celebrar la festa del Natale in Verona. Confermò esso Papa in quest'anno i suoi privilegi al Monistero di Farsa con sua Bolla (c) data in Roma IV, sociale Kalendas Martii , Anno Pontificarus Domni Loonis Noni Papa Primo , P.H. T. H. Indictione II. E l'Imperadore Arrigo concedette a Berardo Vefeous di Rir. Italia. Padova, è a'fuoi successori, la licenza di battere Moneta (d), secun-[d] suriqui, dum pondus Veronensis Moneta. Il diploma su dato XVI. Kalendas Musis suri, suri Anno Dominica Incarnationis MXLVIIII. Indictione II. Anno Domni Henrici Tertii Regis , Imperatoris Secundi , Ordinationis ejus XX. Regni

no. Voc. quidom X. Imperii core III. Allum Gellarie. Torno a dire, che gli amana interiore dil ordinazioni di Arrigio fon confuli in vari glioponi e però lafce do da dire la cura di accertar quella Epoca, e di correggere gli errotro-demogni. Circa quelli tempia anora abbiano da Cadron (e) un avvenimencompositi di miporantifiumo per la Storia d'Italia, cicè che i Turchi, gente di
informatione Unnica, e vo golfam dire glidla gran Tartaria, utirirono dalle
porte del Causafo, e cominiciarono le lor terribili conquifte con levare
a i Saraceni la Perfa, e dari policia ad infelar i Timperio del Gresi;
"Non mi flendo a dirue di più per ora, riferbando quel che occorrerà
al refio della Storia.

Anno di Caisto Mi. Indizione III.

di Arrigo III. Re di Germania 12. Imperad. 5.

IUNTO che fu a Roma il fanto Pontefice Leone IX, e sbrigato da I vari affari, in quest'anno [ e non già nel precedente, come la-(b) L. O fciò scrieto Leone Oftiense (b) ] passò in Puglia, parte per sua divofr 1.3. zione (e), parte per quetar le discordie insorte fra i Normanni, e i of Wilm popoli di quelle contrade, che fi fentivano gravati non poco da quella tui in Vas genre straniera. Fu nell' Aprile a Monte Cafino, a S. Michele del Mon-16.2.6.4 te Gargano, e a Benevento, dove di miovo scompnicò quel popolo, perchè ribello all'Imperadore. Tenne un Concilio in Siponto, dove depose due Arcivescovi convinti di simonia. Ternato a Roma, sul prineipio, di Maggio celebrò un altro Concilio nella Basilica Lateranense, dove furono condennate le perverie dottrine di Berengario Franzese intorno al Sagramento dell'Altare . Fioriwa in questi tempi in Normandia nel Monistero di Becco il celebre Lanfranco, Priore allora d'esso facro luogo, di nascita Italiano, perchè nato di nobili parenti in Pavia . Essendo passara fra lui e il suddetto Berengario qualche lettera, fa egli chiamato in Italia: e tanto in esso Concilio Lateranense, quanto in quello di Vercelli suffeguentemente tenuto nel Settembre di quest' anno dal medesimo Papa, giustificò se stesso, e restò carissimo a tutta-la Corte Pontifizia, Servì questo accidente a maggiormente accrescere la fama della letteratura e pietà di Lanfranco , il quale col tempo" divenne Abbate di Becco, e poscia Arcivescovo santo di Canturberi in Inghilterra. Era inforta qualche contesa fra Papa Leone, e Unfredo Arcivescovo di Ravenna spalleggiato da alcuni della Corte Imperiale. Però in esso Concilio di Vercelli il Papa gli sospese il Ministero Episcopale, o pure come vuol Wiberto, lo scomunicò. Tornò egli di poi alla ida Chiefa di Tulto, per farvi la Traslazione del Corpo di S. Gerardo, già Vescovo di quella Cirtà. Passò in quest'anno nel di 12. ď A-

d'Aprile a miglior vita fanto Adalferia , o fia Alferio , fondatore è pris sas votes mo Abbate dell'infigne Monistero della Cava nel Principato di Salera Anno 16 year no, la cui vita infieme con quella di tre altri Abbati fuoi fucceffori, fi legge fra gli Scrittori da me raccolti delle cofe d'Italia (s). Se fi [a] Ro., vuol prestar fede agli Annali Pisani, in quest'anno (b) Mugerto Re [tel. Vi.] de Saraceni Affricani con un potente efercito tornò in Sardegna, e caca Pilano ciatine i Pifani, attefe a fabbricarvi delle Città, e prefe la corona di Rev. Iralia. quel Regno. Pifani vero, cum Romana Sode firmata concordia, cum Pri-pagita. vilegio O cum Vexillo Sancti Petri accepto, invaferunt Regem, O ceperunt illum O' totam Terram , O' Coronam Imperatgri dederunt , Es Pila fuis firmana de sosa Sardinea a Romana Sede . Ma al vedere , che de' vari autori di quelto iccolo , i quali han parlato de i fatti gloriofi di S. Leone IX. Papa, niuno parla di questo, che pur farebbe tornato cotanto in onore del medefimo : pare che si possa dubitar dell' impresa fuddetta, o almeno delle fue circoftanze . Nacque nell'anno prefente nel d) 12. di Novembre all' Augusto Arrigo un figliuolo maschio (e), par-schemestoritogli dall'Imperadrice Agnete. Fu quelti poi Arrigo Quarro fra i dan Contra-Re, e Terzo fra gl' Imperadori, per cui cagione vedremo a fuo tempo sconvolta tutta l'Italia e la Germania. .Celsò di vivere in questi tempi Pandolfo IV. Principe di Capoa

(d). Leone Oftiense il sa portato via da i Diavoli, citando un'appari d) Comitt. zione fatta ad un fervo di Dio Napoletano, Ma, ficcome il Padre An-Hill Prin gelo della Noce offervò, probabilmente quelta fu una giunta fatta alla op. Loga-Cronica dell' Offiense; ed altri ciò scrissero di Pandolso. Capodiserro, bard, tanti anni prima defunto. Ne i secoli dell'ignoranza gran voga aveanosomiglianti visioni e dicerie . Pandolfo V. suo figliuolo restò padrone di quel Principato con avere per collega Landelfo V. suo proprio figliuolo . Ho io rapportato altrove un diploma dell' Augusto Arrigo (e) , co-(e) duim me dato in quest' anno in favore del Monistero di S. Zenone di Vero-Italia. Difna - Le note cronologiche son queste : Dana III. Idus Novembris , Anno Dominica Incarnationis ML. Indictione IIII. Anno Domni Heinvici Tertii Regis, Imperatoris autom Secundi, Ordinationis ejus XXIIII. Regni quidem XIII. Imperii vero IIII. Allum Verona. Perchè era tuttavia attaccato alla pergamena il figillo di cera ; e nel Novembre dell'anno presente potea correre l' Indictione IV: senza farne abro esame , lo credei documento originale e ficuro. Ma fe fta così nella pergamena, nè è fucceduro errore in copiarlo, non so io ora accordarlo colla verità della Storia. Che l'Imperador fosse in Italia in quest' anno, niuno degli antichi lo scrive, ed io lo credo falso. Sono anche discordi fra loro l' Anno XIII. del Regno, e il IV. dell' Imperio. Sarebbe da vedere, se poteffe riferirsi all'anno 1055. col confronto dell'originale. Siccome (f) Anti-the apparifee da un documento da me dato alla luce [f], in quell' anno. il P.Lapti.

.....

nacross. Marchefe Alberto ofere II. progenitore de Principi Eftenti, fi truova bena nep Gonte della Lunigiana. Egli è quivi appellato Alberius, qui Arço coa caur. Marchin O Comus ifins Lunanfin Cominus filius bena memoria itempue Alberii fimilirerpue Arço Co Marchin O Comes. In Lunigiana era il forre de bent e Stati, posiciati degli anticlia Marchefi, appellan posicia Marchefi d'Elles. Sorto quett'anno f. fe'pure non fin el 1054-5 fin legge una l'ettera di Agrio Dues d'Italia Bernad Abbite di Farcia de l'archin legge una l'ettera del delle racioni e de meriti di que bonoi Monaci. Re. Lutai. Il vitelo fiuo molto speziolo, e degno d'osfervazione è quello: Ego de gio de providenta Margifer Veffur, C Due Italia, Calabrius, Sicilias, Paflagonie. Molto più antico è il rito di simili Constaternia sia il Monaci. e d'estio di Monaci e d'estio di molto speziolo e de si rito di simili Constaternia sia il Monaci.

Anno di Cristo Mil. Indizione IV. di Leone IX. Papa 3. di Arrigo III. Re di Germania 13. Imperadore 6.

ROVARONSI l'infaticabil Leone IX. Papa , e l'Imperadore Arrigo in Augusta, dove infieme celebrarono la festa della Purificazione della fanta Madre di Dio. In tal occasione, per attestato di Erman-Mi Centras no Contratto (b), l'Imperadore rimife in grazia del Papa Unfredo Arcithe laCh . vescovo di Ravenna . Ma Wiberto (c) aggiugne una particolarità , cioè (c) Within the Unfredo su chiamaro da Arrigo ad Augusta, e dopo aver restituimilX.L.a. to al Papa alcumi beni ingiustamente occupati, su forzato a chiedere l'affoluzion delle Cenfure. Inginocchioffi egli a' piedi del fanto Pontefice, e perchè tutti i Prelati affiftenti interpofero le lor preghiere in favore di lui . Leone con alta voce diffe: A misura della sua divozione Dio gli conceda l'affoluzione di tutti i fuoi falli . Nel levarsi Unfredo in piedi, fu offervato, che quali burlandoli del Papa, e tuttavia gonfia di fuperbia, fogghignava. Vennero le lagrime agli occhi al buon Pontefice, e con voce baffa diffe ad alcuni, che gli stavano intorno: Oime, questo miserabile è morso. Poco stette Unfredo a cader malato, ed appena ricondotto in Italia, diede fine alla vita e all'alterigia sua. Etmanno Contratto lasciò scritto, effere corfa voce, ch' egli morisse attofficato, perchè la fua morte fu improvvita. Ma s'egli morì, come vuole il Rossi nel dì 22. d'Agosto , gran tempo corie fra la di lui andata in Germania, e la morte sua. Tornato a Roma Papa Leone, quivi celebro dopo Pasqua un nuovo Concilio, dove fra l'altre cose fcomunicò Gregorio Velegovo di Vercelli , imputato d' adulterio con una vedova già fposa di un suo zio. Non si trovava questo Vescovo in Roma, e nulla perciò potè rispondere per se. Ma avvertito della cenfura

farz contra di lui fulminara, fe ne volò a Ronis, ed avendo promet sa veze, fo foddistizzione, fe ne troma difiliato e contenno a cafa. Quello Prelato ne tempi iuffeguenti fece gran figura negli affari Secolarelchi di Iralia, ficcome vedermo. Andò potica il fanno Pontriche all'infigue Moniflere di Subiaco, da dove effendo figgito Armer, o fia Acça Abbate,
a cui dova rimordere la colicienza, egli diede per Abbate a que Morica iumberre, nato in Francia, e le cui impreie parte buone, e parte cattive fi leggono nella Cronica di Sobiaco [e], da me data alla lu- [oldennic
ce. E notabile quanto ivi è (critto; cioè che il Papa in quella conbidennica giuntura Subiacogie ad fe conocavaria in Minaferio, quenomo Proprince non 
infranceno Charantum, moravii fulfifica e se magna parte une fe igne
commoni ficia. Di quelle merci tono livino privi una volta altri Monifleri e Chiefe: il che fia detro-fenza preguduizo degli innumerabili altri autemici documenti, che fii travoavo ne vior Por Archivi;

Doveano in questi rempi avere i Monaci di Farsa chi li perseguitava nella Corte Pontifizia : e probabilmente uno de' lor nemici era Giovanni Vescovo della Sabina , che mosse di molte pretensioni contra di quell' infigne Monistero r Scrissero i Monaci una lettera al biton Pontefice con esporgli le prerogative di quel sacro luogo , e pregarlo di non badare a i detrattoria. Sumus enim ( dicono effi (b) ) plus mi-[b] Chronic. nus quingenti vestri Oratores: il che per mio avviso si dee intendere P. H. T. H. non de soli Monaci abitanti in Farfa, ma degli altri ancora, che era-Rer. Italic. no ne' Monisteri e Priorati fottoposti . Nel Concilio Romano si agitò la lite fra i Monaci, e il fuddetto Vescovo . Finalmente Papa Leone IX. confermò al Monistero Parfense tutti i suoi privilegi con una Bolla, in cui si sa sentire il suo cuore pien di divozione verso la santiffirma Vergine , data III. Idus Decembris per manus Federici Diaconi fan-& Romana Ecclefia Bibliosbecarii , vice Domni Herimanni Archicancellarii , O' Colomenfis Archiepiscopi , Anno Domni Leonis IX. Papa Tersio , Indictione V. cominciata nel Settembre dell' anno presente. Crede il Padre Mabillone (c), che Ermanno Arcivescovo di Colonia sosse Ar-[e] Mabill. cicancelliere di Papa Leone IX. nelle cui fole bolle fi truova questo andetin, ad novità. Era il medefimo Ermanno Arcicancelliere dell'Imperio in que-base Aux. Iti giorni . Wiberto scrive (d) , che Papa Leone diede officium Cancel [d] IViber. larii santle Romane Sedis a lui, e a i suoi successori. Consermo pa-lui in Via rimente il santo Pontesce tutti i suoi diritti al Monistero Casauriense schi. con altra Bolla (e) data X. Kalendas Julii &c. Annò Domni Leonis IX. (e) Chronis. Papa II. [ dee effere III, ] Indictione IV. Io tralascio altre Bolle dello P.H. T. H. stesso Papa, il quale per testimonianza dell' Ostiense (f), in quest'an-Ro. lialic. no andò a Capoa, a Benevento, e a Salerno. In tal congiumenra è oftenfis in credibile, che succedesse ciò, che preventivamente avea asserito il me-Chrome defimo Oftiense, cioè ch' egli assolvesse dalla scomunica il popolo di lib.2, c.84 Tom. VI.

A viii. V A

Benevento . Tanti paffi dell' ottimo Pontefice verso quelle parti , erano tutti per trovare, se era mai possibile, qualche rimedio o freno all'insolenza, crudeltà, ed avidità incredibile de' Normanni, ogni di più potenti e gravofi alla Puglia, e alle vicinanze, e Cristiani più di no-(a) Wibre me che di fatti . In una lettera (a) scritta da esso Papa all' Imperador Lenu IX di Costantinopoli gli espone, come costoro ammazzavano; tormentavahb.z. c. 10. no que' mileri abitanti , ne pur perdonando alle donne e a fanciullie; spogliavano ancora ed incendiavano le Chiefe; e che per quante esortazioni e minacce avesse egli adoperato,, nulla si mutavano i loro perversi costumi. Però s'era egli abboccato con Argiro Catapano de' Greci per reprimere questa mala gente, ed implorava anche il braccio dello stesso Augusto Greco. In quest' anno appunto scrive Lupo Proto-(b) Lupus spata [b], che arrivò, cioè da Costantinopoli tornò in Puglia Argiro in Chreste figliuolo di Melo, e Duca a Italia per gli Greci. Volle entrare in Bari, ma gli fu negato da Adralisto, Romoaldo, e Pietro fratelli, capi di una fazion contraria. Finalmente il popolo di Bari al dispetto de il contraddittori l'ammile in quella Città. Se ne fuggi Adralifto; gli altri due fratelli prefi, furono inviati in carcere a Costantinopoli . Drogone Conte e Capo de' Normanni fu in quest' anno ucciso da un fue compare, e succedette Unfredo Conte-suo fratello nel governo di quegli Stati , Noi troviamo battezzato in quest' anno nella Città di Colonia il fanciullo Arrigo, figliuolo dell' Imperadore Arrigo, e tenuto al facro Fonte da Ugo Abbate di Clughi, uomo fanto. Da un documen-

(c) design, to, ch' so diedi alla luce (c), apparifee, che in quelli tempi Guime, luci. Di ria IV. e Gifdlo. II. suo figlio, erano i Principi di Salerno, e Duchi per 377 di Amali e Sorrento.

Anno di Cristo Melli Indizione v.

di LEONE IX. Papa 4.
di Arrigo III. Re di German, 14. Imperad. 7.

R. flata im addierro l' Ungheria aributaria dell' Imperio Germanico; ma effendo inforte lini, e ceffato il pagamento, fi venne ad
un'afpra guerra fra l'impressione Aerigo, e el Audersa Re el Ungheria.
Il fanto Papa Leone per desderio di rimettere la concordia fra que'
Il fanto Papa Leone per desderio di rimettere la concordia fra que'
un Certarra di pace. Ermanno Contratto forte (4), chi egli vi ando per
un Carle l'illanze del Re Anthera ; fece desfiltere l' superadore dall' affectio di
un Calfello; e rroyatolo disgolifistimo ad un accordo, glà fi credeva di
avere in pugno la pace. Ma Antiera Sonciamente il burdo : laonde il
Papa fulminò contra di lui la Econtunica. Se ciò fulfifle, e cola da fitupire, come Wiberto conti tutto al rovelcio quella faccenda con dise

(a), che gli Ungheri erano pronti a pagare il tributo; purche otte Fan vole nessero il perdono de i trascorsi passati . Sed quia factione quorundam [a] Wibert, Curialium, qui felicibus fancti vire invidebant actibus, funt Augusti aures Va. S. Linobsurate precibus Domni Apostolici , ideo Romana Respublica subjectionem cap. 4. Regni Kungarici perdidit & & adbuc dolet finisima patria pradis & incendiis devaftari . Arrigo Vicecantellier dell' Imperadore fu in quest' anno da lui promoffo all' Arcivescovato di Ravenna; ma secondo il Rossi (b) non ottenne la conferma e il pallio dal Papa, fe non nell'anno [b] Rubra feguente con Bolla data VI. Idus Aprilis Anno Pontificatus IV. Indictio- ven. 1.5. ne VI. Sotto specie d'intronizzar quelto-novello Arcivescovo, su inviato a Ravenna anche Nigone Vescovo di Frifinga, vomo pien di vizi, e che per qualche rempo mostro di pentirsi , e di abbracciar la vita Monastica, ma in breve tornò alla vita di prima. Costui giunto a Ravenna, quivi colto da morte improvvisa lasciò le sue ossa. Al suddetto Arrigo Arcivescovo ferisse il suo Libro, o sia Opuscolo intitolato Gratiffamut, S. Pier Damiano, o come fi dovrebbe dire, Potro di Das miano, nato nella Città flessa di Ravenna, e gran luminare di fantità e letteratura in Italia per questi tempi. Uno ancora de i motivi, per gli quali s' induste a tornare quest' anno in Germania il fanto Pontesiee; fu fecondo l'Oftiense (e), per imperrar degli aiuti dall'Imperado [c] re contra de Normanni di Puglia , le avanie e crudeltà de quali egli Chrone non potea più sofferire. Un diploma, che si legge pubblicato nelle mie lib. 2. c.84. Antichità Italiane (d), ci fa vedere nel Gingno di quell' anno in Zu- (d) Antique rigo l'Imperadore Arrigo, che concede al clero di Volterra fra gli altri fott. 39. privilegi quello di poter decidere le liti col duello. Era allora troppo Pes. 641. in uto questa barbarica e detestabil ufanza, accresciuta di poi nell'andare innanzi da i cacciatori di pantigli. Per ilradicarla molto s' è farto; ma al mondo non mancheranno mai de i pazzi. Ho io pubblicato un contratto leguito in quell'anno fra Bonifazio Duca e Marchele di Tolcana . Signore di Mantova , Ferrara , ed altre Città , e Otto Badefia di Santa Giulia di Brefcia. Fu feritta quella carta (e) Anno ab Incornatio (e) Ibiden ne Domini nostri fesu Christi Millesimo Quinquagesimo Secundo, Enricas Distat. 66. gratia Dei Imperator Augustus , Anno Imperio ejus Sexto , Quarto-Kal. Aprilis , Indictione Quinso . Ma poche fettimane di poi sopravvise Bonifazio. Mentre egli da Mantova paffava a Cremona, per mezzo di un ombrofo bosco, fu serito con una saetta, o sia con un dardo attofficato, e di quel colpo mort. His diebus Marchio Bonifacius ( fon par (1) Armit tole d'Arnolfo Milanele (f) autore contemporaneo ) dum homus transis-Hifus. Me res opacum, insidiis ex obliquo latentibus, venenato figitur jaculo. Heu fe-dilan.1.3. new at plenus dierum, maturam mortem exiguo preoccupacit. Il Fiorenti- (2) Fiorentini scrive (g) , ch'egli non molro carico d' anni mort; ma non avea ve. noi Memor, duto Arnolfo, Scrittore più informato di lui. E se Bonifazio si truos lib, i.

(b) Dovize lenta (b) .
in Vis. Mashild. leb.1.

Ipfe die fexta Maii post quippe Kalendas Deferuis terram, quem Christus ducas ad esbram. Quando defunctus, seere datus, estique fepulum, Tunc Quinquaginsa duo tempora Mille Dei stant.

En feppellifs il di fin Corpo in Mantovas perfocché fi legge preffi il fiudderto Donizone una curio da intercazione fra quella Cirtà, e la
Rocca di Canoffa, dove pretendeva il bion Monaco Canoffino Donizone, che fe gii dovelle dar fepolture prefio de finoi amenati. Da alter
memorie ancora da me rapportare nella Prefazione al medefino Donizione appantice, aver la bionna gente coedure, che non anfecife reha
nel luoge, dove Bonillazio fia ferite». Cartamente quello Principe non
era un Santo Arai egli i socialità il brutto nome di trianno prefio
comi comi con la fatta qualche giunta il ferive lotto quell'anno (c): Benificiane del fino (c): Benificiane del fino (c): Il confirme l'accidente del con la fatta qualche giunta il ferive lotto quell'anno (c): Benificiane del fino (c): Il confirme l'accidente del fino (c): Il confirme del fino (

(Streems non to latte, quarker gunta) serve totto quett anno (c): Benefassis dels mcCe, riffement Italie Marchis, immo Tyramun, influits adabus excepts milisibus, fegistifue valueratu O' mortuus, Mannus [cpelitur, E il Finera
(d) Finer tini olitera (d), che in tre privilegi, da Arrigo IV. e V. e. Lottano
nd Ma. fuffeguenti Imperadori, conceduti al popole di Lucca, si legge : Connd Ma. fuffeguenti Imperadori, conceduti al popole di Lucca, si legge : Connd Ma. fuffeguenti Imperadori, conceduti al popole di Lucca, si legge : Connd Ma. fuffeguenti Imperadori, conceduti al popole di Lucca, si legge : Connd Ma. fuffeguenti Imperadori, conceduti al popole di Lucca, si legge : Connd Ma. fuffeguenti Imperadori, conceduti al popole di Lucca, si legge : Connd Ma. fuffeguenti Imperadori, connd Ma. fuffeguenti Imperadori, conceduti al popole di Lucca, si legge : Connd Ma. fuffeguenti Imperadori, conduti del manusca in manusca di conmanusca di conm

bioninibus impofitus, comino interdicimus; C. ne ulterius faut practipimus,
Laficib Bonifazio dopo dis être figliuori a lui nasi dalla Ducheffa Beatrice, cicle Federige (appellato Bonifergio dal Conitronatore di Ermanno
Contratto Baernice, c Masilda, i tutti e tre di tenera età, e persiò
biognofi della tuttela della madre. In queff anno ancora per tetlimo.

(1) Le nianza dell'Officine (c), e di Romoaldo Salemitano (f), Gusimario IV.

(2) Le nianza dell'Officine (c), una conovirua farza contra di tut da alcuni fisso
principe di Salermo per una conovirua farza contra di tut da alcuni fisso

(3) Le nianza dell'Officine (c), e di Romoaldo Salemitano (f), Gusimario IV.

"Marting, Principe di Salerno per una congiura fixta contra di lui da alcuni fiusi (1). Re praenti, e da altji malcannenti, con più ferite tello fi di vita, e il martino ino cadavero obbrobriofiamente tirafcinato Jungo il lido del mare. Sa-Chump, Ierno colla Rocca relibi in potere de congiurati; ma "Gindo Ducar di Societa", entro, e fratello d'efio Gusinario, chiamati in aiuro i Normanni da martino per la religio de la considera della di considera di consi

Ha cinque giorni ricuperò quella Città ; installò nel Principato Gifolfo II. figliuolo del trusidato Principe; e fecè morir quattro di lui parenti con trentalei altri tutti rei di quel missatto. Fermossi rutto que

H an-

ff anno in Germania il fanto Papa Leone, ed in Vormacia celebrò la Esa Volg. festa del Natale in compagnia dell'Imperadore. Allora su secondo Ermanno Contratto , th'egli fece istanza , perchè fosse restituita sotto il dominio della Chiefa Romana la ricca Badia di Fulda con altre poste in quelle contrade , le quali ne tempi addistre furono donate a S. Pietro, e pagavano censo a Roma. Altretranta premura ebbe pel Vescovato di Bamberga , di cui Arrigo L Augusto avez fatto un dono alla Chiefa Romana, e pagava anch'effa annualmente a Roma un cavallo bianco, e cento marche d'argento. L'Imperadore all'incontro, mosso da egual brama di poter disporre di quel Vescovato, e delle suddette. Badie , propose più rosto un cambio , e questo su accettato dal Papa. Cioè Leone rinenziò ad Arrigo i fuoi diritti fopra quelle Chiefe, ed Arrigo in contraccambio gli cedette molti fuoi Stati nelle parti di la da Roma. L'Offiense serive (a) , che sune inter ipsum Apostolicum & Im. (a) La Q. peratorem facta est commutatio de Benevento & Bambergensi Episcopio nea, 84. ma fenza dichiarare fe foffe ceduta la fola Città di Benevento col fuo territorio, come gode oggidì la Sede Apostolica, o pure anche il Principato, di buona parte nondimeno del quale erano stati prima investiti i Normanni . E fenza dire , con qual titolo e patti cedesse tali Stati . Il Sigonio (b) dice nomine Vicariatus. Così egli interpretò le parole del (b) Sigmini l' Oftiense (e), taddove serive, che Leo Nonus Papa vicariationis gratia tralia list. Benevensum' ab Heinrico Conradi filio recepis. Da questo cambio poi de- (c) Les Oduce il Padre Pagi (d), che non fussista quanto ha Eutropio Prete prof-siensis has fo il Goldasto, con dire che Carlo Calvo avea distratto Benevento dal- (a) Pagino l' Imperio Romano, e concedutolo a i Pontefici Romani . E fi. può in da fimilmente dedurre, che ne pure Lodovico Pio, Ottone I. ed Arrigo I. Imperadori avessero mai conceduto loro esso Ducato di Benevento .

Anno di CRISTO MLIII. Indizione VI. di LEONE JX: Papa 5.

di Arrigo III. Re di German. 15. Imperid. 8.

I Mrtoro in questi tempi Papa Lewe più che mai l'assistenza dell'Auper Aprizo per liberar la Poglia dal giogo de Normanni, quali, 
per quanto s'enve Ermano Contratto (e), viribus adassi, indigets (oltromankello premore capernar, injulium dominatum invadere, beredibus legismis sui inche,
caffella prastin, villat, domost, avever estam, quabus libni, vi auferre,
res Ecclefarum diripere, postromo divona Er bumana comia (prose viribus
plus potenta) pina conjundere, ne in ma Apolicio Postifici, me cissi sin este
perateni, nifi tantum corbo tenue cedere. Guglicimo Puglicie, in contra cer 
parla della condotta de Normanni, e ci vorrebbe la reredere, che
da Argino Daca d'Italia per l'Imperadore Greco provenisfero spezialmen-

sas vote mente tanti lamenti in parte falsi contra de' Normanni, dappoiche non gli era riuscito nè con danari, nè con promesse di tirarli suor d'Italia [a] Guiliel al fervigio de Greci . Secondo lui (a), la gente di Puglia

- + - - - Carias deferre querelas Capis , O accufas diverso crimine Gallos. Veris commiscens faltacia minitia mittis Argirous Papa, precibulque frequentibus illum Obsecrat, Italiam quod libertate carentem Liberer, ac Populum discedere copar iniquum,

Ma non era Papa Leone uomo da lalciarli in tal congiuntura ingannare. Egli stesso soggiornava in lor vicinanza, e più volte era stato sul farto, cioè in nuelle contrade medefime, e porea ben fapere; se i Normanni fossero sì o no una spezie di masmadieri . Vedremo , che mai non fi quetarono, infinattantochè non ispogliarono i Signori di que paefi de' loro Stati . Guglielmo Storico , allorche i Normanni furono nel colmo della potenza; feriffe per piacere alla stessa nazion dominante ; però non par ficura la testimonianza fua. Ora l'Imperadore diede alcune delle sue foldatesche, al Papa; molt altre ne ottenne esso Papa da diverli Signon; e con queste brigate s'un) una gran ciurma di scellerati e banditi , tutti condotti dall'avidità, e speranza di sar buon bottino : Nel mele di Febbraio con questa gente calò in Italia il buoni Pontefice conducendo feco Gerifredo Duca di Lorena , e Federigo fue fratello, che fu Papa Stefano X. e molti Cherici, e Laici efercitati nel m-mestier della guerra, per valersene contro i Normanni (b). Ma prima tus Seafras di arrivar egli giù dall' Alpi, Gebeurdo Vescovo allora di Aichstet, di in Chronic nazion Bavarese, avendo satto ricorio all' Imperadore, tanto disse e tan-

to fece, che il riduffe a richiamare il groffo corpo di truppe Imperiali già spedite in antto del Papa, in maniera che altro non vi restò di (c) Ln O quell' elercito, che un battaglione di cinquecento persone (c). Se n'ebbe poscia ben bene da pentire lo stesso Gobeardo, da che divenne anlib. 2. 6.90 ch' egli Pontefice Romano col nome di Vittore II. per le infolenze,

che non men di Papa Leone IX. dovette fofferir da i Normanni di Puglia fenza poterli reprimere . Giunto a Mantova Papa Leone nella (d) Wiber Quinquagefina, per atteftato di Wiberto (d), determino di tener quiini Vita S. vi un Concilio Erano accorfi ad offequiar il Papa vari Vefcovi di Lomlib.2 cap + bardia, a quali facevar paura il rigore e zelo del fanto Pontefice : che ben sapeano di avere de mancamenti da renderne conto. Però alla lor fuggestione su attributta una rissa insorta fra i familiari d'essi Prelati .

e quei del Papa, in tempo appunto, che si celebrava il Concilio. Corse alla porta della Basilica il santo padre, volavano le satte e i fassi e fu egli stesso in pericolo della vita per salvare i suoi domestici che fi rifugiavano verio la di lui periona, e lenza che gli aggreflori li guaralifero dal ferire , chi andava a nafoonderfi fotto le velti Pontificali, 12 vale, Si queto coa difficaldà i tumuluto, na fia cel fica fagione, che fi fajolif- Raviori il Gonzilio; e ciò non oflante il miterisordiolo. Pontefice diede nel di feguente l'affolizione agli autori di tale iniquità. Andoffene a Koma S. Leone (a) e dopo Pasigna tenne quivi un nuovo Corcilio (b), do (a) Pontefice diede nel financia de la companio de la polto fine alle vecchie litt, che bollivano fia i Patriarchi di activa che quicia e di Grado, chiaranto suova Aquileia. Cio fia declio, chepo la quel di Grado (affe indipendente dali altro, e vero Metropolitano del 39 ph. Il filtra e delle Iloje di Venezia: Anche il Dandolo (c) ne fa men committato, ma con fupporre ciò feguito in un precedente Sinodo, mentre labbia. Aggiugne, eche Papa Leorei vitto di poi Venezia per divocione verio So, te Leunig Marco. Giò probabilmente accadde nell'ultimo fuo ritorno dalla Ger. Tem XII. mania ful principio dell'anno corrente.

Ciò fatto, ardendo pure il fanto Papa di defiderio di liberar la Puglia dalla crudele ed infaziabil nazion de Normanni, mosse l'esercito preparato contra di loro. Era questo composto, secondoche abbiamo da Guglielmo Pugliefe (d), de pochi Tedeschi, ch'egli avea potuto rite (d) Guillel. nere al fuo foldo, cioè di fettecento. Suevi, oltre alla canaglia de' fa. Apulus l. 2. cinorofi, venuta di Germania, condotti da Guarnieri, che probabilmen- Normano, te fu il primo Marchefe di questo nome della Marca d'Ancona. V'erano in oltre moltiffime brigate d'Italiani armati , raccolre da Roma , Spoleti, Camerino, Fermo, Ancona, Capoa, Benevento, ed altri luoghi . Non fuffifte a mio credere, che Goffredo o Gorifredo Duca di Lorena fosso il Generale di questa impresa. Più tosto è da credere Rodolfo, eletto già Principe di Benevento, per quanto s' ha da Leone Oftiense (e). Consisteva pui l'Armata de Normanni, secondo il medesimo au (e) Leo tore, in tremila cavalli, e poca fanteria; ma tutta gente forto, ag-Chrest. guerrita, e che non conosceva paura. I condottieri di questa, divisa in 116.2.687. tre fouadre : furono Unfredo Conte e Capo d'esti Normanni , Ricardo Conte d' Averia . Roberto foprannominato Guiscardo . cioè Affato . poco dianzi venuto di Normandia a trovare il fratello Unfredo : cioè quel medefimo Roberto, che vedremo a fuo tempo padrone di quafi tutto il Regno ora di Napoli , e di parte della Sicilia . Tralascio altri nominati da esso Storico Pugliese. Dal medesimo bensì, e da Ermanno Contratto (f): abbiamo, che i Normanni veggendo sì grande apparato (f) Hermondi guerra contra di loro, e se di forze troppo difuguali, fpedirono Am- du in Conbatciatori al Papa, offerendost umilmente al servicio, e all'ubbidien-22 di lui, e di riconoscere in seudo dalla santa Sede gli Stati da lor posseduti. Ma non su accettata l'offerta, non già per alterigia del Papa pieno d'umiltà e nemico di spargere il sangue Cristiano; ma per cagion de' fuperbi Tedeschi , i quali s' opposero , deridendo la picciola statura de' Normanni, e figurandosi d'averli già vinti col solo terrore.

Eas vois Costoro indusfero suo malgrado il Papa a comandar loro, che deposte Anno 1931 l'armi se ne tornassero al loro paese: altrimente andrebbono tutti a fil di spadă. A questa sì aspra risposta non seppero accomodarsi i Normanni, ed abbracciando i configli della disperazione, risoluti più tosto di morar cadauno onoratamente coll'armi in mano, che di accettare un così vergognoso partito, si prepararono alla battaglia. Fors' anche surono i primi ad affalire improvvilamente l'ofte nemica. Si fece questa giornata campale presso Civitella nella provincia di Capitanata nel di (a) Gasfii 18. di Giugno (a): A Ricardo Conte d' Averla, che guidava la prima dat Mids. Lichiera , riusci facile lo sbaragliare le mal disciplinate milizie Italiane , tib. 1.10 ed infeguirle con loro non picciola strage . S' asirontò Unfredo Conte co i Tedeschi, e trovò quivi duro il terreno, in guisa che per la morse di molti de fuoi era vicino a cedere, quando il valorofo Roberto colla fua fchiera di riferva accorfe in ajuto del fratello, e fece delle mirabili prodezze. Tornato poi Ricardo dalla caccia degl' Italiani, finì la festa colla morte di quasi tutti i Tedeschi, i quali vi lasciarono ben la vita, ma la fecero coftar cara a i vincitori. Papa Leone dopo quefta diigrazia affiittifiimo fi falvò colla fuga in Civitella, che fu ben tosto affediata da i Normanni. Secondo Gaufrido Malaterra, quegli abitanti, per non aver danno da quella feroce nazione, milero il Papa fuori della Città. Guglielmo Pugliese scrive, che non vollero riceverlo nella Città, temendo di disgustare i Normanni, di modo ch'egli venne nelle mani de' Normanni stessi . Volle Dio, che costoro si ricordaffero d'effere Cristiani , nè obbliassero il rispetto dovuto al Vicario di Cristo . Perciò lungi dal fargli oltraggio alcuno , coriero a baciargli a piedi , e a chiedergli perdono ed affoluzion delle colpe . Il Papa li benediffe , ed ottenne da loro d'effere condotto a Benevento : il che con tutto onore di lui efeguirono. Quivi si fermò egli per molto tempo , cloè per tutto quest' anno , e parte del seguente , ma senza essergli permeffo di tornariene indietro. L' Oftiense scrive, the entrò in Benevento nel di 23. di Giugno . Non fu lodata da i zelanti Cattolici d'allora questa impresa di Papa Leone, ed anzi su creduro, che Dio permetteffe ciò per infegnare a i Capi della Chiefa, e agli altri facri Ministri di non intervenire a i sanguinosi spettacoli della guerra. Occulto Dei judicio , dice Ermanno Contratto , five quia santum Sacerdosem

> confluences, contra itidem scelestos secum ducebus; sive divina justicia ultus, quas ipfa novit, ob couffas nostros plettenee. Disapprovo sommamente tal fatto anche S. Pier Damiano, con giugnere infino a negare a i Papi il diritto di far guerra : perloche fi meritò la centura del Cardinal Baronio. Ma fon certo, che ne pur

> spiritalis potius quam pro caducis rebus pugna decebat; free quod nefarios bomines quam mulsos ad le ob impunisatem seclerum vel quastum avarum

lo stesso Baronio seppe approvar l'andata in persona di questo bison Esa Vote. Pontefice alla guerra, massimamente contra di gente Cristiana. Anche la fpada temporale conviene a i fommi Pontefici , come Principi temporali; ma questa per sentimento di Papa Gregorio IX. pro Ecclesia manu Sacularis Principis eximenda est (a). E Brunone Vescovo di Se-[a] Grego gna (b) ferive, ch' egli andò super Normannos præliaturus, zelum quidem ad Dei habens, fed non fortaffe feienziam. Utinam ipfe per fe illue non iviffet, Germ. Consed solummodo illuc exercitum pro justicia desendenda misiffet. Riposoffi di fint. poi il Papa in Benevento, come in Città fua. Secondo la Cronicher- Epil ta de i Duchi di quella Città , pubblicata dal Pellegrini (c) , Pandolfo IV V. e Landolfo V. Principi di Benevento aveano tenuto quel Principato, [c] Apud usquedum venit Domnus Papa Leo in Beneventum Mense Augusti Indictio- Perenin. ne IV. Anno Domini MLI. & exfiliati funt . E ciò avvenne prima del Lango. cambio di Benevento con Bamberga . Pare , che folamente dopo esso cambio un certo Rodolfo fosse creato dal Papa Principe di Benevento : il che quando fia certo, abbastanza si conosce, che non la fola Città, ma anche il Principato era stato ceduto a Papa Leone IX. il che tuttavia è difficile a credersi ; perchè allora i Papi non concedevano a i lor vasfalli il titolo di Principe, fignificante in questi tempi un Signore indipendente, o un figlio di Sovrano. Oltre alla battaglia fuddetta, abbiamo dall' Anonimo Barense (d), che un'altra ne succedette, ed [4] Amonanche prima, e forse nell'anno precedente. Ecco le sue parole all'an-sua Berenno 1052, nel quale vien anche riferito il fatto d'armi dell'efercito Pon-Rev. Italia. tifizio . Argiro (Duca d'Italia per l'Imperador Greco ) ibis (in vece d' ivis.) in Sipones per mare. Deinde Umfreda (Conte e Capo de Normanni ) & Petrone quen exercità Normannorum super cum , & fecerunt. bellum , O cecideruns de Longobardis ibidem . Ipfe Argiro femivirus exfilist plagatus, O' ibit in Crossate Vefti . Poscia all' anno presente narra, che lo stesso Argiro spedì il Vescovo di Trani a Costantinopoli , per ragguagliar quella Corte de finistri avvenimenti delle cose d' Italia e Guglielmo Pugliefe aggiugne (e), che per questo disavventure Argiro cad-(e) Guilestde dalla grazia del Greco Imperadore, tospettandolo sorie d'intelligen-12 Porte. za co i Normanni, o pure riguardandolo come nomo inetto al governo . Fu perciò mandato, in efilio , dove dopo lungo tempo cruciato dalla poca fanità, e dalle amarezze dell'animo diede fine alla fua vita . Abbiamo nondimeno da Leone Oftiense (f), che Argiro tuttavia (f) Leo nell'anno 1058, era Barensium Magister, e che solamente in quell'anno 116,3.6.10. egli andò a Costantinopoli, e in tal congiuntura è da credere, che restasser liberi i Normanni da questo emulo, che tanto s'era maneg-giato per la loro rovina. In quest'anno (g) l'Imperadore Arrigo, tenuta gliemes una gran Dieta in Tribuaria, sece eleggere Re di Germania, e suo chu in Cor. fuccessore il fanciullo Arrigo IV., suo figliuolo . E perciocche Corrado Tom. VI.

Esa Vole. Duea di Baviera s' era collegato con Andrea Re d'Ungheria nemico del Avio 1031 Romano Imperio, gli tolse quel Ducato, e lo diede allo stesso novello (a) Antique Re suo figlinolo. Ho io rapportato altrove (a) la conferma de' privilegi fatta dall' Augusto al Monistero delle Monache del Senatore di fert, 70. Pavia. Il diploma fi dice dato XI. Kalendas Mais, Anno Dominica Incarnationis MLIIII, Indictione VI. Anno autem Domni Henrice Tertii Re-

gis , Imperatoris Secundi , Ordinationis ejus XXV. Regni quidem XIII. Imperis vero VII. Actum Turego. Probabilmente l'originale avrà Anno Dominica Incarnationis MLIII, perchè veramente l'Indizione, e l'altre note indicano l'anno presente, se pure non su quivi adoperato l'anno Pifano . Ribellatifi in quest' anno gli Amalfitani al cieco Manfone loro

(b) Auton Disca (b), l'obbligarono a fuggire, ed allora riforfe il deposto Giohair. T.i. vonni suo fratello, il quale seguito poi a governar quel popolo per sedici anni.

## Anno di CRISTO MLIV. Indizione VII. di LEONE IX. Papa 6. . di ARRIGO III. Re di German. 16. Imperad. 9.

DAsso' il verno in Benevento il fanto Pontefice Leone IX. ma in mezzo all'afflizione, perchè egli, secondochè scrive Lamberto da (e) Lamber Scafnaburgo (e), dappoiche fu liberato dall'affedio de Normanni, camtui Scalas dos des, quibus supervixie tante calamienti, in luciu O merore egie. Ed Chrone. Ermanno Contratto scrive (d), ch' egli ridotto in Benevento, quivi fi (differmen fermo, nee fuis vodire permiffus. Non dice chi gl'impediffe il ritorno. But in Chr. Possiamo con tutta ragion sospettare, che i Normanni; ma ciò non [e] Gaufrid, s' accorderebbe col Malaterra (e) la dove racconta, che Papa Leone Malattra loro non folamente restitui la sua grazia, ma concedette ancora in seudo tutti gli Stati posseduti, e quegli eziandio, che potessero acquistare in Calabria e Sicilia : giacche la Sicilia tuttavia gemeva fotto il giogo de Maomettani Saraceni . Spedi il buon Papa nel Gennaio di queft' anno a Costantinopoli per suoi Legati Umbereo Cardinale, Pierro Arcivescovo d'Antalfi , e Federigo Diacono Cardinale , Cancelliere della fanta Romana Chiefa, e fratello di Gorifredo Duca di Lorena, a cagion delle liti inforze in questi tempi fra le Chiese Latina e Greca, le quali andarono a terminare in un deplorabile Scifma. Se ne può informare il Lettore dagli Annali Ecclefiaffici del Cardinal Baronio, e da altri Scrittori di si fatte materie . Ma le afflizioni dell'animo ridonda-[f] IV br. rono ancora fopra il corpo del buen Pontefice (f). Infermatofi ebbe me in Vita nondimene tante vigore, che celebro Messa pubblicamente nell' Anni-IX.1.2.67. versario della sua ordinazione, cioè nel di 12. di Febbraio. Crescendo

pacisa il malore, di solò fi parrì nel di 12. di Marzo per tornatione an vaga Roma, e gli prefiarono in cal conginutra buona Ecoras, ed oggi ano politili fervigio i Normanni. Se crediano al Malaterra, lo fiefio Conte Uniferò il conduffic con tutto onore fin dove piazone al Papa. I dove dello Ponetice fi fernò per dedict giorni; e prelo poi feco Rederio 48. discontinue dello Ponetice fi fernò per dedict giorni; e prelo poi feco Rederio 48. discontinue di para di Monte Calino, continuò di noi viaggio fino a Roma. Ne part. La reportario di provincio provincio di noi viaggio fino a Roma. Ne part. La reportario di provincio di provincio di la viaggio di 19. di Aprile dell'anno prefente. Dio attefio co i miratoti ia fantità di quello buon Pontene i di provincio di contenti di contenti di provincio di di Dio. Vegganii le vite di lui ferrite da Wiberto, e da Brunone Velciovo di Segna, e gli atti del Padri Bollandili al di 19. d'Aprile.

Succedette in quell'anno, fe pur non fii nel precedente, in Italia

un matrimonio, che diffurbò forte la Corte Imperiale in Germania. Gorifredo, o fia Gofredo Duco di Lorena, che secondo Lamberto Scafnaburgenie (b), era già venuto in Italia con Papa Leone; o pure , (b) Lamber come ha Ermanno Contratto (c), Italiam lateneer adiens nell'anno pre- bargenfia m fente: tratto e conchinse le sue nozze con Beatrice, vedova del su Mar- Ceronic. ohefe e Duca di Tofcana Bonifazio, e secondoche hanno alcuni con collimano ghierrurato, concertò anche l'accasamento di Gosifredo il Gobbo suo fie flui in Chr. gliuolo con Marilda figliuola d'essa Beatrice , allora di età assai tenera. Lamberto, e Sigeberto (d) ferivono effettuato il matrimonio di Bea- [4] Sigebe. trice nell'anno precedente. Ermanno Contratto ne parla folamente in ario Ch. questo, terminando con sì fatta notizia e colla morte propria la Gronica fua . Altrettanto ha Bertoldo da Costanza (e) . Per tal via lo (-) Bertold. scaltro Gosfredo ( son parole di Lamberto ) Bentricem accipiens , Marcham ( di Toscana ) & ceteras ejus poffessiones conjugii pratextu sibi Chanic. vendicavir. A quelto avvilo s'allarmo non poco l'Augusto Arrigo, primieramente perchè vedeva intaccato di troppo il fuo diritto, mentre fecondo le leggi , o fecondo le confuetudini , Beatrice per effer donnă , ed anche solamente vedova, non potea pretendere di comandare nel Ducato della Toicana; e benchè avelle figliuoli; apparteneva all' Imperadore il darne l'investitura al maschio . Secondariamente perchè Gotifredo , stato finora nemico dell'Imperadore , e personaggio di gran senno e maneggio, era creduto capace di sconvolgere tutta l'Italia, e di fottrarla al dominio degli Augusti Tedeschi, Vedemmo grande la potenza del Marchefe Bonifazio anche in Lombardia, dove poffedeva tante Fortezze e beni : tutto venne in potere di Goffredo, e però non erano ingiusti i tospetti e timori d'Arrigo, il quale fin d'allora pensò a rimediarvi; e noi il vedremo venire nell'anno feguente appolta per T 2

saa vols questo in Italia. Dopo la vittoria riportata contra dell'efercito Pontifizio non istettero punto i Normanni colle mani alla cintola. Per testi-(a) Guilin- monianza di Guglielmo Pugliefe (a) niuna Città reftò in Puglia, che nua aputus non si sottomettesse at loro dominio, o non si obbligasse di pagar loro tributo. Unfredo Conte a capo d'essi sece allora atpra vendetta degli uccifori di Drogone suo fratello, e forzò all' ubbidienza le Città di Troia, Bari, Trani, Venosa, Otranto, Acerenza, ed altre Terre. Ma questo Istorico diede qui negli eccessi, con attribuir tutte queste prodezze e conquiste ad Unfredo . Certamente parte d'esse succedette di poi. Mandò ancora, per testimonianza di lui, Roberto Guiscardo suo fratello a far delle conquifte in Calabria. Uomo di mirabil accortezza e bravura era Roberto, e perciò seppe ben profittarne. Fors' anche sece più di quel, che si aspettava o voleva Unfredo, e quindi nacque lite fra loro, di maniera che un di trovandoli insieme a pranzo, Unfredo gli fece mettere le mani addoffo, e fguainata la fpada, era in procinto d'ucciderlo, se non fosse stato trattenuto da Gocelino. Restò Roberto in prigione per qualche tempo, finche deposto lo sdegno, Unfredo non folamente gli restituì la libertà ed amicizia primiera, ma gli concedette ancora quanto esso Roberto avea acquistato, ed era per acquistare in Calabria, con dargli anche un buon soccorso di cavalleria. Di più non vi volle, perchè Roberto parte colle affuzie, parte colla forza slargaffe in quelle contrade i confini del fuo dominio. Abbiamo la conferma de' privilegi data dall' Augusto Arrigo a Benedesso

biamo la conferma de privilegi data dall' Augusto Arrigo a Benèderto
(5) Anigo Vescovo d'Adria (b), II. Idus Februarii Anno Dominica Incernationis
Interio MLIIII, Indictione VII. Actum Turegum. Le altre note han bisogno
d essere ritoccate.

Anno di CRISTO MIV. Indizione VIII. di VITTORE II. Papa I. di ARRIGO III. Re di Germ. 17. Imperad. 10.

[cl.12no] De En quanto s'ha da Leone Officific (c), fin fpedito in Germania de la cièro e popolo Romano Hiderando, allono Sudiaicono della capi.

Lanta Chiefa Romana; acciochè imperafie dall' Imperadore la libertà di eleggere a nome d'effi. Romani um nuovo Papa, il creduto da lui più degno, giacchè in Roma dicono, che non fi trovava periona 'arta a si gram minifero. Scelle eggi Geberto Viferos di Aichifer; Prelato di gran prudenza e ficoltofo s col confento degli fteffi. Romani, e preferrollo all' Imperadore; il quale non fapera indutri a conceterio, perchè l'amava affaifimo, e il riputava troppo necefficio ne finoi configli. Ripugnava anche lo fteffi Gebeardo, non fo fe pre umintà, o pure prapara di ind via in mezzo agli Italiani. Afrigo ne propofe

deeli altri : ma Ildebrando stette fisso nell'elezione fatta, e conduste in Pas Volg. Italia Gebeardo. Questi giunto a Roma, canonicamente eletto, o sia confermato da i Romani, affunfe il nome di Vistore II. e fu confecrato Papa nel dì 13. d'Aprile , cioè dopo effere stata vacante la santa Scde quali un intero anno'. Da che legui il matrimonio fra Gorifredo Barbato, Duça di Lorena, e Beatrice Duchessa di Toscana, cominciarono a fiocear le lettere alla Corte Imperiale sì da-Roma, che da altre parti d'Italia (a), rappresentanti l'esorbitante accrescimento disaltante potenza in Italia d'esso Gotifredo, e che se non si rimediava per tem-borgensi in po, correa pericolo questo Regno di staccarsi da quello della Germania. Chionic. Non trascurò quelti avvisi l'Augusto Arrigo, e sul principio dell' anno presente colla sua Armata calò in Italia per dar setto a questi affari. Egli era in Verona nel di 7. d'Aprile, come costa da un suo ciploma pubblicato dal Margarino (b) . E nel di 16, d'esso mese celebro la sa Ballar. Pasqua in Mantova. Non giudico bene Gotifredo, sicoome Principe af Commole fai accorto, di prefentarh all'Imperadore, ma gli mandò incontro Am-finat.oc. basciatori al di lui arrivo in Italia con grandi proteste di sedeltà. Pofcia fece tener loro dietro la moglie Beatrice, figurandoli, che il di lei fesso, e la parentela stretta coll'Imperadore, l'esenterebbono da ogni insulto e gastigo. In fatti andò essa, ma non senza interni timori; ebbe difficilmente udienza; ed avutola diffe quante ragioni seppe per giustificar se e il marito . Ma con tutto questo perche il matrimonio era feguito fenza participazione e confentimento dell'Imperadore con Principe creduto pubblico nemico dell'Imperio, fu effa ritenuta fotto guardia, e come oftaggio fenza far cafo del falvocondotto, ch' ella avea prima proccurato ed ottenuto, per quanto ha il Continuatore d'Ermanno Contratto (c). Fece studio l'Imperadore per aver nelle mani [c] Contranche il picciolo Federigo figliuolo del su Marchese Bonisazio e di Bea-mant Cartrice (chiamato Bonifazio dal fuddetto Storico) che potea con qualche melli. ragione prefendere alla successione nel Ducato della Toscana, a fin di levare ogni pretelto al Duca Goffredo di amministrar il governo di quegli Stati. Ma mentre chi avea cura di quelto picciolo Principe va cercando di non esporlo al duro trattamento, che provava la Duchessa sua madre, egli se ne morì, e liberò Arrigo da questo pensiero. Esfendo già premorta Beatrice sua sorella restò erede di quell' ampio patrimonio l'unica prole rimafta in vita de figliuoti del Marchele Bonifazio e di Beatrice , cioè la celebre Contella Matilda , che allora si trovava in età di otto anni , e verifimilmente si afficutò da ogni violenza con ritirarfi nella tua inefpugnabil Rocca di Ganoffa ful Reggiano . Il Fiorentini terive (d), ch' effa era allora colla madre : il che difficilmente [d] Fina m' induco io a credere. Nel dì 5. di Maggio fi trovava l' Augusto Ar-ie Me rigo ne celebri Prati di Roncaglia ful Piacentino , dove fecondo il con il 1.

Fre vote fueto fi raunava all'arrivo de i Re e degl' Imperadori la Dieta de'Prin-Anuo 1055 cipi d' Italia, ficcome costa da un suo Placito ivi tenuto, e da me da-(a) Antique to alla luce (a), the merita attenzione; perchè gli Avvocati di Guido Italie. Dif. Vescovo di Luni , avendo una lite pel Castello di Aghinolfo con un 19. 645. Gandolfo, volevano deciderla col duello alla prefenza dello stesso Au-

gusto e di vari Vescovi, se non che amichevolmente si acconciò l'assare. Di questa Dieta sa menzione anche Arnolfo Storico Milanese nel Lib. III. Cap. 6. con dire , che in effa Marchionem Adelberrum , de quo nimia fuerat proclamatio, cum aliis flagitiosis, ferreis jubet vinciri nexibus . Non ho potuto chiarire , se questo Principe fosse della schiatta

de Marchesi poscia appellati Estensi.

Perchè el' intereffi della Tofcana flavano forte a cuore all' Augusto Arrigo, ed anche perchè il novello Papa Vistore avea intimato un Concilio da tenersi in Firenze, colà s'inviò egli , e trovossi col Pontofice (b) Consi in quella Città per la festa della Pentecoste (b). Fu celebrato in Firenmana Con. ze il fuddetto Concilio, e quivi di nuovo condennata l'erefia di Betraffi in rengario, e la fimonia, e vietata l'alienazione de beni Ecclefiastici.

Non ci restano gli Atti di quella sacra adunanza. Inviò anche lo zelante Papa in Francia, o in quest'anno, ovvero nel seguente, il celebre Ildebrando, Suddiacono allora, ficcome diffi, della fanta Romana Chiefa, -per estirpare la fimonia, male in questi tempi gravemente radicato per tutta la Cristianità. Vi operò egli delle mirabili cose, che si leggono nella Storia Ecclesiastica. In quest' anno ancora, per as-(c) Lomber serzione di Lamberto da Scasnaburgo (c) e d'altri, accadde, che dalin Scottor la mano facrilega di un Suddiacono fu posto del veleno nel Calice, in Chronic quando il suddetto Pontefice era dietro a celebrar Messa. Miracolosa-

Ansair mente volle Dio, che il buen Papa dopo la confecrazione non potesse alzare il Calice. Allora egli col popolo in orazione pregò Dio di rivelar la cagione di questa novità : ed eccoti effere preso dal Demonio l'empio autore dell'iniquità, che confessò il suo delitto. Fece Vittore chiudere quel Calice in un Altare col vino attofficato; e rinovò col popolo le preghiere a Dio, finchè il Subdiacono si vide liberato dal Demonio. Havvi chi crede effere provenuto un tale attentato da quel trifto di Teofilatto, che dianzi abbiam veduto fotto il nome di Benedetto IX. fulla Cattedra di S. Pietro , il quale già deposto era tuttavia vivente, per quanto costa da parole dette dal fanto Pana Leone IX. prima di morire nell'anno precedente (d). Ma se suffiste ciò, che s'è detto di

fopra all' anno 1044. d' effo Benedetto IX. fopra di lui non dovrebbe cadere un tal fospetto : Che l'Augusto Arrigo fosse in Firenze nel da 6. di Giugno dell'anno prefente, poffiamo anche provarlo colla confer-[e] Astigu ma de' privilegi de' Canonici di Parma, da me pubblicata (e), e data halis, Dif. VIII. Idus Junii Anna Dominica Incarnationis MLV. Indictione VIII. An-

710

no autem Domni Heirici Tercir Regis , Imperatoris autem Secundi , Ordi- esa veta nationis ejus XXVII. Regni quidem XVI. Imperii vero VIIII. Allum verhuno tosse ro Florentia. Accadde in quest' anno il ritorno in Italia di Federigo Cardinale , Cancelliere della Sede Apostolica , già spedito a Costantinopoli dal Santo Papa Leone IX, dove con vigore Apostolico sostenne la dottrina della Chiefa Romana contra di Michele Cerulario, princis pale autore di un deplorabile scisma (a). Fama corfe, ch'egli portafe (a) Lee le da quella Corte un gran tesoro, ed avvertitone l'Impetadore Arri-Officesfis go, per folpetto, che Federigo, siccome fratello di Gotifredo Duca di lib. 2.6.48. Lorena, cioè di una perfone odiata non poco da esso Augusto, avesse tramata col Greco Imperadore qualche lega in pregiudizio dell'Imperio Germanico, feriffe al Papa di prenderlo e cacciarlo in prigione. Ne fu fegretamente avvertito Federigo, e per fottrarfe alla perfecuzione d' Arrigo, corfe al Monistero di Monte Cafino, e quivi si fece Monaco. Leone Oftiense, autore di questo racconto, avea derto nel Capitolo precedente, che Federigo in passando pel territorio Teatino, o sia di Chieti , Trasmondo Conte di quella Gittà l' avea spogliato di quanto egli portava feco , lafciandolo poi in libertà , con grave fcandalo ed ingiuria della Sede Apostolica . Aggiugne il suddetto Ostiense (b), che (b) tolera essendo mancato di vita Richerio Abbase di Monte Casino, in suo luo-1.2.5 92. go fu eletto da i Monaci un di loro appellato Pietro. Se l'ebbe a male Papa Vittore II. il quale per altro amava poco i Monaci, e ne fese gran querela , perchè senza sua sapura avessero eletto un Abbate . Mando apposta colà Umberro Vescovo e Cardinale con ordine di adoperar le scomuniche : ita ad subjugandam sibi violenter Abbatiam animum Papa intenderat : quam nunquam aliquis ante illum Romanerum Pontificum hoc attemptaverit; fed libera ab initio permanente, Abbatis quidem ele-Sio Monachis, Papa vero facratio tantummodo pertinueris. Furono perciò in armi i sudditi della Badia; ma non finì la faccenda, che Pietro eletto Abbate rinunziò a quella dignità nell'anno ros7. ficcome vedremo ...

Se fi ha a credere a Lamberto da Scafinbargo (c), l'Augullo Are (p. Lamber, rigo aveva, alumeo in apparenza, moftrato di accetar le fuele e pros. "Forigentia belle d'ello Goffredo, per timore spezialmente, ch'egli unendos co i competito a Normanni non inconvogesse unra l'Italia. Tuttavia essendo i ritrato o Goffredo in Lorena mal soldisfatro al vedere ritemara dall' Imperadore Bearine su moglie, concede Arrigo de i oftenti, chi egli potesse tentara delle nuove ribellioni; ed in quest' anno appunto, secondo Sispeberto (d), Buldevine Care di Finaltz com Godfrido senuentum summa sunda contra di Finaltz com Godfrido senuentum summa sunda con di ritornare in Germania, dappoiche l'Italia rellava in una botona callo ma e Lea egli fol Ferrarde vento il fine d'agodto, siccome costà cha ma e Lea egli fol Ferrarde vento il fine d'agodto, siccome costà cha

Diamon by Goo

East Vols. diploma, da me dato alla luce (a), in cui conferma al popolo di Fer-Auro 1055; rafa i lor privilegi. Le note cronologiche fon queste: VIII. Kalendas Italia Dif- Septembris, Anno Dominica Incarnationis MLV. Indictione VIII. Anno ausem Domni Henrici Tertii Regis , Imperatoris autem Secundi , Ordinationis eius XXVII. Regni quidem XVII. Imperii vero VIIII. Adum ad Ponsem, forfe il Ponse oggidì appellato di Lagofcuro ful Po . Nel dì 15. d'Ottobre si truova la stesso Augusto in Mantova, dove spedisce un di-(b) Ibidem ploma in favore de' Canonici di Cremona colle suddette note (b) . Pa-Differ. o. rimente in Verona nel di 11. di Novembre «atificò i privilegi del Mo-

nistero di S. Zenone, posto allora fuori di quella Città, con diploma (c) Antichi da me pubblicato altrove (c). Leggonsi ancora tre Placiti tenuti in queid Efting fl' anno da Guntero Cancelliere e Messo dell' Imperadore, uno nel Contado di Firenze presso il fiume Arno in loco, qui nominatur Omiclo nel

di 14. di Giugno; il secondo in Civitate Mantua in lobia foleriata, que fuit Marchionis Bonifacii, XV. Kalendas Novembris; il terzo nella Villa di Volarno del Contado di Verona nel di 13. di Novembre . Per la Baviera paísò l' Augusto Arrigo a Turgau negli Svizzeri , dove celebrò (d) Comi- la festa del fanto Natale (d), ibique Osbonis Marchionis filiam (appelmesor the lata Bersa ) aquivoco suo filio desponsavis, cioè ad Arrigo IV. allora

maner Con. fanciullo di pochi anni . Altri non è questo Ossone Marchese, che il Coronie. Marchese di Susa, cioè il marito di Adelaide celebre Marchesana di (e) Lamber quelle contrade. Oltre ad altri Scrittori , Lamberto Scafnaburgense (e) mu Scoffas all'anno 1066, fa menzione delle nozze d'effo Arrigo IV. O' Bersha Reginæ Filiæ Ostonis Marchionis Italorum . L' Annalista Sassone [f] la (1) Ausali- chiama Filiam Ossonis Marchionis de Italia , & Adelloidis , que foror apud Ec- erat Comisis, qui agnominatus est de Monte Bardonis in Italia. Quest'ultimo è una favola. Appartiene ancora al presente anno un avvenimen-

to di grande importanza per la nobilissima casa d' Este . Nel suddetto diploma dato a i Monaci di S.Zenone vien mentovato Welpho gloriofin Dax, cioè Duca della Carintia, e Marchese della Marca di Verona : (g) Chronic L'autore della Cronica di Weingart (g), e l'Abbate Urspergense (b) Wenger raccontano, che questo Principe essendo ito ad aspettare ne prati di

prov. Brass. Roncaglia l'Imperadore, che vi si dovea trovare in un giorno deterorient. (h) Come, minato, dopo averlo aspertato indarno tre di, impazientatosi sece aldu Abbar zar le bandire colle sue genti , e se ne tornò a casa . E tuttoche per hi to Chr. via trovasse l'Imperador, che veniva, nè per preghiere, nè per minacce vi fu maniera di farlo tornare indietro. Mife anche l'Imperadore

Arrigo una esorbitante contribuzion di danaro a' Veronesi, e la riscosse. Sopravvenne il Duca Guelfo, e faputo un sì pefante aggravio imposto a' luoi fudditi, fece tal fooco presso del medesimo Augusto, che l'obbligò a rifondere quel danaro. Il Cominuatore di Ermanno Contratto ferive , che Gebeardo Vescovo di Ratisbona ., & Welfus Dun licentiam

repatriandi ab Italia imperraverunt, militesque corum, illis (ut aiunt) Esa Vole. ignorantibus, contra Imperatorem conjuraverunt. Ma in questo medefimo Anno 2055. anno lo stesso Duca Guelso III. giovane di spiriti eccelsi. suis. O omni Populo flebili morre praventus, apud Altorfense Canobium sepultus est. In lui ebbe fine la famosa ed antichissima famiglia de Principi Guelfi , se non che fors' anche era in vita Cunegonda fua forella, moglie di Alberso Azzo II. Marchele, Progenitore de' Principi Estensi. Da questo matrimonio era nato un figlinolo, appellato Guelfo IV. E contuttochè i Monaci di Weingart , o fia delle Vigne , in Altorf , prevalendofi del momento felice della mortal malattia d'esso Guelso IV. l'avessero indotto a lasciar tutti i suoi Stati e beni della Suevia, che erano di grande estensione, al loro Monistero: pure Ermengarda madre di lui tuttavia vivente, chiamò in Germania il nipote Guelfo IV. figliuolo della figliuola e del Marchese Azzo, e fatto probabilmente conoscere informe e nullo il testamento del figliuolo , fece passare in esso suo nipote tutta l'ampia eredità della casa de Guelsi. Ecco le parole dell' Urspergense : Maser ejusdem (di Guelso III. Duca ) bane distributionem fieri non permisit; sed potius de Italia revocavit Filium prafati Azzonis Nepotem suum Welphonem Quartum, eumque heredem omnium posseffionum ejustem generis instituit . Altrettanto ha la Cronica di Weingart presso il Leibnizio . E' punto importante alla Storia dell' Italia e della Germania , perchè il sangue de Principi Estensi per mezzo di questo Principe si propagò e divenne, siccome diremo, gloriosissimo in Germania, discendendo per diritta linea da esso Guelfo IV. la Reale ed Elettoral cafa di Brunfvic , ficcome da un altro figlio d'effo Marchese Azzo la linea de' Marchesi d' Este. Quando mancasse di vita la suddetta Cunegonda, moglie del Marchese Alberto Azzo, non l'ho potuto scoprire. Ben so che su seppellita nella Badia della Vangadizza presfo all'Adigetto, posseduta per più secoli da i Monaci Camaldolesi; e il suo epitafio a me comunicato dal celebre Letterato Don Guido

il fuo cipitallo a me comunicato dal celebre Letterato Don Guido Grandi Camalolde fi, ngi ha da me dato alla luce (e). Abbiamo dalla habitation Grandi Camalolde fi, ngi ha da me dato alla luce (e). Abbiamo dalla habitation del parma (b), che quella Città nel di di S. Lorenzo finalità del companio del co

Tem. XII. Ret. Italic.

An.

Tom. VI

I dissilate C

ERA Vole ARMO 1036. Anno di CRISTO MLVI. Indizione IX. di VITTORE II. Papa 2. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 1.

Esipero' l' Imperadore Arrigo, che Papa Vissore andasse a ritrovarlo in Germania, e questi v' andò, ricevuto con sommo ono-[a] Conti- re in Goslaria (a), dove insieme celebrarono la selta della Nativirà di mant les Santa Maria con pompa mirabile, perchè v' intervennero quafi tutti i Chrante. Ma quest' anno riusc) ben funesto per varj disastri , cioè per la morte in Chrone di molti di que' Principi, per la careftia, che affliffe non poco i popo-Lembertai li, per gli affari della guerra, che andavano alla peggio, e per una grafii in diffensione col Re di Francia. Ne concepì l' Augusto Arrigo non poca Merianu malinconia, dopo di che su assalito da una sebbre perniciosa, che in Scotter in sette giorni il sece passare all'altra vita nel di 5. di Ottobre, assistito Chrone, spezialmente dalla presenza del Romano Pontesice. Era egli in età di

trentanove anni, ne mancò prima di morire di perdonare ad ognuno, di restituire il maltolto, e di chiedere perdono a tutti. Dodechino scri-[b] Dode ve (b), ch' egli in jecore cervi mortem comederat . Forse allora corse il in fospetto di veleno, facile a nascere nelle morti immature de i Regnan-Chronic. ad Assem ti. Raccomandò egli a tutti i Principi, ma principalmente al fommo

Pontefice Virtore il picciolo fuo figliuolo Arrigo IV. di erà d'anni fei. mettendolo fotto la protezione della Chiesa Romana. In fatti contribuì non poco il Papa, affinchè il Re fanciullo fosse di nuovo eletto e confermato Re di Germania. La cura e tutela di lui restò col consiglio e consentimento de' Primati appoggiata all' Imperadrice Agnese, Principessa di molto senno, e di non minore pierà, che si diede ad allevarlo con faggia e profittevol' educazione. Ma convien pure dirlo per tempo: la morte troppo frettolofa di Arrigo III. e la minorità del Re fuo figliuolo, furono il principio d' immensi malanni sì in Italia, che in Germania, e di un orribile sconvolgimento di cose, con essersi spezialmente sciolto il freno alle ingiustizie, alle ribellioni, alle guerre civili. E quì comincia il periodo di avvenimenti, che fecero a poco a poco mutar faccia anche all' Italia , ficcome andremo vedendo . Per allora la favia condotta dell'Augusta Agnese impedì, che non seguisse tumulto o novità alcuna; ma non andò molto, che tolte a lei le redini del governo, fi fcatenarono i vizi, nè ci fu più ritegno all' inondazion de' mali, e allo sconcerto de i Regni. Che Arrigo IV. per elezione o precedentemente proccurata dal padre, o dopo la di lui morte ottenuta, cominciasse tosto benchè non coronato a dominare in Italia, si rac-

[c] Amiga coglie da varj atti di giurifdizione da lui efercitati in quelte contrade. tistic, Dif. Nell'anno presente (c), imperante Domnus Enricus filius quondam Domnis Chourail Impresseris Anno Decimo , dis quaestodecima Menife Gennarius , ra. vaa, Indiffiane Name, Willa inclita Contella , reible quandum Dumni Ugo glanioffiguro, qui fuir Due & Marchio , manomette Clariza figliunda di Uberto da Gallel Poderofo. Per quanno io credo, quell' Ugo Due e Marche
betro da Gallel Poderofo. Per quanno io credo, quell' Ugo Due e Marche
di Camerino, ficcome accennai all' anno 10x18. Rapporar I 'Ughelli (e) ol Ushan.
all' anno prefente un diploma dato dal fopraddetto Arrigo Imperadore full. Son.
in favor di Bennardo Vefcovo d' Afoli, le cui note cronologine affat representation in favor di Bennardo Vefcovo d' Afoli, le cui note cronologine affat representation in MIVI. Indiffiane IX. Anno Domini Huncit Terti ; Ordinarionis
sins XIVII. Regni vere XVIII. Imperii II. (o pure XI.) Affam Fluenais.
Ma quel diploma farà dato nell' anno precedente tid fine di Maggio , allorche Arrigo fu in Firenze, e a tenore di ciò si debbono acconciar
quelle note.

Anno di Cristo Mivil. Indizione x.
di Stefano IX. Papa 1.
di Arrico IV. Re di Germania e d'Italia 2.

P Ex tutto il verno fi fermò Papa Vinore in Germania (b), ed in lolla fieme col fanciullo Re Accion IV Committee (b), ed in lolla fieme col fanciullo Re Arrigo IV. folennizzo la festa del fanto Na-burgensti in tale in Ratisbona . Opera sua su per testimonianza di Sigeberto (e) , Chronico. che nel presente anno Baldovino Conte di Fiandra, e Goffredo Duca di tes in Cor. Lorena, compariffero ad una gran Dieta tenuta in Colonia, e quivi fossero rimessi in grazia del Re, e dell' Imperadrice sua madre. In tale occasione Gosfredo (d), liberamente riebbe la Duchessa Beatrice sua (d) Albeit. moglie, e con esso lei se ne tornò al governo della Toscana, e degli chi in Monealtri Stati d'Italia . Anche il Pontefice Vittore II: dopo avere colla fua prudenza messo qualche buon sesto alla quiete della Germania, sen venne in Italia. Da una lettera a lui feritta da S. Pier Damiano (è) (e) Permi. si raccoglie, ch' esso Papa portò seco un' ampia autorità e plenipoten-Damiant za, per regolar gli affari del Regno Italico, e mantenerlo alla divo-fisi. 5zione del picciolo Re Arrigo. Introduce esso Pier Damiano Cristo Signor nostro a parlargli così: Ego se quasi Patrem Imperatoris effe constitui &c. Ego claves totius universalis Ecclesia mea tuis manibus tradidi &c. Et si pauca sunt ifla, etiam Monarchias addidi . Immo sublato Rege de medio, totius Imperii vacantis tibi jura permisi. Prima ancora, ciòè nell'anno precedente, e vivente l'Augusto Arrigo, era ad esso Papa raccomandato e commesso il governo d'Italia . In pruova di ciò retta [1] Ugbell. un atto pubblicato dall' Ughelli (f), cioè un Placito tenuto da esso Tunt. Ap Papa Vittore II. in Comisatu Aprutiensi ante Castrum de la Vitice , ab pend. Epis. Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Anni funt Millesimi Quinquagest. in.

sa voic, mi Sersi, Ö' dies ifinst (parola feorretta ) O' Menfit Juliar per Indi
hans Perfiene Nona. Quivi eçil e chiamato Virleirus Sedis: Appliake Penful Ive

bit Rome Dei gratie Italia: egregius univerful PP. regimine faceffur,

Marcem Firmanum O' Deactum Spoleitum. Non furono copiate colla

dovuta attenzion queste parole, ma affai trasparilee, ch' esto Papa avea

il governo o di tutta l'Italia, o almeno della Marca di Fermo, e del

Ducato di Spoletti. Ed acciocche si conosca , chi fosse tuttavia il So
vrano di quegli Stati, si osservi e il Papa fecir interve bandum de

parte Regui Enrici, O' de sua parte Re. us si qui reselliti sua contemptor

cessificiri. Rec, festa se compsisium un apartem Camere Regi Libra qui
quaginta, O' ad partem Camere sha alias quinquaginta Libra Re. Già

si accomo, che nell'amon 1055; Federgio Italica quin
tore a l'irenze, colà invitato dal Duca, e per attestato di Leone Oltien
tore a l'irenze, colà invitato dal Duca, e per attestato di Leone Oltien-

(a) Leo Se (a), Federigo, che più non avea paura del defunto Imperadore, si Oftenfii portò anch' egli a Firenze, per far le sue doglianze contra di Trasmondo Conse di Chieti, da cui era stato empiamente svaligiato nel suo ritorno da Costantinopoli. Trasmondo su scomunicato dal Papa, e per ottener l'affoluzione, restituì non solo tutto il rapito, ma ancora il Castello di Frisa, già lasciato al Monistero Casinese dalla di lui moglie. Quindi fu mossa lite contra di Pierro eletto Abbate d'esso Monistero, e spedito colà Umberto Cardinale per esaminar l'elezione di lui. Avendo egli rinunziato, i voti de' Monaci, probabilmente per infinuazione dello stesso Cardinale, si unirono ad eleggere il suddetto Federigo, perionaggio per altro digniffimo di quel ministero, perche dotato di Religiola perfezione e di fingolari virtù . Ne mancò il Duca Goffredo di procacciargli anche de' più splendidi onori. In effetto il Papa nelle quattro Tempora di Giugno creò esso Federigo Cardinale del titolo di San Grisogono, confermando nello stesso tempo a lui il grado di Abbate, e alla Badia Cafinese tutti i suoi privilegi con Bolla

(b) Mabill pubblicata dal Padre Mabillone (b).

dend. Be. Fra poco fi part) alla volta di Roma il novello Porporato per mediti miquivi prendere il poffello della fua Chiefa titolare, quando eccoti pochi Papesteria giorni dopo il fuo arrivo colà giugnervi anche Bonifaçio Cerdinale e Vescovo d'Albano colla nuova, che Papo Vistrer era mancato di vita in Firenze nel di 28. di Giugno. Commicatono duque i Romani a

tratar dell'elezione del fuccione y e del d'. a. d'Apollo-con voti una tratar dell'elezione del fuccione y e del d'. a. d'Apollo-con voti una nimi del clero e popolo retilo eletto il medefimo Cantinal Federizo, che il inme di Stripeno IX. e perché correva in que di la felta di constanta fundi il inme di Stripeno IX. e perché correva in que di la felta di scanda fundi il inme di Stripeno IX. e perché correva in que del la felta del scanda fundi il inme di Stripeno IX. e perché perché con considerable il vino del allegra del Romani in tel congiungiano con conferenda il vinone da allegra del Romani in tel congiun-

Corne, tura con dirc : Nec quisquam sane multis retro annis latioribus suffragiis,

maiore omnium exspectatione, ad regimen processerat Romana Ecclesia. Ap- Ena Vole. plicoffi tofto questo zelantistimo Papa alla riforma della disciplina Ec-Auno 1057. clesiastica con tenere più d'un Concilio, dove condannò i maritaggi de' Preti Latini, le nozze illecite, le simonie, ed altri pubblici e comuni difordini di que corrotti fecoli . Per la festa di Santo Andrea si portò a Monte Cafino, dove con tutto vigore cercò di svellere l'abuso de' Monaci proprietari. Tornato a Roma, quum Romana febre jamdudum languerer, s'aggravò talmente il fuo male circa la festa del fanto Natale, che credette d'effere giunto al fine de' suoi giorni. Allora fu, che col configlio de' Priori eleffe Abbate di Monte Cafino Defiderio; uomo incomparabile, ed uno de' più fplendidi ornamenti di quel facro luogo, con dichiararlo anche fuo Nunzio alla Corte dell' Imperadore d' Oriente, inviandolo colà insieme con Stefano Cardinale, e Mainardo polcia Vescovo di Selva Candida. Abbiamo da Romoaldo Salernitano [a], che in quest'anno terminò i fuoi giorni Goffredo Conte de' (a) Ro-Normanni , lasciando per suo successore Bagelardo , o sia Abailardo suo Sulraises figliuolo, valoroso Milite. Ma Roberto Guiscardo, fratello di Goffredo, Chim la cui ambizione non conobbe mai limiti, s' impadron) di tutti i di T.VII. Rer. lui Stati, e ne cacciò via il nipote. Questo Goffredo, il cui nome è alterato nel testo di Romoaldo, altro non è che Unfredo Conte e Capo de' Normanni in Puglia, del quale abbiam favellato più volte in addietro. La fua morte è riferita all'anno precedente da Lupo Protofpata [b]. Guglielmo Pugliele aggiugne (c), che Roberto Guiscardo do- (b) po i funerali del fratello Ad Calabros rediit , Cariati protinus Urbem (c) Gnn

Obsides, bac capta reliquas us terreves Urbes.

Questo assedio appartiene all'anno seguente. Nel presente [d] co-(d) Land minciarono i Baroni della Saffonia, ficcome mal foddisfatti del defunto hargenfu in Imperadore Arrigo, a macchinar delle novità contra del di lui figlino-Cironic. lo Arrigo. Accoliero con grande anfietà Ossone fratello di Guglielmo Marchefe, e trattarono in fino di alzar lui al trono, e di levar di vita il Re fanciullo . Diedesi principio alla sollevazione , ma rimasto estinto in un incontro il fuddetto Ottone, per allora fi quetò il tumulto, ma continuò nell'animo de' Sassoni la medesima avversione ad Arigo IV. In quest' anno ancora il nuovo Papa Stefano, ben conoscente della rara virtù e letteratura di Pier Damiano, dall'eremo il chiamò a Roma, e l'alzò al grado di Cardinale, e di Vescovo d'Ostia (e). Ripugnò for-(e) John te ad accettar questa dignità il fanto Monaco, con refistere finche po-in Vin.S.Pe. tè alle preghiere d'esso Papa, e di molti Vescovi ; ma l'intimazione mi Demi della fcomunica, fe non ubbidiva, quella fu, che in fine l'efpugno, nicap. 6. Provvide ancora esso Pontesice la Chiesa vacante di Lucca di un Vescovo, che poi divenne celebre, cioè di Anselma da Badagio Milanele, il

Rea vols qual poscia nella Sedia di San Pietro su chiamato Alessandro II. Circa quest'anno parimente ebbe cominciamento lo scisma del clero di Milano, di cui parleremo negli anni feguenti. Una Bolla del fuddetto Pontefice, data non già nell'anno 1058, ma bensì nel presente 1057. (a) Anique fu da me pubblicata (a), in cui determina, che gli Ecclesiastici non fieno tirati al Foro Secolare, nè fieno loro imposte gravezze da i Lai-

ci. Le note son queste: Datum Rome per manum Humberti sancte Ecclesia Silva Candida Episcopi O Bibliothecarii Santia Romana O Apoflolica Sedis , Anno Pontificatus Domni Stephani Noni Papa Primo , XV. Kalendas Novembris, Indictione Undecima, cominciata nel Settembre. A quest' atto intervennero Anselmo Vescovo di Lucca, Benedetto Vescovo di Veletti . Bonifazio Vescovo d' Albano , Umberto Vescovo di Selva Candida, Pierro Vescovo Lavicano, ed Ildebrando Cardinale Suddiacono della santa Romana Chiesa.

> Anno di CRISTO MLVIII. Indizione XI. di BENEDETTO X. Papa 1.

di ARRIGO IV. Re di Germania e d' Italia 3.

CE avesse Dio conceduta più lunga vita al Pontefice Stefano IX. potevano aspettarsi da lui di grandi imprese non meno di pietà, che b) Le O di politica . Racconta Leone Marsicano (b), ch' egli mandò ordine a Bienfir 1.2 Monte Casino di portare con gran fretta, e di nascosto a Roma tutto il tesoro di quel sacro luogo in oro ed argento, promettendo in breve di rifare il danno, e con ufirra. Il motivo di tal novità era ignoto: ma fu creduto, ch'egli fosse dietro a mettere nel capo del Duca Goffredo suo fratello le corone del Regno d'Italia, e del Romano Imperio. Disponebas autem fratri suo Duci Gotifredo apud Tusciam in colloquio jungi , cique , ut ferebatur , Imperialem Coronam largiri ; demum vero ad Normannos Italia expellendos, qui maximo illi odio erant, una cum eo reversi . Ma l'uomo propone , e Dio dispone . Non ebbe egli tempo da effettuar questo disegno, il quale, se pure è vero, avrebbe portato una gran taccia al nome suo presso la nazione Germanica, ma sarebbe forse stato la salute dell' Italia, con risparmiarle tanti sconcerti, che poscia avvennero per cagione di un Re fancinllo allora, e poi carico di vizi. Fu portato al Papa il tesoro Casinense, ma ben mal volentieri, da i Monaci. Una visione raccontata al Papa, e gli scrupoli insorti nella di lui delicata coscienza, furono cagione, ch' egli ordinasse, che tutto quell'oro ed argento fosse ricondotto al fuo Monistero. Maggiormente intanto si aggravava la di lui malattia; e però unito il clero e popolo Romano, l'obbligò a promettere, che in caso di sua morte non passerebbono all'elezione del nuovo Papa,

finche non fosse tornato di Germania Ildebrando Cardinale Suddiacono esa vole. della Chiefa Romana, e Abbate di S. Paolo, chiamato da Lamberto Anno 1054 (a) vir O eloquentia O facrarum Literarum eruditione valde admirandus. (a) Lamber-Era questi stato inviato per comun parere da Roma all' Imperadrice A- un Scafargnese per gli affari e bilogni occorrenti di questi pericolosi tempi. An-Chenic, dollene poi il Pontefice Stefano a Firenze in Tofcana a trovare il fratello, e vi trovò anche la morte, che il portò a miglior vita nel di 29. di Marzo, affistito nella malattia dal fanto Abbate di Clugni Ugo. Dio onorò la fua fepoltura con vari miracoli . A questa mova il popolo Romano, che non s'era mai faputo accomodare ad aver Pontefici Tedeschi, e spezialmente eletti dall'Imperadore, tuttochè i cinque ultimi venuti di colà fossero stati personaggi santi, o almeno assai benemeriti della Chiefa Romana : fece tofto un gran broglio per creare un Papa Romano . Gregorio figliuolo d' Alberico , Conte Tulcolano o fia di Frascati, unito con altri potenti di Roma (b), e guadagnata 16) Lee con danari buona parte del clero e popolo, corfe in tempo di notte elimifir con affai gente armata alla Chiefa, e quivi tumultuariamente fece eleg-1.2, 6.101. gere Papa Giovanni Vescovo di Veletri, soprannominato poi Mincio (parola forle tratta dal Franzese Mince, che significava Leggiere e Balordo, e potè dar l'origine alla parola oggidì usata di Mincione, Minchiome) il quale affunfe il nome di Benedetto X. Era uomo privo affatto di lettere per attestato di S. Pier Damiano . A questa fregolata elezione, contraria a i facri Canoni, e fatta anche fenza il confentimento della Corte Germanica, cioè contra del giuramento intorno a ciò prestato al defunto Imperadore Arrigo III. e contra del forte divieto fatto dall' ultimo defunto Papa Stefano IX. a questa elezione, dissi, con tutto vigore si oppose il suddetto S. Pier Damiano Vescovo d'Ostia con gli altri Cardinali. Protestarono, intimarono scomuniche: ma indarno tutto. Furono essi astretti a suggirsene, e a nascondersi per timor della vita; e il popolo, giacche non fi potea avere il Vescovo Ostiense, a cui apparteneva la confecrazion del nuovo Pontefice, per forza obbligò l'Arciprete d'Oftia, uomo ignorante, a confectar questo illegittimo e Simoniaco Papa: cosa anch' essa affatto ripugnante alla disciplina della Chiefa.

Giumo in Germania l'avvió della morte del Papa, e nello letfol tempo quel della novità commenfá in Roma, a nos tatolò l'Imprendrices Agnete a rimandare in Italia il Cardinale Ildebrando con ordine di andre di concercio col Duca Gorifedo per provvedere a quelti didordini. Intanto arrivò a quella Corte, per attelharo di Lambetto, un'Ambateria di que Romani, che non aveano acconfentiro all'intrusfione di Mineto, rapprefentando fi pronti ad offervare verio il Re figlinolo quella Gieldtà, che aveano manientura verto i l'Augetto fuo padre, e pregando

tas vels-caldamente il Re di mandar loro quel Papa, che gli piaceffe, perchà 
sur 1979 ognuno abborriva l'jintrufo. Si trattò dunque di eleggere un Pontefice 
[l Carle brato un Concilio, i Primari tanto Romani, che Tedechi (a), per 
in Printa i tanto Romani, che Tedechi (a), per 
in Printa i trono Pontificio Gérende Velovo di Firenze, ci in nacita Borcada III, Bognone, perfonaggio per fenno, e per ottimi cofiumi degno di si fubilli. Lindie me dignità. Si atteri en l'imanente dell'amo a preparar la forza, e a

far negoziati per atterrat l' durpatore della Cartedra di S. Pierro : il che ebbe compinento nell'anno feguente , fiscome diremo . Nel prebl'Genérit-fente, per teflimonianza del Malaterra (b), fu nella Calabriu una tertest, in, ribil careffia e mortalità. Era già venuto in Italia Raggieri, minor
643-85 fratello di Roberto Galfarodo, giorane, che per valore, per cloquenza,

per accortezza non avea pari. Si diede anch' egli col confenio del fratello a far delle conquille nella Calabria, la metà della qual Provincia gli fu o promeffa, o conceduta da effo Roberto. In quest'anno ancora sil mededimo Roberto, vedendofi falsico in tanta potraza, (degnò d' aver più per moglie Alberada, che gli avea partorito un figliuolo appellato Marro, e con altro nome Bosmoudo, Principe, che divenne col tempo affai celebre e gloriolo. Trovate perciò ragioni o pretetti di parrentela, la ripuliò, e da anfiolo di notze più illuttri, prefe per morentela, la ripuliò e da definito Cossimario IV. Principe di Salerlari di primo di propositi di primo di propositi di pardia della considera di primo di propositi di primo di primo di salera di falsa della della contra la roma Giologo della con di contra di salera di

18. Penze ze, alle quali a tutta prima Gifsifsi II. allora Principe regnante di Sabelleno, e fratello di Siglegiata, fi montro renitente; ma poi condificio, per non tiraffi addoffo la nemicizia di quella fiera nazione, e perché guadagno nel contrato alcune Caffella. In queffi anno V. Idus Junii, Indidiuse XI. dimorando in Firenze il Duca Gotifredo, accordò a il control della control della

ejas conjunas. Parimente il medefimo Duca XVI. Kalendas Jenuscii i, la diffician XII. colo a di 17, di Dicembre dell' anno prefente, mentre ricedeva in giudizio innu cofa, que est Sala de Polaria de Cruistemo Lucanfe, confermo da despleino Veferoro di Lucca, che su poi Papa Altissando II. la Chiefa di Santo Alessandro, O missi binnum Domni Imperatori (benchè non peranche Arrigo IV. godelle questo titolo) super codem Anfolmo Epifopia per maggior sicurezza di lui:





Anno di Cristo mili. Indizione xii. di Niccolo' II. Papa I. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 4.

Ание веде

CUL principio di quest' anno il nuovo eletto Pontefice, che affunfe poscia il nome di Niccolò II. s' inviò da Firenze alla volta di Roma, fiancheggiato dalle milizie di Goffredo Duca di Lorena e Toscana, Principe allora potentissimo in Italia. Fermossi a Sutri, perchè la posfanza de Conti di Tufcolano era grande nella Città . Quivi raunò un Concilio di Vescovi per trattare della deposizion di Mincio, o sia di Benedetto X. falso Pontefice (a). Non aspettò Mincio la forza, ma (a) Cadifpontaneamente depose le insegne Pontificali, e si ritirò alla propria ca- in Vite Nifa. Ciò intefo, l'eletto Papa Niccolò, tenuto configlio co i Cardinali, colai 11. fenza accompagnamento di foldatesche, e con tutta umiltà entrò in Ro-Res. Ledic. ma, dove accolto onorevolmente dal clero e popolo fu intronizzato : dal qual tempo ha principio l'Epoca del suo Pontificato. Da li poscia a pochi giorni fi prefentò a' fuoi piedi Mincio, chiedendo perdono con allegar per iscusa, che gli era stata usata violenza, confessando nondimeno il fuo fallo per aver mancato al giuramento. In pena del fuo reato restò degradato dall'Ordine Episcopale e Sacerdotale, e confinato in fanta Maria Maggiore . Fece poscia Papa Niccolò un viaggio nella Marca di Camerino ful principio di Quarefima, e in tal occasione creò Cardinale Desiderio insigne Abbate di Monte Casino . Trovossi il medesimo Papa in Spoleti VI. Nonas Martii, e quivi confermò i privilegi al Monistero del Volturno (b). Era egli VIII. Idus Marris in Ofimo, (b) Com dove fece la suddetta grazia a Monte Casino. Rauno poscia un nume-Pall.T.L. roso Concilio di cento tredici Vescovi nella Basilica Lateranense (c), Res. Italia correndo il mese d'Aprile , in cui su stabilito un salutevol decreto in-le Tomila. torno all' elezione de i Romani Pontefici , da farfi in Roma principal-Lasse mente da' Cardinali, e poi dal restante clero e popolo, salvo debiro be- Pag. 1099. nore. O reverentia dilecti Filii nostri Henrici , qui imprasentiarum Rex babesur. O futurus Imperator Deo concedente speratur, sicut jam sibi concoffimus, O Successoribus illius, qui ab Apostolica Sede personalizer boc jus imperraverint . Nella Cronica del Monistero di Farsa (d) , da me data (d) Chimic. alla luce, si legge questo decreto più copioso, che nella Raccolta de Fasfense Concilj, perche v'ha il catalogo di tutti i Cardinali e Vescovi , affi- Rer. Italia. flenti al medefimo Concilio. È quivi fi legge qualche giunta alle fuddette parole , cioè sicut jam mediante ejus Nuntio Longobardia Cancellavio W. concessimus, & successorum illius, qui ab bac Apostolica Sede perfonalister boe jus imperraverint, ad confensum nove electionis accedant. Quel Cancelliere dovrebbe effere Wiberens, cioè Giberso, che fu poi Arcivescovo di Ravenna ed Antipapa, ma che non era già allora Arcivesco-Tom, VL.

to vole vo di Ravenna, in guifa che quel Wibereus Archiepiscopus , che fi lega ge nelle fottofcrizioni, farà Arcivescovo d'altra Chiefa, se pur quel nome non è scorretto. Forse ivi era scritto Wido, cioè Guido Arcivescovo di Milano. In questa maniera il Papa rimise ne' termini dell'antica consuetudine, da noi per più secoli osservata, l'elezion de Romani Pontefici , confermandola a i Cardinali e al clero e popolo Romano , ma con riferbarne l'approvazione al regnante Imperadore, prima di confecrarlo, Prevalendon in oltre della minorità del Re Arrigo, fece diventar questo un privilegio personale, accordato dalla fanta Sede all'Imperadore: il che non s'udi mai in addietro. E i Greci, e i Franchi, e i Tedeschi Augusti sin qui aveano sostenuto, che questa sosse una prerogativa dell' alto loro dominio in Roma, e in concedere gli Stati al-Romano Pontefice fi riferbavano per patto questo da lor preteso diritso., Non potea però pretenderlo Arrigo IV. perchè fin quì egli non era Imperadore. Vero è, che vedremo da quì a non molro, che fu rivocato anche quelto medefimo decreto di Papa Niccolò II. In esso Concilio Romano Berengario abiurò per la prima volta la fua erefia, e furono proibite non meno le fimonie, che i matrimoni, o fia i concu-

(a) Cardin binati de i Preti . Abbiamo dalla vita di questo Pontefice (a) raccolta B.I. T. III. dal Cardinale Niccolò d'Aragona, che i Normanni gli spedirono Am-Rer. Italia. basciatori con pregarlo di venire in Puglia , promettendogli ogni soddisfazione . V' andò in farti Papa Niccolò dopo le Feste di Pasqua, e

(b) Loo per attestato di Leone Oftiense (b), e di Guglielmo Pugliese (c), cele-Bioglis 1.3. bro un Concilio nella Città di Melfi in Puglia , e non già in Amali, (c) Onlini- come han supposto alcusii ,

Prasulibus censum jus ad Synodale vocasis, Namque Sacerdotes , Levisa , Clericus omnis

Hac regione palam se conjugio sociabant.

Intervenne a quel Concilio anche Riccardo I. Conte d' Aversa, che poi fu Principe di Capua coll' espulsione di Landolfo V. Questi era di nazione Normanna, e cognato di Roberto Guifcordo merce del matrimonio contratto con Fridefinna di lui forella . Paísò il Papa a Benevento, e fuori di quella Città ful principio d'Agolfo tenne un altro Concilio, di cui fi vede farta menzione nella Cronica fudderta del Moniflero di Volturno. Fra ali altri, che vi fi trovarono, fi conta Ildea brando Cardinale Suddiáceno. Ma dope questo Concilio egli ci comparisce davanti promosso a più alto grado, cioè creato Cardinale Arcidiacono della fanta Romana, Chicia . In una Bolla spedita dal medefimo Papa Niccolò II. nel dì 14. d'Ottobre del presente anno in favo-

Do-

Baller, re del Monistero di S. Pietro di Perugia, e pubblicata dal Padre Margarino (d), egli fi fottoscrive : Hildobrandus qualiscumque Archidiaconus Conft. 191. Janela Ramana Ecclefia .

Dopo questi Concili attese il vigilantiffimo Papa a stabilire un ac- rea vola como amento co i Normanni. In vece di volerli nemici, da nomo anno sego. faggio se li sece amici; e il tempo mostrò i frutti del suo senno, perche i Normanni divennero lo scudo de Romani Pontefici, e li softennero in più occasioni, e li misero in piena libertà e indipendenza dagl' Imperadori . Concedette dunque Papa Niccolò in Feudo a Roberto Guifcardo gli Stati da lui conquistati in Puglia e Calabria, e il resto che fi potesse da lui conquistare non solo in quelle contrade, ma anche in Sicilia, dandogli il titolo di Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia . Guglielmo Pugliefe anch' egli fcrive :

Robertum donat Nicolaus honore Ducali; notizie nondimeno, che è difficile d'accordarle con Leone Oftiense [a], (a) Los. il quale lasciò scritto, che Roberto dopo la prela della Città di Reg. gio in Calabria, ex sunc cupis Dux appellari. Anche il Malaterra scrif-tib. 1.6.16. te lo stesso. Reggio su preso solamente nell'anno 1060. Comunque sia, vien riferito dal Cardinal Baronio [b] il giuramento di fedeltà, che ello (b) Ba Roberto prestò al suddetto Pontesice, con obbligarsi di pagare ogni anno alla fanta Sede dodici denari di moneta Pavele per ogni paio di Am buoi . Cercano alcuni , con qual titolo Papa Nicolao deffe tale investitura a i Normanni, che fu la primordiale del Regno, appellato oggidì di Napoli, e v'aggiugnesse anche la Sicilia, su cui conservavano il loro diritto i Greci Imperadori . Certo è , che in questi tempi si facea molto valere la donazion di Costantino, nata, per quanto si può credere , nel fecolo ottavo dell' Era noftra volgare . Ne forfe per l'ignoranza d'allora alcuno s'accorgeva, ch'ella fosse un documento apocri-. fo, talmente che S. Leone IX. Papa nella lunga lettera feritta a Michele Cerulario Patriarca di Coftantinopoli nell'anno 2053. (e) cioè po-(e) Lee IX. chi anni prima, la produffe quafi tutta, e maffimamente quelle parole: From IX. Tam Palatium noftrum , quam Romanam Urbem , & omnes Italia , feu Coveilior. occidentalium regionum Provincias , Loca , O Civitates fapefato beasiff. Labbe. mo Pontifici & Patri nostro Silvestro universali Papa contradentes atque relinquences, ei vel Succefforibus ipfius Pontificibus poreftarem & disionem firmam Imporiali censula per banc Divalem justionem & Pragmaticum confirurum decernimus disponendo, arque juri fantte Romane Ecclesie concodimus permanfura . Fece anche gran caso di tal donazione alcuni anni dappei S. Pier Damiano in un fuo Dialogo (d). Non c'è ora persona (d) Perset dotta, che non fappia effere quella una fattura de fecoli policriori Donica. ma nol fapcano, ne se n' accorgeano i Romani di questi tempi. Sembra ancora, che circa questi medelimi tempi follero dati fuori con delle giunte i diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I. e-di Arrigo I. Augufti in favore della Chiefa Romana , dove è parlato di Benevento. della Calabria , della Sicilia ; e d'aitri pacfi , coerememente agl'intereffi

Bas voie reffi di quefi tempi , ma con dificordia da quei de fecoli precedent le la processa de la compania del compania del compania de la compania del compani

(a) Comé Ermanno Contratto (a), Arrigo II. Împeradore avea concedute al fanmine thin.

Le to Pipa Leon IX. Pleraque in Ultra-Remansi partibu al Jaum jus perment in inventus per Cidalpini in concambiam datus. Comunque fia, noi fappia(b) Pima mo da S. Pier Damiano (b), che la Corte Germanica con affai VeloDoment vin (e) Conciliabolo di Balifae a, deposiche parlo a miglior vita PoDopical. Niccolò II. casbo omnia, quie ab es parama fiasma e e perciò refla luòe odi dubiatare, che in Germania folfe difappiora quefto fatto di Pa-

pa Viccolà. Dece anche lo lieflo Pontofic. Il ravefitura di Capua, e fel Le del fuo Principato a Riccardo L. (c) cognato di Roberto Guilcardo, come de la trutchilè nou ne fosse peranche in possesso. Con la companio Papa, che i Capitani e potenti Romani, e matimamente i Conti di Tulcolo, o sieno Tuscolani, avellero occupa-

to tanti beni partimoniali e Stati della Chicia Romana, con gener an-600 de de la certa guifa come fichiavi i Pontefici Romani (d): cominità a la della della della della della della per metere in dovere que nosiminaria. Valla fino i ribelli. Ritornato dunque a Roma, fiocil un efercito di quella gente mafinadiera addoffo a Palfritina a, a Tuccio o), var Fractari, a

Nomento, a Galeria. Furono messi a sacco tutti que' luoghi fino a Sutri, e forzati que' nobili all' ubbidienza del Papa, e con ciò liberata Roma dalla lor tirannia.

(e) Conti. Abbiamo dal Continuatore d'Ermanno Contratto (e), che in quemanti fin. d'anno orte inter Mediolanenses O Ticinenses bello, multi ex utrique

noth in purse residentus. Di questa guerra fece menzione Arnolfo Storico Mimontalicate (f) de conventi sempi cron dire, che i Paveli non volkero ricelibra. In viere itu Vectovo dato loro da fancialio Re Arvigo, tuttoch fosfe stadisci. It so anche consecrato dal Papis. Alteretanto fecero poco appresso parimenporti gli Altigiani con rifiutare un Vescovo da loro non elgetto. Per inreressi anora civili si dissonsi avea avvelentato i coro de Pavel e Milanesi. Gran tempo era, che fra quelle due Cirth popularistime e, ele
mangiori del Regno di Italia, bolliva una segreta gara ed invidia, ancorche ognun fapesse, che Milano andava innanzi a Pavia. Niuna d'este
fe volca odere, all'attra: e quindi per esse consinanti, nascevano
bene spesso de la lattra: e quindi per esse consinanti nascevano
bene spesso de la mangiana del un mini, s'accheggi ed incendo; Si venne
ad una glides roturna. I Pavelic conocendo inferiori di sorza, affolda-

rono

rono delle truppe forestiere, e diedero il guasto a' confini del Milanese. Esa Volg. Uscirono in campo anche i Milanesi, avendo tirati in loro lega i Lo-ARHO 1050 digiani; ed ancorche parte della loro Armata fotto l' Arcivescovo Guido guerreggiaffe in altre parti, pure vennero ad un fatto d'arme, che riusc'i languinolissimo per l'una e per l'altra parte, spezialmente per la morte d'affaissima nobiltà . Restò il campo in potere de Milanesi . Il luogo della battaglia si chiamava fin da' vecchi tempi Campo Morso, Sicche noi cominciamo a vedere le Città di Lombardia far leghe e guerre , e metterfi in libertà : il che andò a poco a poco crescendo; tutti effetti della minorità, cioè dell'impotenza del Re Arrigo IV. Era negli anni addietro nato in Milano un grave scisma, che ogni di più andava prendendo fuoco; perciocche principalmente nel clero di quella infigne Città s'era introdotto l'abulo, che i Preti e Diaconi affai notoriamente prendevano moglie : il che in buon linguaggio vuol dire, che viveano nel concubinato. Quelto morbo eta familiare per l'Italia, ed aveva infettata anche la stessa Città di Roma, colpa per lo più de' Vescovi, poco attenti alla lor greggia, e talvolta ancora tinti della medelima pece . L' esempio della Chiesa Greca facea lor credere lecito l'ammogliarfi., fenza volere far caso della disciplina costantemente offervata fin da i primi secoli della Chiesa Latina, in cui su sempre vietato a i Preti e Diaconi il prendere moglie, o le prima l'aveano, l'ufo delle medefime . Contra di questi incontinenti e scandalosi Ministri dell' Altare, a' quali benchè impropriamente fi attribuisce l'eresia de' Nicolaiti, alzò bandiera Arialdo Diacono, uomo zelantiffimo dell'onor di Dio e della fua Chiefa, ed egli fu che commoffe il popolo contra di loro. Guido Arcivescovo, fautore de' Preti, nel Concilio di Fontaneto proffer) fentenza di fcomunica contra di Arialdo, e di Landolfo nobile Laico suo Collega. Ma questo non servì se non ad accrescere il tumulto e l'ira di una parte del popolo. Arnolfo, e Landolfo feniore, Storici Milanesi di questi tempi (a), ed Avvocati dell'inconti-(a) Aradi nenza del clero Ambrofiano d'allora , diffusamente parlano di quella & Lordul. tragedia. Ora l'indefesso Papa Niccolò, informato da più parti di co-Huler. Me sì si firepitoso disordine, spedi in quest' anno, se pure non su nel fire dast. T. IV. del precedente, due suoi Legati a Milano per eercarne i rimedj. Questi surono Pier Damiano, santo e celebratissimo Cardinale e Velcovo d'Offia, e Anselmo da Badagio Milanele, già creato Vescovo di Lucca . Andarono essi anche per isradicare il vizio della simonia , di cui era patentemente reo l' Arcivelcovo, giacche egli a niuno conferiva gli

ordini Ecclesiastici senza sarsi pagare. Trovarono essi delle opposizioni, e contra di loro si venne anche ad una sollevazione de' parziali degli

湯古古田田

jord

Ecclefiafici. Pure per la faviezza ed eloquenza del Damiano quetati i rumori, quell' Arcivelcovo confetto il fuo fallo, ed accetto la peniten-

sus ves az impolitagii. Con fecero anche ju altri con rellar petolitar da hi missa praviona del cinci Mindiri dell' Altare. Vien diffesamente martato quello stato dal medefimo S. Pier Daniano in una sub-reustifu relazione (a) ; e a lungo ne parlano il Cardini Baronio, (b) , e bonessa il Paricelli (c) . Dego quetto l'Arcive/covo Guido ando al Concello Petala. Re monto, dove ebbe bono tratamente dal Parta, alla cui deltra fu postanti la composita del concello con la constanti del constanti

d) lienna di ritmulare al tio Vefevo ato d'Oftia. Nell'anno pretente, [d] Guillet (escolo) Ginglichno Pupilice (d), Rebros Guiffendo Duca di Pupila s'imlativata i patroni delle Crit di Cariati, Roffano, Coferna, e Geraci fielda Canativata della Crit di Cariati, Roffano, Coferna, e Geraci fielda Caloria. L'alta della Crit di Cariati, Roffano, Coferna, e Geraci fielda Caloria. Come della Crit di Cariati, Roffano, Coferna della Crit di Cariati, Roffano, Come della Crit della Crita di Cariati, MLIX. Regionari Harino Roge,

"Monfe Junio, Judishuse XIII. (e). Dal che fi raccoghe, che Gottireclo
avez moto bene sifimito il governo della Tolicana, e cil titolo di Marchefe di quella Provincia, e che non ne fosfe ga templice amministracre a nome della inoglite, e di Mattalda instiglinola, come ha creidutto talumo. Iti oltre un ricaviasmo, chi egli riconoforsa per Re d'Itala Arrigo IV. In ino de diffeocumenti comparice Rainessi, filia Ugitimiti Daris C Manthiosis; cioè di quell'Upersimo, che a' tempi di
Corrado I. Anestio e ra fatto Duze a Mantheir della Tolicana.

Anno di Cristo mex. Indizione 2111.
di Niccolo II. Papa 2.
di Arrigo IV. Re di German, e d'Italia 5.

Fer il Pontefice Nincub o ful fine dal precedente, o ful principio di quell'anno, una fcappata a Firenze, quando fuffità una contra prio di quell'anno, una fcappata a Firenze, quando fuffità una fine delle monache di Santa Felicia III. Idui Jamarit, quando fuffità una quanto delle monache di Santa Felicia III. Idui Jamarit, proportata dall'Ughelii (f). Portatofi poi al Moniftero di Monte Cafferia.

Matfi. Depole Angelo Voferos di Aquino, e in longo fuo ordino Marria no Monaco Caffernia di nazion Fiorentino. Anche Fierro altro Monaco Caffernia del nazion Fiorentino. Anche Fierro altro Monaco Caffernia del l'altora fui, fecnodo Loneo Golfiente (g), e di Vegio creò Doca di Puplia; Calabria e Sicilia Roberto Grifernia. Noll'altori di 3-1-13 di Illumatrio, portato da quello valoro Ponnetice nell'anno prefente, in ministra del prio di poli proportio del proportio

spedito in Francia tenne un Concilio nella Città di Tours (a), dove tas vele alcuni Canoni spettanti alla disciplina Ecclesiastica fureno pubblicati. Per [a] Labor quanto s' ha da Guglielmo Pugliele (b) , fi fcopri forse nell'anno pre-Cocil fente una congiura di dodici Conti comra del fuddetto Roberta Guir [b] Guilel. scardo, ordita spezialmente da Gosfredo, Gocelino, e Abailardo, Nosmanni nobili, tutti malcontenti di lui, perchè egli tutto volea per se. Abailardo fra gli altri , nipote d'esso Roberto , non potea sofferire di vedersi fpogliato da esso suo zio degli Stati, che erano di Unfredo Conte suo padre. De congiurati chi su preso, chi si salvò colla suga. Ma io non accerto, che in quest' anno succedesse tale attentato; perchè Guglielmo narra i fatti fenza affegname il tempo. Sotto l'anno prefente bensì racconta il Malaterra (c), che i due fratelli Roberto Guifcatdo (c) Canfile Ruggieri, ansanti dietro alla conquista di Reggio, Capitale della Ca-dui Malalabria, si portarono nel tempo di State all' assedio di quella Città. Re-cap. filterono un pezzo i Greci padroni, ma in fine a patti di buona guerra si arrenderono, e quel presidio passo a Squillaci. Fu questo Castello affediato anch' effo, ed obbligato alla refa da Ruggieri. Nella Cronichetta Amalfirana (d) abbiamo di più : cioè che il Guifeardo riduffe (d) suigni in suo potere anche la Città di Cosenza; con che tutta la Calabria state. T. l. venne sotto il dominio di lui, ed allora su, ch'egli, secondo il suddetto Malaterra, prese il titolo di Duca. Leone Ostiense (e) è del me- (e) Lo defimo fentimento, ficcome dicemmo, con aggiugnere, che il Guilcar-Oftienfo do dopo la presa di Reggio venne con tutte le sue forze in Puglia addosso alla Cutà di Troia, e se ne impadron). La Cronichena d'Amalfi mette prima la prefa di Troia, e poi della Calabria. Con quelli sì prosperosi successi camminava a gran passi la fortuna e il valore del Guilcardo, e veniva mancando il dominio de Greci in quelle parti . Giovanni Curopalata (f), autore per altro poco conoscente, onde scen-(f) Cu desse Roberto Guiscardo, confessa, che dopo la perdita di Reggio al-leta in Hitro non restava in mano de' Greci, che Bari, Idro, Gallipoli, Taranto, Brindifi, ed Hora, oioè a mio credere Oria, com altri Castelletti . La gloria nondimeno di tante conquitte de' Normanni in Calabria è dovuta in parte a Ruggieri di lui fratello , altro Eroe di quella nazione e famiglia. Due Bolle di Papa Niccolò II. date nel mese di Maggio dell'anno prefente, in conferma de privilegi dell'infigne Monistero delle Monache di Santa Giulia di Brescia, si leggono nel Bollario Cafinense (g). Ho anch' io date alla luce un documento (b), scritto An-(e) Bullor. no ab Incarnatione Domini MLX. ipfo die Calendas Decembris Indictione Cafferefe XIII. da cui apparifce; che nella Città di Firenze ante profenzio De-101/2102 mno Nicholas Papa Sade Sandis Petri Romanenfis Ecclefia , O' Ildibrandus hi Aniqu Abbas Monifterio Sancti Pauli, Guglielmo Conte soprannominato Bulgarel fen. 72. la reflituice aloune Castella a Guidor Vascovo di Volcerra. Ma è da vovels dere, se questa carta appartenesse più tosto al primo di di Dicembre dell'anno precedente, in cui poteva e foleva anche più ordinariamente correre l' Indizione XIII. Al vedere, che Ildebrando è chiamato folamente Abbase di San Paolo , potrebbe far sospettare adoperato qui l'anno Pifano.

> Anno di CRISTO MEXT. Indizione XIV. di ALESSANDRO II. Papa I. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 6. N quest' anno ancora il Pontefice Niccolò II. volle visitar la Chiesa

di Firenze, ch' egli aveya ritenuta e governata anche durante il

fuo Pontificato; ma quivi venne a trovarlo la morte circa il dì 22. di Luglio - Pontefice benemerito della Santa Sede, e degno di maggior vita. Tanto più fu deplorabile la perdita di lui, perchè le tennero dietro de gravissimi sconcerti, che surono preludi anche d'altre maggiori (a) Les calamità. Attefta Leone Offiense (a), che gran dissensione e tumulto in-63. cap. 21. forse in Roma intorno all'elezione di un novello Papa; ed è certo. che resto vacante la Sedia di S. Pietro circa tre mesi . V' era un partito, che tenea per offervanza delle prerogative, o pretefe, o accordate al Re di Germania Arrigo; ed un altro, che escludeva ogni dipendenza da lui. Di quest'ultimo probabilmente era capo l'intrepido Cardinale Ildebrando Arcidiacono della fanta Romana Chiefa, a cui non piacque mai , che gl' Imperadori aveffero ingerenza alcuna nell'approvazione, non che nell'elezione de fommi Pontefici. Capi dell'altro, per quanto ragionevolmente va cometturando il Cardinal-Baronio, erano i Conti di Tuscole, o sia di Frascati, mal soddisfatti di quanto avea operato contra di loro il defunto Papa Nicolao . Se vogliamo a-(b) Conti-fcoltare il Continuatore di Ermango Contratto (b), dopo la morte d'efmani Con. fo Papa, Romani Coronam, O alia munera Enrico Regi transmiserunt, malli in cumque pro eligendo fummo Pontifice interpelloverunt . Tale fpedizione dovette effere fatta dalla fazione de fuddetti Conti Tufcolani. Non man-

Nobilitas, gravitas, probitas, & mentis acumon. Andò questi , ma per la cabala e malvagità de' Cortigiani , sette giorni paffeggiò l'anticamera del Re, senza poter vedere la di lui faccia, ne presentargli le lettere credenziali. Veduta ch' egli ebbe questa mal' aria, se ne tornò indietro a Roma, dove rappresentò l'incivil trattamento, che gli era stato farto. Allora su, che il Cardinale Ildebrando, tenuto configlio con gli altri Cardinali, e co i nobili Romani del

cò il Collegio de Cardinali di spedire anch' esso un' ambasciata alla Real (e) Perm Corte di Germania (c), e fu scelto per tale incumbenza Stefano, uno

Daniente de più accreditati fra loro, in cui concorreva

suo partito, propose di eleggere Papa Anselmo da Badagio, di patria Esa Vote. Milanese, e Vescovo allora di Lucca, nomo di gran bontà, e zelo Ecclefiattico, e che forfe non s'aspettava questa promozione. Chiamato da Lucca a Roma, venne immediatamente confecrato ed intronizzato col nome di Aleffandro II. fenza voler aspettare consenso alcuno dal Re Arrigo. E qui appunto tornarono i Romani ad efercitare l'intera loro libertà nell'elezion de fommi Pontefici con ricuperare eziandío l'altra di non afpettar l'affento degli Augusti per la confecrazione: indipendenza mantenuta poi fino a i di nostri, quando per tanti fecoli addietro fotto gl' Imperadori Greci, Franchi, e Tedeschi era durato il coftume, o diciamo, fe così fi vuole, l'abufo, che l'elezione bensì restasse libera al clero e popolo Romano, ma che non si devenisse alla consecrazione senza il beneplacito e l'approvazion degli Augusti. Avea il folo predefunto Arrigo II. fra gl' Imperadori oltrepaffato i confini de' fuoi predecessori, con obbligar' i Romani, che nè pur potessero eleggere il novello Papa fenza il confentimento fuo. Da Niccolò II. era stato ultimamente corretto questo eccesso, con tornar le cose al rito antico. Ma i Romani offesi del poco conto, che s'era fatto alla Regal Corte di Stefano Cardinale loro Ambafciatore, nè pur vollero accomodarfi al decreto d'effo Papa Niccolò , decorofo anche pel Re Arrigo, perchè rifoluti di rompere ogni catena, e di ricuperar la piena lor libertà in fare i Papi , praticata fempre mai ne primi quattro fecoli della Chiefa. Nè già operarono fenza aver ben preparati i mezzi umani da fostener la loro risoluzione. Era in lor favore Gorifredo Ducs di Tofcana, Principe allora potentiffimo in Italia. Faceano anche capitale del foccorfo de Normanni, che aveano giurata fedeltà alla Sede Apottolica ; e più ne faceano di Riccardo Principe di Capoa , divenuto anch' esso Vassallo della Chiesa Romana. Sappiamo da Leone Offiense (a), che Desiderio Abbate di Monte Casino e Cardinale se (a) Loon' andò in tal congiuntura a Roma cum Principe. Credette il Cardinal finifis L. 3-Baronio (b), che questo Principe fosse Roberto Guiscardo. Ma si dee (b) Baron. intendere di Riccardo, nel cui Principato era Monte Casino . Roberto desialit. s' intitolava allora Duca, e non Principe.

Ora appena giunte alla Corte Germanica l'avviso dell'eletto et intronizzato Alfondor II. che l'Imporadire Aggrén ne refiò forte amareggiata, e i fuoi Ministri diedero nelle simanie, elagerando l'assistato a Re col non aver voluto aspectare il sio assenio, e cossi l'estimate mello fotto i piedi il decreto di Papa Nicolò, sid quale unicamente si potea sondare la pretensione di Arrigo: giacchè folamente chi era imperadore comotato, avea in addietto avutu mano nell'approvazion del Papi eletti, e non già chi era unicamente Re d'Italia, come in questi tempi veriva riconosciotto Arrigo IV. benchè non peranche aves-

Tom. VI.

Fan Vole se ricevuta la corona di questo Regno. Degno nondimeno di offervazione è, che in alcune lettere e diplomi Arrigo IV. non peranche Imperadore, usa il titolo di Romanorum Rex : il che vuol fignificare qualche cola, nè si truova usato da' suoi predecessori. Accadde in questo mentre, che i Vescovi di Lombardia dopo la morte di Papa Niccolò II. fecero broglio fra loro per aver un Papa di tempra men rigorofa de' precedenti zelantiffimi Papi , il quale fapeffe un po' più compatire le lor fimonie ed incontinenze, con dire una ridicolola propofizione, cioè che il Papa non si dovea prendere , nisi ex Paradiso Italia . cioè [a] Cardi della Lombardia (a). Spedirono a tal fine in Germania alcuni dell' or-

nature dine loro, affinché si maneggiassero per ottener questo intento. Ora Alexandri trovandofi un gran caldo in quella Corre , e loftiando in quel fuoco II. Pent. I. Ugo Bianco , già Cardinale , e poi ribello della Chiefa Romana , non Rev. Italia. fit loro difficile il proporre, e far dichiarare Papa, cioè Antipapa, contra tutte le regole nella festa de fanti Simone e Giuda, Cadaloo, chiamato Cadalo, Vescovo di Parma, uomo ricco di facoltà, ma più di vizi, che si diceva condennato in tre Concili a cagion della sua vita troppo contraria al carattere di facro Pastore. Ne secero perciò gran festa tutti i Simoniaci e Concubinari di Lombardia . Le scene occorse di poi si veggono descritte dalla penna satirica di Benzone, il quale si intitola Vescovo d' Alba nel Monferrato, ma Vescovo Scismatico, che forle non dovette mai effere ricevuto da quel popolo, e perciò nè pur fu conosciuto dall' Ughelli . Era costui gran partigiano dell' Antipapa Cadaloo . Il Panegirico da lui fatto ad Arrigo IV. che fu dato alla lu-[b] Mrache ce dal Menchenio (b), e da me vien creduto la stessa opera, che nius Ren. Gualvano Fiamma (c) circa l'anno 1335. citò fotto nome di Chronica

Benzonis Episcopi Albensis, è una stomacola fatira contra di Papa Anens Flam lessandro II. e d'Ildebrando Cardinale, sostegno in questi tempi della

mam Peli. Chiefa Romana, da metterfi coll'altra infame, e piana di bugie, che abbiamo di Bennone falso Cardinale, e ribello della Chiesa Romana. Narra esso Benzone d'essere, stato inviato per Ambasciatore del Re Arrigo a Roma, per intimare a Papa Alessandro la ritirata dal trono Pontificio, ma con trovar ivi chi non avea paura. In tale stato erano gli affari della Chiesa Romana in questi tempi.

Intanto dopo la conquista della Calabria il valoroso Conte Ruggievi mirava con occhio di cupidigia, ed infieme di compaffione la vicina [d]Camfrid misera Sicilia posta sotto il giogo degli empi Saraceni, e cominciò a Nomirat presso di lui in Reggio Benhumena, Ammiraglio Saraceno della Sicilia, in Hist. A. maltrattato e perseguitato da Bennameto uno de' Principi di quell' Isoseb Sicilis la . Questi gli fece conoscere affai facili i progressi in Sicilia , da che essa era divisa fra vari Signorotti Mori, ed offerì il suo aiuto per l'im-

prefa. Ruggieri adinque ful fine del Carnovale dell' anno prefente con Essa vols soli cento sessanta cavalli passò il Faro per ispiar le sorze de' Mori nell' Mola; diede una rotta a i Mestinesi; fece gran bottino verso Melazzo, e Rameta; poi felicemente si riconduste in Calabria, dove per tutto il mele di Marzo e d'Aprile attele a far preparamenti per portare la guerra in Sicilia. A questa danza invitato il Duca Roberto. Guiscardo suo fratello (a), colà si portò con buon nerbo di cavalleria, ed (a) Malaanche con un' Armata navale. Presentivano veramente i Mori la dispo-terra lib.z. fizione de i due fratelli Normanni , e però accorfero da Palermo con una flotta affai più numerofa per impedire il loro paffaggio. Ma l'ardito Ruggieri con cento cinquanta cavalli per altro sito passò lo Stretto, e trovata Messina con poca gente, perche i più erano iti nelle navi Moresche, se ne impadroni : il che sece ritirar le navi nemiche, e lasciò aperto il passaggio a quelle di Roberto Guiscardo, il quale colà sbarcò colle sue soldatesche. Nel testo di Gaustido o sia Gosfredo Malaterra quelta sì gloriola conquifta, per cui dopo 230, anni fi rialberò la Croce nella Città di Meffina, fi vede riferita all'anno 'precedente 1060. Ma io credo fallato quell'anno , portando la ferie del racconto che la prela di Meffina accadesse nell'anno, presente . Venne poi un groffo elercito di Mori e Siciliani raunato da Bennameto ad affalire il picciolo de' Nonnanni , ma reftò da essi sbaragliato colla morte di dieci mila di quegl' Infedeli . Non è già vietato, il credere affai meno . Diedero il facco di pol i due fratelli Principi Normanni a varie Castella e Contrade di quell' Isola sino a Girgenti colla presa di Traina, finchè venuto il verno si ritirarono a quartieri . Se crediamo a Lupo Protospata (b), in quest'anno ancora Roberto Guiscardo s'insignori d'A- [b] Lapur cerenza. Ma probabilmente ciò avvenne l'anno antecedente al vedere, re Chronic che quello Scrittore mette all'anno seguente l'innaizamento al Pontiscato di Aleffandro II. che pure appartiene all'anno presente.

> Anno di Cristo mexil. Indizione xv. di Alessandro II. Papa 2, di Arrigo IV. Re di Germ. e d'Italia 7.

Ut. altro avea fatto nel vemo di quest'anno l' Antipapa Cadaloo, che ammasfar gente armata e danaro per pasfare a Roma
con diegno di cacciame il legittimo fuccessor di S. Pietro, e di fari
consecrare, se creciamo al Continuatore d' Ermanno Contratto (e). Al. (c).
cuni il pretendono già ordinato Papa, pertoh Vescovo egli era, e che
avesse affunto il nome di Onorio II. ma ne maneano le proove. E s' e-nesti ne
gli non mutò nome, segno è, che ne pur si colle cerimonio ordinato Pontesice. Con tali sorze arrivò Cadaloo g Roma nel dì 14, d'Ay 2.

-

exa voa. prile (Bemoone ferive, che vi giunfe VIII. Kolendar Aprilis) e fl. aco assa voita.

La sa voita (Grenzio fuo ne Prati di Nerone. Nella vita di Papa Affectio (Gordina fande oi II. a noi confervata dal Cardinal d'Aragona (c), troviamo, che me proposita del cardinale del conservato del cardinale del

cipe di Capua. Si venne dunque ad una battaglia, che riulcì sanguinola, e fini colla peggio della fazione del legittimo Papa. Poco nondimeno durò l'allegrezza di Cadaloo; perchè chiamato a Roma Gorifredo Duca di Tolcana, comparve colà in aiuto del Pontefice Alessandro con sì numerole squadre e forze tali, che restò come assediato l'Antipapa, e se volle uscirne salvo, gli convenne adoperar preghiere e grossi regali col Duca, il quale si contentò di lasciargli aperta la porta per tornarfene libero, ma spogliato, e colla testa bassa a Parma. Benzone descrive a lungo questi fatti; ma se con sedeltà, nol saprei dire. Certamente da S. Pier Damiano vien sospettato, che il Duca Gotifredo non operaffe con tutta lealtà ed onoratezza o in questa, o nelle seguenti congiunture. All' incontro Benzone fcrive, che il medefimo Duca fece venire i Normanni a Roma a difesa del Papa, Camerinam O' Spolerum invasis, (il che è degno d'attenzione) plures Comitatus juxta mare syrannice usurpavit . Per totam Italiam, quos voluit, ad Regis inimicitias incitavit. Aggiugne in oltre, effer egli stato quegli, che mosse Annone Arcivescovo di Colonia a rapire il giovinetto Re Arrigo, E Lam-(e) Lamber berto da Scafnaburgo (e) offerva, come fosse scandaloso il vedere, che

Indudove anticamente fi fuggivano i volucioni, ora faccano batraglie, e fi fingreya il fingre per findre fingreya fi fingreya fi

no-

mone Arcivefcovo di Colonia col confenso di molti altri Principi tolse raa veigall' Angusta madre il giovinetto Arrigo, ed assonico colla di lui tutela Anno suna il governo degli Stati. La maniera da lui tenuta per far questo colpo, il gantemo fra noco, richiedendo ora la voce (naria contro l' noora

il governo degli Stati. La maniera da loi tenuta per far quefto colpo, la lapremo fin poco, prichiedendo ora la voce sparla contro l'onore dell' Imperadrice Agnele; ch' lo premonifica i Lettori con avvertiriti della malvaggià, che allora può che mai era in voga. Exacle è l' offervare, che i tempi di guerra fon tempi di bugie; ma non fi può dire
re, che i tempi di guerra fon tempi di bugie; ma non fi può dire
disondie fra il Sacordozio e l'Imperio alla bugia, alla fatira, alla calunnia. Le più nere iniquità i sirventarone e sparfero de i Papi, de'
Cardinali; de' Vefkovi da chi era loro contrano; ed altre viscndevomente fi spaciarono da i mal' affetti contra di Arrigio IV. e di truti
i fiosi aderenti. Però fla a i prudenti Lettori il camminar qui con gran
riguardo, prefiando folamente fede a ciò, che fi truova patentemente

avverato dalla mifera costituzion d'allora.

Nè già fi può fallare in credendo, che Arrigo IV. fi scoprì col tempo Principe d'indole cattiva, incostante e violento, e che tutti i vizj presero in lui gran piede per qualche disetto della madre; ma più per l'educazione feguente; e che la vendita de' Vescovati, delle Abbazie, e dell'altre Chiefe, cioè la simonia, era un mercato ordinario di que'sì sconcertati tempi, per colpa spezialmente della Corte Regale di Germania, in cui più potea l'amore dell'oro, che della Religione, e troppo regnava l'abufo, non però nato allora, di uguagliar lo fpirituale al temporale . Ora o sia , che i maneggi segreti della Corte di Roma, o quei del Duca Gotifredo disponessero in Germania un ripiego per liberar la Chiefa dalla veffazione dell' indegno Cadaloo, o pure che il fuddetto Annone Arcivescovo, Prelato tenuto in concetto di santa vita, con altri Principi lo trovasse ed eseguisse, per mestere fine allo scisma : certo è , che in quest'anno essendo ito esso Arcivescovo pel Reno a visitare il Re Arrigo, giovane allora di circa tredici anni, dopo il definare l'invitò a veder la nave funtuofissima, che l'avea condotto colà. V'andò di nulla sospettando il semplice giovanetto, ed entrato che fu, fi diede tosto di mano a i remi. Sorpreso da quest'attoil picciolo Re, temendo che il conducessero a morire, si gittò nel fiume, ma fu falvato dal Conte Ecberto, che faltò anch'esso nell'acqua, Su quella nave adunque pacificato con carezze fu condotto a Colonia, dove restò sorto il governo di quel saggio Prelato, al quale da i Principi ne fu accordata la tutela. L'Imperadrice Agnese trasitta da questo inalpettato colpo e ravveduta de' falli commelli in patrocinar l'Antipapa, determinò di dare un calcio al mondo; e passando di poi a Roma, accettò la penitenza, che gli fu data da Papa Alessandro II. Per

XVIII.

es ves, telimonianza di S. Pier Damiano (a), non tardò l' Arcivefcovo di Cotara sonta.
(a) Penis ionia Annone a dare, per quanto era in fua mano, la pace alla Chie
Domismi fa, percinciche raunato un Goncilio in Osbor, dove intervennento lo
Osfoto. Della file della contra dell

per dir meglio riprovato e condennato. Avea precedentemente il medesimo Pier Damiano scritta una lettera di suoco al predetto Gadaloo, (8) 12.1. chiadedola con alcuni versi, e dicendo in fine (b): Diligenere igirur in in monta, rende, qued dire:

Fumea vita volat, mors improvifa propinquat, Imminet expleti prapes tibi terminus avi.

Non ses ne falle: cappa morient in anno.

Viffe anche dopo l'anno predetto Galaloo. Per Damiano, veggendo, che non avea cotto nella predizione, cercò uno faampo con dire, ch'egii s'en aintefo della morte civile, cio della di lui depórzione, ce non già della morte naturale. Se i luoi verfi ammettano tale fizappara, anno toca a me il giudicane. Certo consifia egli, che per quello gli ficero le rifa dietro i fuoi avvertari. Levò ancora ello Arcivelcovo Annone il polto di Cancelliere el Italia a Gabiero, che praimente col tempo divenne Arcivefovo di Ravenna ed Antipapa, e lo diede a Gresio Fefesso di Verrelli, nono nondimeno macchiato anch'effo di vi-

zj: il che sa conoscere, che il Re Arrigo, benchè non per anche co-

ronato in Italia, pur ci era riconoficitto per padrone.

No soi ogià, fe in quelti tempi fia ben regolata la Cronologia di fel Lapar Lupo Protolpata. Ben so, aver egli icritro (c), che Roberto Guifcardo in cheme. Duca s' impadron lin quelt' anno della Cattà d'Oria, e di nuovo prese Berindifi, e e lo fello Miriarca (forfe il tuo Governatore). E da ve-

dere ancora, le appartenga all'anno, prefente, come ha il tello di Gamérie fitio Malaterra (4), la difeordia inforra fra effo Douca Roberto, o el Malatera.

La disconsi propositi di controlo del metà del controlo di codergii la metà della clabria, puer non fi veniva mai a quelta fossitara ceffione. A riferva di Melito, che era in man di Ruggieri, in tutto il reflo delle conquitte l'ambizioso de infaziabil Roberto la facea da Signorea, Però Ruggieri rato occassone dal recente sion martire.

in 'tutto il reflo delle conquille l'ambigiofo ed infagiabil Roberto I a Seca da Signore. Però Ruggieri preda cocafione dal recente fuo matrimonio, foce iflanza a Roberto per l'efecuzion delle promeffe, a. fine di poter dotare decentemente la movou las fpofa Erimberga, chiannata da altri Delizija, o Giuditra. Kiavandone folo parole, e non fatti, fi ritirò forte in collera da lui, e gl'intimò la guerra, se in termine di quaranta giorni on loddisfacea. La rifpofta, c che gli cidede Roberto, fu di portarfi coll' Armata ad affediarlo in Melito. Ma con trute prodezze fatte dall' una e dall' altra parte, nulla profitto Roberto. An-

zi

zi Ruggieri uscito una notte di Melito gli occupò la Città di Gierace Exa Vol per trattato fatto con que' cittadini. Allora Roberto tutto fumante d'i- Axxe tota ra corfe all affedio di Gierace; e ficcome perfonaggio d'incredibile ardire, una notte ben incappucciato ( che già era in ulo il cappuccio anche fra i Secolari ) fegretamente fu introdotto nella Città da uno di que' potenti cittadini per nome Bafilio . Per fua dilavventura reftò fcoperto, e preso a furia di popolo ; vide poco di poi trucidato Basilio, impalata fua moglie, e fi credeva anch' egli spedito. Con belle parole gli riuscì di sermar la suria del popolo, e su cacciato in prigione. Ne andò la nuova all'efercito fuo; ma non fapendo che fi fare i fuoi Capitani per liberarlo, miglior configlio non leppero trovare, che di fpedirne incontanente l'avviso al Conte Ruggieri, fcongiurandolo, che accorresse per salvare il fratello. Non si fece pregare il magnanimo Ruggieri; corfe tosto co suoi a Gierace, e chiamati suor della Città i Capi , tanto diffe colle buone e colle minacce , che fece rimettere in libertà il fratello. Questo accidente, e la costanza di Ruggieri produsse buon effetto; perche dopo qualche tempo Roberto gli accordò il dominio della mera della Calabria . Paísò di poi Ruggieri in Sicilia , dove essendosi ribellato da lui il popolo di Traina, sece delle maraviglie di patimenti e di bravure contra di que' cittadini, e de' Saraceni accorfi in loro aiuto, tántochè ne riacquistò veramente la signoria. Crede Camillo Pellegrini (a) , che Riccardo I. Conce di Aversa , figliuolo di 2) Camill. Ascilittino Normanno, e non già fratello di Roberto Guiscardo Duca, Pereguinat come immaginarono il Sigonio, e il Padre Pagi all'anno 1074. occu-op. Longopasse fin l'anno 1058. il Principato di Capoz, citando sopra di ciò bard. l'Ostiense (b). A quell'anno ancera nella Cronichetta Amalsitana (c) (b) Leo è scritto, che Riccardo su creato Principe di Capoa insieme con suo sib. 3, 616. figlio Giordano. Certo è bensì, che Niccolò II. Papa nell'anno 1059. c) de gli concedette l'investitura di quel Principato, ma non apparisce, che pagata. ne fosse allora totalmente in possesso. Imperocche è da sapere, che secondo il suddetto Oftiense, invogliatosi tempo sa Riccardo di quella bella contrada, messo l'assedio a Capoa, vi fabbricò tre Bastie all'intorno. Ma Pandolfo V. Principe, che v'era dentro, collo sborio di fette mila fcudi d'oro l'induffe a rittrarfene. Mancato poi di vita effo Pandolfo ( non so in qual anno ) e fuccedutogli Landolfo V. fuo figliuolo, eccoti di nuovo Riccardo colle fue armi fotto Capoa. Tanto la strinfe, che si venne nell'anno presente ad una capitolazione, per cui Landolfo fe n' andò via ramingo, e i cittadini riceverono per loro Principe Riccardo; ma con ritenere in lor potere le porte e le Torri della Città . Diffimulò per allora l'accorto Riccardo , e contentoffi di questo . Poi rivolte le sue armi all'acquisto delle Città e Castella di quel Principato, gli riulcì nello spazio di quasi tre mesi d'insignorirsi

\*\*\*\* verte, di nutto. Ciò Litto, imimò à Capunni la confegna delle Torri e pone un recepto per perche glicia negazono, ifrettamente affeciò quella Girla. Spedirono bensì i Capunni al Re Arrigo in Germania il loro Arciveficovo, per ottenet foccaréo; con a non avendo eggi riporato i en on parole, formo no dalla-fame altretti a far le voglie di Riccardo Anno Dominice Internazioni MIXII. quam ima per decue circiter Annomo cericialo Nomannia: viriliter repugnaffort. Però quantunque efiliano più diplomi di que fio Principe, di quali colta, aver egli affanto fin dall' anno 1058, o 1059, il titolo di Principe di Capoa, con affociar ancora Giradon, lo fio figliaco al dominico, nientedimento folamente in quell' anno egli ote tenne la piena e libera fignoria di quel Principaro. Coà cefò di reganze anche ivi la feliatta de Principi Longobardi, e fempre più crebbe la potenza de Principi Normanni. Da li a poco, attacatofi una notte il fuoco alla Cirtt di Tiano, probajilmente con premeditaro configlio, y accorde nel mattino feguente Riccardo, e colla fuga di que (2) Re Conti fe ne impofferò. Parimente feirre Komoaldo Salernitano (a),

figlio, v accoré nel mattino leguente Riccardo, e colla luga di que (n. Re-Conti fen impolifetò). Parimente ferire Komoado Salenitano (e), mudata che in quell'anno ello Principe intravia terram Campanie, obblique di Common Campanie, possibilità servante dell'amperadore servante devalhando personali. Ci hi confervato l'autificia. (b) Assira dell'Imperadore, Geriffeto Marcheje Duca di Tolcana col fuo efercita. The unen contra di Riccardo, e che feguirono fra loro vari fatti d'arpanip mi prello di Aquino, in guia tale che fu obbligato Gotifredo a tormatica per indictro con poco luo guilo e men guadaptico.

Anno di CRISTO MERIII. Indizione I.

di Alessandro II. Papa 3. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 8.

Tostus in questi tempi Giovanni Gualberro Abbate , l'fiturore de Colombra (1) Monaci di Vallombra (2), perfonaggio di fommo credito per la Pamelle, fantità de fusi costumi, non meno entro che fuori della Toscana. Era min controla con cerato Vescovo di Firenza Pietro di nazione Pavese; e perciocchà letti, pallora da per tutto facea grande strepito il vizio della simonia, i Monasia della controla di percipato di controla di percipato di periodi della funonia, i Monasia della controla di periodi di perio

1419.

1419. ficcome offervò il Padre Guglielmo Cupero della Compagnia di ras vi Gesù, e nulla di questa importante particolarità parlando gli auteri più antichi, si può ben sospenderne la credenza. Era dubbiofa la firmonia di quel Vescovo, e tale non sarebbe stata, se si sosse potuto allegar la confession di suo padre. Certo è; che i Monaci suscitarono fieramente il popolo contra del Vescovo, e andarono sì innanzi, che S. Pier Damiano mosso dal suo zelo impugnò la penna contra di loro. Anche il Duca Gotifredo sosteneva il Vescovo, e-minacciava di far ammazzare e Monaci e Cherici, che contrariaffero a quel Prelato, e gli levaffero l'ubbidienza . Fu inviato appunto colà dal Pontefice Aleffandro esfo S. Pier Damiano per proceurar di estinguere un sì pericoloso incendio. In vece di pacificar gli-animi di gnella gente, diede ansa a que' Monaci di sparlare anche di lui, qualiche fosse fautore de Simoniaci, e fpezialmente gli tagliò i panni addoffo uno de più arditi di loro per nome Teuzone, ubbriaco di uno zelo indifereto. Ma qui non fini la faccenda, ficcome vedremo: Benchè in Germania fosse stato riprovato l'Antipapa Cadaloo, pure costui non si arrendeva in Italia. Anzi nell'anno presente, raunata muova gente, e de F buoni contanti, spalleggiato da i Vescovi allora fregolati della Lombardia, si avviò di nuovo alla volta di Roma, sperando maggior sortuna, che nell'anno precedente (a). Ci fu sospetto, che Gotifredo Duca di Toscana segretamente [a] Cordin. il favorifie. Certo è, che non gli mancarono affiftenze in Roma stef- de disgui fa, perchè molti de' nobili Romani fi dichiararono per lui. Gli fu dun- leff andi II. fa, perche moitt de nobus reoman u unannan dicono, che gli fu con Re, Italia que aperto l'adito nella Città Leonina, anzi dicono, che gli fu con Re, Italia Leonina de la Città de la Citt quorumdam en Urbe ope O confilio Romam , quam novam perbibent , in- fienfu Cbr. gressus, conscendit Arcons Croscentis; così ancora Arnolfo Storico Milanele (b), che allora scriveva le Storie sue: Ma ciò pare, che succe- bi simulf. desse in akra forma, siccome dirò. Sappiamo bensì, ch' egli s' impa- Histor. Mirdroni al fuo arrivo della Bafilica Vaticana, ma non già refta notizia, rap. 17. ch' egli vi prendesse colle cerimonie il manto Papale secondo il costume; perche appena s'udi in Roma, come egli v'era entrato, che la mattina seguente diede all'armi il popolo Romano, e corso colà in suzia, tal terrore cacciò in corpo a i foldati di lui, che prefero vilmente la fuga, e lasciarono il loro Idolo solo soletto. Sarebbe caduto Cadaloo in mano de' Romani, se non sosse stato Cencio figliuolo del Prefetto di Roma, uomo di perduta coscienza, che allora l'accolse nella . fortezza di Crescenzio, cioè in Castello Santo Angelo, e gli promise affistunza. Quivi restò l'Antipapa assediato da i Romani per ben due anni; con softerirvi stenti ed affanni incredibili: degno pagamento della simoderata ed empia sua ambizione .. Un Concilio di cento Vescovi fu, in quest' anno temito da Papa Alessandro II, dove surono fatti vari Tom. IV.

Bas van decreti contra de Simoniaci , e. del Prui soncubinari . Ne sfiftono, abraga de la comita de la reforma la rende (de), e. nelle Raccolte de Concilj. de la comita de la reformación de la

cioè gi d'unune e Sigépule. Ma loro tolie la mano delaberne Artivectovo di Berma, che coll'arte dell'adulazione fi renià arbitro del giovanerto Ree, ed oscupò in tat quantira de delle migliori. Abbazie di Germania. Per far poi tacere gli aitri, due anorsa ne diede, all'Artivettovo di Colonia, veh enon fi fece ferupolo di quello, ed una a quel di Magenza, ed altre a i Duchi di Basura, e di Svevia, cioè di Ortone e Riddifo. Così mai allevana il Ree, non è maraviglia, fe andò crefcendo in que vizi, che tanto diedero poi da folpitrare ai buoco del composito del consono de luno Protospata (e), ja quell'amno Re-

Prospisa herro Guifeardo Duca di Puglia e Calabria, rolfe a i Greci la Città di mi chesso, herro Guifeardo Duca di Puglia e Calabria, rolfe a i Greci la Città di Georgie finate lo Sicilia. Per attelhato del Malaterra (d.), in quello medeli-Materra (m.), protente circo del control d

cito, e vennero ad accamparfi presso al fiume Ceramo. Erano circa trenta cinque mila, e il Conte non avea che cento trenta fei cavalli, o frano pedoni da opporre a sì gran piena di gente. Contuttociò implorato l'aiuto di Dio, e spedito innanzi Serlone suo nipote, diede lo ro addoffo, e in poco d'ora mile in iscompiglio e suga quegl' Insedeli . Fu detto, che comparve un uomo di rilucenti armi guernito sopra bianco cavallo, con bandiera bianca sopra d'un asta, che si cacciò dove erano più folte le schiere de nemici, e su creduto S. Giorgio. Ouindici mila di coloro rimafero estinti sul campo; nel di seguente volarono i Cristiani alla caccia di venti mila pedoni , che s'erano salvati colla fuga nelle montagne e nelle rupi , e per la maggior parte gli uccifero . Si può ben temere, che Gaufrido Malaterra Monaco, il quale folamente per relazione altrui feriffe queste cose dopo molti anni, fi lasciasse vendere delle favole popolari in formar questo racconto, che ha troppo dell'incredibile ; ed egli perciò se volle concepirlo , su obbligato a ricorrere a i miracoli . La vittoria nondimeno è fuor di dubbio; le spoglie de' nemici surono senza misura; e il Conte avendo trovato fra esse quattro cammelli, li mandò in dono a Papa Alesfandro, il quale si rallegrò assaissimo di così prosperosi avvenimenti comra de nemici della Croce, e spedi anch'egli a Ruggieri la bandiera di S. Pietro, per maggiormente animarlo a profeguir quell'amprefa. Trafficavano in questi tempi i mercatanti Pisani in Sicilia , e massimamente in Palermo, Città Capitale, e piena allora di ricchezze. Avendo effi rioevuse varie ingiurie da que Mori , raunarono una possente storta per farne vendetta, ed efibirono la loro alleanza al Conte Ruggieri per Esta Voltano rosa affediar Palermo, esti per mare, ed egli per terra. Ma perciocche non porè così presto Ruggieri accudire a quell'impresa, a vele gonne andarono essi ad urtar nella catena ; che serrava il Porto di Palermo , e la ruppero . Entrati nel Porto , se crediamo agli Annali Pisani (a) , [a] 4. Civicatem ipfam ceperunt. Ma cid non fuffifte . Il Malaterra ci afficu- Tem VI ra, effere accorfa tanta moltitudine di Mufulmani e Cittadini per di- Rr. trafi fesa della Cirtà, che i Pisani contenti di pertar via, come in trionfo, pes 168. la catena spezzata, se ne tornarono a casa. Egli è bensì suor di dubbio, ch' effi trovate in quel Porto fei navi di ricco carico, cinque ne diedero alle fiamme, e la più ricca feco menarono a Pila, del cui intemenso tesoro si servirono di poi per dar principio alla magnifica sabbrica del loro Duomo. Di quella gloriosa impresa resta tuttavia la memoria in versi incisa in marmo rella facciata di quel maestoso Tempio, che si legge stampata presso molti Scrittori. Nè quivi si parla della presa della Città di Palermo, ma sì ben delle navi brusiate, e della ricchissima menata via: con aggingnere, che sbarcati di poi i Pifani fuor di Palermo, vennero alle mani coll' Armata de' Saraceni, e ne fecero un gran macello; dopo di che alzate le ancore fe ne tornarono tutti festeggianti a Pifa. Andò poscia-il Conte Ruggieri con dugento foldati , o fieno cavalli , a bottinare verso la Provincia di Grigenti's che questo era il suo mestiere, per poter pagare ed alimentar la fua gente . Parte de' fuoi cadde in un' imbofcata di ferrecento Mon, che loro tolse la preda, e li mise in suga. Ma sopraggiunto Ruggieri sbaragliò i nemici, e ricuperata la preda, allegramente la conduffe a Trains . Deverte in questo anno Riccardo Principe Normanno di Capoa, infignorirfi ancora della Città di Gaeta ; perchè da lì innanzi egli e Giordano suo figlinolo ne i diplomi si veggono intitolati Duchi di Gaera.

> Anno di Cristo'n Lriv, Indizione II. di Alessandro II. Papa 4di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 9.

F U creduto in addietro , che correndo quell' anno , Assause Arrivo (b) I sume l'orivo di Colonia fosse speciale a Rosina per cerminare lo feisse, si su ce che suffiguentemente fosse tenuto il famoso Concilio di Mantova, in the cui segni la total depressione di Cadaloo . Ma Franceico Maria Fio Cons., and rentini (b), p opicia più nondatamente il padre Pagi (c), han dimo militare di constante di constante di Parte de Parte de l'addianno (a) Lamberto da Scinsburgo (d) parta fosto quest' anno dell' andata di ce un solo de la constante di constante

Character Property (200)

as vota deste tal viaggio, l'una in questo, e l'altra nell'anno suddetto. Ma il racconto di Lamberto, se si avesse da attendere, portegebbe, che Annone folle venuto molto prima di quest' anno, da che egli successivamente narra, che Cadaloo dopo la partenza di Annone in Italia tentò la sua fortuna coll'armi contra di Papa Alessandro. Nè ci resta vestigio di azione alcuna fatta in questa prima presela venuta di Annone. Però quanto a me credo, che quello Scrittore imbrogliaffe quì il fuo racconto, e che non s'abbia a credere se non un sol viaggio di lui, del quale parleremo all'anno 1067. E tanto più perchè tuttavia feguitarono in quell'anno i Romani a tener bloccato e ristretto Cadaloo in Castello Sant' Angelo . Se fosse venuto a Roma Annone con commissioni del Re, avrebbe messo fine a quella gara. Per le notizie, che accenna il fuddetto Fiorentini, vegniamo in cognizione, che Papa Aleffandro, il quale imitando gli ultimi fuoi predeceffori, riteneva tuttavia il Vescovato di Lucca, si portò nel presente anno a visitar quella Chiefa, e quivi si fermò per più mesi. Tolomeo Lucchese, Vesco-[a] Prolo vo di Torcello (a), racconta una particolarità degna d'offervazione , meur Lin. sioè che quelto Papa per maggior fua ficurezza fi ritirò in tempi tali

nal. Chi a Lucca con aceprdar vari Privilegi alla medefima Città . Nam primo for. Fectof tribuis ei Bullam plumbeam pro Sigillo Communicatis, ut babet Dun Vene-Rer. Italic. torum ( l'usavano anticamente anche altri Principi . ) Ecclesiam Sancti Marsini ( Cattedrale di Lucca ) speciali decorat gratia, ut Canonicos din Eta Ecclesia mitvatos babeat in Processione regulari , O sicut Cardinales incedant, ficus Ravenna, O in Ecclefia Santti Jacobi , que Compostellana vocatur. Amplio Benedetto XIII. Papa in questi ultimi tempi la die gnità di quella Chiefa con dare il titolo di Arcivescovo al suo sacro Paffore . In quest'anno ancora Domenico Contareno, intitolato Dei gra-[b] Antique sia Venesia Dalmariaque Dux, imperialis Magister (b) insieme con Gio-

fert.62.

vanni Abbate del Monistero de fanti Ilario e Benedetto, situato in territorio Olivolens super flumen, quod dicitur Hune, concede l'Avvocazia di quel facro luogo ad Uberto da Fontannive . Dal che fi raccoglie . che Olivola, Città una volta Episcopale, era in Terra ferma. In quefl' anno ancora Adelasia, o sia Adelaide Marchesana di Susa, e vedova di Oddone, e sia Orsone Marchese, sondò il Monistero di Santa Ma-(c) Guiche ria di Pinerolo per l'anima fua (c), O Manfredi Marchionis Genitoris mei, O Adalrici Episcopi Barbani mei, O Berta Genitricis mea, O anima Domni Oddonis Marchionis Viri mei , cujus exitus fit mibi luctus &c.

It firumento fu flipulato Anno Domini nostri Jesu Christi MLXIV. Offico die Mensis Septembris nella Città di Torino . Perchè non avea peranche Arrigo IV. Re ricevuta la corona , perciò di lui non si fa memoria alcuna ne in questo documento, ne in molti altri d'Italia

in Chronic, Abbiamo poi da Lupo Protospara (d), che in quest' anno la Cirrà di

tic-

Matera venne alle mani del Duca Roberto Guiscardo nel mese d'Apri. Tax vve. le Passo egli di poi con alquante soldatesche in Sicilia in aiuto del sarso sulConte Ruggieri luo fratello. Uniti amendaje soofero fenza contrallo
l' Isloa, depredando il pacte, e piantarono l'associo a Palermo. Com n
guerra sectoro alla lor gente le Trarantole, e dopo aver continuato tre
mesi inut'ilineme sotto quella Città, si ritirarono, ma ricchi assai di
bottimo.

> Anno di Cristo MLRV. Indizione 111. di Alessandro II. Papa 3. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 10.

Opo aver sofferto l'Antipapa Cadaloo infiniti incomodi ed affanni per due anni nel Castello di Sant' Angelo, perchè ivi assediato sempre o bioccato da i Romani: forse perche si slargò il blocco, o altra via per fuggire se gli aprì, cercò nell'anno presente di metterfi in libertà (a). Ma gli convenne comperarla con trecento libbre d'argento [a'Cordina da quel medefimo Gencio figliuolo del Prefetto di Roma, che fin allo in de ma ra l'avea falvato dalle mani del popolo Romano con ricoverarlo in la diesanquella Fortezza. Però svergognato segretamente ne nscì, e malconcio di II. di fanità , e fenza foldi con un femplice ronzino , e un folo famiglio, tanto cavalcò, che arrivò a Berceto ful Parmigiano, nè più gli venne voglia di veder l'acque del Tevere. Racconta Leone Oftiense (b), che Oftiense circa questi tempi Barasone uno de i Re della Sardegna sece istanza a 1,3, a 13, Desiderio Cardinale ed Abbate di Monte Casino , per aver de' Monaci da fondare un Monistero nelle sue contrade . Lo zelantissimo Abbate fopra una nave di Gaeta v'inviò dodici de'fuoi Religiofi con un Abbate, ben provveduti di facri arnefi, di Libri, di Reliquie, e d'altre suppelletrili . Ma i Pisani , maxima Sardorum invidia dusti , presero e bruciarono quella nave, e tutto tollero a i poveri Monaci. Ci fa ben veder quelto fatto, che i Pifani non peranche fignoreggiavano in Sardegna. Barasone ne dimandò, e n'ebbe soddissazion da loro; dopo di che ottenne due altri Monaci da Monte Cafino , co quali fondò un Monistero . Altrettanto sece un altro Re di quell'Isola chiamato Torchirorio, colla fondazion d'un altro Monistero. Poscia il Papa e il Duca Gotifredo tanto operarono, che i Pifani foddisfecero al Monistero Casinense, e gli promisero in avvenire rispetto ed amicizia. L'aver taluno creduto, che folamente nel fecolo feguente i Giudici della Sardegna prendessero il titolo di Re , viene smentito da questi Atri , e da altre pruove da me recate nelle Antichità Italiane (c). Un altro fatto(cl Anign vien raccontato da esso Ostiense, che ci servirà a sar conoscere la di-sea, s. versità delle cose umane . Perchè erano nati degli sconcerti nel Moni-32sas vote stero dell' Ifola de Tremiti , dipendente dal nobilissimo di Monte Casino ; il faggio e fanto Abbate Defiderio ne levò via Adamo Abbate , e diede quell'Abbazia a Trasmondo figliuolo di Oderisio Conte di Marsi. Finno imputati quattro Monaci Tremitenfi da i lor compagni d'avertentara la ribellion di quell' Ifola. Di più non ci volle, perchè il giovane Trasmondo Abbate sacesse cavar gli occhi a tre d'essi, e tagliare ad uno la lingua. Al cuore dell' Abbate Cafinense Desiderio, nomo pieno di mansuetudine e di carità , su una serita la nuova di questo eccesso, si per la disgrazia di chi avea patito, come per la crudeltà di chi avea dato quell'ordine, e principalmente poi per l'infamia di quel facro luogo. Però frettololamente accorle colà , mile forto afpra penitenza Trasmondo, e poscia il cacciò di colà. Ma quel, che è da stupire, diverso su il sentimento d' Haebrando Cardinale ed Arcidiacopo allora della fanta Romana Chiefa , che fu poi Papa Gregorio VII. Sostenne egli, che Trasmodo aveva operato non da crudele, ma da nomo di petto, con aver trattato, come fel meritavano, que' maligni; e gli confer) anche in premio una miglioro Abbazia; cioè la Cafamienfe; anzi da lì a non molto il fece ancora Vescovo di Balva. Era allora il Cardinale Ildebrando il mobile principale della Certe Pontificia. Nulla fi facea fenza di lui , anzi pareva , che tutto-fosse fatto da lui : tanto era il fuo fenno, l'attività, e zelo, con cui operava, bunche foffe affai picciolo di statura, e l'apparenza del corpo non rispondesse

(a) Bare alla grandezza dell'antino . Giaschè il Cardinal Baronio (a) non ebbe Annet Est difficultà a produtre alcuni acuti versi di S. Pier Damiano , ne pur io l' avrd per qui replicarli. Così egli scriveva al medesimo Ildebrando, 1061. fue fingolare amico:

Papara rise colo , fed Te profirarus adoro . Tu facis bunc Dominum: Te facis ille Deum.

In un altro diftico anche più pungente dice dello steffo Ildebrando:

Vivere of Roma? clara depromiso voce v Plus Domino Papa, quam Domno parco Papa.

Il che ci fa conoscere, chi fosse allora il padrone di nome, e chi

di fatti in Roma.

Fu in quest' anno fatto Cavaliere il Re Arrigo IV. (b), cioè ricemi Scottas vette egli l'armi militari dalle mani dell'Arcivescovo di Brema con quella folennità, che era da molti fecoli in uso, e durò molti altri dappoi . E fin d'allora si scoprì il suo mal talento contra di Annone Arcroefcoos di Colonia , poiche gli stava sempre davanti agli occhi il pericolo corfo , allorche quel Prelato il rapi alla madre . Ma per buona fortuna esta fua madre, cioè l'Imperadrice Agnese, avendo fatta una scappata da Roma in Germania, quetò per allora l'animo vendicativo

del figliuolo. Attefero nell'anno presente (a) i due fratelli Normannio, eas voi Roberto Duca, e Ruggieri Conte ad espugnar qualche Castello, che tut al Godine tavia si sottraeva al loro dominio nella Calabria. Costò loro quattro dei Mela mesi l'assedio del solo di Argel , e convenne in fine ammettere quegli con er. abitanti ad una discreta capitolazione. In questi tempi il sopraddetto infigne Abbate di Monte Cafino e Cardinale Defiderio attefe indefessamente a fabbricare una funtuola Bafilica in quel facro luogo (b) : al (b) Los qual fine chiamò dalla Lombardia, da Amalfi, e da altri paefi, e fin Chronic da Costantinopoli, de i valenti Artefici di Musaici, di marmi, d'oro, lis 3.0.38 d'argento, di ferro, di legno, di gesso, d'avorio, e d'altri lavorieri: il che servi ancora ad introdurre, o a propagar queste arti in Italia. Troyiamo eziandio, che nell'anno prefente feguitava la Città di Napoli a riconoscere la sovranità de Greci Augusti, ciò apparendo da una concession di beni ca satta da Giovanni II. Arcivescovo di quella (c) Aniqu. Città, e da Sergio V. il quale si vede intitolato Eminenzissimus Consulpin, s. O Dux, atque Domini gratia Magister Militum. Lo strumento fu stipulato Imperante Domino nostro Duce Constantino magno Imperatore Annoquinto , die XXII. Menjis Julis , Indictione Terria , Neapolis . Se tali note non fon fallate, prima di quel che credette il Padre Pagi (d), (d) Pagino Costantino Duca ascese sul trono di Costantinopoli. A quest'anno anco-Barra, ra appartiene un Placito pubblicato dal Campi (e), e tenuto nel di (e) Campi primo di Luglio in Piacenza nella Corte propria di Rinaldo Mello del cere T. I. Signor Re , dove in judicio residebat Dominus Dionissus Episcopus fancha Appendie. Placentina Ecclefia, & Comes vins Comstatu: Placentino , feve Miffus Domni Regis una cum Domnus Cuniberto Episcopus fancia Taurinensis Ecclesia &cc. Serva ancora quest Asso a comprovare il dominio del Re Arrigo, tuttoche non per anche coronato, in Italia; e che anche il Velcovo di Piacenza al pari di tanti altri Prelati era divenuto Conte, sioè Governatore perpetuo della fua Città.

Anno di Cristo mirvi. Indizione IV.
di Alessandro II. Papa 6.
di Arrico IV. Re di Germania e d'Italia 11.

Islanvicossi ben preflo Reierardo Principe di Capoa d'effere Vaffallo della filata Sede , e di aver giurata fedeità ad effi forto
Papa Niccolò II. Egit a guifa degli altri Principi Normanni, che mai
non fi quetavano, finché non aveano afforbino chi fitava loro vicino, è
dopo ciò periavano ad ingoia rgi altri, a' quali s'erano apprefisti :
weggendo, che tiuto gli andava a feconda, cominciò anche e fendere
te lue conquille fopra le Terre immediatamente fostopole nel Dutato fi
Romano a' l'api. E Lupo Protofipara ferive (f), cli effo Riccardo inne

Esa Vola pravis Terram Campania , obsedisque Ceperanum, & comprehendit eum; a) Los O devastando usque Romam pervenit. Accostato che si su a Roma (a). pretole d'effere dichiarato Patrizio, cioè Avvocato della Chiefa Romalib. 3.6.46 na : dignità fino da' tempi di Pippino Re di Francia confervata sempre negl' Imperadori ; e dignità , che portava seco il primato , o almeno

gran confiderazione nell'elezione de Romani Pontefici. Di questa mena fu avvertito il Re Arrigo IV. e per abbatterla, ed infieme con dilegno di levar dalle mani rapaci de Normanni le Terre di S. Pietro, e di prendere in tal' occasione la corona dell'Imperio dalle mani del Papa uni infieme una forte Armata, e giunfe fino ad Augusta, risoluto di calare in Italia . Il costume era , che il Marchese di Toscana , allorche il Re Germanico era per venire in queste parti, andasse ad incontrarlo colle fue milizie. Afpettò Arrigo per qualche tempo, che il Dreca Gorifredo comparifie; ma non veggendolo mei venire, anzi avvilato. ch'egli era ben lontano di la , tra il dispetto conceputo a cagione di questa mancanza, e fors' anche per qualche sospetto della sede di lui. desiste dalla sua spedizione, e se ne tornò indietro. Intanto esso Duca con possente esercito era corso a Roma per reprimere l'infolenza di Riccardo e de fuoi Normanni. Tale era il credito del Duca Goffredo, tali le forse sue, che i Normanni sbigottiti si ritirarono più che di fretta, abbandonando la Campania Romana, se non che Giordano figliuolo del suddetto Riccardo con un buon corpo di gente si sortificò in Aquino per far testa all' Armata nemica . Presentossi Goffredo co' suoi circa la metà di Maggio sotto quella Città, accompagnato in quella spedizione dallo stesso Papa e da i Cardinali, e per dicidotto giorni, ffeste accampaso intorno alla medefima, con effere succedure varle prodezze si dall'una parte, come dall'altra. Ma per accortezza di Guglielmo Testardita, che andò innanzi indierro, si conchiuse un abboccamento fra esso Duca Gosfredo, e Riccardo Principe al ponte già rotto di Sant' Angelo di Todici . Fama corfe , che il Duca più da una groffa fomma di danaro, che dalle parole di Riccardo, fi lasciasse ammansare; e però da lì a poco piegate le tende, se ne tornò colla sua gen-. te in Toscana. Si lasciò vedere in quegli stessi giorni una gran Come-

(b) Ro ta, di cui fanno menzione altri Storici fotto il presente anno, e mostrò Scientia. la fua lunga coda per più di venti giorni. Romoaldo Salernitano (b). mu Chron che fotto questo medesimo anno parla del predetto Fenomeno, aggingne, Tom VII. che Raberto Guiscardo circa gli stessi giorni cepis Civitatem Vestis, appreben-[c] danga dit que ibi Catapanum nomine Kuriccim (cioè Ciriaco). Nella Cronichetta. Italic.T. J. Amalfitana (c) l'acquifto della Città del Vafto è trasportato nell'anno se-(d) Ganfii guente, equel Catapano vien' ivi chiamato Bennato. Abbiamo da Gaufridus Mala do Malaterra (d), che in questi tempi il Conte Ruggieri saceva continne 100.38 scorrerie in Sicilia addosso a i Mori, con riportarne quasi sempre buon bottino, e con tale speditezza, che non potea effere mai colto da lo- Esa Fote 10 . Fabbricò eziandio la fortezza di Petrebacon torri e bastioni: fortificazione, che fervì a lui non poco per conquistare il resto della Si-Fin quì avea tenuto faldo contra del clero concubinario di Milano,

e contra de' Simoniaci Arialdo Diacono di quella Chiefa, non già fratello di un Marchefe, ma bensì di chi portava il soprannome di Marchese: Esclesiastico pieno di zelo per la disciplina Ecclesiastica, e che infieme con Erlembaldo nobile Laico commoveva il popolo contra de'-Cherici scandalosi, e contra dello stello Arcivescovo Guido. Paísò Arialdo a Roma, e tali doglianze e pritove dovetre portare contra d'esso Arcivescovo, fautore de Preti concubinarj, e creduto Simoniaco, che il Pontefice Alessandro II. sulminò la scomunica contra di lui. Tornate Arialdo a Milano, e divolgate le censure, gran tumulto ne succedette nel di della Pentecoste; perchè ito alla Chiesa l' Arcivescovo, sollevossi contra di lui, o pur prese l'armi in favore d' Arialdo quella plebe, che teneva il di lui partito, e dopo aver bastonato l'Arcivescovo e lasciarolo come morto, corsero tutti a dare il sacco al di lui Palazzo (a). Questo accidente svegliò non poca commozione ne' vassalli ed [a] 4 altri aderenti dell' Arcivescovo, i quali risolverono di farne vendetta so- dist. lib. 2. pra Arialdo. Non veggendosi egli sicuro, travestito se ne suga), ma cap. 18. non potè lungo tempo fottrarsi alle ricerche de suoi persecutori . Tradito da un Prete, presso il quale s'era rifugiato, fu messo in mano de i soldati dell' Arcivescovo, che condottolo sul Lago Maggiore, quivi crudelmente gli levarono la vita nel dì 28. o pure, come altri vogliono, nel di 27. di Giugno dell'anno presente. Non mancarono miracoli in atteftazione della gloria, ch'egli confeguì in Cielo, e fu poco di poi registrato fra i Santi Martiri dalla Sede Apostolica . Abbiamo la sua vita scritta dal beato Andrea Vallombrosano suo discepolo; e il Puricelli (b) , Scrittore accuratissimo e benemerito della Storia di [b] Puricel-Milano, diede tutto alla luce, ed illustrò i fatti sì d'esso Arialdo, che int d'Arialdo, che internationale de la constante de di Erlembaldo . Vegganfi ancora gli Atti de Santi Bollandiani (c). Ar- Hertembalnolfo, e Landolfo feniore Storici Milanefi di questi tempi, svantaggiofamente parlano d'effo Arialdo, perche avversari di lui, e protettori sate del clero, allora troppo scostumato. In quest'anno ancora passò alla Bollomi gloria de' beati S. Teobaldo Romito Franzese della schiatta nobile de' Janii. Conti di Sciampagna . Succedette la fua morte nel luogo di Solaniga presso a Vicenza, dove per più anni egli era dimorato, menando una vita austera in orazioni e digiuni . Il facro suo Corpo fu rapito da i Vicentini; ma nell'anno 1074, furtivamente tolto, fu portato al Mo-[d] Medill, nistero della Vangadizza presto l'Adicetto, dove è oggidi la Terra del-Saral, Ba la Badia. Abbiamo la fua vita (d) , feritta da Pietro Abbate di quel Part. a.

Aa

Tom. VI.

ha vels facro luogo , e perfona contemporanea , che affiftè alla di lui morte : (a) Signer. Ne parla anche Signero (a), oltre a molti altri . In quest'anno anme ru Cér. cora non potendo più sofferire i Vescovi e Principi della Germania (b), (b)Lumber. che Adelberto Arcivescovo di Brema, nomo pien d'alterigia, si abusasse genfir in dell' ascendente preso sopra il giovane Re Arrigo coll'operar tutto d'i

cofe, che gli tirarono addosso l'odio di tutti : congiurati in Triburia intimarono ad Arrigo o di depor la corona, o di licenziare da se Adelberto. Perchè egli volle fuggire, gli mifero le guardie intorno, e poi \*vituperofamente cacciarono l' Arcivescovo Bremense, e su consegnato il Re lotto il governo di Annone Arcivescovo di Colonia, e di Significato (c) Adam Arcivescovo di Magonza (c) . Annone attese ad innalzar tutti i suoi Hift. 116. 3 parenti ed amici alle prime dignità, e fra gli altri promosse alla Chie-

la Archiepiscopale di Treveri , che venne a vacare in quest'anno, Conone, cioè Corrado suo parente, e gli sece dar l'anello e il baston pastorale dal Re Arrigo, con inviarlo potcia a Treveri per esser ivi intronizzato. Resto talmente disgustato ed irritato il clero e popolo di quella Città , per vederfi privato dell'antico fuo diritto d'eleggere il proprio Pastore, che diede nelle smanie, e ne avvenne poi, che arrivato colà Conone, Teoderico Conte e Maggiordomo della Chiefa di Treveri gli fu addosso con una mano d'armari , e dopo qualche mefe di prigionia, il fece precipitar giù da un'alta montagna, dove lafciò la vita. Fu questi, non so come, riguardato di poi qual Martire; è Lamberto scrive, che alla sua tomba succedeano moltissimi miracola. Ma non dovette far grande onore all' Arcivescovo Annone, che su poi anch' egli venerato per Sante, una promozion tale; perche ingintiola a quel popolo, e contraria à i facri Canoni.

> Anno di CRISTO MLIVIT. Indizione v. di ALESSANDRO di. Pepa 7.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 12.

Novemen che Milano era in confessione la Città di Firenze in questi giorni a cagion de' Monaci Vallombrofani, che sosteneano aver Pietro da Pavia Vescovo confeguita quella Chiesa coll' aiuro della regina pecunia. Per mettere fine a sì lunga diffentione, che avea già partorito vari fcandali; ebbero le parti ricorfo a S. Giovanni Gual-berro. Fece egli quanto fu in fua mano per indurre il Vescovo a confeffare il fuo fallo, ma indarno. Propose dunque la sperienza, o sia il giudizio del fuoco: che allora fimili modi di tentar Dio non erano vietati, anzi parea talvolta, the Dio gli autenticasse co i miracoli. Onefta fregolata pruova nondimeno non avea voluto concedere nell'anno antecedente Papa Aleffandro II. in occasione di visitar la Toscana .

Comando dunque 1 Abbate S. Giovanni Gualberto, che un fuo Mo. Esa Vole naco dabbene, appellato Giovanni, passasse pel fuoco, e con tal pruova chiarisse, se Pietro era Simoniaco sì o nò. A due cataste di legna preparate per tal funzione fu attaccato il fuoco; ed allorche era ben formato ed alto il fuoco; animolamente vi passò per mezzo il Monaco Giovanni co piedi nudi fenza nocumento alcuno, e fenza che ne pur restasse bruciato un pelo del suo corpo. Il fatto prodigioso si vede descritto dal popolo Fiorentino in una lettera (a) a Papa Alestan-(a) Epistel dro . riferita anche dal Gardinal Baronio (b), il quale giudicollo acca-ronnoi ad duto nell'anno 1063. Ma il Padre Mabillone (e) scopri con altre me- Alexande. morie, che tal pruova accadde nel mele di Febbraio nel Mercordi Pepam m della prima settimana di Quaresima dell'anno presente, in cui la Pas-berent qua cadde nel di 8. di Aprile . Il Vescovo Pietro si sa , che preso (b) Baron.n l'abito Monastico, in quello piamente termino i suoi giorni, e che il Annal Ecc. Monaco Giovanni fu di poi creato Cardinale e Velcovo d'Albano , ap (c) Mabil. pellato da lì innanzi Giovanne Igneo, quali uomo di fuoco, o ufcito medilia ad del fuoco, e adoperato dalla fanta Sede in ambascerie di grande im- basse done portanza.

Tuttavia durava l' oftinazion dell' Antipapa Cadaloo, e se non poeca far più guerra coll' armi al legittimo Pontefice Aleffandro II. gliela facea colla difunion delle Chiefe, feguitando alcuni Vescovi, e spezialmente Arrigo Arcivescovo di Ravenna a sostenere la di lui sazione. Per terminare questa abbominevol gara, e per salvare con qualche apparenza il decoro della Corte Germanica, fu data l'incumbenza ad Annone Arcivescous di Colonia di venire in Italia (d). Passò egli per Lom- (d) Nied. bardia e Tofcana a Roma fenza fermarli , e quivi ammello all'udien-Codenal de za del Papa in prefenza de Cardinali, con aria manfueta e modelta dif-vua Aleic: Come mai, o confratello Aleffandro, avete voi ricevuso il Papato sen-zandri U. Za ordine e consentimento del Re mio Signore? Lungo tempo è, che tale Ret. Italie. licenza s'ortiene da i Re e Principi. E qui cominciando da i Patrizi de' Romani, e dagl' Imperadori, alcuni ne nominò, per ordine e confenso de quali erano faliti gli Eletti fulla Sedia di S. Pietro. Allora faltò fu il Cardinale Ildebrando Arcidiacono co i Vescovi e Cardinali , e disse all' Arcivescovo, che secondo i Canoni non era permesso a i Re d'aver mano nell'elezione de' Romani Pontefici, e addusse molti sesti de' santi Padri , e massimamente l'ultimo decreto di Papa Niccolò II. sottoscritto da cento tredici Vescovi, di maniera che l'Arcivescovo restò, o mostrò di restar soddisfatto: benchè veramente nè pur sosse stato osservato il decreto d'esso Niccolò Pontefice . Dopo di che pregò il Papa di voler tenere per questa causa un Concilio in Lombardia, per quivi giustificar pienamente l'elezione sua . Il che quantunque paresse contro il costume , e contrario al decoro d'un Romano Pontefice , tuttavia Aa a

En Vole considerata la cattiva costituzion de' tempi , e per desiderio di dar la pace alla Chiefa, fu accordata e fcelta la Città di Mantova per celebrarvi il Concilio. Che in quest'anno fosse il medesimo celebrato, e non già nel 1064, come altri ha creduto, l'hanno già dimostrato Fran-(a) Fiares cesco Maria Fiorentini (a), e il Padre Pagi (b) coll'autorità di Sidi Maride geberro, e di Landolfo iuniore Storico Milanete. Egli è da dolere, che non sieno giunti fino a i di nostri gli Atti di quel Concilio. Pure 6 Pagiar fappiamo, che v'intervennero tutti i Vescovi di Lombardia, eccetto-Assal chè Cadaloo, il quale benchè ne avesse l'ordine dall' Arcivescovo di Colonia, non ardi di prefentatti a quella facra Affemblea, dove il Pontefice Aleffandro II. talmente provò la legittimità della fua elezione, e rispose alle calunnie inventare da i malevoli contra di lui, che i Vescovi di Lombardia di suoi avversari, che erano prima, gli diventarono amici ed ubbidienti. Fra l'altre cose quei , che veramente in Lombardia erano rei di fimonia, aveano opposto il medesimo vizio [c] Lendul- all' elezione di lui. Lo attesta anche Landolfo seniore (c), ma con una for from the first man di favole, che non occorre confusare, perche fmentite dall' evidolen 1.3 denza. Il Papa, secondo il costume de suoi predecessori si purgo da questa taccia col giuramento; e bilogno nè pur ve n'era, perchè egli fu Papa di fomma virtit e di raro zelo contro la fimonia, ed eletto spezialmente per cura del Cardinale Ildebrando, cioè del maggior nemico, che fi avesse mai quell'esecrabil vizio. Restò dunque atterrato Ca-(d) Lamber daloo, il quale nondimeno per testimonianza di Lamberto (d), finchè burgealts in visie, non volle mai cedere all'empie fue pretentioni. Da Mantova paísò Papa Aleffandro alla fua Patria Milano, dove fi studiò di risormar gli abusi per quanto potè, e di mettere pace fra il clero e popolo. A tal fine quivi lasciò, o pure mandò due Cardi-(e) woulf nale (e), cioé Mainardo Vefeovo di Selva Candida, e Giovanni, che fe-Histor, Me- cero nel di primo d'Agosto alcune utili e savie-Costituzioni contra de Simoniaci e Cherici concubinari, e promosfero la pace e concordia fra i cittadini . Leggonfi tali costituzioni negli Annali del Cardinal (f) Rruss Baronio, e nelle annotazioni alla Storia di Arnolfo Milanefe (f). La hal. T.W. pace nondimeno non prese piede in Milano. Erlembaldo Cotta, uomo nobile e potente, affistito dal braccio di Roma, seguitò a sar aspra guer-

flore: il che continuò gli sconcerti, descritti da Arnolfo e da Landolfo feniore, Storici Milanesi di questi tempi, ma parziali, come già abbiam detto, de' Preti concubinari, e malfimamente il secondo, ne' cui (g) Lodd feriti la bugia e l'infolenza trionfa. Questi fra l'altre cose scrive (g). his fower che Erlembaldo sibimet vexillum, milites ( cavalleria ) O pedites, exindolan. l. 3. de qui scalas ad capiendas domos, machinasque-diversas ordinavis; pratecap. 29. rea balistas ac fundibularies &c. Questi avvenimenti ci sanno assai cono-

ra all' Arcivescovo Guido, con pretenderlo Simoniaco ed illegittimo Pa-

feere, efie allora Milano non dovea lasciarsi regolare da Ministro al- Esa vote. cuno del Re, e che a poco a poco il popolo s'incamminava a quella libertà, che vedremo andar crescendo negli anni seguenti. Nella vita di Papa Allesfandro II. a noi conservata da Niccolò Cardinale d'Aragona (a), si legge, che dopo il Concilio di Mantova esso Pontefice se (a) Rem ne ritorno tutto lieto a Roma, e che nello stesso tempo i Normanni stat. T occuparono la Città di Capoa, e che Ildebrando Cardinale chiamò in aiuto Goffredo Duca di Tofcana, il quale accorfo con un immenso esercito e colla Contessa Matilda sua figliastra, ricuperò essa Città di Capoa, e la restituì alla Chiesa Romana. Potrebbe ciò sar credere tenuto il Concilio di Mantova prima dell'anno prefente, giacche abbiam veduto succeduta nel presente anno la guerra della Campania . Ma non è ficuro in questo il racconto di quello Scrittore, da che egli fa ricuperata Capoa, quand'è fuor di dubbio, che Riccardo Principe di quelle contrade feguitò ivi a tener fua fignoria, nè l'Oftienfe, Scrittore di questi tempi, da alcun segno, che Capoa venisse in potere della Chiefa Romana . Forse vuol dire , che Riccardo di nuovo fi accordò col Papa, e gli giurò omaggio anche per la Città di Capoa. In fatti si legge una Bolla d'esso Papa in favore di Alfano Arcivescovo di Salerno, pubblicara dall' Ughelli (b), e data Copue IV. Idus Octobris, (b) Ughell. per manus Petri fantta Romana Ecclefia Subdiacons & Bibliothecarii, An-Ital. Sar. no VII. Pontificasus Domni Alexandri Papa , Indistione VII. Credette il in Archi Sigonio, che tal documento appartenesse all' anno seguente 1068. ma sesp. Sales io lo credo (critto nell' Ottobre dell' anno presente. Ora da esso apparifce, che il Papa entrò in Capoa, e pacificamente vi dimorò; ma quivi continuò anche Riccardo a fuo dominio. La guerra fatta dal Duca Gotifredo in Terra di Lavoro, abbiam veduto di fopra, che è riferita nella Cronichetta Amalfitana all' anno 1058. Fin qui la Città di Bari, Capitale della Puglia, anzi degli Stati, che aveano già in Italia el Imperadori d'Oriente, Città forte, e Città piena di ricchezze, avea fuggito il giogo de' Normanni . Ma da gran tempo vi facea [c] Lapas l'amore Roberto Guifeardo Duca, e l'anno su questo, ch'egli ne de-Profpus terminò la conquista. Però con un copioso esercito per terra, e con di Chronic una flotta navale per mare si portò ad assediarla. Non concordano gli Barensi in autori nell'affegnar l'anno, in cui egli diede principio a quest'affedio . Chemic, (e) Meda Lupo Protospata (c) e l' Anonimo Barense (d) di ciò parlano all' an- terra leb.a. no feguente, e per quello che andremo vedendo, dee preponderare 40 80 l'afferzion loro a quella di Gaufredo Malaterra (e), e di Romoaldo media Salemitano (f), che lo mettono in quell' anno. Leone Oftiense (g) Salemitano scrive, che Roberto prima di mettersi a così difficile impresa, s'era tralic impadronito della Città d'Otranto. Si rifero a tutta prima i Baritani (g. Leo. della venuta dell'efercito nunico; e con ingiurie e col far mostra del-cap.16.

\*\*\* ave le lor côfe più preziofe, fi faceano beffe de i Normanni. Ma Robera e l'Aracusté.

Cò Aracusté. Lo fenza curarfene punto, attendeva a preparar ututo quantre parez de l'Aracuste de l'Aracuste

la Maifon de Savoye Tom, III,

Anno di Cristo Minuiti. Indizione vi. di Alessandro II. Papa 8.

anzi al pubblico tutto , l'aversione . Se si ha da credere a Brunone

di Arrico IV. Re di German. e d'Italia 13.

Non avea di buona voglia il Re Arrigo presa per moglie la Regina Berra : e ne comincià les arrigo presa per moglie la Re-

(c) Historia Scrittore della guerra Sassonica (c), autore contemporaneo, ma nemiuni sa co d'esso Re, e parziale de Sassoni, da cui non discorda Bertoldo da . Costanza (d), già Arrigo era arrivato ad una strana strenatezza di codur Con. flumi, e perduto nella libidine, fenza curarfi più della moglie, tuttochè giovane, bella, e favia, e cercando in tutt' altre parti paftura alle fue voglie impudiche . Cominciò pertanto a defiderare di liberario da questo legame, e gli cadde in penfiero di far tentare da un suo confidente l'onestà di essa Regina. Con tale audacia e costanza costui ne pariò a Berta, ch' ella s'avvide, non poter egli fenza confentimento del Re marito tenerle di si fatti ragionamenti . Mostrò dunque d' arrenderfi, e concertò di ammetterlo nel buio della notte. Ciò riferito ad Arrigo, all' ora prefiffa venne costui o per sorprendere la moglie, ed aver legittimo motivo di feparariene, ovvere con pensier di levarle la vita. Per paura, che appena introdotto nella camera il compagno, si ferrasse l'uscio, volle egli essere il primo ad entrare, e su ben riconosciuto da Berta, che tosto diede di catenaccio alla porta ed elclufe l'altro, infingendosi di non consscere il marito. Erano preparate tutte le fue damigelle con baftoni e scanni, che se gli avventarono addosso, gridando la Regina: Ab figlisolo di rea femmina, come bai avuto sanso ardire di enerar qua? Fioccavano le bastonate, e benche egli dicesse d'essere il Re, Berta replicava, ch'egli mentiva, perchè tuo marito non avea bifogno di cercar furtivamente ciò, che gli era dovuto di ragione. Infomma tante gliene diedero, che il lasciarono mezzo morto: ed egli fenza palefare ad alcuno questo accidente, e fingendone altra cagione, per un mese attese a guarire in letto. Così operava, o almen fi dicea che operaffe lo foonfigliato Re, il quale oltre agli sa voe ecceffi della fua libbilme commetteva ancora di quando in quando dia esco sub contratta della fue per digulara i apopti della Turingia e Seffonia: il che su principio d'alpre guerre in quelle contrade. Giò non-dimeno, che maggiormente dispiacava al Romano Pontefice, e a tutti i buoni, e-ra il, vender egli pubblicamente i Vesovati e le Badie a chi più offriva; e a più d'uno lo stesso Benefizio, e a gente anche per altre indegna del facro ministro.

Attesta il Fiorentini , fondato su molte carre esistenti nell' Archivio Archiepiscopale di Lucca (a) , che il Pontefice Alesfandro II. fi (a) Firmant trattenne in Lucca , cioè nell' antico suo diletto Vescovato , ch'egli Menidala tuttavia governava, sul principio di Luglio fino al principio di Dicembre. In un continuo allarma erano in questi tempi i Saraceni e i popoli restati lor sudditi in Sicilia ; perche l'indefesso Conte Ruggieri ora in questa, ora in quella parte, faceva delle scorrerie, e metteva tutto il paefe in contribuzione. Non fapendo essi come più vivere in mezzo a tanti affanni, secondoche lasciò scritto Gausredo Malaterra (b), milero in- (b) Malafreme un grosso esercito; ed in quest'anno allorche Ruggieri comparve verso Palermo a bottinare, gli furono addosso all'improvviso nel luogo di Michelmir, e il ferrarono da tutte le parti. Alla vista di costoro il Conte, animata con breve ragionamento, e ichierata la fua picciola Armara, la spinse contro a i nemici, e tal macello ne sece, che ( se pur is ha in ciò da credere all'esaggerazione di quello Storico ) non vi retto chi potesse portarne la nhova a Palenno. Trovaronsi fra il bottino de i Colombi chiusi in alcune sportelle, e Ruggieri chiestone conto, venne a fapere, effere ufo de Mori il portar feco tali necelli, per potere, allorche il bisogno lo richiedeva, informar la Città degli avvenimenti, con legare al collo, o fotto l'ali d'esti un polizzino, e dar loro la libertà. Dura tuttavia quest'uso in alcune parti del Levante, e celebre su fra i Romani nell'affedio di Modena. Fece il Conte scrivere in Arabico in un poco di carta il successo infelice de Mori, e i Colombi fcielti ne portarono tofto a Palermo la naova, che empiè di terrore e pianto tutta quella cittadinanza. Abbiamo da Lupo Protolpata (r), che Roberto Guilcardo Duca di Puglia in quest' anno asse- [c] Lapus dio la Città di Montepeloso, e veggendo, che indamo vi spendeva il Prisospira tempo, andò con pochi fotto Obbiano, o fia Oiano, e l'ebbe in fuo potere. Romoaldo Salernitano (d) lo chiama Ariano. Poscia per tra-(d) Romand dimento di un certo Getifredo s'impadront da li a non molto anche du Salendi Montepeloso. Offerva il Malaterra (e), che quella Città era di Gos-Tom. PIL fredo da Conversano, nipote dello stesso Roberto, perche figliuolo di Rer. Italia, una fua forella , il quale valorofamente l'avea con altre Caftella con-Malattre quistato senza muro del Duca, e però non si credeva obbligato a ser-1.2.149.39. Las votes virgli, come il Duca efigeva. Ma l'ambizion di Roberto non folea have sina guardare in faccia ne a parenti, ne ad amici, e 'però gli itolic quella Città, benche di pio glicla rendefic con giuramento d'omaggio. Si può nondimeno dibitare, che per conto del tempo fi fia ingannato il Pro(so Callo-l- fospata; imperocche tanto il Malaterra, quanto Guglicimo Puglici no di solo di serio di proportano quello fatto, prima che Roberto imprendefic l'affecto di Bari, a cui, ficcome abbiam vedute, egli diede principio nell'anno precedente, e continuolo ancora nel prefente. Tuttavia anche Romoaldo Salemitano fotto quell'anno ricrifice la perfa di Montepelofo nel di 6. di Febbraio, correndo l'Indizione Selta.

Anno di CRISTO MLXIX. Indizione VII. di ALESSANDRO II. Papa 9. di ARRIGO IV. Re di German, e d'Italia 14.

RRIVO' in quest' anno il giovanil furore, e l'avversione conceputa dal Re Arrigo contra di Berta sua moglie (b), a trattare di the Scotas ripudiarla; al qual fine adescò con varie promesse Sigefredo Arcivescovo Chronic. di Magonza, per averlo favorevole in questo affare. Perche non v'era legittimo alcun fondamento di divorzio, s'inorridirono a tal propolizione gli altri Vescovi e Magnati. Pertanto si determinà di tenere un Concilio in Magonza, nella fettimana dopo la felta di San Michele, dove si risolverebbe ciò, che sosse di dovere. Avvisato intanto Papa Aleffandro II. di questo mostruoso disegno del Re, per impedirlo, spedi fuo Legato in Germania San Pier Damiano, che benche oppresso dagli anni, ed anche mal foddisfatto della Corte di Roma, pure non ricusò di affumere questo faticolo viaggio ed impiego: L'arrivo del Legato mile in costernazione il Re , e guastò i disegni del Concilio , e tutte le misure dell'Arcivescovo di Magonza. In Francosorte diede Arrigo udienza al Legato Apostolico, che gli espose gli ordini del Papa di guardarfi da si scandalosa azione, troppo riprovata da i sacri Canoni, e obbrobriosa alla gloria di sua Maesta. A tenore del Legato parlarono ancora quafi tutti i Principi di quell' Affemblea, in guifa che per necessità e vergogna, ma sempre di mal cuore, Arrigo smontò dalla fua pretensione, dicendo, che avrebbe fatto forza a se stello per portare quel peso, giacche-non avea la maniera di sgravarsene. Che da lì innanzi pallaffe buona armonia fra effo Re e la moglie Berta, fi può riconoscere dall'avergli ella partorito figliuoli, e dall'averlo costantemente seguitato ne suoi viaggi. Continuava intanto l'assedio di Bari, che con gran vigore veniva diseso da cittadini, e da Stefano Paterano Ufiziale speditovi da Costantinopoli, ed nomo di molta probità e valore. Ma ne pur cessava Roberto per mare e per terra con quan-· tc

te macchine da guerra erano allora in uso di tormentare la Città, Eas Vo adoperando anche larghe promesse e siere minacce, tutto nondimeno fenza far frutto. Veggendo i Baritani, e il loro Governatore tanta ostinazione in Roberto, e che la vettovaglia andava scemando di troppo , fi avvilarono di liberarfi in altra maniera da questo pertinace nemico. Trovavafi in Bari un Sicario, nomo di non ordinario ardimento, che prese l'assumo di tendere insidie al Duca Roberto, e di levargli la vita (a). Altro non era il padiglione d'esso Roberto, che una (a) Gailiel baracca o capanna formata di travicelli, e circondata da rami d'albe-166, a ri fronzuti. Effendosi l'assassino finto uno de' suoi , verso la sera men- Gantid. tre il Duca era per andare a cena, di dietro ad essa capanna gli tirò lib.a.c.u. una faetta avvelerata, che gli toccò bensì le vesti, ma non già il corpo, ed ebbe quell' affaffino la fortuna di falvarfi colla fuga nella Città . Servì questo accidente per aprir gli occhi a Roberto e a' suoi , i quali tosto chiamati i muratori, gli fecero fabbricare una casa, dove egli poteffe dimorar con ficurezza.

A quest anno il Sigonio (b) riferisce un Concilio, tenuto da Papa (b) Sigonim Alessandro in Salerno, al quale oltre a molti Vescovi ed Abbati in-ludielito, tervennero anche Gifolfo Principe di quella Città , Roberto Guiscardo Duca, e il Conte Ruggieri suo fratello. Ma ne in quest'anno, ne in quel luogo su celebrato un tal Concilio , se è vero , come io credo , il documento recato dall' Ughelli (e), che è l'unico teftimonio a noi (e) Ughelli restato di questa sacra adunanza. Parla ivi il Pontefice del Sinodo, que lial, Sarr, Sexto Pontificatus nofiri Anno apud Melphim celebrata eft in Ecclesia bea- Achi si Perri Apostolarum Principis, que est ejusdem Civitatis Sedes Episcopa-Sah sus, die Calendarum Augustarum, a cui furono presenti i suddetti Principi . L' Anno sesto di Papa Alessandro correa nel di primo d' Agosto dell'anno 1067, se pur egli contò gli anni dal di della sua intronizzazione . E in Melfi , e non già in Salerno , fi dice tenuto quel Concilio . In questi tempi si vivea scomunicato dal Papa Arrigo Arcivescovo di Ravenna, per la cui riconciliazione inutilmente avea adoperato i suoi buoni ufizi San Pier Damiano appresso il Romano Pontefice. Peggio anche passava in Milano a Guido Arcivescovo, perchè Erlembaldo Cotta, nobile zelantissimo, dopo avere ricevuto da Roma la bandiera di San Pietro, coll'armi temporali gli facea guerra : del che parlano gli Storici Milanefi Arnolfo e Landolfo feniore. Ora, ficcome offervò il Puricelli (d), nell'anno prefente accadde, che trovandofi quel Prela- [d] Pariot. to, ficcome persona creduta Simoniaca, angustiato da tanti affanni, ed S. Hosten oramai per le malattie e per la vecchiaia in pessimo stato, s' induste a baldi c. 28 rinunziar la Chiefa a Gorifredo Suddiacono, uno degli Ordinari, cioè de' Canonici della Metropolitana , il quale , inviato l'anello e il Paftorale in Germania, mediante lo sborfo di buona fomma di danaro, fu Tom. VI.

ВЪ

ap-

184 vve. approvato per Arcivefcovo di Milano dal Re Arrigo, ma non gà daleve lubila Sache Apotlòtica, la quale fulminò contra di lui le facre Cenfure, en el pur fu accertato dal popolo Milanefe. Era feguita frar lui e Guido una convenzione verifinilimente di pagare al vecchio una ragionevol penfione. Ma avendo Erlembaldo moffe l'armi anche contra di quetfo Simoniaco fucceffore della Catterda Ambrofiana, e mancando a lui i mezzi da foddisfare al convenuto, Guido accordatofi con Erlembaldo, tento di ripigliane l'Arcivefocovato, e fen e tornò a Milano, dove burlato miferamente terminò pocia i luoi giorni nell'anno 1071. Effendo morto fenza prole, Erberso Comer e Principe del Maine in Francia, s' simpadronì di quella Provincia Guglicimo il Conquitatore, Duca di Normandia, e poi Re d'Inghilterra. Ma que popoli malcontenti di avere un tal padrone, chiamarono alla fignoria di quegli Stati il Marsbefe Alberto Azze II. Progenitore de Principi Ellenfi. S' ha

(6) Osberi II Manuque a fapere per refiimonianza di Orderico Viriale (a) , che ferivea 

\*\*Postili nunque a fapere per refiimonianza di Orderico Viriale (a) , che ferivea 

\*\*Haß, End. le fue Storie circa l'anno 1130. che effo Erberre obbe tre forcile.

\*\*Haß, End. le fue Storie circa l'anno 1130. che effo Erberra obbe tre forcile.

\*\*Manufactura de la comma dasa aff Arzgoni Marchépi Liguries , cidè al i-foddetto Marche
to Asporti (a) Experimenta de la fieca che di monfirato altrove (b).

\*\*Part. Leg. Dal primo matrimonio con Consegnada de Gueffi avea quefto Primo 

avuto un figliuolo, cio Gueffo II/. che vedermo in breve creato Duca 

di Baviera a afendende della Real cafa di Bruntivich. Da queff altro 

di suriera a afendende della Real cafa di Bruntivich. Da queff altro

matrimonio colla Principeffa del Maine ricavò due Mafchi, cioè Ugo 
e Foleo, dal fecondo de quali viene la Ducal cafa d' Efte . Abbiamo 
(c) Mahili dunque dalle vire de' Vefcovi, date alla luce dal Padre Mabillone (c), 
manifell.
Tem III, che forte circa questi tempi i Primati del Maine mittenete in Italiam, 
p. 33. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 33. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 34. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur Hueo, 
p. 35. Abbourmo auemdam Marchilum (um Usere C' Filio, ani vocabarur (um

Athousem quendam Manchifum cum Uware & Filio, qui vocabatur Huge, comire feceruse, foque & Civitatem, & tesam fimul regionem eidem Marchifo redidermer. Andò il Marchefe Azzo, s'impadroni di tutto il Maine, e vi lafciò Signore il figliuolo Ugo. Ma nel 1072. di nuovo s'impadroni di quel Principato il fuddetto Re d' Inghiturar Guglielmo.

(d) Anicki Di ciò ho io parlato più diffigiamente nelle Anichità Effenti (d). A

2 Effeti Girocanni Duca di Amalfi [s] fuccedette nell' anno prefente Sergia-sua
(s) Anicki Di Liu.

1. Anicki Di Liu.

1. Anicki Di Liu.

2. Anicki Di Liu.

2. Anicki Di Liu.

3. Anicki Di Liu.

3. Anicki Di Liu.

4. Anicki Di Liu.

5. Anicki Di Liu.

5. Anicki Di Liu.

6. Anicki Di Liu.

6.

Pag. 311.

Anno di CRISTO MLXX. Indizione VIII. di ALESSANDRO II. Papa 10.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 15.

(f) Brindt. M ANCO di vita Gesiffedo Berbaro Duca di Lortna e Tofcana, ma Congan, ina morte. Bertoldo da Coftana (f), la metre nell'amno 1050, fucce-torini, ina morte. Bertoldo da Coftana (f), la metre nell'amno 1050, fucce-torini, duta nella Vigilia del fanto Natale: nel che è feguitato dal Fiorentini nel-

nelle Memorie di Matilda (a), e dal Padre Mabillone (b). Ma Lam- En Vole berto da Scasnaburgo (e), Sigeberto (d), l'Annalista Sassone (e), ed (a) Freent altri, a' quali aderi il Cardinal Baronio (f) col Padre Pagi (g), la rife-Memor. riscono all' anno presente. E se si potesse con franchezza riposare sopra lita. una memoria informe, recata dallo stesso Fiorentini, si dovrebbe cre-(b) Mabill. dere veramente passato all' altra vita nell' anno presente. Ma non sem-Beneditina, bra finora ben decifo questo punto. Anche la breve Cronica di San ic Lamber. Vincenzo di Metz (b) all'anno 1069. riferifce la di lui morte. Vo io bugenfu in credendo derivata questa sconcordanza degli Storici dall'anno, che ter-Chanic. minava colla Vigilia del fanto Natale-, cominciando il nuovo nel di fe-Chrone guente. Dovette mancare questo Principe nella notre, che divideva l'uno (e) Annalianno dall'altro . Presso gli Storici suddetti egli si truova ornato di pud Escamolti elogi, e fu da taluno appellato Gotifredo il Grande, a diffinzione dum T.I. degli altri Duchi di Lorena di questo nome. Morì appunto in Lorena, (i Beren ed ebbe fepoltura in Verdun, con lasciar Vedova per la seconda volta Acad. Ecc. Beatrice Ducheffa di Toscana, e un figliuolo di lui nato dalle prime ad Annel. nozze, per nome Gozelone, o sia Gorifredo, giovane di gran talento, Baron, ma gobbo: il che servì a lui di soprannome per distinzione dagli altri. O fia che vivente il padre, o che dopo la fua morte fi conchiudeffe blist. T. I. l'affare, certo è, che fra questo giovane Principe, cioè Gotifredo il Paga 345. Gobbo, e la Contessa Matilda, unica figliuola di Bonifazio già Duca e Marchese di Toscana e della suddetta Beatrice, seguì matrimonio; e noi vedremo in breve questo Principe, già succeduto al padre nel Ducato della Lorena, esercitar anche in Italia l'autorità di Duca di Tolcana per ragione di Matilda fua moglie . Non erano feranche divenuti ereditari i Ducati, e gli altri governi d'Italia, talmente che le donne ancora vi succedessero; ma la potenza e costituzion de' tempi avea già introdoto quelto costume . L'abbiamo parimente osservato in Adelaide Marchesana di Susa, Principesta d'animo virile. Vien creduto dal Guichenon (i), che a questa Adelaide appartenga una memoria (i) Guiche riferita dall' Ughelli (k), ed estratta dalla Cronica del Monistero di Frut- no Histori tuaria , cioè la feguente : Anno Domini MLXX. Menfe Maio capta fuit de Savoje O' incensa Civitas Astensis ab Alaxia Comitissa Astensi: nella quale oc- [x] Uzivil. casione il suddetto Ughelli su d'avviso, che Adelaide facesse ricevere a quel popolo per suo Vescovo Girlemo, fin qui rigettato dagli Asti-Tom IV in giani . Leggesi una simil memoria nelle Croniche d'Asti (1) , ma con sens diversità , dicendosi ivi , che la Città d'Asti su presa in quest'anno , diense T. Nono Kalendas Mais a Comitissa Alaxia; O ab ea tota succensa fuit de XI Reum Anno MXCI. decimo quinto Kulendas Aprilis; O codem Anno dicta Co- lielicar. mitissa obiit. Alassia e Adelaide sono lo stesso nome; ma se è vero questo incendio, non doverte già questo entrare nel catalogo de' fuoi elogj. In quest' anno ancora diede fine a' suoi giorni Odelrico Duca e Mar-Bb 2 cheRas wie, chefe di Carinita (e). Soleva in addierto andare unito col governo della marca di Vernon; ran non so dire, se gli mara importanti quello ancora della Marca di Vernon; ran non so dire, se gli ma dispina godeffic nello fteffo tempo di quefta, nè chi isoffe ora Prefidente d'effa mentira di Rasara. Elbo per fucciolor Bersaldo, o fia Bersalfo. Ne fi det accere per chamile gloria dell'Italia, che in queff'anno da Guglistimo Re d'Inghisterra, e Durantira del Normandia, a forpramomianzo il Conquilitatore, fu creato Arcive-Ti. Care ficovo di Canturber), e Primate dell'Inghisterra il Beato Lunfpuno.

un nazone per la fua letteratura ; che per le fue gloriofe azioni . Appoge (b) 5/mg giaro il Sigonio (b) alle Croniche moderne di Pfa fertife ; che in novefi con dedici galere andarono a bloccar la bocca d'Arno; ma rifetti in armi i Plani ne prefero fette nel di di San Sifto d'Agotto.

(c) Assala Non fono indubitate cotali notizie. Gli antichi Annali di Pila (c) alPolem T. tro non dicono, fe non che lorfe gran guerra fra i Pilani e Genoveli.
Poli Riva I. avidità del commerzio diede moto all'invidia, all'odio, e pofcia allagimento di perio di perio di perio di perio di perio di perio di lagimenco di eligimenco di eligimento di e

agrintevat letti. Ne pir intel plante i amo pretene i apa sugarade lenza rivedere la fua diletta Chicfa di Lucca, dove fecondo le medificación forma de la catedada di San Martino, novamente fabdi Manda folonnemente confecrò la Cattedrale di San Martino, novamente fabdis. bricata in quella Città e confermò i privilegi a quel Vefcovato.

V'ha c'hi crede , che in quest'anno giugnesse Roberto Guisendo (e) Comosi. Duca da infignoristi della Capital della Poglia, cio dei Bari (e). Già dua Mile-cominciava ad associati forte la vettovaglia in quella Città, e Ro-es-as. berro più che mai si mostrava risoluto di sorraria a ceece a Spedimon de perciò que cittadini un Messo a Colantinopoli con lettere compassione provide a Romano Diogene Imperadore per implorare soccorso. Ne lo chie-fero in vano, Romano messa inserie una buoga sistita di navi con sol-

evoli a Romano Diognet Improadore per implorare foccorio. Nè lo chiefror in vano. Romano mella iniferne una buona flotta di navi con foldatefiche e viveri, ne diede il comando a Gocelino Normanno, che digultaro e ribello del Duca Roberto, era alcuni anni prima paffaro alla Corte Imperiale d'Oriente, ed avez fatta vio gran formuna colla fua bravura. Tornato il Melfo a Bari, e legretamente entrato riempiè d'allegrezza quel prima diferento popolo coll' avvito del vicino aiuto, e loro ordinò di flare attenti per far de fiuochi la notte, allorchè si vedefie avvienne la fotta del Greti. Ma fi affertatomo effi di troppo. La fleffa notte cominicarono ad accendere de' fiuochi nelle torri e in altri fiti della Città: il che offervato da i Normanni, ferrì loro d'indizio, che afpettaffero in breve qualche aiuto per mare. Per buona rentura il Come Roggieria illa premurole illanze del fraedlo. Roberto era anch' egli dalla Sicilia venuto a quell' affedio, menando feco un poderolo naviglio. Fu a hi i data commissifion di vegliare dalla banda del derton favagio. Fu a hi data commissifion di vegliare dalla banda del mare, ne paísò molto, che si videro da lungi molti fanali, segni in- ma vale dubitati di navi, che venivano alla volta di Bari . Allora l'intrepido Ruggieri, imbarcata la gente fua, con leonina ferocia volò incontro a i Greci, i quali credendo, che i Baritani per l'allegrezza venissero a riceverli, non si prepararono alla difesa. Andarono i Normanni a urtar sì forte ne' legni nemici, che una delle navi Normanne, dove erano cento cinquanta corazzieri, fi rovesciò, e restò con gli nomini preda dell' onde . Ma il valoroso Ruggieri adocchiata la Capitana , perchè portava due fanali , andò a dirittura ad investirla , e la fottomile con far prigione il Generale Gocelino, che poi lungamente macerato in una prigione, quivi miseramente morì. Questa presa, e l'avere affondata un'altra nave de' Greci, mile in rotta e fuga tutto il rimanente con gloria fingolare de' Normanni , che in addietro non s'erano mai avvifati d'effer atti a battaglie navali, e cominciarono allora ad imparare il mestiere . Ne di più vi volle , perchè i cittadini di Bari trattassero e concludessero la resa della Città al Duca Koberto, che trattò amorevolmente non folo essi, ma anche la guarnigion Greca, e il lor Generale Stefano, con rimandar poi tutti essi Greci liberi al loro paese . Se veramente in quest' anno, o pure nel seguente, Roberto Guiscardo facesse così importante conquista, se è disputato sea gli Eruditi. Chiaramente scrive Lupo Protospata (a), ch'egli entrò vittorioso in Bari (a) Lapaci nel di 15. d'Aprile dell' anno 1071. e a lui si attiene il Padre Pagi in Chionici (b), con offervare, che per testimonianza di Guglielmo Pugliese, du- (b) Pagna rò tre anni quell'affedio, e che per confeguente effo dovette aver prin- de Annal. cipio nell' anno 1068. Gaufredo Malaterra (c) all' incontro ferive, che Barn Bari venne alle mani di Roberto nell' anno presente 1070, e Camillo tera lib. 2. Pellegrini (d) fi fottoscrisse a tale opinione. Stimò il Padre Pagi pocorp. 43ficura la cronologia del Malaterra, fenza offervare, che non è di mi-di Pergei glior tempra quella di Lupo Protospata, da che troviamo da esso Sto-Primip. rico posticipata di un anno la caduta dal trono di Romano Diogene Largeberd. Augusto. Anche Romoaldo Salernitano nella Cronica sua (e), siccome (e) Raancora la Cronichetta Amalfitana (f) mettono fotto quell' anno la pre-massiani sa di Bari. Tuttavia l'autorità dell' Ostiense (g) sembra bastante a de-nas Cbr. cidete questo punto; cioè a persuaderci , che veramente nell'anno se-T.Vil. Res. guente il vittoriolo Roberto dopo un affedio di circa quattro anni met-(f) Au teffe il piede in Bari . Vedremo in breve ciò , ch' egli ne dice . Ven balic. T.L. nero in quest' anno a Roma per attestato di Lamberto (b), gli Arci-Pag. 113. velcovi di Magonza e Colonia Sigefredo, ed Annone, ed Ermanno Ve-Ofinefi fovo di Bamberga . Probabilmente ci conta favole quello Storico con hilembre dire, che Ermanno accufato di Simonia, con preziosi regali placò il in Scofin-Papa. Alessandro, Pontefice di rara virtit, non era personaggio da la-bangensti in sciarsi in tal guisa sovvertire. Aggiugne quello Storico, che a tutti e

le Chiefe.

Les vois tre poi fece ello Pontefice' un' acerha ripertifione, perché fimoniacamienassassimie te vendeffero gli Ordini facri. Non dovez perande Annoea Arctivoro effere giunto a quella Santità, di cui parlamo gli Storici de' fecoli 
fuffeguenti. Era in quelli tempi un gran faccendiere Gregorio Veforos di 
Vercetti, e Cancelliere di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia. Da 
lui ottenne egli nell' anno prefente vari Gafali poli nel Contado di Verlos de le per la fiac Încia (a), con effert vie efperelò donato ancora ferribidia. Divi rium, quad perinet ad Comitanone: il che fa intendere, che fi andava 
per 18. Empre pui pi clando e fiminendo I autorità e il provento fiestante a i 
Conti Governatori delle Città, di modo che a poco a poco fi riduffe 
quafi in nulla il Diliteret di effe Città, e la Signoria de' Conti urbani. Ma da che fi milero in libertà le fteffe Città, colla forza, fiecome vedermo, ripigliazione e fottomitero al loro dominio non meno 
Conti territoriali, ed altri nobili poffidenti Caftella indipendenti dalla 
lor significatione, ma refere le mani anche alle Caftella sofdetute dal-

Anno di Cristo mexxi. Indizione ix. di Alessandro II. Papa 11. di Arrigo IV. Re di Germ. e d'Italia 16.

INTRUSO e Simoniaco Arcivescovo di Milano Gotifredo , giacchè era stato rigettato dal popolo (b), con molti suoi fazionari andò 4. 4.2. ritirarsi in Castiglione, Castello pel sito montuoso, per le mura e torri, e per altre fortificazioni creduto allora inespugnabile, circa venti miglia lungi da Milano. Ne usciva spesso la sua gente a provvedersi di viveri alle spese de confinanti, col commettere ancora non pochi ammazzamenti . Non volendo il popolo di Milano tollerar più questo aggravio, mifero infieme un efercito, e con tutto il bisognevole passarono ad affediar quella Rocca, rifoluti di liberarfi da quella veffazione. Mentre durava un tale affedio, o accidentalmente, o per opera di qualche scellerato, si attaccò il fuoco in Milano in tempo appunto che soffiava un gagliardissimo vento, nel di 19. di Marzo dell'anno presente. Fece un terribil guafto l'incendio, riducendo in un mucchio di pietre una quantità immensa di case, ed anche di facri Templi, fra quali sopra tutto fu deplorabile la rovina della Bafilica di S. Lorenzo, una delle più belle d'Italia, di maniera che Arnolfo Istorico esclamò con dire: O Templum, cui nullum in Mundo simile! Nelle Storie Milanest questo orribile incendio si vede appellato il Fuoco di Castiglione . All'avviso di sì fiera calamità la maggior parte de' Milaneli, che erano, all' affedio di Castiglione, corse alla Città per visitar le sue povere famiglie: del che accortifi gli affediati, e cercato qualche rinforzo d'ami-

ci , dopo Pasqua secero una vigorosa sortita addosso a i pochi rimasti esa vole a quell'affedio. Ma Erlembaldo con tal valore foftenne gli affalti, che furono obbligati a retrocedere. Dopo di che Gotifredo non veggendofi più ficuro, fi fece condurre altrove : con che cetsò la guerra contra di quel Castello. Essendo poi mancato di vita in questo medesimo anno il vecchio Arcivescovo Guido, Erlembaldo ando disponendo le cose per far eleggere un successore, dopo aver fatto giurare il popolo di non mai accettare il Simoniaco Gotifredo; e proccurò che da Roma venifse un Legato, per dar maggior peso a tale elezione. Avea l'infaticabil Abbate di Monte Casino Desiderio già compiuta la fabbrica della fua magnifica Bafilica (a) , e defiderando di confecrarla con ifpecial [a] Looonore, invitò a tal funzione il bion Papa Aleffandro, che non mancò fluefu l. 3. d'andarvi . Incredibile fu il concorfo de popoli a quella divota folen- 6.30 nità. Fra gli altri vi si contarono dieci Arcivescovi, quarantaquattro Vescovi, Riccardo Principe di Capoa, con Girdano suo figlio, e Rainolfo suo fratello, Gifolfo Principe di Salerno co suoi fratelli, Landolfo Principe di Benevento, Sergio Duca di Napoli, e Sergio Duca di Sorrento . Nam Dux Robertus Panormum eo tempore oppugnabat , ideoque santa solemnitati interesse non potuit, come scrive l'Ostiense. Segui la fuddetta confecrazione nel primo giorno di Ottobre; e però questo passo dell'Ostiense ci dee convincere, che nell'anna presente e non già nel precedente 1070. si arrendè al Dune Roberto la doviziosa ed importante Città di Bari , e che per confeguente fono scorretti i testi del Malaterra, e di Romoaldo Salernitano.

Haffi dunque a sapere, che appena fi su impadronito il Duca suddetto di quella Città nell' Aprile del presente anno, ed ebbe dato sesto a quel governo, che per le istanze del Conse Ruggieri suo fratello, a cui era principalmente dovuta la gloria di una tal conquista, egli si dispose a pastare in Sicilia, per formare l'assedio di Palermo, Capitale di quell' Ifola infigne . Le diffenfioni e guerre civili inforte fra gli stessi Mori, che aveano in addietro sacilitato a Ruggieri il conquistar ivi non poco paese, animarono maggiormente i due Normanni Eroi a tentar così bella imprefa per accrefcere in uno stesso tempo il loro dominio, e liberar dal giogo Saracenico quell'antichissima ed illuftre Città. Lo stesso Malaterra (b), da cui non discorda Guglielmo (b) Mola. Pugliese (c), attesta, che Roberto dopo la presa di Bari, brevi iterum tora lib. 2. expeditionem versus Salernum summoves, e che essendo dimorato ne mesi (c) Guillet. di Giugno e Luglio in Otranto per fare i preparamenti della nuova guerra, si portò di poi a Reggio di Calabria, e indi passò in Sicilia, fingendo di voler andare contro l' Isola di Malta. A tal fine sbarcò a (d) Lee Catania, dove si trovava il Conte Ruggieri, Città, che secondo l' Ostien. Chronic. fe (4) fu da loro sottomessa in quell'anno; ma poi con tutte le for-1.3. 416.

Tax Web ze di terra e di mare eccolo piombare addosso alla Città di Palermo ; Assensiva affediandola da totte le parti . Anche la Cronichetta Amalsirana ha ; che il Guilcardo dopo avet preso Bart ; inde mevenes servicima in Sicilium in preparavir ( forte properavir) elfositaque Panormana. L'anno fiu questo, in cui la nobilissima cala, appellata poi d' Este, vide uno de luoi Principi stabilito in uno de primi gradi d'onore, e di potenza in Germania. Già dicormno all'anno 1055, che Guile IV. fissilosio del Marchese Alberto Argo III e di Conegonda de Guesti, siu chiamato in () 1886 Succio a prendere l'ampia erectità de l'irnicipi Guesti (c), millio in Italiana

(1) Attourne de l'ampia eredità de Principi Guelli (a), milja in Italiam Vintere de l'ampia eredità de Principi Guelli (a), milja in Italiam Vintere de l'ampia evola fiua materna. Accadde per tellumonianza di 10 semita Bercholdo da Collianza [6], di Lamberto [c], e di aftri Scrittori, che Colliani, il consume di Baviera nell'anno precedente fi ribellò contra al Re Archelini, rispo, e per quella cagione fi espote da un'afpra guerra. Avea Guello (Clambon IV. spota una figliuola d'esflo Duca; però coll'armi, e ia quante avegolia altre maniere poté, aiutò ger un pezzo il sicocero. Ma allorche vide Combon andrera precipizio gli affari di lui, pensò a i casi propri), rè rispar-

<sup>66</sup> andare a precipizio gli affari di lui, pensò a i cafi propri, nè risparmi oro, argento, e beni allodiali a fin di ottenere dal Re quell'infigne Ducato, maggiore allora di gran lunga che oggidì. In fatti, per valermi delle parole del fuddetto Lamberto, e dell'Annalifa Saffone.

<sup>66</sup> Anti propriesso del fuddetto Lamberto, e dell'Annalifa Saffone.

<sup>67</sup> Des risparoferiose il Radulo Des di Stuerio, conson del R. A. R.

(9) demail (8), per interposizione di Rodolfo Duce di Suevia, cognato del Re Arbertania riggo Welf viri illustris, acer, O bellicosus, silius Azzonis Marchionis Ita-T. I. Car, levum, Ductuma Bourair fusfepte, 10 a questo Principe, che seca ma Bustania Bourair fusfepte, 20 a questo ricore, con constituti e figura, e cotanto si segnalo nelle guerre di questi tempi, viene a di-

nittura la linea Effenie Guelfa de I Duchi di Brunswich, Luneburgo, e Wulfembertel, che all' Elettorato Germanico oggi unifice la corona del Regno della gran Bretagna. Coò il Marchefe Alberto Azzo II. tuttavia vivente vide fiabilita ed innalazia in Germania la dificendema fia a, la quale pur tuttavia gloriofamente fi mantiene e fiorifice anche in Italia nell'altra linea del Marchefe (Ele, Duchi di Modena e. di-Eendente da Foko Marchefe, fiatello del medefimo Duca Guelfo. Oltre a quell'anno non arrivol la vitta di Domenico Contarento Doge di Venezia

a quest'anno non arrivò la vita di Domenico Contoreno Doge di Venezia.

(c) paschi (c), ed in suo luogo su alzato al trono Ducale Domenico Silvio, e col to Chomenico Colluio, pe col su chi confailone dazo gli su il possesso della dignità.

Anno di CRISTO MLXXII. Indizione x. di Alessandro II. Papa 12.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 17.

Ma far. P O n v o opnione Girolano Ross (f), seguitato anche sin ciò dal-Tru. II.

Tru. II.

T

it anno egli sloggiaffe dal Mondo; perciocche sappiamo, che essendo sea vol morto scomunicato esso Arrigo (a), e trovandosi il popolo di Raven- (a) Asso na incorto in molte censure, Papa Aleffandro giudico bene d'invier sedient de colà San Pier Damiano Ravennate di patria , tuttoche avanzato forte diem 12. nella vecchiaia, per dar felto a quella sì sconcertata Chiefa . V' andò Fobruarii . il fanto tiomo, fu con grande allegria ricevuto, riconciliò tutto quel popolo, e dopo aver trattato d'altri affari, si rimise in cammino. Ma appena giunto ad un Monistero, posto fuori della porta di Faenza, quivi fu prese dalla sebbre, che ogni di più invigorendosi il sece palfare a miglior vita nel di 22. di Febbraio dell' anno presente (b). Que-(b) Bresid. thi viaggi ed azioni, efigendo tutti del tempo, a me fanno credere sucafi in che almeno nell'anno precedente lo scomunicato Arrigo cessasse di vi-Consic. vere .. Fu poi suftituto in suo luogo per elezione del Re Arrigo Guiberro dianzi suo Cancelliere in Italia, nomo pien d'ambizione, e nato per flagello della Chiefa di Dio. Papa Aleffandro, che affai ne conosceva lo spirito surbolento, mal volentieri condiscese a consecrarlo; ma secondoche sta scritto nella vira d'esso Pontesge (c), gli predisse che dalla fanta Sede riceverebbe il gastigo delle sue voglie ambiziose . de propose Ho detto, che Dio chiamò a se San Pier Damiano: debbo ora aggin-in Vit Alegnere, che mancò in lui un gran lume ed ornamento della Criftiani-Page. tà, merce della scienza e del raro zelo, che in tutte le azioni sue si offervo, e tuttavia fi offerva ne' Libri fuoi , vivi testimoni ancora di un felicissimo e pissimo ingegno, ne quali solamente si può desiderare più parlimonia nelle allegorie, e più cautela in credere, e spacciar tante vilioni e miracoli , alcuni de quali possono anche sar dubitare de i veri . Abbiamo da Arnolfo Storico Milanele (d) di questi tempi , che di Armif. nel presente anno Erlembaldo., Capo in Milano della fazione opposta della della fazione opposta della fazione alla fimonia e all'incontinenza del clero, alla presenza di Bernardo Le-cap. 23. gato della Sedia Apostolica, e nel di dell' Episania, sece eleggere da i fuoi parziali Arcivelcovo di Milano Attone, o fia Azzo, santummodo Cloricum, ac tenera asate juvenculum, invito Clero, O multis ex Populo. Perchè questo novello Arcivescovo venne poi approvato da Papa Gregorio VII. il Puricelli fu d'avvilo, ch'egli non potesse avere si poca età, come suppone Arnolfo, il qual pure era allora vivente, e scriveva di questi fatti. Ma oltre-al poterfi dire, che Juvenculus non vuol dire, età, che escluda il Vescovato, le scabrose congiunture d'allora dovettero giustificare l'aver eletto Arcivescovo chi si potea; perche i più faggi ed attempati verifimilmente fuggirono una dignità accompagnata da i pericoli di disgustare il Re , e d'incontrar la persecuzione della fazion parziale del Re medefimo . In fatti poco durò l'allegrezza di Attone, Mentre egli pallava co' fuoi ad un lauto convito, con cui fi voleva folennizzare l'acquifto di sì riguardevole mitra, fu in armi la Tom. VI.

finione contraria, ed entrata nel Palazzo mife sutro fosfora. S. naforles Attone asquelto rumore; ma Coperno e prefo fu indegnamente tagatato anche con delle percosse; se e volle fatvar la vita, gli convenne
filire in pulpiro nella Chicia, se con alta voce rimungare all'elezion
fatta di lui. Si nassostro cutti i suo fautori; il Legato Agoslucio anch'egli corte gran pericolo; perchè gli sirmono l'arcestar le vesti, lanote
malcortio si fottraffe alla furia del popoto. In tal consusto cera la
città di Milano. Gostifrego de Artone siturei di Milano no consessora
ci cena goder la rendire della Chicia, gran tempo stetreo campando
del proprio, ce chusic melle lo Caste di companya. Jutanto di etne in
Roma un Concilio, in cui venne approvata i elezione di Attone, e scomunicaro Gestifredo.

Nell' Agosto, dell'anno precedente fu , siccome dicemmo, intrapreso

Pedfedio di Palermo dagl'invitri due fratelli: Normanni Rebetto e Raggieri. Seguirno molti alfali e fitti d'ami iotto quella Città. Venne (a) Cuillà anche in foccorfo de Palermiani un groffo infospo di Mori [4]; ma ma dribi non attentandoi coloro di affaire per terra l'efercito Ciciliano, volubiliano to tenara la loro fortuna per mare. Gl'intepidi Normanni accettarono (a) Le 44; la sfida, e rella battaglia navale, menarono così ben de stani, che mi-

i la sfida, e nella battaglia navale, menarono coal ben-le mani, che nince chi loro di prendere alcune delle navi Morafiche, Jance, na allocadarnos, e il refiaire di effo fii, coltretto alla figa. Dopo sinque medi dangue di fattorio affedio, Noberro-fece dare un di due futto fima finiti allaji di da due parti alla Gittà nuova pofia nella Penifola; ed egli allorati vide ben impegniti, icitatadin nella diffea di que due fitti, diede cofusi ama foalata adi un altro-fitto, e forunatamente e entro cola fia gosi e. Ritirazolfi percibi- Palermiani e Mori nella vecchia Gittà, ce en nellendo che non e era più fieranza si refifiere a quefto torrente; ila martina fequence il Prinqui diamandino di capitolare. Cioè effibirono la refa della Città, purchè a i Mufulmani (e tali doveano effere qua martina fequence il Prinqui diamandini, o Mori i, lofte, permedo di uva-

(classical Conte vitterjed prefero il possibile di quella rashi Città, son gh. nel possibile conte di Giugno, come ha il tello feoresso, di Lupo Protolpara (b), resistante conte di Giugno, come ha il tello feoresso, di Lupo Protolpara (b), resistante di Romani dell'anno preferre, è dopo foli cianque di conte di conte di Andolmo Barene, [c], con cui va di accommento do Romania do Romania (b). Diede di poi Roberto Guidanto, secondo de la facto ferrito Leone Oltenio (a), ri inperfiturta de surva ia Sciala no protolpara (b), di conte Ruggieri nel formatio, ri tenerado nonlamento in fito postere con di si menà di Palermo e di Medina i su per quatro, ciarro di Romania (b), di conte Ruggieri nel di Medina i su per quatro, ciarro di Romania (b), di conte Ruggieri nel conte resistante di Scalias, in guell'utimo punto punto di scalias, in guell'utimo punto di conte di scalias, in guell'utimo punto di conte di conte di conte di scalias, in guell'utimo punto di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di scalias, in guell'utimo punto di contenta di contenta di contenta di scalias, in guell'utimo punto di contenta di contenta di contenta di contenta di scalias, in guell'utimo punto di contenta di

(f) Camb Catuli (f), nobile Storico delle cofe di Stalia, in quell'ultimo punto sur, di Stalia, in on fi appole al vero l'Offense; perchè Roberto si riservo il pieno do mi-

minio delle fuddette due Citch , e il resto concedette il fratello . La Ena Mo Cronichetta Amalhtana (a); che all'anno feguente riferifce la conquista di quella Città, aggingne, che il Guiscardo di colì portò a Troia ledic. T. I. varie porte di ferro , e molte colonne di marmo co lor capitelli in fenno della fua vittoria. Ci-accertano le memorie citate dal Fiorentimi (b) che in quest' anno ancora Papa Alessandro loggiorno in Lucca [b] Finesnel mele d'Agolto, e ne i tre feguenti ... Vedefi parimente un Placito it. Memor. (e) tenuto da Beatrice Ducheffe di Toscana, e da Marilda sua figliuola lib. 1. nel tegritorio di Chiufi, Anno Dominica Incarnationia Millesimo Septua- (c) Antique. Dele Italia, D. C. gesimo secando, Sepeimo Idus Junii , Indictione Decima , al quale inter fon 21. vennero i due Conti di Chiuft Rinieri e Bernardo, co i Velcovi di Chiufi e di Siena . Fini di vivere in quest' anno (d) Adalberra Arcivescovo (d) Lamber. di Brema che fin qui era stato primo Ministro del Re Arrigo IV. per-bargenfu ta fona già) in odio a tutti, perche o complice, o autore di molte iniqui-Chiasta tà da effo Re commeffe. Fu nomo di rigida continenza e celebrava la Messa con gran compunzione e lagrimet, ma senza avvedersi a che la molta fua alterigia , vanità , ed altri vizi offuscavano di troppo e guaffavano le fue poche virtà: Tanto il Re Arrigo prego Annone Arcivescevo di Colonia, Prelato di rara probità, che volesse assumere il medefimo grado; che quantunque non poco egli ricufasse, pure v'acconsenti & E in effetto comincio il pubblico governo fotto quelto infi-

gue Prelato a prendere miglior faccia colla retta amministrazione della giustizia, col gastigo de i cattivi, e con altri ottimi regolamenti. Ma duro ben poco quelto fereno Troppo violento, troppo avvezzato al mal fare era il Re Arrigo Fugli ancora supposto, che Ridolfo Duca di Suevia fuo cognato macchinaffe contra la fua corona, ed era per vederfi una foena eguale a quella della Baviera. Ma avendo Ridolfo! fatto venire in Germania l' Imperadrice: Agnese lua succera , questa cosi efficacemente s'interpose tra il figliuolo, e il genero, che ne segui per ora "la" pace warm

> Anno di CRISTO MLXXIII. Indizione Es di GREGORIO VII. Papa 1:

di Atrico IV. Re di Germania e d' Italia 18.

No pore molto duraria Annone Arciveferro di Colonia alla Cor-to del Re Arrigo (e) . Egli edificava con una mano , e il Re indi distruggeva con tutte e due .. Però non perendo più sopportare le fregolatezze del Re', facendo valere la fcufa della fua avanzata età, tanto diffe, che ottenne di poserfi liberar dalla Corte, e di ritirarfi alla fua Chiefa d'Allora fu che Arrigo , vedendofi come tolto di fotto all'aio , lakio la briglia a tutte le fue pallioni ; dandon maggiormente Cc 2

in preda alle lascivie, e nulla curandosi, se riduceva alla disperazione i popoli della Turingia, e Salfonia, con fabbricar tutto di delle Roce che in quel paele, con permettere alle guarnigioni di prendere collà forza il lottentamento da i poveri villani, e con proteggere le pretenfioni dell' Arcivescovo di Magonza, che volca contro il costume efigere le Decime da que popoli . Andarono perciò delle gravi doglianzi a Roma contra di Arrigo, ed cipofte furono tutte le di lui infamie, e spezialmente la vendita delle Chiese: il che sopra tutto dispiaceva al Romano Pontefice . Quindi comminarono i Saffoni a ribellarfi , voltando l' armi loro contra delle fortezze fabbricate in lor pregiudizio dal Re . Si aggiunfe ; che Ridolfo Dueg di Suevia , Bersolfo (a) Brild. Duca di Carintia, e il novello Duca di Baviera Guelfo IV. (a) veg-

Conflam Chronie.

gendo sprezzaro alla Corte il savio ed onorato lor parere le ne ritirarono. In fomma l'indomito cervello e furor giovanile di Arrigo, tutto andava facendo per perdere l'amore non men de grandi che de i piccioli, e per mettere la confusione in Germania: il che pur troppo gli venne fatto. Intanto Papa Alessandro, se dobbiam credere all' Uripor-(b) Abbat genie [b], spedi lettere ad esto Re-, vocantes cum ad fatisfaciendum pro Usergent Simoniaca Harest, alisque nonnullis emendatione dignis, que de ipso Ro ma fuerane audica. Ma non pote il buon Pontefice Aleffandro profeguir più oltro questi disegni, perchè Dio il chiamò a se nel di 21, d'A-

prile . Pontefice per la sua pietà, umiltà, eloquenza, e zelo; non in-(c) Marien feriore a i miglioti [6]. Si raccontano ancora vari miracoli operati da Scient in Dio per intercessione di lui. Appena su nel giorno seguente data sepol-Donico ruta al defunto Papa, che i Cardinali con tutto il clero e popolo con Paul. Ben cordemente acclamarono Papa il Cardinale Ildebrando; che prese il no Gregor. P.I. me di Gregorio VII. e si rende poi celebre a tutti i secoli avvenire; Resistè egli, finchè potè, ma bisognò darla vinta al quasi suror del po-

polo, che non ammile dilazione. Nè ci volca di meno in questi-tempi sì fconcertati della Chiefa di Dio, che il petto forte di questo virtuolo, dotto, ed incorrotto Pontefice, per correggere spezialmente gli abufi delle fimonie, e dell' incontinenza del clero e che troppo piede aveano preso da per tutto. Non volle ommettere il faggio Eletto tutti riguardi dovuti al Re Arrigo, per proccurare, le mai era possibile, di mantener la concordia, e per eleguir in parte anche il decreto di Papa Niccolò II. nel quale anch' egli avea avuto mano. Cioè spedi tosto i suo Messi in Germania coll'avviso al Re della sua elezione ; e per quani fi ha dalla vita di lui, a noi confervata da Nicsolò Cardinal d'Arago (d) Cordin na (d) , pregandolo , come avez fatto anche San Gregorio il Grande

de Aragen, di non prestar l'affenso a tale elezione . Qued fi non faceret, coreum fi pon VII. bi offer , quod glaviores & manifestos, ipsus excessus impunicos nullacenu teleraret . Se è vera la parlata di quello tenore ( del che potrà talut dubirare ) bisogna ben dire, che il Re Arrigo dovette qui fare un gran zaa vol de sforzo al luo mal talento per confessire, ficcome è certo, che confenti, ma non così tolto. Lamberto da Schafnaburgo (a), fenza parla-(a) Lamberre de i Messi suddetti , e dopo avere cialtato l'integrità e l'altre vira in Scalnetà , che concorrevano in quelto Pontefice , ferive , che il di lui inflef-Corne fibile zelo ed ingegno acre fece paura a i Vefcovi , che fi trovarono allora alla Corte , ben confapevoli di vari lor mancamenti , de quali poteva egli un giorno chiedere conto. Perciò efortarono Arrigo di dichiarar nulla l'elezione di lui, giacche farra fenza conoscenza ed ordine suo. Ma dovette prevalere il parer de più laggi, e il Re si contento d'inviare a Roma il Conre Eberardo con ordine di conoscere . come era paffato il fatto, e fe trovaffe già confecrato il Papa novello, di protestare di nullità di qualunque atto fatto Andò questo ufiziale. fu correfemente accolto, dimandò conto dell'operato; e l'eletto Pontefice rispole, che contro sua volontà e non offante l'opposizione sua, era stato eletto dal clero e popolo; ma che non s'era lasciato ssorzare a prender anche l'ordinazione, volendo prima effere afficurato, che il-Re e i Principi Germanici avessero prestato l'assenso all'elezione sua. Questa umile risposta, rapportata al Re Arrigo, il soddissece, e pero diede tosto ordine, che fosse consecrato . Et flatim Gregorium Vercellensem Episcopum lealici Regni Cancellarium ad Urbem transmist ; quatenus ausorisate. Regia Electionem ipfam confirmares , & Confectationi ejus invereffe ftuderes. Lamberto scrive , ch'egli su consecrato nell'anno sequente nel giorno della Purificazione di Santa Maria Ma è un errore a mio credere de fuoi copisti . Tanto dalla vita di lui , confervata dal Cardinal d'Aragona , quanto dal registro delle lettere del medefimo Papa (b), chiaramente costa, che su celebrata la di lui consecra- (b) Tem.z. zione nella festa de Principi degli Apostoli, cioè nel di 29. di Giugno Labbi. dell' anno presente.

Già aveano prefe l'armi i popoli della Saffonia e Turingia , perchè niuna giustizia poteano ottenere dal Re . Ed egli inviperito volca procedere colla forza; ma gli Arcivefcovi di Colonia e Magonza, i Vescovi d' Argentina e Vormazia, e i Duchi di Baviera , di Suevia, dell'una e dell'altra Lorena, e di Carintia, ricufarono di fomministrar gente , non parendo loro convenevole di andare all'oppressione di popoli innocenti. Non isterte per questo Arrigo di marciare armato contra di que popoli; ma più di quel che credeva li troyò fosti e rifoluti di vincere, e di morire E intanto fra vari Principi della Germania, stomacati di tanti vizi di Arrigo , si cominciarono delle segrete pratiche per liberare il Regno da un Re, che tendeva alla fiia diffruzione Nel precedente anno era venuto in Italia Gozelone ; o fia Gotifredo it Gobbo , Duca di Lorena , tra il quale ; e Marilda Gonreffa e insieme

Tax vote Ducheffa infigne de Tofcana Cala dicemmo contratto matrimonio Si disputa da vari Scrittori; le fra esti si conservo il Celibato : quistione difficile a rifolverfi fenza chiare tellimonianze degli antichi da chi è troppo lontano da que tempi In questi governavano la Toleana e gli altri Stati del fu Marchefe Bonifazio la Ducheffa Beatrice, e la fuddetta Contella Matilda fua figlituola . Ora che Matilda , morto che fu il padrieno Goffredo; cominciaffe ad efercitare o fola, o colla madre Beatrice la fuddetta autorità , la deduco da un Placito temuto dalla mede-(2) Antique firma in quell' anno (a), Sexto Idus Februarii, Indictione Undecima, extra muros Lucenfis Civitaris in Burgo, qui vocatur Sancti Fridiani. Ivi effa è [at. 10. intitolata Domna Mastilda Marebionissa, bac Ducarris, filia bona memoria Bonefarii Marchionis . E offervabile in quel documento , che Flaiperto Giudice vien chiamato Miffus Donini Imperatoris ; e pure Arrigo IV non era gionto peranche alla corona dell' Imperio y ne s'intitolava Imperadore : Il Notaio ; ulato a quella antica formola ; non dovette badar molto al titolario d'allora. Un altro Placito tenne in quest'an-

(b) h. O. proc. la Duchella Beatrice (b) in Gristerie Electric infra Palachus de Defra, V. aux Cantil Johani ; c'el en Palazzo de le Velegoro ; la catra de fraise Auro Ducini might pelasi ; c'el en Palazzo de de Velegoro ; la catra de reine Kalenda Marini ; luditione Unicione, Qui è adoptaral Espoca ficsationa ; che comincia l'anno invovo nel di 25, di Marto ye il Indizione M. fi conoferce ; che di parta dell'anno prefette e 1923 il qual fecondo lo fulle Fiorentino era rutravia anno 1974. In ello documento fi vede inimato il lando Domir Regio, ye non giu dell'Imperalmen.

(6) B.D.F. Trovisno poi la Dachella Bestries (c) com perclare files mes Martidieri de cell simo perfense fulfiliame Alt nie de Admir, que of quarre de la Angeli, s'in fefricares Soudi Louvini Morgan; che la una donazione al Ministerio di San Zeopo di Verono. Lo frameno fi finjulato in Ministerio di San Zeopo di Verono. Lo frameno fi finjulato in Ministerio di San Zeopo di Verono. Diffi vontro in Italia Gospitado di Grando de Control de

America, fenfe in Pelaini Davani Reign, yana tam Garifiado Dave 'O' Matchene, Monda AT. Cadendas Februari, Judilimas AI. E di ggi annosi imparimo no Pa-15° che il giovine Gotificio in vigore del fuo matrimonio colla Contella Goran Saltida fa anch ejul ammello al governo della Tofana, qo-degli altri Goran Saltida fa anch ejul ammello al governo della Tofana, qo-degli altri Goran Saltida (Leggis poi una lettera [e] a lui fottura dal movo-Paga Greppida e gorio eletto in pici ul fafinifica la una celezione, e il bano ammoro di

gorde ectory in chi gri aguntar ia dia cazono, è il 9000 ammo et (il 2 mon altro parerro, chi ejil turtavia conferevana verió de le Arrigo. Pitul (il 2 mon altro de la carinal Estaronio [7]); che in quell'anno ejio Papa ando a Benedevel, fa verio, dove Lundolej IV. Principe di quella Citti eji prella justimatio try di fedeltà e vallallaggio. Patho anche a Capoa, dove Escende I Principe fece un attro runtule per inconferce in So yranno di Konnason.

Pontefice. Anno

Anno di CRISTO MLXXIV. Indizione XII. di GREGORIO VII. Papa 2. di ARRIGO IV. Re di Germania e d'Italia 10.

Betamo dalla vita di San Gregorio VII. nella Raccolta di Niccolà Cardinale d' Aragona [a] , ch' esso Pontefice spedi in Germa- [a' Res. liania l'Imperadrice, non già B. ma A. cioè Agnese madre del Re Ar III. rigo con Gherardo Velcovo d'Oftia Uberto Velcovo di Palestrina Rinaldo Vescovo di Como , e col Vescovo di Coira . Tale spedizione per attestato di Bertoldo da Costanza [b], e di Lamberto da Scasna- (b) Benblburgo (c), appartiene all'anno presente, Furono questi Legati ben ac- fientinfie colti dal Re dopo Palqua in Nuremberga el polere le paterne ammo m Chrosie nizioni di Papa Gregorio ; ottennero che follero cacciati di Corte cin- in Sefneque nobili Cortigiani già scomunicati; ma poc altro di sostanza. Die- bargrafia un de ben buone parole il Re, e promife d'emendarsi ; poscia li rispedi Connic. con tutto onore e ben regalati. Contra de Saffoni feguitava intanto il mal talento del feroce Re, i cui atti ed avvenimenti si veggono diffusamente scritti dal fuddetto Lamberto. E benchè il Papa fi fosse esibito mediatore per comporte quelle rabbiole differenze, e s'affaticassero anche vari Principi della Germania per indurlo a placarfi, egli non la fapeva intendere . Perche le forze allora gli mancarono , in fine come sirato pel capeltro acconfenti alla pace, e con delle condizioni di fuo poco enore a effendofi stabilito in quell'accordo , che fi fmantellerebbono tutte le forrezzo da lui fabbricate in pregiudizio di que popoli. Moffe anche una furiofa lite al fanto Arcivescovo di Colonia Annone, e pochi erano que' Principi , ch' egli non credesse suoi nemici , o non facelle tutto il possibile per inimicarleli . Tenne in quest'anno il Pontefice Gregorio VII. un gran Concilio in Roma , al quale intervennero affaiffimi Vescovi, ed in oltre, come s' ha da Cencio Camerario presso il Baronio, e dal Cardinal d'Aragona (d) egregia Comitissa Ma- [d] Cadishildis, Aczo Marchio, O Gifulfus Salernitainus Princeps non defuere, Par nolis de Alafi qui del famofo Marchele Alberso, Azzo H. Progenitore delle due Vita Gregolince de' Principi di Brunswich , e d' Este . Anche il Papa suddetto " VII. scriffe in quest'anno (e) a Beatrice Ducheffe di Toscana, che il Marche. [e] Green. fe Azzo avea promeffo al Papa nel Sinodo di rendere conto del fito Epfalo. matrimonio con Matilda forella di Guglielmo Vescovo di Pavia e vedova del Marchefe Guido , diveria da Marildo, la gran Contessa e Duchessa di Tolcana, Secondo le mie conghierture doveva effere premorta a questo Principe la Contessa Garfenda sua seconda moglie; ed egli volle prenderne la terza, cioè la suddetta Marilda (f). Ma riputandos eglino O michiparenti, ne su portata la denunzia a Roma. Fene il suo dovere il Pa Par Lea. pa; ma non sappiamo qual fine avesse un tal affare . Certo è, aver

ne vos fallato-alcuni Scrittori della, vita della gran Conseña Mazilda, in cresenso 1850 dere, che di lui parlaffe il Papa, in quella lettera. Ora in effo Con(alLaria lin (a) fu pubblicata la depolizione de Preti concubinari il decretato ,
la forte de la mino posefe alcendere, agli ordini facri i, se non prometteva la
legotira che niuno posefe alcendere, agli ordini facri i, sianteni la fimonia.

Comoc. Conjenera ; e filiminara di nuovo con terribili anateni la fimonia .

Portati in Germania quelli decreti, gran rumore ne seco il ciero difi
foliuto di quelle gonnetta e; e periturata in voler folienere l'inverensto

Portari in Germania queffi decreir, gran rumore ne seco il ciero diffoluto di quelle, contrarde e; e perituncia in voler foltenere l'invecento alufo, e cotarrono anche de a heri, tumulti contra di que Vescovi, che fi socculero a subblistarii e a fairi accettare. Parimente fappiamo, (i) Coche che in queffio Concilio il Portefice Gregorio pubblicò la fonunica de resuntari de remarta di Raberte Gifforde Daca di Puglia, non già, come tuppofe il resuntari de la contra de Raberte Gifforde Daca di Puglia, non già, come tuppofe il resuntari de la contra de Raberte Gifforde Daca di Salerno avuelle potrata, la l'esc. Cardinal Batrono, la Camania e meffio l'affetia. Benestoro, ferdo alla

"Grefinal Baronio, perché egli dopo la prefa di Salerno avelle potrata la guera coriro La Carapania, e mello i affeito a Bareservo, effendo più ardi, focedute tali imprefa. Vo io fofpettantio più rollo, che ciano Roberto Guifardo a inovare il giugamento di fedeltà, e a prendere l'inveltiture de foto Stati, come aveano fatto i Principi di Banevento e di Capoa, nè comparendo, fi tirafe addolfo le Centire della Sede Applolitura. In una lettera feritta a Beatrice e a Matilia nell'Ottobre figueme lo fleffo Papa Gregorio fignifica lotto, che Roberto prometteva di greflare il faddetto giuzamento.

Era tormato il Duca Roberto dopo la prefa di Palermo, portana di Colorindo de Geo un gran teforo in Puglia alla Città di Melfi (c), dove i Baroma di unti concorfeto a baciar quell' invitta mano, e.a congratulari. Maliferi di citto no compitere Pigtro Normano, che dominava in Trani, cel in altre Terre, ne avea dianci voluto condur le fue genti all'imprefa di Palermo, fipacciandi indigendente dal. Duca Ma Roberto non pote de fofferire, chi in quelle parti, non piegava il capo a l'uni, vene con consolire e c

tea loiterire ; em in queue part non piegava n capo a i not voeten; en oli niconoleva per padrone. Foe dunque l'alfedo di Trani, e l'obcarolina piazo, da Buffiglia; e da aire. Terre . Tuttavià fatto in una baruffa
Tran. La prigione effo Pietro (perimentò ; che la magnanimità non era l'ultima
Pièrit delle virità di Roberto; perchè, riebbe la libertà, ed anche le fue Terre, a riferva di Trani, con obbligo di riconolecte in vaffallaggio dal

(e) Gorie Duca, Anche Raggieri Coure di Sicilia (r), aninofilimo di aggiugneto Maria Bille (e) conquile i l'importante Caffello di San Giovanni, con Grifficiano da, si di conquile i l'importante Caffello, di Caffe

conferito il Velcovaco di Lucca ad Anfelmo nipore del defunto Papa Alessandro II e di patria fenza dubbio Milancfe, uomo di fanta vita, e di e di sì eminente prudenza, che Papa Gregorio VII. il deputò poscia per Esa Vols Configliere della Contessa Matilda, e il dichiarò suo Vicario in Lombardia. Merita ben questo illustre personaggio, che se ne faccia menzione. Sua cura tosto su di volere riformar gli abusi introdotti sra i Canonici della Cattedrale di Lucca, come s'ha dalla di lui vita (a), (a) Alla fcritta da un autore contemporaneo, cioè dal fuo Penitenziere: abufi, Bellond, che erano in questi tempi assai samiliari anche nell'altre Chiese d'Ita- nd diene lia ; ma per quante esortazioni e minacce adoperasse , nulla potè ot-18. Ment. tener da essi . A qual precipizio si conducessero quegli Ecclesialtici per questo affare, lo vedremo a suo luogo. Credette il Cardinal Baronio (b), the in quest' anno fossero eglino citati al Concilio Romano: ma (b)Beronin ciò avvenne molto più tardi. E' anche degno d'offervazione, che stra- Annel. Ecc. namente prosperando i Turchi nell'Imperio Cristiano d'Oriente, Gregorio VII. volle commuovere i Principi e i Re d'Occidente a formare un' Armata da spedire colà per opporsi a i progressi di que' Barbari (c); ma niun successo ebbero le di lui premure. Questa è la prima (c' Gregori volta, che si cominciò a parlar di Crociate contro gl'Infedeli d'Oriente. Vil. Ill. a. Scriffe ancora Papa Gregorio delle lettere fulminanti contro Filippo Re di 37. Francia a cagione di molti fuoi eccessi, fra quali entrò quello d' aver'estorte immense fomme di danaro a i mercatanti Italiani, che trovò iti a una Fiera di Francia. Durava tuttavia la pia frenefia di rubare i Corpi de' Santi, ansando tutti di aver presso di se que' sacri depofiti. In quest'anno appunto riusci a i Monaci della Vangadizza sull'Adigetto di rubare a i Vicentini il Corpo di San Teobaldo Romito, che già dicemmo morto nell'anno 1066. Portato il facro pegno al loro Monistero, siccome costa dalla Storia della sua traslazione (d), su es-[d' Mabili. fo onorato da Dio con affai miracoli, con efferfi anche trovato ad ef- modifin, 6. fi presente il Marchese Alberto Azzo II. Progenitore della Casa d' E-pat. s. fte . Contigit , illustrem virum Azonem Marchionem , illius videlicet Monasterii Possessorem, advenire, O sicut ante gesta solo auditu, sic eadem vifu cognoscere. Da li a qualche tempo arrivò alla Vangadizza Rodolfo fratello del medefimo fanto per ottenerne delle Reliquie, e ne fece premurole istanze al Marchese Azzo. Ma questi rispondea, se nolle sansi presii shefauro Regionem suam depauperare, O alienam ditare . Finalmente gliene concedette una parte. Nel diploma, con cui Arrigo IV. nell'anno 1077, confermò gli Stati ad esso Marchese Azzo, e ad Ugo, e a Folco suoi figliuoli, siccome io altrove (e) osservai, si vede il Monistero el Antichi della Vangadizza, oggidì bella Terra appellata la Badia, poffeduto allora parle cadalla Cafa d'Este. Ma io non avvertii, che anche questo bel passo egregiamente compruova la verità d'eso diploma; perchè quel buon Principe sommamente si rallegrò di avere ottenuto il sacro Corpo di San Teobaldo, quod se suaque Ditionis Populum in adventu beati, O Tom. VI.

na vote, omni laude celebrandi, Confessoris Teobaldi vissiraveris. Ed ecco dove era 
sana un ilora il principal loggiorno del Marchese Azzo Ellense. Le premune 
di Papa Gregorio VII. fecero, che in quest'anno nel mese di Settembre Domenico Silvio Doge di Venezia e Duca della Dalmazia, sece un 
assegno di beni alla Chesa Patriarcale di Grado. Il diploma, sotto(a) Amissi Estitto da i Velcovi Suffinganci, si da me dato alla luce (a).

for. 5.

Anno di Cristo mexxv. Indizione xiii.
di Gregorio VII. Papa 3.

di ARRIGO IV. Re di German. e d'Italia 20.

N altro infigne Concilio Romano nel fine di Febbraio fu in quell'anno celebrato da Papa Gregorio VII. (b), in cui lo zelantissimo Pontior. Labor tetice per la prima volta pubblicamente proibì fotto pena di fcomunica le investiture de' Vescovati e delle Abbazie, che i Re davano agli Ecclefialtici con porgere loro il Pastorale e l'anello. S' era da molti anni introdotta questa novità, e coll' effere divenuta dipendente dalla volontà de' Sovrani temporali , che in que' tempi erano di coscienza guasta, la collazion delle Chiese e dignità Ecclesiastiche, s' era aperta una larga porta alla fimonia. In fatti fi conferivano queste da i Re a chi le comperava colla lunga fervitù alle Corti, o colle adulazioni, e più fovente a chi più largamente offeriva regali e danaro . Venivano con ciò a cader benespesso le Chiese in mano di chi meno le meritava, restando neglette le persone degne . Furono anche in esso Concilio confermati i decreti contra de Cherici concubinari. Di nuovo eziandio fu scomunicato Roberto Guiscardo, il quale in questi tempi tenea segrete pratiche col Re Arrigo, e nello stesso tempo dava buone parole al Papa di volerfi fuggettare a tutti i di lui voleri. Ora il decreto fuddetto intorno alle investiture, siccome parea, che sminuisse di troppo l'autorità già usurpata da i Monarchi , così fu la scintilla , che accese di poi la funesta guerra fra il Sacerdozio, e l' Imperio. Solle prime non ne fece doglianza o rifentimento alcuno il Re Arrigo , perchè incerto dell'esito della guerra da lui impresa contra de' Sassoni; anzi scrivea lettere di tutta sommessione e buona volontà al Papa. Appena ne uscì egli vittoriolo, che cominciò i fuoi strepiti contro la Sede Apostolica. Mosse egli dunque nell'anno presente le sue armi contro i popoli della

(c) Louber Sassonia e Turingia (c), dopo aver tanto operato colle Insinghe e promo Sossie, messe, con eva extrato ni tito partiro i poini Principi della Germalongia, messe con la ciole Riddis Desard di Snevia, Guessio Duce di Baviera, Gessionale Bandales Gobbo Duce di Lorena, e Bernoldo Duce di Carintia, i quali accordero consente tutti colle los genti a Secondazio in quell'impresa. Verso la medi Luglio feguì una sanguinossissima battaglia fra l'esercito di Arrigo e quel de' Salfoni, e fu disputata un pezzo la vittoria : ma in fine andarono Esa Vols rotti i Saffoni, con effere nondimeno coftato caro questo trionfo all'Armata Regale, in cui perì molta nobiltà spezialmente della Baviera e Suevia. Fama fu, che restassero sul campo circa venti mila persone . Furono, ficcome diffi, cagione questi fortunati fuccessi, che il Re Arrigo, dianzi cotanto manfueto col. Romano Pontefice, prende la un'altr'aria, e comincialle a farla da fprezzante, con ammetter' anche alla sua Corte, e familiarità que' Ministri, che dianzi erano stati scomunicati dalla Sede Apostolica. Intanto i Sassoni non lasciavano intentato mezzo alcuno per ottenere pace e grazia dal Ré, il quale sempre più infellonito contra d'essi, e gonfio per la passata fortuna, nulla meno macchinava che l'intera loro schiavitù e rovina. Però a fine di esterminarli intimò una nuova spedizion contra di loro, ed era con lui Gosfredo Duca di Lorena con sì groffo corpo di gente scelta, che uguagliava il 1esto dell'esercito del Re (a). Ma gli altri Duchi , Radulfus(a) Lamin-Scilicet Dux Suevorum, Welf Dux Bajaariorum, Bersboldus Dux Curon-burgeafis na sinorum , Regi aunilium suum petenti denegaverant : pomitentes , ue aje-Chrone. bant , superiori expedicione in irritum fusi canti sanguinis', offensi etiam Regis immiri arque implacabili ingenio, cujus iracundia incendium nec lacryma Saxonum , nec inundantes campis Thuringia vivi sanguinis vestinguere possiffens . Ciò non oftante s'interpolero tanti per la pace, che i Saffoni s'arrenderono alla volomà del Re, il quale cacciò in efilio la maggior parte de i lor Capi e Baroni, e trattò il resto alla peggio.

Succedette in quest' anno nel martedi fanto , giorno 20, di Marzo, un nuovo terribile incendio nella Città di Milano, descritto da Arnolfo Milanefe (b), Scrittore di vista. E fu come cosa miracolo-(b) Arnolfo fa : perchè inforto nell'aria un vapore, che vomitava fiamme, attac-Hiffer. Mecò il fuoco alle case, che s' erano salvate nel precedente incendio, cap. 8. e alle già rifabbricate : con divario nondimeno dall' altro ; perchè questo distrusse più Chiese, e fra l'altre le due Basiliche Metropolitane, cioè la mirabil' estiva di Santa Tecla, e l' invernale di Santa Maria, con quelle di San Nazario, e di Santo Stefano. Il danno di quella Città su incredibile. Non ostante sì terribil disgrazia, Evlembaldo seguitava a far guerra al clero incontinente di quella Città, ed impedì anche nell'anno presente il battesimo solenne, che si solea fare in tutte le Cattedrali nel Sabbato Santo. Irritati per questo i nobili, e guadagnata parte della plebe, vennero alle mani colla gente di Erlembaldo, ed egli in quella zuffa restò morto, e su poi riguardato qual Martire, e riconosciuto per Santo, avendo anche Iddio con vari miracoli onorata la di lui fepoltura. Il Puricelli ne scrisse la vita. Dopo ciò il popolo di Milano, il quale efaminati ben questi fatti, pare che già avelle affunta qualche forma di Repubblica, ma con riconoscere tutta-

Dd 2

Tax vole via il comando e l'autorità del Re Arrigo, unito col clero, spedì un' Anno 1073 ambasciata al Re medesimo per avere un Arcivelcovo (a). Giacchè egli lib.5.cap.5. era pentito di aver dato per Arcivelcovo a i Milanesi Goffredo, su da lui eletto Tedaldo Suddiacono Milanete, che era luo Cappellano, e il mandò a Milano, dove trovò buona accoglienza non men presso il clero, che presso il popolo, avido sempre di cole nuove. Si videro allora in un medefimo tempo, e non fenza fcandalo, tre Arcivefcovi di Milano, cioè Gotifredo confecrato, ma efiliato; Attone fostenuto e confecrato da Papa Gregorio VII. e vivente in Roma; e Tedaldo ultimamente sopraeletto agli altri due . Fece quanto potè il Papa per impedire la confecrazion di Tedaldo; ma i Vescovi Suffraganei attaccati al Re Arrigo, ad onta di lui il consecrarono. Corse in quest'anno un gran [b] Pandal pericolo lo stesso Pontefice Gregorio (b). Aveva egli pubblicata la sco-

fus P. La munica contra di Cencio figliuolo di Stefano già Prefetto di Roma,

din de Ara. ma non già a mio credere Prefetto anch' egli d'essa Città, uomo preon in Pina potente sì per la fua dignità e nafcita, come per le fue grandi ricchez-Lombertea ze . nfurpator de' beni delle Chiefe, ed amico del Duca di Puglia Ro-Stafaatm berto Guiscardo. Istigato costui dalle segrete insinuazioni di Guiberto Arcivescovo di Ravenna, che già aspirava al Papato, allorchè Papa Gregorio nella notte del fanto Natale di questo, e non già del seguente anno celebrava la Messa a santa Maria Maggiore, entrato con gente armata, il prese, e staccatolo dal facro Altare, seco il trasse ad una sua

(c) Paulus Torre. Paolo Benriedense (c) aggiugne, che esso Papa riportò una seri-Bennedenf ta in quella funesta occasione. Si spatse tosto per la Gittà la nuova di Gregor VII. tanta empietà, a cui tutti inorridirono; e il popolo Romano dato di Rer, Italie, piglio all'armi, fatto il giorno, in furia corfe alla Torre di Cencio,

e quivi con fuoco, con catapulte, e con altri ingegni di guerra cominciò a batterla sì forte, che Cencio prevedendo in breve la propria rovina, fi girtò a' piedi del Papa, implorando non che milericordia, aiuto per salvarsi . Allora il clementissimo Pontefice affacciatosi ad una finestra, sece sermar gli assalti e l'ira del popolo; e tratto dalla Torre se ne tornò fra le acclamazioni di tutti a terminar la Messa a Santa Maria Maggiore: segno o che non era ferito, o che la ferita dovette effere ben leggiera.

Furono poi dal popolo devastati e confiscati tutti i beni dall'empio

infieme e pazzo Cencio, che ebbe la fortuna di poter fuggire colla (d) Arnulf moglie e co' figliuoli. Gli aveva il Papa imposto la penitenza di fare il Histor. Mr. viaggio di Gerusalemme. Arnolfo Milanese (d), Scrittore di questi temcap 6. pi, ci afficura, non effere paffato l'anno, che coltui morì foffocato da des Con un' ulcera nella gola. Lo attesta anche Bertoldo da Costanza (e), con flantings dire, che Cencio ne primi mesi dell' anno 1077, andò a Pavia menansa Chronic do seco prigione Ramaldo Vestevo di Como, per essere ricompensato dal Re Arrigo. E che quivi morendo all'improvviso, trovò quel guiderdo- Ena Vole. ne, che meritavano le di lui scelleratezze. Approdarono inaspettata- Axxo 1075. mente in quell' anno i Mori in Sicilia alla Città di Mazzara (a), e tro-(a)Ganfrid. vando i cittadini mal preparati a questa visita, entrarono per forza Malarra nella Città. Polero anche l'affedio al Castello situato nella pianura del-12. cap.9. la Città, e vi stettero sotto ben otto giorni. Informato di ciò il Conte Ruggieri entrò di notte con uno stuolo d'armati in esso Castello, e la seguente mattina uscì addosso a i nemici. Moltissimi di coloro restarono ful campo, gli altri incalzati, come poterono il meglio, fi falvarono alle navi . Se si ha da prestar fede agli Annali Pisani (b) , nella se-so Annali sta di San Sisto di Agosto dell'anno presente presero i Pisani la Città Pesan T.6. d' Almadia, ed obbligarono Firmino Re d'essa a pagar tributo da la innanzi a Pila , O' coronam Romano Imperatori affignaverunt . Possiam fidarci poco d'essi Annali, ne'quali all'anno 1077, si torna a dire, che i Pifani prefero Almadia in Affrica, e ciò parimente nel di di San Sifto. Ed altri Annali Pifani riferiscono questo fatto all' anno 1088. dove ne tomerò io a parlare. Trovavasi nell'anno presente Beatrice Duchessa di Toscana in San Cesario distretto di Modena, dove nel di 8, di Giugno (c) compose una differenza insorta fra Eriberto Vescovo di [c] Aniqu Modena ed Alberto di Bazovara per la Canonica di Città nuova. Leg-lialis. Difgesi parimente un Placito tenuto da essa Beatrice (d), appellata glo-(d) li. Difriosifima Comitissa, e da Matilda sua figlinola in Croitate Florentia inferiat. 17. via prope Ecclesia Sancti Salvatoris juxta Palatio de Domui Sancti Battista, Anno ab Incarnatione Domini nostri fesu Christi Septuagesimo quinto post Mille, Nonas Martii, Indictione Tertiadecima. Quì è l'anno Fiorentino. Se s' ha da credere alla Cronichetta Amalfitana (e), nell'anno presente (e' Chronic Roberto Guiscardo s' impadronì della Città di Santa Severina in Calabria . T. I. Anti P45.214.

Anno di Cristo merrori. Indizione riv. di Gregorio VII. Papa 4.

di ARRIGO IV. Re di Germania e d'Italia 21.

TU fopra gli altri funeflo l'anno prefente, perchè principio dell'abbominevol guerra fra il Sacerdozio e l'Imperio i Fin quì avea il
Pontefice Gregorio ufate tutte le maniere più efficaci, ma infieme dolci
per impedir la rottura, faldo nondimeno in voler aboltia l'empia ufanza di vendere i Velcovati, e el efeguito il decreto formato contra le
Invefiture delle Chiefe date da i Principi Laici. Ma il -Re dringo infuperbito per li busoni fuccefli della guerra di Saffonia più che mai
continuava il commerzio finmoniaco, e comunicava con gli fonumicati dalla fanta Sede. In una lettera feritta a di 8. di Gennasio dell'anmittimo prefente (Tr), con effo lui fi doleva il Papa, perchè aveffe dato conpigni, sia-

Esa vola tro le promesse l'Arcivescovato di Milano a Tedaldo, ed in oltre conferite le Chiefe di Fermo e di Spoleti a perione incognite al medefimo Papa: fegno, che il Ducato di Spoleti, e la Marca appellata già di Camerino, e talvolta di Fermo, o di Ancona, erano ritornati, dopo la morte di Goffredo Barbato Duca di Lorena e Toscana, all'ubbidienza del Re Arrigo. Ora il Pontefice Gregorio, ficcome perfonaggio di cuore intrepido, non mancò di scrivergli delle lettere più vigorofe delle passate, e di avvertirio, che s'egli non mutava registro, sarebbe forzata la fanta Sede ad escluderlo dalla comunion de Fedeli . A questo fine gl' inviò nuovamente de i Legati, che furono accolti con disprezzo. Fece l'infuriato Re tenere una gran Dieta in Vormazia nella Domenica di Settuagesima, dove intervennero tutti i Vescovi ed Abbati mal intenzionati verso il Papa. Sopraggiunte ancora Ugone il Bianco Cardinale, che di miovo ribellatofi dalla Chiefa Romana comparve colà con lettere finte del Senato Romano, de' Cardinali, e d'altri Vescovi, che richiedevano la deposizion di Gregorio VII. e l'elezione di un nuovo Papa . Di più non occorfe , perchè il Re Arrigo in essa Dieta co i Vescovi suddetti formassero un decreto, in cui dichiararono illegittimo

(a) Brubold. Pontefice e scomunicato Papa Gregorio. Dopo di che (a) spedì Arrigo i fuoi Messi con lettere in Lombardia, e nella Marca di Fermo per fignificare a tutti la rifoluzion prefa , e per fommuovere ciascuno contra di lui. Fu eziandio data ad un Rolando Cherico di Parma l' incumbenza di portare alla Chiesa Romana una lettera fulminante, e un ordine spedito in qualità di Patrizio a Papa Gregorio di scendere dal trono Pontifizio, per dar luogo all'elezione d'un altro Papa . Arrivò questo Rolando a Roma in tempo, che si celebrava un Concilio nu-

(b) Pandus merofo nella Basilica Lateranenie (b), ed entrato nella sacra Assemblea m Vit. Gre arditamente dopo aver presentate al Papa le lettere, con alta voce goni VIL gl' intimò di lasciare in quel punto la Cattedra Pontificia, e al clero cap. 69.

Romano di portarsi per la Pentecoste alla Corte, per ricevere dalle mani del Re un vero Papa , perchè il presente era un lupo . Alzossi allora Giovanni Vescovo di Porto gridando, che sosse preso quel temerario; e il Prefetto di Roma colla milizia, fguainate le fpade, corfero fopra di lui per levarlo di vita; e l'avrebbono fatto, fe interpostosi il Papa non l'avesse salvato dalle loro mani . Ventilata di poi nel Concilio la causa, ed animato il Pontefice dall' affistenza della Duchessa Beatrice, e della Contoffa Matilda, che stendevano la lor possanza sopra buona parte d'Italia, e dalla disposizione in cui sapea, che erano i più riguardevoli Principi della Germania, dichiarò fcomunicato e decaduto dal Regno Arrigo IV. con affolvere tutti i di lui fudditi dal giuramento di fedeltà : risoluzione , che quantunque non praticata da alcuno de fuoi predeceffori, pure fu creduta giusta e necessaria in quefta congiuntura. Mo-

Mor' nell' anno prefente sul fine di Febbraio, e di morte violen- En Vola ta, Gozelone, o sia Goffredo il Gobbo, Duca di Lorena e Toscana, da noi veduto marito della Contessa Matilde [a]. Ito egli una notte al Lamberal luogo adattato per gli bilogni del Corpo, che dovea ben essere sab-burgensis in bricato alla balorda, da un uomo, che stava in aguato ( fu detto per Chio ordine di Roberto Conte di Fiandra ) di fotto con una freccia fu sì mor-Gordon talmente ferito nelle natiche, che fecondo Lamberto da lì a fette gior-tienfu un ni , o secondo Bertoldo , la stessa notte gli convenne morire, ed anche Brone de fenza i Sacramenti, fe fi ha a credere a Brunone Scrittor della guerra Bell, Saxon di Saffonia . Per la fua bravura e prudenza vien lodato non poco da esso Lamberto. Fu gran partigiano del Re Arrigo IV. e però sospetto e poco caro a Papa Gregorio VII. e a Beatrice e Matilda. Ma potea ben rifparmiare il Fiorentini (b) di farlo anche autore della nera con-b) Firengiura ed infolenza di Cencio Romano contro la facra persona di Papa di Matid, Gregorio; perchè nessun giusto sondamento di questa taccia a noi por-lib.t. ge l'antica Istoria. Essendo egli morto senza prole, Arrigo investi del Ducato della Lorena Corrado suo proprio figliuolo, e diede la Marca d'Anversa a Gorifredo figliuolo del Conte Eustachio, e cugino del defunto Gotifredo, il quale col tempo divenne Re di Gerufalemme. Restò con ciò senza marito la Contessa Matilda; e non andò molto, ch'ella fi vide tolta anche la madre. Terminò il corso di sua vita la Duchessa Bearrice nel di 18. d'Aprile nella Città di Pisa, come costa da i versi di Donizone (c):

Octo decemque dies Aprilis dum sinis ire-Christi post orsum wera de Virgine corpus Anno Milleno bis Terno Sepsuageno. (c) Donito in Vit, Matheldis l. 1. cap. 20.

Principella di gran pietà, di egual prodenza, e d'animo virile, che i renne fempe attacata alla lanta Sede, ma lenna pendrer el rifiperto al Re Arrigo, anzi con effere mediatrice di concordia e pace fra lui e il Pontefice Gregorio. La maggior gloria nondimeno di Beatrice fa l'aver messa al mondo, e mirabilmente edocata in tutte le virrit, y entella cognizioni delle varie lingue la Control Musildo, la quale rimassa fola al governo della Tofoana, e degli altri aviti suoi Stati, cominciò a fre conoferer i suoi rari pregi nelle fiere rivoluzioni , che andrò da quì innanzi accemnando: Nè si dee tacere, che il Monaco Donizone s'adirò contra di Pisia perche quivi, e non in Canossa, si fespedilita la Duchessa Beatrice. 1 suoi versi ci faran conoscere, come allora sossi fee mercardile la Circh di Pisia (s'):

(d) M. ibid.

--- Dolor beic me funditus urit, Quum tenet Urbs illam, qua non est tam bene digna. Qui pergit Pises, vides illic monstra marina. Hac Urbs Paganis, Turchis, Libycis quoque, Parthis,

Sordita, Chaldei fua luftrant littora tetri. Sordibus a cunclis sum munda Canossa, sepulcri Atque locus pulcher mecum. Non expedit Urbes Querere perjuras, patrantes crimina plura.

Che voglia dire con queste ultime parole Donizone, non si può ben intendere. Ma ben si capisce, che Pila era in questi tempi un famoso Emporio, e Porto franco, dove eraño ammeffi gl' Infedeli Orientali ed Affricani : il che parve a Donizone un' indignità, e perciò più meritevole la sua Patria Canossa, per cagione della sua purità in materia di Religione .

Le determinazioni prese in Roma contra del Re Arrigo, quelle furono, che finirono di determinare i primi Principi della Germania a ritirarfi dal Re Arrigo fcomunicato, e a feriamente divilare de i mez-(a) Lambra zi di rimettere la quiete in quelle contrade (a). E giacche vedeano burgania più che mai offinato il Re nelle sue violenze, e in altri vizi, passarono a liberar fe stessit e i popoli da un Principe, nato solamente per rendere infelici i fuoi fudditi. I primari dunque, che l'abbandonarono

furono Ridolfo Duca di Suevia, Berroldo Duca di Carintia, e Guelfo in Chimir. Duca di Baviera, il cui padre, cioè il Marchese Alberto Azzo II. Signore d' Este , di Rovigo , e d'altri Stati in Italia , parzialissimo su sempre anch' egli della santa Sede, e dovea ben promuovere gl' interesfi d'effa presso il figliuolo Duca. Andò a dismitura crescendo il loro partito, e v'entrarono moltiffimi Vescovi. In una Dieta da essi tenuta in Triburia dopo la metà d'Ottobre, dove intervennero anche i Legati della fanta Sede, fu progettato di creare un nuovo Re. Arrigo venuto alla Villa di Oppeneim, fra cui e Triburia fcorreva il Reno, a fine di schivar l'imminente nombo, spediva di tanto in tanto Legati, con promettere emendazion di vita, foddisfazioni, benefizi ; e perchè niun si fidava di un Principe, che tante volte avea mancato alle promesse, e venivano rigettate le di lui belle parole : non lasciò egli indietro fommissione e preghiera alcuna per placarli . Finalmente gli fu accordato del tempo, e conchiuso, che al Romano Pontefice sarebbe rimesso questo affare, e che esso Papa sagebbe pregato di trovarsi in Augusta per la Purificazione di Santa Maria; ed esaminate le ragioni dell' una e dell' altra parte, si starebbe al giudicato di sua Santità, con altre condizioni da efeguirsi al prefente, che io tralascio. Non così se-

(b) Cardin, cero i più de' Vescovi di Lombardia (b). Erano stati eglino scomunicade Aragon ti insieme con Guiberto Arcivescovo di Ravenna nell'ultimo Concilio Gregor.VII. Romano, e da Papa Gregorio. Però esso Guiberto, e Tedaldo Arcivefrovo di Milano con altri Vescovi Scismatici , raunato un Conciliabulo in Pavia, fcomunicarono anch' effi lo stesso Papa Gregorio. Questo par-

tito a se favorevole in Italia fese rilolvere il Re Arrigo di non aspet-

tare in Germania la venuta del Pontefice Romano, ma di portarfi egli Fra Vol a dirittura ad implorare la di lui misericordia di qua dall' Alpi. E tanto più credette migliore questo spediente, perchè temeva di soccombere nella Dieta Germanica alla folla di tanti accusatori delle sue enormità, delle quali ben sapeva di non avere scusa ; e che gli riuscirebbe più facile lungi da tanti fuoi avversari di guadagnare il Romano Pontefice. Ma perciocche i Duci di Baviera, Suevia, e Carintia aveano chiusi con gente armata i passi, per li quali si cala in Italia, egli colla moglie Berta, e col picciolo figliuolo Corrado, accompagnato da pochi , prese il cammino della Borgogna (a) , e celebrò il fanto Natale (a'Lombre, in Befanzone. Continuando poseta il viaggio, quam in locum, qui Ci- in Chronic vis dicitur, venisset, obviam babuit Socrum fuam (cioè Adelaide Marchefana di Sufa ) filiumque ejus Amedeum nomine, quorum in illis regionibus O autoritas clarifima O poffessiones amplissima, O nomen celeberrimum eras . Non saprei dire, se quì si parli della Terra di Civasco. Fu onorevolmente ricevuto da essi Arrigo IV, ma se volle continuare il viaggio, gli convenne conceder loro cinque Vescovati d'Italia, contigui a i loro Stati: fenza di che non voleano lasciarlo passare. Parve ciò duro al Re, ma i suoi interessi più premurosi il secero cedere a tali istanze . Il Guichenone (b) pretende, che questi Vescovati fossero in Borgo-(b) Guichegna; e forse il Bugey. Ma Lamberto chiaramente scrive, quinque Italia mon de la Episcopasus. Talmente era in questi tempi cresciuta la fama e potenza Savoje T.L. di Roberto Guiscardo Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia, che Michele Duca Imperadore d'Oriente concertò di avere una di lui figliuola per moglie di Costanzino Duca Porfirogenito Augusto suo figliuolo, e Collega nell'Imperio. Giovanni Zonara attelta (e), che la figliuola fu con- (e) Zonara dotta a Costantinopoli, e secondo l'uso de Greci, le su posto il nome li per 188 di Elena, Lupo Protospata (d) nota anch' egli fotto l'anno presente le Guinelmos fuddette nozze. Ed aggiugne, che Ruggieri Conte di Sicilia e fratello Mulatera d'esso Roberto, sece prigione un nipote del Re d'Affrica, che era 13 cap. 13. venuto in Sicilia a Mazzara Comandante di cento cinquanta legni. Ma (d) Lupur quella farà l'impresa medefima, che il Malaterra [e] mette sotto l'an- m Comonic, no precedente, e per conseguente potrebbe anche essere accaduto il ma- (e) Malatrimonio nobilissimo della figlinola di Roberto Guiscardo in esso anno. Resto io in dubbio, se in questi tempi il medesimo Roberto sacesse l'impresa di Salerno, come vuole Romoaldo Salernitano (f), o pure (f) Ranel feguente, dove ne parleremo. In Sicilia avea lasciato esso Conte Salgranier. Ruggieri per suo Luogotenente Ugo di Gircea, marito di una sua figli-Chowic. uola bastarda. Questi voglioso di segnalarsi con qualche bella impresa a trassi benche ne avesse un divieto dal Conte , insieme con Giordano figliuo. Malarra lo anch' esso illegitismo d'esso Ruggieri, diede addosso a Benavert Sa. 13. cap. 10. raceno Governatore di Siracnía. Ma caduto in una imboscata vi lasciò

Tam. VI. Ee h

The Web la vita co-fuoi , e Giordano appena fi falvò con pochi . Affrettò per quefta difaventura il Conte Ruggieri il fuo ritorno in Sicilia , e fece per allora quella vendetta che pote , con dare il facco a qualche Catellelo e pacfe de Mori vicini .

Anno di Gresto Merreit. Indizione zv. di Gregorio VII. Papa 5. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 22.

C Econdo il concerto s'era messo in viaggio il Ponsesice Gregorio con disegno d'andare alla Dieta già intimata da tenersi in Augusta pel (a) Lam principio di Febbsaio di quest'anno (a). Uno de' più atroci verni, che ngenfu mai fieno stati, si provava allora in Lombardia. Contuttociò l'animo-6 fo Pontefice & mife in viaggio, e scortato dalla Contessa Mutilde, arde Arrigo era giunmPita Gre to in Piemonte. In fatti dopo incredibili parimenti aveva egli valicate geni PII. le Alpi piene di ghiacei e nevi , e corfo più volte pericolo della vita colla moglie e col figliuolo; ma per timore, che paffaffe l'anno dopo la scomunica contra di lui fulminata , egli si espose ad ogni rischio e fatica , tantochè pervenne in Italia . Sparfasi la fama del suo arrivo, corfero a vifitarlo ed onorarlo i Vescovi Simoniaci di Lombardia, e i Conti ; ed in breve fi vide alla fua Corte un confluffo innumerabil di gente. Ora non sapendo il Papa, se Arrigo venisse o con buona, o con cattiva intenzione, tenuto configlio, giudicò bene di retrocedere, e di ritirarfi colla Contessa Matilda alla di lui inespugnabil Rocca di Canoffa ful Reggiano . Colà comparvero molti Voscovi e Laici di Germania, venuti per disastrose ed inustrate strade, a chiedere l'assoluzion della fcomunica, e dopo qualche giorrio di penitenza l'ottennero . Vi comparve anche il Re Arrigo, e fatta chiamare la Contessa Matilda ad un abboccamento, eam precibus ac promissionibus eneratam ad Papam transmist, & cum ca Socrum suam (Adelaide Marchesana di Sula ) Filiumque ejus (Amedeo ) Azzonem eviam Marchionem (dal quale abbiam detto, che discende la Real casa di Brunswich e la Ducale d'Este ) O' Abbatem Cluniacensem (Ugo), & alios nonnullos en primis Italia Principibus, quorum aufforitatem magni apud eum momenti effe non ambigebat, obsectant, us Excommunicatione absolveresur, ne Principibus Teutonicis, qui ad accusandum eum stimulo invidia magis quam zelo jufficie exarfifent ; temere fides haberetur. Somma fatica fi durd da tutti per muovere il Papa a commiserazione ed accordo. Lasciossi in fine piegare , purche Arrigo deponesse le Regali insegne, e desse veri segni di pentimento. Seguì pertanto quella scena, che sece allora e di poi grande strepito, e farallo anche ne' secoli avvonire. Cioè su ammesso

Ar-

Arrigo entro la feconda cinta di muro di quella Rocca , che tre ne tas voc, avez. Quivi fcompagnato da totti, fenza alcun fegno dell'effer fuo di huso terri Re, con vefte di lana, co piè nudi, mentre un ecceffivo freddo regnava fopra la terra, reftò un-giorno, ce poi l'altro, ed anche il terzo, con farlo ivi digiunare fino alla fera. Tempo viene talvolta, che la fuperbia , primo mobile de i Regnanti, codo il trono, all'intereffe. Dopo i tre di, e come ferire Donisone (d):

Ante dies septem, quam finem Janus baberes, Ante suam faciem concessis Papa venire (a) Doniza Vis. Mashild. lib. 2s

Ragom, com plantis mults a frigore captis.

Colo nel di 32, di Genniao dioce il Papa udienza ad Arrigo, che profitato a fuoi piedi dimandò miferiocoltà de fuoi falli , Celebrò il Ponetice la Meffa, e preda la faca Ottà nelle mani, perchò i fuoi nemici lo fpacciavano per fimoniacamente afecfo. al Papato, fi purgò, da
quelta catumnia. Efibi ad Arrigo di fare altretanto, s'egli foredeva
innocente, e non-reo di tante accufe, prodotte contra di lui. Ma. egli
con varie fonde fe ne guardò. Fu potica al papano col Ponetice, al
quale l'avea, ben affoliuto dalla foomunica, ma con lafciare in folpedo
fraffare del Regno, e innettere a i Principi Germanici, e ad una Dieta il decidere, s'egli doveffe deporre la corona, o pure ritenerla. Do
po ciò il Papa venne a Reggio, dove fi trovava Guibrera Arriog/cow
di Ravenna, il può maligno degli avverfari del Papa, con gli altr'
Veforoti Simoniaci, aptentando il compinento delle promeffe di Arrigo.

Convien ora fapere, effersi appena inteso in Lombardia, come era paffato il congresso del Re col Papa in Canossa (b), che infinite (b) Lamber. mormorazioni ed infolenze si spariero non men contra dello stesso Pon- tas Scopnatefice, trattandolo da Tiranno, da Omicida, da Simoniaco, quanto Chronic, contra d'Arrigo, perchè si vilmente si sosse suggettato ad un sì indegno trattamento. Fu propolto di creare Corrado figlinolo d' Arrigo benchè di tenera età , Re : tutti fuggivano , o vilipendevano Arrigo; e le Città gli ferravano le porte in faccia. Ora tra per questo, e perchè non già di buon cuore, ma per necessità de suoi affari, egli avea fatta quella concordia col Papa, fe ne penti egli, ben presto . Gli stava a' fianchi il fuddetto Guiberto con altri Vescovi scomunicati, a' quali non su difficile il fargli ritrattare il fatto, e ricominciar lo sprezzo delle condizioni già accettate, e la nemicizia col Papa. In questa maniera ricuperò Arrigo a poco a poco la buona grazia de' Velcovi e de' (c) Penin popoli della Lombardia (c). Ma non pote ottenere dal Papa la licenza Berind re d'effere coronato Re d'Italia colla corona Ferrea in Monza. Rialfunte VII cen 86. nondimeno le infegne di Re, benchè fi fosse obbligato col Papa di vi- (d) dang vere in maniera privata, finchè in Germania fosse decisa la di lui cau-tralio. Disfa. Un fuo diploma da me pubblicato (d), cel fa vedere in Pavia nel pag 948.

Eas vote di 3, d'Aprile dell'anno presente. Se s'ha a credere a Donizone (a), (a) Deeza egli tentò ancora di tirare il Papa ad una conferenza con difegno di lib, 2.cap.1. prenderlo. Ma avvertitane la Gontessa Matilda, fece sventare la mina. e conduste il Papa alle montagne: Fece Arrigo prendere anche Geraldo Velcovo d' Oftia, mandato dal Papa per suo Legato a Milano. Di tutto questo ando avviso in Germania. Non volle poi Arrigo portarfi alla Dieta intimata a Forcheim, come avea data parola. Vi fi trovarono bensì i Legati del Papa, e quivi i Duchi Ridolfo, Guelfo, e Bersoldo, gli Arcivescovi di Magonza e di Maddeburgo, e i Vescovi di

Virtzburg, di Metz, e d'altre Chiefe, i quali trattarono della-maniera di reftituir la pace, come essi credevano, o almen desideravano, (b) Brane alla Germania; e fu risoluto di cercare un nuovo Re (b). Fu dunque Histor Bell, eletto Ridolfo Duca di Suevia , tuttochè egli resistesse un pezzo ad accertar questa pericolola dignità. A buon conto nello slesso giorno della (c) Beribild, fina confectazione, che fu il di 26, di Marzo dell'anno prefente (c), fi

follevò contra di lui una fedizione in Magonza . Quel che è più fra-Chance. no, apparisce dalle lettere di Papa Gregorio (d):, che esso Pontesice non approvò l'elezion di Ridolfo, e si riferbò la conoscenza di tal cau-Eppf. 1. 22, fa, per decidere a chi de' due contendenti fosse dovuta la corona : del

che poi fece gravi doglianze la fazione d'esso Ridolso, serivendone al medefimo Papa, Ricorle in questi tempi Arrigo al medefimo Pontefice, implorando il suo aiuto contra di Ridolfo usurpatore della corona. Ebbe per risposta, che non si potea soddisfarlo, mentre esso Arrigo teneva tuttavia prigione San Pietro nel fuo Legato Geraldo, il quale poi diede fine alle fue miferie, chiamato da Dio a miglior vita ful principio di Dicembre dell' anno prefente. Ora il Pontefice dopo effersi fermato per tutto Giugno in Bibianello, Carpineto, e Carpi Terre del Reggiano, allora della Conteffa Matilda, e in Figheruolo ful-Pochiarito abbastanza, che l'animo di Arrigo lungi dall'esfersi mutato, era disposto a sar peggio, s'incammino per la Toscapa alla volta di Roma . Il- Re : Arrigo anch' egli feppe trovar via di penetrare in Germania, dove raunato un picciolo efercito, cominció la guerra contra

[e]Benbald del nuovo Re Ridolfo (e), Mort nel di 14. di Dicembre in quest'anuesse in no l'Imperadrice Agnese sua madre in Roma, lasciando dopo di se il concetto di molta pierà e prudenza. Mancarono anche in quest'anno di vita Sigeardo Patriarco d'Aquileia [a cui fu furrogato Atrigo Canonico d' Augusta ] ed Imbricone Vescovo d' Augusta , fautore di Arrigo. Ma quel che doverte sar più rumore, fu la morte di Gregorio Velcovo di Vercelli. Cancelliere in Italia d'esso Re. Aveva egli intimata una Dieta del Regno da tenersi ne Prati di Roncaglia circa il di primo di Maggio dell'anno ayvenire, con difegno, se mai potea, di deporre, il Papa; ma una morte improvvisa prima di quel di troncò le sue trame, e senza lasciargli tempo di penitenza.

Secondo Lupo Protospata (a) in quest anno Roberto Guiscardo Du- En vote ca di Puella fece l'acquifto importante della Città e del Principato di (a) Luput Salerno. Ma per conto dell'anno è da maravigliarsi, come cotanto Proespata discordino fra loro gli Scrittori. L' Anonimo Casinense (b) accenna que-[b] discordino fto fatto all'anno 1075. Romoaldo Salernitano (e) all'anno 1076. Quan-Cafinenfis tunque io non vegga stabili nella lor cronologia questi autori, forte per classicatione difetto de' loro telti alterati da i copisti : pure stimo più verisimile , dia Salarche all' anno presente s' abbiano da riferir tali avvenimenti per le ra- in Chenic gioni, che andremo adducendo. Erano in questi tempi gli Amalfitani fotto Gifolfo Principe di Salerno [4] , ed aggravati da lui oltre il do-(d) Guilielvere e costume con de i tributi. Ricorfero essi a Roberto Guiscardo, mas Apolas che a bocca aperta stava aspettando l'opportunità, e uno specioso pretesto per infignorirsi di quel nobile paese. Avendo egli presa ben volentieri la lor protezione, fece con ambasciata sapere a Gisolfo suo cognato, che trattaffe più umanamente quel popolo. Sdegnofamente gli rispose Gisolfo, Allora Roberto, che avea delle nimicizie con Ricentdo I. Principe di Capoa, stabili con esso lui pace, e fra le condizioni pl'impose di aiutarlo nell'impresa di Salerno. In fatti amendue colle lor forze, e colle macchine militari pofero l'affedio a Salerno per terra e per mare. Abbiamo da Pietro Diacono (e) Continuator dell'Oftien- [e] Perras fe, che presentita questa guerra Papa Gregorio, che amava non poco Che, Cashe, Gifolfo, gli spedi Desidevio Abbate di Monte Casino per esortario a trat-Tom. Ill. tar di pace; ma che Gifolfo nè pur gli volle dare risposta. Dappoi-cap 45. chè fu intraprefo l'affedio, tornò l'Abbate Calinense, e fatto abboccar Riccardo Principe di Capoa con Gifolfo, gli configliarono tutti di venire a concordia col Duca Roberto . Egli più che mai pertinace nulla fi curò del loro parere. Crebbe la fame nell'affediata Città a tal fegno, che il povero popolo si ridusse a cibarsi delle carni più immonde; e non potendo più reggere, aprirono le porte a i Normanni octavi tempore Mensis .. Ritirossi il Principe Gisolio nella Torre, o Rocca fortiffima , fabbricata fulla cima del monte . Stretto ancor' ivi , finalmente fu forzato a rendersi a patti di buona guerra, ed ebbe la libertà d'andariene . Soggiugne Pietro Diacono , che Papa Gregorio il fece Governatore della Campania Romana. Dopo la presa di questa Città , che era allora delle più belle e deliziose d'Italia , e celebre spezialmente per la Scuola della Medicina, colà per questo concorrendo anche gli Oltramontani bilognosi di guarigione : il Duca Roberto vi fece fabbricar nella pianura un Castello inespuenabile. Anche nella Cronichetta Amalfitana (f) l'acquifto di Salerno è attribuito all'anno fi Astiqui. presente. Diedesi ad esso Duca anche Amalsi, Città allora mercantile peg. 114 al fommo, piena d'oro, piena di popolo e di navi. Di essa così scri- gi Gralieli.

ve Guglielmo Pugliese (g):

Lib. 3.

Esa Volg

Hue & Alexandri diversa feruntur ab Urba Regis & Ansicolis Haw (varibus) freta plurima transst . His (an heit ?) Arabes, Indis, Swits noscussur , & Afri . Haw gens est sosum propa nobilisata per Orbam ,

Et mirecanda ferent', C anums mercada referre.

(a) Carti. Gaufredo (a) aggiugne, che nel tempo medefino dell'affedio di Sacus Matricuso i i Duca Roberto entrò in pofefio d'Amalís, ed ebbe al fino par. L'ervigio parte degli fleffi Amalístani contra di Salerno. Meritano ben

fernio y arroe degli fletti. Amalicani contra di Salerno e Mentano sen più fede tali autori, che la Connicherta Amalicana in cui di Lan-1074, è riferita la prefa di Calli, più fini della consiste di Calli, morto Segui Domidi, Calli, chi fini di Calli, chi contra di Calli, morto Segui Domidi, calli per la fini della contra di Calli, chi contra di Calli, morto Segui Domidi, carriera di Propinto da Roberto Guicanio. La la Borno accora dal Gideletto Malaterrio, che in quell'anno il Caret. Regiori affedib per mare e per trera in Sicilia la Città di Trananio, e la fordo alla refa. Vegonoli vari arti di Arrigo Put, e del fuoi Ministri, prima chi egli tornafe in Germania. Ciole conferno egli al Ministri, prima chi egli tornafe in Germania. Ciole conferno egli al Mantiletti di San Salutane di Paria i funi feni (di J.M.). None divis-

(c) Bulle, Moniflero di San Salvatore di Pavin i inoi beni (b). Hl. Nonn dividuale. Iliu dinu si hatematina Dumini mfiri jeju Chrifti MLXXVII. Intellita Colum. ne XII. Anno astem ordinazioni quiem Domni Henris Quarii Regio 22V. XXVI. Regni vero XXIV. Altum Papia. Trovavali egli in Piacena (CompXIII. Kalenda Merris) quove rene un Piacito (c), e giudio) in favo.

(Clemp MIII. Rasensa Italiti, aux eleme on reacto (1); gones in article (Clemp MIII. Rasensa Italiti, aux element (1); a fine a

nigiano, Aireze, Lucco, Fife, Piaconge, Modena, e Tursua, ita quali fezialmente vengono annovarei Effe, Rovigo, Montagnas, Cafal Maggiore del Cremoncle, Postremoli della Lunigiana, e la Terra Obortonga in Tofcana, de quali Stati ho io abbattana favellato nelle Antichiri. Effenti. "Te Plactia ancora emoti d'à licio Ministri in Vetona e in Padova fi truovano da me pubblicati nelle Antichiri Italia."

matoli ivi,

Nobilis advenis Lombardus, Marchio quidam,

Nobilibus parria multis comitantibus illum

Axo vocasus eras . Secum deduxis Hugonem .

Mustrem natum. Due's ut Filia desur Exigit, in Sponfam: Comittes, Proceeding vocati Quaque facit super bis Dan consulturus ab urbe. Horum consiliis Roberti Filia Nato

Tradicut Anonis &c.

Pofeia aggiugne, che fi fecero di gran felte e conviri per quelle nozze, e che Roberto folicitò tutti i fuoi Baroni a regalar gli ipoli i al- ne no affendo fato praticato nelle nozze della precedente figliache; rattrillò que nobili. Tuttavia contribuirono tutti, e molto più fece egli.

Ils Generum donant , addens sua , classe parara . Ad sua cum magno , Pastemque remisir bonore .

- In qual cercito folfe allora la cala d' Efte, fi pob abbafanza dedurpre ample da quello. Cébé di vivere nel Novembre di quell' anno Laingrande de quell' competito de la cala della del la cala della dell

Anno di Gristo MLXXVIII. Indizione I.
di Gregorio VII. Papa 6.
di Arreo IV. Re di Germania e d'Italia 23.

Tabre il Re Lorige, quanto il nuovo Re Ridelfo, fi fiudiavino di aver fuovevole nella loro terribili gara il Romano Pontefice, è a quello fine gli spedirono i loro Legati (d). Papa Geografio percibi o Roma vella prima fettimana di Quarelima, do sunto di supra di consocia circa canto tra Arcivelcovi e Velcovi, fi fizbilito-prima di fedire in Germania i Legati Apolibile per conoferre, da qual parte folie la raspino e il torto. Qivil anocca funono di nuovo fonnunicati Tadado, appellaro da alcuni Tabaldo Artivelcovo di Miliano, Guilerra Artivelcovo di Romano alcuni Tadado, per pellaro da alcuni Tabaldo Artivelcovo di Miliano, Guilerra Artivelcovo di Romano anti Velcovi. Degno di offervazione fi e cio, che (consociame consociame di consoci

vole invadere O' depradari nituntur. Campaniam, O. Maritima, asque Sabinos, necenon O' qui tentant Urbem Romanam confundere . Di qui può apparire, che la Marca di Fermo, o sia di Camerino, o d'Ancona, e il Ducato di Spoleti, erano o posseduti dalla Chiesa Romana, o almen pretefi di fua ragione dal Papa: il che, come fosse succedato, non l'ho potuto finora conoscere. Debbonsi ancora notar quelle parole: O est, aui Beneventum obsident. Intorno a che convien ora dire, che sbrigato dalla conquista di Salerno il Duca Roberto, mal soddisfatto del Romano Pontence, che dianzi l'avea scomunicato, cominciò nell'anno

(a) Persus precedente la guerra contra le Terre della Chiesa nella Campania (a). Diec. les 3. Fu perciò di nuovo pubblicata la scomunica contra di lui, e del suddetto Riccardo, e Papa Gregorio colletto exercitu super cos ire disponit, 649.45. come s' ha da Pietro Diacono. Ciò riferito al Duca Roberto, fi ritirò in fretta col Principe Riccardo a Capoa , e andò a mettere l'affedio a Benevento, nel mentre che Riccardo Principe di Capoa imprese quello di Napoli. Tutto ciò avvenne nell' anno antecedente, Continuò Riccardo l'assedio di Napoli per molti mesi, ed avea anche ridotta quel-

(b) Camill. la Città a mal partito (b), quando sopraggiuntagli la morte nel di 13. testato della Cronichetta Amalfitana (c), alto di statura, di bell'aspet-(c) Antique to, di gran coraggio ed avvedutezza, benigno co i fedeli, terribile contro i perfidi e ribelli. Ebbe per successore nel Principato di Capoa Giordano I. Iuo figliuolo. Ci fa affai intendere il sudderto Concilio, che

nel principio della Quarefima tuttavia durava l'affedio di Benevento, fatto dal Duca Roberto: perlochè fu di nuovo fulminata contra di lui la scomunica. Ma appena Giordano su succeduto al Padre, che inforfe la discordia fra il Duca Roberto, e lui . Abbracciò esso Giordano [d] Persula difesa delle Terre della Chiesa e de' Beneventani (d), da' quali ebbe un regalo di quattromila e cinquecento bifanti, o vogliam dire fcudi

d'oro. Usciro perciò in campagna, secondochè s'ha da Pietro Diacono, fece ribellare molti de Conti e Vassalli contra di Roberto, arrivo forto Benevento, e distrusse tutte le fortificazioni fatte dal Duca per prendere quella Città . Bari con Trani ed altre Città fi ribellarono al Guiscardo - Abailardo suo nipote, perche figliuolo di Unfredo, al quale avea Roberto occupata tutta l'eredità, su uno de più vigorosi congiurati contra dello zio Guiscardo. Seguirono perciò vari incontri d' ar-

mati, e vari affedi raccontati da Guglielmo Pugliefe (e), dopo i qua-Prematala, li finalmente fu fatta pace tra esso Roberto e Giordano . Servi questa concordia per abbattere tutte le speranze del nipote Abailardo, il quale se ne sliggì a Costantinopoli, e quivi diede sine alla vita. Ricuperò [f] Pares Roberto Bari, Trani, Santa Severina, e l'altre Terre (f), che s'era-

no ribellate. Afcoli, Monte di Vico, ed Ariano ritornarono alle ma-

mi fue, ed eta per fare altri progreffe, quando Defiderio Abbare di Mons Bas Vola te Calino s'interpole, e tratto di pace fra il Pontefice e lili , Abbinmo dalla vita di Gregorio VII. Papa, a noi tramandata da Niccotò Cardinale d' Aragona (a), che venerabilis Pontifex receptis nuntiis Ro- (a)Cardinaberes Guiscardi egregii Normannorum Ducis, versus Apuliam post Octavas puna milo Pentecoftes iven arripuit. O com ipfo apud Aquinum colloquium babait na Gugett Congrua itaque ab eo fatisfactione sufcepta, print a vinculo excommunitationis PIL eum absolvit ; C' confequenter fidelisarem C' bomagium eius recepit . Postmodum vero jam affumeum in specialem beati Petri Militem, de sotius Apulia O' Calabria Ducatu per vexillum Sedis Apollolica involtivit . Giv. glielmo Pugliele ferive, che questo abhoccamento e concordia seguì in Benevento e non già in Aquino ; ed effere cería voce , che il Papa per impegnar meglio nella fua difesa Roberto Guiscardo, gli sece sperare la cerona del-Regno di Italia (b):

Romani Regni fibi promififfe Coronam Pupa ferebasur .. ..

Parimente Riccardo Cluniacense (c) conserma questa voce con asse-(c) Rubarire, che Papa Gregorio aveva intenzione di crear Imperadore ello Ro-confe in berto, o Boamondo fuo figliuolo : Tornava il conto ad effo Pontefice China. nel pericoloso cimento, in chi egli si trovava per la nemicizia del Re trascer-Arrigo, non folo di non aver nemico il potentissimo ed invitto Duca di Puglia, ma anche di averlo amico e difenfore ne bifogni . Il rempo fece vedere, che fenza quelto appoggio minacciava rovina il fuo Pontificato:

Ma non tutti questi avvenimenti si compierono nell'anno precedente, e nel presente. Siccome vedremo, parte d'essi appartiene all'anno seguente 1'079: Certamente si allontano dal vero il Cardinal Baronio (d), allor. (d) Baronio che pole l'affedio fuddetto di Benevento nell'anno 1074. Già abbiam Ecolofieft. veduto, che nel Concilio Romano dell'anno presente si sa menzione del medefimo affedio, non peranche fciolto. Ma ne pure il Padre Pagi (e) colpl nel fegno, allorche pretefe, che nell' anno 1079. Rober- [e] Pagin to Duca fi abboccasse col Papa, e ne riportasse l'assoluzione. Papa Annal, Bar, Gregorio per tutto il Giugno del 1077. fi trattenne nelle montagne del Reggiano, ficcome costa dalle lettere d'esso Pontence . Nel di 13. d'Agosto era in Firenze, e nel primo giorno di Settembre in Siena. Ma abbiam veduto, che Papa Gregorio fi mosse di Roma post Odavas Pensecoffes, per andare ad Aquino a trattar di pace con Roberto. Effendo venuta l'Ottava della Pentecoste nell'anno 1077, prima della merà di Giugno, come potè egli mai paffar da Roma ad Aquino in quel tempo, se, siecome abbiam detto, egli per tutto Giugno si fermò in Lombardia? Adunque la riconciliazion di Roberto dee effere fucceduta più tardi, e vedremo, che non s'ingannò il Baronio in differir-

Tom. VI.

Esa vole la fino all' anno 1080. Oltre di che Lupo Protofpata (a) all'anno 1078, (a) Lang ferive: Robertus Dun objedit Beneventum, fed vius oblidio dillipara eft a Profesta Rodulpho Pipino Comise ( cioè , come filimo il Pellegrim (b), da Rais in Commit. nolfo zio del Principe di Capoa Giordano ) O boc Anno obist Richarusu of No. dus Princeps; mentre affediava Napoli . Anche Romoaldo Saleinitano iofpatam. [c]; e l'antore della Cronichetta Amalfitana (d') atteffano, che Ric-(c) Re cardo mori durante quell'affedio Indictione Prima, cioè nell'anno pre-Selectula fente . E che Anno primo , postquam cepis Salernum , Robertus Dun Benot in Chr. noventum objedie. Certo et che nello stesso tempo furono fatti que due Ren. Hall. affect, e però nell'anno prefente. Il che vien'ancota confermato dal-(d) Antique l'antica Cronichetta di Santa Sona , pubblicata dal fuddetto Pellegrini Fel, dove & leave : Robertus Dux obfedit Beneventum XIV. Kalendas

nins Holor. Januaris , ufque VI, Idus Aprilis , undo expulsus off cum omnibus fuis lin-Princip.
Langebard, diffione I. L' Indizione Prima correa nell' anno prelente . Ora effenda fuori di dubbio l'agginstamento del Papa con Roberto Guifcardo, seguito dappoiche fu teiolto l'affedio di Benevento per confeguente non nell'anno 1077, come immaginò il Padre Pagi, ma molto più tardi si dee credere succeduro. Finalmente si noti-, che l'autore della vita di [ficedine San Gregorio VII. ff] ci fomministra il filo per accertarie dell' anno;

in de de la contendant la coordo suddetto. Cióè scrive egli, che fra i due Re pen. Pen. I in ciui segui l'accordo suddetto. Cióè scrivis elle acriver urrimque commissione la contendant arrigo IV. e Ridolfo, berribiti belle acriver urrimque commissione. Rer. Malie, fo , cafa funt multa millia baminum binc inde . Songiugne apprello : Et iserum pecéatis exigentibus inter cosdem Reges borribiliter est pugnatum, ubs maxima virorum foreium multitudo cecidie. Spedi Papa Gregorio i fuoi Legati in Germania per quetar, se mai era possibile; così atroce tem-

petti . Ma r due Re vennero alla terza battaelia ? leerum inter coldem Reges acriter eft pugnatum. O' multa millia bominum, maxime Bobemorum , cafa funt ; Dopo questi tragici avvenimenti continua quell' autore a dire, che

Papa Gregorio portatofi ad Aquino fece l'accordo con Roberto Guifeardo. Non effondo succedute tali battaglie, fe non nell'anno presente, e nel 1080, nel quale ancora furono spediti in Germania i fuddetti Legati: vegniamo in fine a conoscere, che nell'anno stesso robo, come volle il Baronio, Roberto Guifcardo torno all'ubbidienza del Romano Pontefice. Abbiamo detto, che succederono sanguinosissimi fatti d'armi fra Arrigo e Ridolfo in Germania. Nel primo per testimonianza di Bertoldo tel Berthe (g); rello vincirore e padrone del campo Ridolfo; e nel fecondo aceado costata la vita a più migliaia di persone. Pra gli altri vi sir neci-

du Cos duto nel en 17. d'Agosto di quest'anno, la vittoria resto incerta, essenfor Wenters Arcivescova di Maddeburgo e presi Bernardo Arcidiacono Tom I. Fre della Chicfa Romana, Sigifredo Arcivefeovo di Magonza, e Adalberto Venovo di Vormazia i il che non li pao mai intendere fenza orrore,

non effendo le guerre e le bartaglie un meltier convenevole a persone era vole Ecclefiastiche . L'autore della Gronica di Maddeburgo presso il Meibomio (a), e. l' Annalista: Sassone (b) pretendono che questa seconda bat- (a) Chronic taglia riulciffe molto più favorevole a i Saffoni e a Ridolfo, che ad fine T.f. Arrigo, Verlo l' Ognislanti esso Re Arrigo , vinforgato di gente portò qual Mela guerra-negli Stati di Guelfo Duca di Baviera, e di Bersaldo Duca di manti Carintia, tutti e due fedeli fautori del Papa e del Re Ridolfo (c). Nel fio 5 ano aqual tempo venne a morte ello Duca Bertoldo con grave danno del el Bertol fun partito ... In quelt' anno poi Ruggiere Conce di Sicilia per terra e dei Conper mare blocco (d) la Città di Taermina e dopo molte fatiche de la Cheni ne impadron). Tenuto fu un altro Concilio in Roma da Papa Grego (d) Genfririo dopo la metà di Novembre, in cui proviamo fulminate molte scor arra lis e muniche, e nominatamente contra Niceforo Boroniero Imperador di Co-cop 15. frantinopoli, che aveva ufurpato quel trono a Michele e a Costantino ..... Porfirogeniro, genero del Duca Roberto, la cui figliuola fu rimandata al padre. Per questi si frequenti Concili di Papa Gregorio dovcano poco attendere alle for gregge i facri Paftori. Intervennero a quest'ultimo i Legati de i due Re contendenti, promerfendo amendue di fare una Dieta, dove fi deciderebbe la lor controversia.

Anno di Calerto Merria, Indicione Ti,
di Gracorio VII. Papa 7.
di Arrico IV. Re di Germania e d'Italia 24.

T. N. quell'anno ancora Papa Geogrie celebrò, nel mefe di Febbralo

un numerofissimo Concilio in Roma (e), dove intervenne l' Eresiarca (e) Concil. Berengario, e ritrattò le perverse sue dottrine intorno al Sacramento dell' Altare . Furono confermate le facre Censure contra Tedaldo Aroivescovo di Milano, Sigefredo Vescovo di Bologna, Rolando Vescovo di Trivigi, e contra i Vescovi di Fermo e Camerino. Trovosti alla medefima facra Affemblea Arrigo novello Patriarca di Aquileia, il quale quantunque promosso a quella Chiesa da Arrigo IV. pure umilmente fi luggettà alla Sede Apostolica, e promife di non aver comunione con gente (comunicata . Si dollero in quel Sinodo del Re Arrigo i Legari del Re Ridolfo, a cagion delle guerre e violenze, ch'egli pramoveva in Germania (f) Perloche il Pontchee Gregorio destino per fuoi Le (f) Cardigati al Congresso da cenersi in Germania Pierro Igneo Cardinale e Ve-nois in scovo d' Albano , Odgirico Vescovo di Padova (Paelo Benriedense scrive Via Grego-(g), che fu Alemano Vescovo di Paffavia ) e il suddetto Patriarca in VIL. d' Aquileia. Andarono esti; ma perche non-vollero alle isfanze d' Atri- Bemedenf. go (comunicare il Re Ridolfo, fenza-frutto fe ne tornarono a Roma, Gretto VIII. con riferire al Papa la ditubbidienza d'esso Arrigo, e l'ubbidienza del Ff 2

ras vote Re Ridolfo . Era intenzione del Pontefice di trasferirfi egli in perfona in Germania, per decidere quello spaventoso litigio; ma il Re Arrigo troppo diffidando di lui , a questo non volle dar mano . Continuò in [a] Amali-quest anno la guerra fra essi Re (a) . Ridolfo andò contro la Vestfalia; lle Sexue e costrinse que popolir alla sua ubbidienza. Arrigo portò la guerra nel (b) Change la Suevia contra di Ridolfo, Aggiugne il Gronografo Saffone (b); che graphs Sa bellum fis iterum inter Rodulphum O' Honricam byome nimis afpera, ubi in Leibauam primo congressu Saxones ( uniti con Ridolfo ) serga versune . Ma uno fquadron d'effi Saffoni ; mentre gli altri erano occupati nella mifchia diede il sacco agli alloggiamenti del Re Arrigo . In questa maniera fi andava defolando la milera Germania per l'arrabbiata contefa di que due Regnanti . Per altro non doverte foccedere alson fatto firenitolo : al vedere che Bertoldo da Costanza non ne parla Gli Annali Pifani (c) Annales (c) , the non meritano a mio credere gran fede nelle cofe antiche. Pifeni T. mettono fotto quest'anno la guerra fra i Pifani e Genovesi. Da i primi fu abbruciata la Terra di Rapallo, ed incontratefi le lor flotte nel di 13. di Maggio, la Genovele fi falvò colla fuga. In quest' anno an-(d) Lapar cora Lupo Protospata (d), scrive ; che ineravia Perronus ( Pietro vien Protestiata chiamato da Guglielmo Pugliele ) in Tromim : Es Borum rebellavis, ejecto exindo Preside Ducis: Es Bajalardus filius Umfreda comprebendis Afeulum. Però se sosse stabile l'afferzione di questo Istorico, noi avremmo, che parte di que fatti, che ho riferito nell'arino precedente, prefi da Pietro Diacono , farebbono da attribuire all'anno prefente . Ma all' offervare, ch' effo Lupo racconta come succeduta in quelto medelimo anno la caduta di Michele Duca dal trono di Coftantinopoli, e l'u-Surpazione di Niceforo Besoniata, che pur fi crede creato Imperador d'Oriente nell'anno precedente : si potrebbe restar dubbioso intorno al tempo (e Reclie di tali fatti. Ma l' Anonimo Barense (e) presso Camillo Pellegrini, dopo aver narrata all'anno 1078. l'affunzione al tropo del Botoniata anch' celi nel presente 1079. serive, che Monfe Februarii die III. ftante rebellavie Bare ab ipfo Duce ; & dirutum Gaffello de Portanova . Nella stessa guisa l'autore d'un' antica Gronichetta Normannica, da me data (f) Ibidem alla luce If I, parla di que' fatti . Anno MLXXIX. Perronius Comes inpag. 178, travit itanum Barim: Abagilardus Comes (nipote di Roberto Guifcardo) svie fuper Trojam, & fugavis Boamundum filium Robersi Ducis. O obsedit , & cepit Afculum . Et iterum Robertus recuperavit eum . Poftea fa-Aum oft pralium ibidem, O fugarus oft Abagilardus cum militibus fuis , O fugis in Coffansinopolim , O' ibi marsuus oft inimious Duci Roberto : Ecco dunque, che gli avvenimenti raccontati tutti in un fiato da Pietro

Diacono , Continuatore della Cronica Cannenie , fuccederono in parte [glGosfid nell' anno prosente, e fra questi la ribellione di Bari. Ancora al Con-103 a.10. te Ruggiere fi ribellarono in Sicilia le Terre di Jato , e Cenifi (g).

Le affedio egli amendue nello fleffo tempo, e costriuse quegli abitanti las voe ad implorare il perdono, che non su doro negato.

Confermo in quest' anno il Re Arrigo i fuoi privilegi alla Chiefa di Padova, e al Vescovo Olderico con un diploma (a) dato X. Kalen-sal dutio das Augusti , Indictione H. Anno Dominice Incarnationis MLXXVIIII, lidh. Dif-Anno autem Regni Domni Regis Henriei Quarti XXIII. Allum Ratispone. Nella copia, di cui mi fon ferviro, fi leggeva D. Paduana Eccleha Epileppus: Ma fi dee ferivere Uld, cioè Ulderiem E di qui può apparire che ello Olderico non fu fredito per fuo Legato dal Pontefice Gregorio. Ho io parimente pubblicata una convenzione feguita nel d) 21, di Maggio (b) inter Marchionem Azonem & Ugonem C. Fulco (b) Antio nem germanos; Filios ojufdem Marchionis Azonis que il Capitolo de la Elmi Canonici di Verona, in vigore di cui effi Canonici diedero a livello al Marchele e a fuoi figliuoli , la Corte di Lufia , Villa di grande estensione. Si vede, che il Marchese Azzo Estense pensava a bone fisbilire ed ingrandire in Italia i figlipoli del fecondo matrimonio, giacche Guelfo IV. figlio del primo letto; e Duca di Baviera, era giunto ad una riguardevol potenza in Germania . Quelto Ugo è il medelimo, che avea sposata la figliciola del Duca di Puglia Roberto: Raccogliesi poi da una lettera scritta da Papa Gregorio a Desiderio Abbate di Monte Cafino (c), che Arrigo IV. anch' egli si maneggià per ot (c) Greg tenero una figliuola d'esso Roberto Guiscardo Duca in moglie di Cor- 11, 169. rado fuo primogenito; con efibirfi d'investire Roberto della Marca di Fermo , O' Ren Duci Marchiam tribuat . Ma il faggio Papa doverte fare in maniera, ohe questo trattato ando per terra. Ne si dee tacere, che ( probabilmente in quell' amo ) effo Duca Roberto marito ; " un' altra figliuola con Raimondo II. Conte potentiffimo di Barcellona, 'e' d'altre Città . Ne parla, oltre ad altri autori, Guglielmo Pugliele (d) (d) Gaille come di un fatto accaduto, prima che fegniffe la concordia fra il Pa-lib, a pa, ed esso Duca: Parsibus Esperia , quem Barcilona tremebat ,

Partibus Esperia, quem Barcilona tremebat, Venerat insignis Comes bane Raymundus ad Urbem; Ut nuprura Dueis detur sibi Filia, poscir.

Il Padre Pagi (e) credette contratto quello matrimonio prima del Cristo mano 1077. Ma fe for ben concertari i rempi di que fatti prello il Annal Ba-faddetto Storico y tali nozze debbono apparatener all'anno prefente.

TIE.

Anno di Gals to MLXXX. Indizione 314.

di GREGORIO VII. Papa 8. REBBERO in quest' anno gli affanni alla Germania e all' Italia per

di Antigo IV. Re di Germania e d'Italia 25. to the first of men is a right posture grade and

la funestiffima guerra inforta fra il Sacerdozio, e fra i due emuli Re Arrigo e Ridelfo. Il primo figurandoli di trovar'a dormire i Saffoni , nel-di 27. di Gannaio dell' anno presente andò colla sua Armata (a) Bentel ad affalirli (a). Si fece un fanguinolo fatto d'armi, in cui ( che che du Con. ne dica la Gronica Augustana ) su obbligato ad una vergognola suga m Chook Arrigo con tutti i fuoi . Ridolfo ne foedi per mezzo de' fuoi Legati a Bill. Se. Roma la lieta nuova, ed infieme fece esporte le doglianze sue contra di Arrigo, che fempre più sconvolgeva e desolava la Germania, e moftravail ditubbidiente al Romano Pontefice. Diedero motivo tali avvisi e damenti a Papa Gregorio di apertamente dichiararfi in favore del Re Ridolfo . Perciò nel Concilio VII. tenuto in Roma nel di que di Marzo, dopo avere rinovate le feomuniche contra gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna, dichiarò legittimo Re del Regno Germanico Ridolfo, e fulmino la feomunica, e la fentenza di deposizione contra di Arrigo ulando le più forti espressioni, per esprimere in ciò l'autorirà de fommi Pontefici e colla stessa franchezza dicendo : Infe autom Hemicus cum suis faucoribus in omni congressione belli nullas vires, nullamque

in vita fua victoriam phrinear . Mandò effo Papa a Ridolfo una corona d'oro deve fi leggeva questa Iscrizione. PETRA DEDIT PETRO, PETRVS DIADEMA RODVLPHO.

(b) Marion, Effendo volasa in Germania la nuova di questa risoluzione (b), crebbe Settas in a diffusiura la rabbia del Re Arrigo, ne mancarono perversi Configlie-Oir Frifes ri , che il traffero all'ultimo degli eccessi . Fece egli pertanto raunare grafii la un Conciliabolo di rrenta Vescovi Scismatici, e di molti Signori si di Statem, in Germania, che d' Italia, fuoi fautori, in Brixen, o fia Breffanone ful Chronic. & Tirolo, e gl' induffe con empia ed affatto irregolar procedura a dichia-

rar deposto Gregorio VII. dal Papato, e ad eleggere in suo luogo Guiberro Aicroefcovo di Ravenna, già più volte scomunicato, il quale asfunfe di poi il nome di Clemente III. Era costui Cittadino di Parma di gran nobiltà, e da molti vien creduto della nobil casa di Correg-(c) During gio . Scrive Donizone (c), the di tre figlipoli di Sigefredo Lucchefe,

m vis. Ma afcendente della Contessa Matilda. cap.1.

Fiunt Parmenses duo Fratres, ambo posentes. Dat Guibertinam minimus , primus Baratinam , Progenies ambas grandes, & bonore micantes .

Da effa schiatta Gibertina sembra che discendesse il suddetto Antipapa. Afpiraya da gran tempo alla Cattedra di San Pietro esso Guiberto, 110-

uomo quanto privo dello finirio Ecclefalfico , altrettanto provieduto tas vied im modana politica. Il primo de fuo penferir en l'ambiano e, l'ul dans sia timo il timore di Dio. L'efaltazione di queflo, mal somo fuccedette nel di 25, di Giugno. Nel decreto di tale elezione, rapportato dal l'Abbate Unipergente (a), fi fiscciarono non poche flomachevoli ca di l'incidente contra di Pias Gregorio, fuggerire da Ugo il Bianco Cardina Cominica de l'origina de l'estato de l'esta

Il presentimento di questo colpo, e gli avvisi di quel, che andava succedendo in Germania, quegli sproni dovettero esfere, che finalmente induffero ed affrettarono Papa Gregorio a rilafciare la fua feverità contra di Roberto Guiscardo Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia, e ad accordarsi con lui. Roberto anch' egli si troyava in-qualche disordine per le molte Città, che gli s'erano ribellate, e gli era utile l'accomandarsi a i voleri del Papa. Però il Pontefice post Offavas Pentecofles, circa il dì 7. di Giugno, ficcome abbiam detto di fopra, andossene ad Aquino (b), accompagnato da Giordano Principe di Capoa, (b) Cardin, e quivi riconciliatoli con Roberto , l'affolve dalle centure , e diedegli de Pras C l'investitura di tutti quegli Stati, che gli erano stati conceduti da Ni-gorii VII. colò II. e da Alessandro II. Pontefici predecessori con aggiugnere . De illa autom torra, quam injuste tenes, sicut est Salernus, O Amalfia, O' pars Marchia Firmana, nunc te patienter sustines in confidentia Dei omnipotentis O' tue bonitatis &c. Probabilmente questo era stato il punto principale, che avea fin qui ritardata la pace fra-loros Giurò all'incontro fedeltà ed omaggio al Papa il Duca Roberto, con promettere ancora di pagar ogni anno alla Chiefa Romana dodici denari di moneta Pavele per ogni paio di buoi di tusti i fuoi Stati . Già s'è a mio credere affai dimoftrato di fopra all'anno 1078, non fuffiftere l'opinione del Padre Pagi , che tal riconciliazione feguisse nell'anno 1077, e star forte quella del Sigonio, e del Cardinal Baronio, da quali fu riferita. al prefente anno 1080. Aggiungo ora, che gli Arti d'ella investitura, e del giuramento di Roberto, son posti fra le lettere del Libro Ottavo di Gregorio VII. che riguardano gli affari di quest'anno .. E nella lettera lettima d'esso Libro il Pontefice da avviso a tutti i Fedeli di aver. parlato cum Duce Roberto, & Jordane, cererifque potentioribus Normannorum Principibus., che gli aveano promesso soccorio contra di ognuno in difefa della Chiefa Romana, con paletar eziandio la nifoluzione prefa

se, vin, di marciare con un' Armata contra di Ravenna, per liberar quella Chiefa e 
averente. Circh delle mani dell'empio Guiberto, già altato dalla peridia al facrilego 
(c) Cleme me pubblicata (e), che Annes MLXXXX, Referrise Due amistasta effectua. 
Nomano. Gregorie Papa in Munie fi unio O' confirmata fuir e di locumi Eteras, quam 
tre, fund bethem Roberto Due in Apolle, a Calderia, p. o' Sicilia: a Guifelino Puer 
1987 198, Blice and e gli anta e d' confirmata fuir e di locumi Eteras, quam 
tre, fund anti e la fina e delle propositione delle Roberto Due in Apolle anti e la fina delle delle di locumi Eteras, quam 
per 1988, Blice and e gli anta e (d) totto il prefenne annio la concordia fuddetta genera. Perio delle di guarda Dalla Refla Cronichetta abbianto, che il Duca Roberto nell'apelle di quell'anno ricuperò la Girtà di Taranto, e Cattellaneta. Prefentoffi ancora coll'eferato fotto Bari, e colla fuga di Petronio Contetermò ad impadroniteno : Fecc. anche lo Iteffo alla Guth di Taran i.

(c) Lou Noride tutte confermate da Lupo Protolpata (c) , e dall'Anonime BeaFront de Roll (d) , Era glà flato , ficcoma accenna; da Nicofre Besenirse prede Christian (d) , Era glà flato , ficcoma cacenna; da Nicofre Besenirse prede Christian (d) , description de Christian (d) , de C

Principe troppo odiato da Greci. Fu accolto con giande, onore, veilitio d'albiri Imperiali; e trionfalmene condotto per la Gittà. Credette, o moltrò di credete il Duca Roberto, che coltui veramente fosfe il desentato del credete il Duca Roberto, che coltui veramente fosfe il desentato di credete il desentato di credete del coltui veramente fosfe il desentato di credete del coltui veramente fosfe il desentato di credete del coltui veramente, che que di controlla del Greci. Gauriteo Malattera (f), truttoche Normanno, simulta, pure ranchi egli: inglina a credete, che quelto Michele soffe un tiro di credete per la communicato popoli alle imprile, che Roberto singato dalle guerre civili andava già macchinando, ca a le qualiti comincio mell'amo prefente, a preparatti la puna lettera di Paele qualiti comincio mell'amo prefente, a preparatti la puna lettera di Paele qualiti comincio mell'amo prefente, a preparatti la puna lettera di Paele qualiti comincio mell'amo prefente, a preparatti la puna lettera di Paele qualitica di comincio melli comincio melli mino prefente, a preparatti la puna lettera di Paele qualitica di Paele di comincio melli comincio melli amo prefente, a preparatti la puna lettera di Paele qualitica di Paele qualitica di Paele qualitica di Paele di Pa

(a) Gregorio (g) fi feorge; che anche a lui fu fattà credere la venuta Pl. 1613. in Italia dell' Augulto Michele. Il Malaterra indetto mette la companya di questo finaccio nell' anno 1077. mai più nell' anno prefente 1080. Nel quale comparve in Sicilia Reimondo Coute di. Proconza a chiedere per moglie Monilla figliato prinogenis del Coute Ruggieri Fitrono con giocofa folennità celebrate quelle nozze, e lo fpolo contento contuffe la moglie alle fue contrade a Ebbero maniera i rasaceni, di rientrare in quell' anno nella Città di Catania per tradimento di Benchino Governator d'effa, Mululmano di prodifione, ma creduto di eran fiede da Ruggieri - Uditia quella dilipaeven luova, non predi etmi

po

po Giordone figliuolo del Conte Rugejeri ad accorrere colì con pice Ra. vic., siolo corpo di cavalleria . Trovò Enicrati i Saraceni fotto quella Cit. Assonata tà, gli affal con incredibil valore, e talmente li riempiè di terrore; che non credendofi ficuri nè pur nella Città, l'abbandonarono con rittarfi in Siracufa.

Intanto in Germania avvenne una terribil mutazion di cofe (a) . [a] Mariana Nel dì 15. di Ottobre feguì la quarta battaglia campale fra i due Re nel Stotus Arrigo, e Ridolfo. Gran varietà si truova fra gli Scrittori nella descri- Brubildas zion d'essa, chi sostenendo, che surono messi in suga i Sassoni, e chi constanti essersi dichiarata la vittoria per loro. Quel che è certo, in quel con-Braso bift. flitto resto mortalmente ferito, e di li a non molto morì il Re Ridol- Bell Saxon. fo. L'autore della vita di Arrigo IV. presso il Reubero (b) pretende, [b] Autor ch' egli fosse ucciso da suoi medesimi soldati, guadagnati con danaro dal Ver. Hemici Re Arrigo . Questo colpo sconcertò sommamente gli affari della lega Renderson. Cattoliea non folo in Germania, ma anche in Italia, ed espose alle dicerie de' nemici il Pontefico Gregorio VII. Se merita fede Sigeberto (c), avea predetto effo Papa, che in quest'anno sarebbe morto il falso i siechre Re, intendendo di Arrigo; ma in vece fua finì di vivere il Re Ri- nu in Cor. dolfo. Potrebbe effere una favola; ma certo egli fcrivendo a tutti i Fedeli (d), avea fatto loro sperare, nefandorum perturbationem merita [d'Gress. reuna cito de dandam, O sancie Ecclesta pacem O securitatem [sicut de VII.18.E-divina clementia considentes promittimus] proxime stabiliendam. Si racco. glie lo stesso da altre sue lettere. Però secero grande schiamazzo i partigiani d' Arrigo per l'avvenimento tutto contrario alle promesse o speranze Pontificie. Loro ha già risposto il Cardinal Baronio (e), e me-(e) Baronio ritano intorno a cub d'effer lette anche le rifleffioni dell'Abbate Fleury Areal. Eco. (f). A questo infausto accidente un altro se ne aggiunse in Italia. Ri- (f) Floris soluta la celebre Conressa Marilda di sostener gl'interessi del Romano Ton. XIII. Pontefice ; e di tentare secondo il concerto fatto di cacciar da Raven-dent la na l'Antipapa Guiberto, avea raunate le sue sorze nel territorio di Prefation. Mantova, Città allora a lei ubbidiente. Ma fu anche in armi quafi tutta la Lombardia in aiuto di Arrigo, e con un potente efercito fi portò alla Volta, luogo del Mantovano (g). Quivi vennero alle mani gi Bernholdle due Armate, e a quella della Contessa toccò la rotta nel di 15. di Confian-Ottobre, cioè nel giorno stesso, in cui seguì l'altro inselice constitto Chronic. della Germania, dove il Re Ridolfo perde la vita. Leggefi parimente hi Cardia. nella vita di Gregorio VII. (b), che dopo la morte di Ridolfo evolusis vita Gir. paucis diebus, Henricus silius esus (di Arrigo IV.) cum exercisu illustris soni VII. Comisissa Mashildis pingnavis. Es quia, sicus sieri soles, varius est even. Rr. Istit. tus belli, victoriam babuit, Che Enrico, o sia Arrigo, sia questo figliuo- [1] Fineslo del Re Arrigo IV. non truovo jo Scrittore, che me l'additi. Forfe im Memor, quello [ dice il Fiorentini (1) ), che fenza nome presso Donizone mort poi ib. 1. Tom. VI.

es a Vote. nell' affedio di Montebello . Certamente non fu Arrigo V. poscia Impe radore : perche fi crede nato folamente nell'anno feguente . A me è ignoto, se Arrigo IV. avesse de figliuoli bastardi . Nondimeno improbabil cofa non farebbe, che ne aveffe avuto . Fece in quest' anno la fuddetta Contessa Matilda una donazione al Monistero di San Prospero. oggid) di San Pietro, de' Benedettini di Reggio. La carta fu feritta (a) Italic. Dil Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Millesimo Odungesimo fert, 22. die IX. Menfis Decembris , Indictione Terria . L' Indizione corre qui fino al fine dell'anno; ma potrebbe dubitarfi, che fosse qui adoperato l'anno Pilano, e che lo strumento appartenesse all'anno precedente, nel cui Settembre cominciò a correre l' Indizione III. Tenne in oltre effa Con-(b) Mabili teffa un Placito in Corneto, Terra del Contado di Tofcanella (b); VII. in Annal. Kalendas Aprilis Indictione III. dove decise la lite d'una Chiesa in savore di Berardo Abbase di Farfa.

> Anno di CRISTO MIXXXI. Indizione IV. di GREGORIO VII. Papa v. di Arrigo IV. Re di German, e d'Italia 200

NSUPERBITO il Re Arrigo per le felicità nel precedente unno occorfe all' armi fire , calò nel prefente con molte forze in Italia (e) ; è ficcome uomo infaricabile e fervido nel mestier della guerra, dopo aver celebrafă la Pasqua in Verona, s'inviò a Ravenna, dove fi prepare per passare a Roma, fingendo di voler pace, ma configliaramente per tentare, se potea, d'intronizzar nella Sedia di San Pietro lo scomuni-(di Green cato Guiberto . Confesso in una fua lettera Gregorio VII. (d) che la Pil, til. 9. maggior parte de' fuoi, atterriti dalle prospenta d'Arrigo, il configliava di far pace, e massimamente, perche Arrigo prometteva di gran cofe . Eravi anche apparenza, che la Contessa Marilda, quafi unico anremurale della parte Cattolica in Italia, per diferto non già di volontà, ma di forze, avesse da cedere alla potenza d'Arrigo. Contuttociò mirabil fu la costanza ed intrepidezza di Gregorio; ne fi lasciò egli mai piegare ad alcuna viltà. Animo a lui fra i mezzi umani faceva la fperanza d'essere soccorso da Roberto Guiscardo, e il vedere i Romani con-cordi per sostenesto. Se si ha a credere agli Storici Florentini, Arrigo (e) Giovas affedio inutilmente Firenze dall' Aprile fino al di 21. di Luglio. Il Vil-16.4 c. 23. lani (e) scrive, che nel di 12. d'Aprile termino quell'affedio. Comun-Ammirati que sia , certo è , che comparve circa la Pentecoste coll'esercito e colween. l'Antipapa a Roma il Re Arrigo (f). Trovò quella Chità ben dispo-If) Cardin fta alla difesa, e su non men egli che Guiberto onorato di quanti in-Vin Organ giuriofi titoli e villanie seppe inversare la fatirica facordia di quel popolo. Accampossi nel Prato di Nerone, aspetrando pure di far qual-

che bel colpo; ma inutilmente tutto, perchè odiato da Romani tut- raa ve ti . Intanto gli aderenti suoi di Lombardia faceano guerra alle Terre Auro n della Contessa Matilda, devastando paesi, assediando castella, ma con ritrovar da per tutto nelle di lei genti il coraggio della medefima Principella. Ne fa menzione Donizone (a), ma con tacerne una a lui fvan- (a) Doni tazziosa, discoperta nondimeno dall' avveduto Fiorentini (b). Cioè, che in Vn. Me. in questi tempi cotanto prevalse in Lucca la fazione degli Scismatici, con in questi tempi cotanto prevalse in Lucca la fazione degli Scismatici, con istigata principalmente da alcuni scapestrati del clero, che quella Cit. [5] Finema de como de con la como de co th fi ribellò alla Contessa Matilda, e fi diede ad Arrigo. Ciò fi rica- di Matild. va da i diplomi d'esso Re dati in quest'anno a que' cittadini, e al- 166.1. le Chiefe d'essa Città, de'quali fa anche menzione Tolomeo da Lucca (c). Di questa ribellione eziandio siamo assicurati dall' autore della (c) Prolone. Vita di Santo Anfelmo Vescovo di Lucca, il quale in tal congiuntura fu cacciato dalla fua fedia, e fi ricoverò fotto la protezion di Ma- Rer, ltelic. tilda, fenza più potere ricuperar quella Chiefa, in cui fu intrufo al disperto de facri Canoni un Pietro Diacono, siero somentatore del partito del Re. Intanto i Salsoni, e vari Principi e Vescovi di Germania , co quali Arrigo aveva indarno trattato di tregua; per potere con più ficurezza far guerra a Papa Gregorio, tennero una folenne Dieta, (d) con eleggere in elsa un Re nuovo, cioè Ermanno di Lucemburgo [4] Brital Lorenese, nella vigilia di San Lorenzo. Non è in questo luogo da se- ferminafia guitare il Baronio, ne il Padre Pagi, che fidatifi di Mariano Scoto, in Chronica della Cronica d' Ildesheim, e di qualch' altro minore Storico, differirono fino all'anno seguente la promozione di Ermanno. Berroldo da Costanza, uno de' migliori Scrittori di questi avvenimenti, ci assicura, ch' eeli fu promofso alla corona in quest'anno. Così ha anche Sigeberto (e), (c) serberto cos) la Cronica d'Augusta (f), e quel che più importa, Brunone Sto- il Chemie rico contemporaneo della guerra di Sassonia (g), e che ne termina la Augustion. descrizione in quest'anno, scrive, che in Natali Santti Stephani Protomarsyris, a Sigefredo Moguneina Sedis Archiepiscopo Hermannus in Regem ve- Sane nerabiliter est unctus, quim jam. MLXXXII. Annus Incarnationis Dominice fuisses inceptus. Cominciavano i Tedeschi nel Natale del Signore l'anno nuovo. Perciò alcuni autori metrono il principio del fuo Regno nell'anno seguente, perchè egli su coronato nella festa di Santo Stefano. Mariano Scoto negli ultimi tre anni della fua Cronica ha degli anacronismi, che non si possono salvare. E forse quella è una giunta fatta da qualche penna posteriore; e pure egli si scuopre mal informato. Ora per disturbar la Dieta e l'elezione suddetta, che disti farta nella vigilia di S. Lorenzo di quest'anno, erano accorsi i Principi sedeli ad Arrigo con assaissime squadre d'armati. L'esercito loro di mola to superava in numero quello-di Ermanno. Contuttociò passata la sesta di San Lorenzo, il novello Re infieme con Guelfo Duco di Baviera altan Met d'improvirio andò ad afainti nel luogo di Holete y celebre per usa gran giornata campale de nofin giorni, e li foonfite. Afreido di poi Augulta, e non potendola vincere, fi rivolio ad altre parti della Germania. Finalmente ben accolto dadi Stationi, nella fella di Santo Stessa no di quell'anno, fecome dilli, da Sigriptuo diversofeco di Magonza ricevette la corona e la confectazioni Regale. Mentre fe ne fava attendato l'efercito di Arrigo intorno alla Città Leoniani-valorofamente fefa da i Remani, cominciò l'aria, anche allora mallana di quel contorni, a far guerra a lui, e a fuoi foldati. Non poche migliaia vi la ficiarono per, le infermità la vita ; laonde non potendo-egli reggete a quefta perfecuziore, guidelo meglio di levare il campo, e di rirernalfene in Tofcana. Dalle memorie del Fiorentini foddetto colta, che gli tuttavia dimorava al fafeioj di Roma nel di vag di Giugno. Potita fi truopa in Lucca nel di vag di Luggio. Un fuo diploma da me

60 Aurise darc alla luce nelle Amichia traisane (a) cel fa vedere vive tel di 18, 1800 de ome di Luglio. Di la fa vogiamo flare all'asterzione di Gifore, trais de la companio de la companio de la companio di Cifore traisano Roffi (b), fi ridufe a Ravenna, e in quelle parti form). 19 de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del la companio

ne col Papa. Niumo aimo mondimento, benché richieño, port, o voide dare allo fetio Papa ; perché allora ad attro non miravano le fos van le idee, che a flendere le fac coquille rell Imperio del Greci; forte con ifferanza di farii Imperadore d'Oriente. A quello fine fece un gran préparamento di navi e di gente in Brindisse in Orranto, ve en quella poderóa Aminta dopo aver dichiarato Principe di Papita e Sicilia, e fine erde il figlio Reggieri, monfe contra de Greci y menandi feco il fino creduto fino Imperadore Michele: S'impadanol dell' Ifola di Gorfi, prefe Botontinò, e la Vallona, e s'imivò per mettere l'affection alla forte Carth di Durazzo. Anna Comnena nella fua helfilide con ferrito (cy), che la di ul Armata navale pan tuna, ferra burtage, e del

Comma vi peri gran copia di gente e di navi; ma che mulla potendo atteriadivisita re il cone intrepido di Roberto, egli continuò il fuo vinggio contradivisita di Direzzo. Seco era Bormondo, a lui nato dalla prima moglie, che
nel valore e nella maefiria della guerra, benchò giovane, compariva
veterano, cletto perciò Generale dell' Armata dal. padre. Fu chimque
dato principio all'afsedio di quella. Città. In quefro medefino anno
avendo Aleffio Commeno guadagnato in fuo favore i efercito Greco, fu
(di Zomor prodamato Imperadore nel di primo d'Aprile in Andrinopoli (d)) e

(h) Zameu proclamato Imperadore nel di primo d'Aprile in Andrinopoli (d), e vi santish paisato a Costantinopoli, quivi si fece folennemente imporre la cororanza din na Imperiale. Trovavasi allora graveniente oppresso l'Imperio Orienzuel dis 13 tale da i Turchi, che avenno eletta per lor Capitale Nicea, e vivamente

era minacciarto da Roberto Guiscardo nella Dalmazia.

Fice egli perciò pace co Turchi, e per refiltere al Guiscardo, Anne 1864 [Fedi lettree, o Ambaliciatori al Papa, al Re Arrigo, ed anche a quasi tutti i Principi d'Occidente, fenza che alcuno volelle alzare un dire contro a l'Normanni 1 foli Veneziani, fempre fin qui uniti co Greci, in aiuto di lui concorfero con un farmata navale. Guglelmo Pugliele (a) ci fi conoscere con un fuperbo elogio, come gia folic Guina delle conceinta fin d'allora la potenza Veneta, con dire d'effa flotta:

Illum populafe Veneria mifet, imperii prete, dress pomo, divelgue vinerum, Qua finne Adriccii interlitru ultimus undi; Subjuete Archaro. Susu bijus mensi gensi Greemfeeld meni; nec eh edibus elter ed ede. Alectus tranfire paleg, mif linner vedesum. Semper aquis babirant. Gens unlle vulentini jila. Æquereis bellis, vedesum, sempera edeli.

Colla bravura e sperienza di questa gente non era da mettere a fronte l' Armata marittima de Normanni; però non è da maravigliarfi, fe da esta assalta ne restò sconsitta, e su in pericolo di lasciarvi la vita lo stesso Boamendo figliuol di Roberto. Buon soccorso di vettovaglie recarono i Veneti vincitori all'affediata Città. Ma non per questo il Duca Roberto punto si smarrì, nè perchè la peste entrata ne' eavalli della fua Armata ne facesse strage, desiste punto dall' impresa. Fece fabbricar nuovi legni, fece venir nuove genti, e più che mai con torri e macchine militari tornò a tempestare la Città di Durazzo. Ma eccoti nel mele d'Ottobre lo stello Imperadore Aleffie in perfona con una formidabil Armata di Greci, Turchi, ed altre nazioni, venire al foccorfo. V' ha degli autori (b), che fanno ascendere fino [b] Perm a cento fetranta mila l'efercito de Greci. Quel cento vi è di più . Il Diatrial Malaterra (c) in fatti parla di soli settanta mila. Non più di quin-lib. 3. cap. dici mila ne aveva Roberto, ed altri scrivono anche molto meno. 40 Mala-Si venne ad una terribil battaglia; vi fecero i Normanni delle pro-serialib. 3. dezze inudite, talmente che Anna Comnena figliuota del suddetto Ales-19. sio, tuttochè cotanto sparli della nascita e delle azioni del Duca Roberte; pure non pote di meno di non riconoscere in lui le virtù de' bellicosi Eroi. Sbaragliarono i Romani l'Armata Greca, e nel conflitto perirono circa cinque o fei mila persone dalla parte d'Alessa, e fra queste il giovane Costantino, genero del medesimo Roberto, dianzi dallo scaltro Alessio restituito a' primieri onori . Restovvi morto ancora il finto Imperadore Michele, Innumerabile e ricchiffima preda toccò a i vincitori, ed Aleflio, che in una terra vicina flava aspettando l'avviso della rotta di Roberto, tenendosela come in pugno,

dane cola avvertito dell'efito contrario, diede di fproni alla volta di Coltantinapoli Dopo questa felice impresa rornò il Duca Roberto a mettere l'interrotto affedio a Durazzo, ridendoù di que cittadini, che vantavano posto quel nome alla lor Citrà , perchè era piazza dura ed ine-(a) Albaix spugnabile (a); ed anch' egli scherzando dicea d'aver nome Durando m Groue e che se n'accorperebbono i Durazzesi, perchè farebbe durar quell'asfedio , finche gli aveffe ammolliti e domi . Sotto quella Città passo (b) Loor egli tutto il feguente verno. Lupo Protospara (b) mette questa campal in Corone battaglia fotto l'anno seguente, perche incomincia l'anno in Settema bre ; e questa succederte nel giorno di San Luca nel mese d'Ottobre. (c) Assur Intanto il Conte Ruggieri (c) in Sicilia, essendofica lui ribellata la fu spud Pr. Città di Geraci, colla forza costrinfe quel popolo a tornare all'ubbireginaum dienza sua . Fortificò eziandio con torri il recinto di Messina . Vedesi dato in quest' anno dal Re Arrigo un diploma in favore del Monistero liain. Dif di Santo Eugenio posto nel Contado di Siena (d), Indistine Quarta, III. Nonas Junis . Allum Rome : il che ci porge motivo giusto di credere, che anche Siena feguitaffe l'efempio di Lucca, con ribellarfi alla Contessa Matilde, e darsi al medesimo Arrigo'. Anche Giugurta Toliber di Sue mass (e) è di parere, che i Sanesi seguitaffero il partito d'esso Re na lib.3. Arrigo . Scrive più d'uno Storico , che in quell' anno la Regina Berea partori ad Arrigo il secondogenito, che su poi Arrigo V. fra i Re . e il IV. fra gl' Imperadori . Erafi già impadronito d' Afcoli il Duca Ros berto - Qualche turnulto, o fedizione dovette nell'anno prefente fucce-(f) Ro dere in quella Città; perciocche fappiamo da Romoaldo Salernitano (f); braitant che accorso il Principe Ruggieri, figliuolo d'esso Duca, sece smantellar le mura di quella Città, e diede il fuoco alle case . Sotto quest anno ancora narra Alberico Monaco de tre Fonti (g), che Marilda [8] Alberia. Marchefana di Tolcana concedette al Vescovo di Virdun la Badia del-Chr. spud le Monache di Guifa, a lei, come fi può credere, pervenuta per eredità della Duchessa Beatrice sua madre. Certamente ella possedeva di la da monti molti beni, e Stati di ragione d'effa fua genitrice. allen ar fewered that the thought

Anno di CRISTO MIRRETI. Indizione V.
di GREGORIO VII. Papa 10.
di ARRIGO IV. Re di Germania e d'Italia 27.

VERSO il principio della primavera di quell'anno somb di nuovoi il Re dringe col fito Arifipapa a Rema, e divinfe un altra
votata d'affecio, o più tofto con un biotico, i a Girit Leonina, premendogli forre di poter meterre il piede nella Ballita Vaticana. Posofatiticio a lui recava in Germania il competitore Emmento dichiarato
pla fam. Re; perchè per tellimonianza dell'Annalifia Saffone [6], e-del Cronegrando dell'annalifia Saffone [6], e-del Crone-

un die ger de

grafo Saffone (a); effo Ermanno sam fuis, quam alienis capit in brevi Las Vol despettus babers; ne fi sa, ch' egli facesse, impresa alcuna nell'anno pre- (a) Chen fente . Ma ne pure Arrigo riporto frutto alcuno da questo nuovo ten- trapina Satativo (b). Fece ben egli da un traditore attaccar fuoco: alla Bafilica (b) Beribil-Vaticana, sperando che i Romani accorrendo all' incendio abbandone das Carrebbono la guardia delle mura. Ma avvertitone Papa Gregorio, ordinò in Chia tofto, che maggiormente fi armaffero i posti ; e confidato nell'aiuto di Dio, e nella protezion di San Pietro, fece il fegno della Croce fopra le fiamme, e queste cessarono. Abbiamo dalla Cronica di Farfa (c), (c)Chia che nel di 17. di Marzo effo Arrigo andò a vifitare il celebre Moni- P.H. T. H stero di essa Farsa, ricevuto ivi con tutto onore da que Monaci, i Res. Italia. quali punto non badavano alle fcomuniche Pontificie ; e tennero fempre con esso Re, perché quello era Monistero Regale o sia Imperiale . Fu da i medelimi ammello alla Confraternità, e alla participazion delle loro orazioni : rito antichissimo dell' Ordine Benedettino. Assediò egli il Castello di Fara , e lo restitul all' Abbate Berardo Fece di poi prigione Bonizone Vefcous de Surri ; personaggio celebre non men per le fue difavyenture, che per la fua letteratura , restando tuttavia alcuni Opufcoli fuoi manuforitti , uno de' quali , cioè de Ecclesiafticis Saerameners, è stato da me dato alla luce (d). Furegli di poi creato (d) Auti Vescovo di Piacenza; ma dagli Scismatici restò un giorno barbaramen- son. te trucidato. In quell' anno ancora il timore dell' aria malfana de contorni di Roma fece dopo Pafqua tornare Arrigo con pochi verio la Lombardia [ +] . Lafeid nondimeno l'Antipapa Gulberto in Tivoli col (c) Cadi. l'efercito, acciocche continualle il blocco di Roma, con farlo diveni- agmis at re di falfo Papa vero Generale d' Armata . Offinatamente intanto pro- Vas Gir fegui il Duca Roberto Guifemdo anche nel verno l'affedio di Durazzo prii PII. nell' Albania (f). Accadde, che un certo Domenico nobile Veneziano (f) ebbe de i difeufti in quella Città , difesa assora dal valoroso stuolo de sena lib. 3. Veneziani. Questi perciò cominciò una trama col Guiscardo per ren- 60, 28. derlo padrone della Città, con farti prima accordare in moglie una Apalue I.a. nipote del Duca, ed altre vantaggiole condizioni. Andò sì felicemente innanzi il trattato (g), che nella notte dei di 8. di Febbraio dell'anno [g] Annayprefente, scalate le mura, i Normanni furono introdotti nella Città . fu apud Pe-Resto prigione il figlioolo del Doge di Venezia con altri molti Veneti, e regionam . con affai foro navi, e totto il circonvicino paese in potere di Roberto. Ora Aleffio Augusto non fapendo più che argine mestere al sorrence imperuofo di questo conquistatore (b), spedi un'ambasceria con (h) dena ricchi regali al Re Arrigo, per impegnarlo a fare una diversione con Commanda portare la guerra in Puglia, rappresentandogli la facilità delle conquifte, mentre le forze di Roberto erano oltre mare, e promettendogli ha. mari e monti per quelto benelizio O lia che Arrigo accettaffe l'of-

Eas vols ferra, o che Alessio sacesse spargerne la voce con politica finzione : ne Armo 1082 fu ben tosto spedito l'avviso al Duca Roberto. Egli allora conoscendo necessaria la sua presenza in Italia alasciato al figlipolo Boamondo il comando dell'elercito, tornossene in Puglia, ed attese a raunar gente per tutti i bisogni. Prima della sua venuta, pare, che accadesse quanto vien narrato da Guglielmo Pugliese (a) - Cioè, che il popolo

mu Apulus della Città di Troja, dove si trovava il Principe Ruggieri figliuolo del Duca, fi ribellò, e costrinse il Principe a rifugiarfi nella Rocca, alla quale tofto fu meffo l'affedio. In aiuto ancora de Troiani accorfe il popolo d'Afcoli, irritato forte per l'aspro trattamento fatto nel precedente anno da effo Ruggieri alla loro Città. Ma venuto da più parti foccorfo il Principe fece una si vigorofa fortita dalla Rocca, che gli riufcì di dispergere quella ribellione. Costò la vita ad assaissimi di quelle due Città l'ardito ed infelice lor tentativo . Aveva intanto Rug-O'Gasfrid gieri Conte di Sicilia (b) raccomandato il governo delle fue conquiste

Malairra in quell' Ifola a Giordano suo figlio bastardo, perche pressanti affari il 13. 141.30. richiamavano in Calabria . Lasciatosi l'ambizioso giovane prevertire da i configli degli adulatori, fi mife in possesso d'alcune Castella, e tentò di occupar Traina, dove era il tesoro del padre; mar quest' ultimo non gli riufcì. All'avviso di tal novità ritornò frettolosamente Ruggieri in Sicilia; invitò al perdono il mal configliato figliuolo; e

fatti abbacinare dodici de' più colpevoli , lasciò il governo della Sicilia a più fidata persona. Tornato che fu in Lombardia il Re Arrigo. (c) Donizo per testimonianza di Donizone (c), e di Lupo Protospata (d), si dieinVit. Ma de a far guerra alla Contessa Matilda, principale sostegno della parte tholds l. 21 Pontificia in Italia. Aveva ella, per così dire, una selva di sortezze (d) Lupar nelle montagne di Modena e Reggio . Canoffa, Bibianello, Carpineta, in Change Monte Baranzone, Montebello, ed altri fimili luoghi montuofi di fua ragione, aveano Rocche fortiffime, delle quali refta tuttavia qualche veftigio.

Insuperabilia Loca sunt sibi plurima sioca:

così ferive Donizone . Con tale attenzione e valore accudiva a tutto l' Eroina Contessa, che potè ben egli dare il guasto al paese, e formar degli affed), ma fenza che gli venisse satto di conquistare alcuno de' suoi forti Castelli - Soccorreva ella nel medesimo tempo con danari Papa Gregorio, che troppo ne abbifognava, per foltenersi contro l'efercito dell'Antipapa . E fu in questa occasione , e nell'anno prefente, che effa Conteffa con Anselmo Vescovo di Lucca, scacciato dalla fina Chiefa, e Vicario del Papa in Lombardia, richiefero al Moni-(e' Rmonftero di Canoffa il suo resoro per li bisogni della Chiesa Romana (e). Non ebbe difficoltà l' Abbate Gherardo co i Monaci a concederlo .

Consiste esso in settecento libbre d'argento, e in nove libbre d'oro, che furo-

farono inviate a Roma . Ma la pia Conteffa non mancò di dar qual- sa che compenfo a quel Moniltero, con alfegnargli alcune Chiefe, e far- se gli poficia altri benefizi. Facilmente i Pinicipi del fecolo metteano allora le mani fopra i tefori delle Chiefe; ma pochi imitavano Matilda nell' indennizararie in altra guifa.

Anno di CRISTO MLXXXIII. Indizione vi. di GREGORIO VII. Papa 11. di ARRIGO IV. Re di Germania e d'Italia 28.

I N quest' anno ancora per la terza volta ritornò il Re Arrigo sotto A Roma con isperanza d'entrarvi un giorno colla forza, o almeno con intenzione di francare i Romani, e d'indurli a qualche capitolazione (a). Fece alzare un Castello in faccia alla Città Leonina, che [al Bertholinsestava molto i Romani disensori d'essa Città. Certamente s' ingannò dar Con-Bertoldo da Costanza, autore per altro assai esatto di questi tempi, in in Chimere. credere, che l' Antipapa Guiberto fosse consecrato Papa, ed intronizzato nel presente anno. Ciò avvenne nell' anno seguente : Quand' anche Arrigo in quest'anno si sosse impadronito del Vaticano, certamente non mile piede nella Basilica Lateranense-, necessaria per intronizzare un Papa . Vero è bensì , ch' egli cominciò de' trattati fegreti co i nobili Romani, impiegando con gli uni l'oro, e l'ingorde promesse con gli altri, in maniera che a riferva di Gifolfo già Principe di Salerno, essi convennero di far tenere al Papa nel mele di-Novembre venturo un Concilio, dove si dibattesse la causa del Regno controverfo, ed ognun fi acquetaffe alla determinazion di quella facra Affemblea. Promife Arrigo di lasciar libero a tutti il cammino per intervenirvi. Tornossene perciò egli in Lombardia, e sece venire a Ravenna il suo Antipapa. Ma non mantenne di poi la parola, perciocche sece prigioni i Legati de' Principi Tedeschi suoi nemici ; trattenne in oltre Ottone Vescovo d' Ostia , Legato della santa Sede , e molt' altri ; impedi ancora, che Ugo Arcivescovo di Lione, Anselmo Vescovo di Lucca, e Rinaldo Vescovo di Como non potessero intervenire al Concilio suddetto. Fu nondimeno celebrato esso Concilio (b) nel dì 20. di Novem- (b) Labba bre, e da tanti fu pregato il Pontefice Gregorio, che fi astenne dallo Contilio scomunicar di nuovo Arrigo; ma con tal forza parlò della Fede e Morale Cristiana, e della costanza necessaria nella persecuzione presente, che cavò le lagrime dagli occhi di tutti . Scomunicò folamente chi aveva impedito quei, che venivano a Roma (e). Molte istanze sece-(c) Card.de ro i Romani , acciocche egle accogliesse Arrigo senza esigere soddissa-tragonia in zione. Ma egli saldissimo negò di farlo, quando Arrigo non soddissa-ni vit. cesse per le offese fatte a Dio e alla Chiesa. Si venne allora in co-Tom. VI. HЬ

gnizione, ch' essi Romani aveano nella State precedente contratta obligazione con giuramento di fare in maniera, che il Papa gli desse la corona; e non volendola dare, ch' esti eleggerebbono un altro, che gliela desse, con discacciare lo stesso Gregorio Papa. Nè egli, nè i suoi familiari aveano fin qui potuto discoprir questo arcano. Si ricorse dunque ad un fortil ripiego; cioè, che non avendo i Romani promesso di dare ad Arrigo la corona con folennità , poteano rispondere d'esser pronti a fargliela dare dal Papa, qualora il Re deffe fegni di vero pentimento: fe no, che il Pontefice con una fune gliene manderebbe giù una da Castello Santo Angelo. Nè l'uno, nè l'altro piacque ad Arrigo; e però i Romani protestarono d'essere assoluti dalla lor promessa, e dal giùramento a lui fatto, e si unirono di nuovo a sostener Papa Gregorio . In questi infelici tempi restarono pochissimi Velcovi uniti al partito d'esso Pontesice; e questi ancora per la maggior parte cacciati dalle lor Chiefe . Il rifugio di tutti era allora la Contessa Matilda . Arrigo tornato di poi fotto Roma; celebrò il fanto Natale apud Sanctum

(a) Ursper- Petrum ; come ha l' Urspergenie [a].

676 ... Abbiamo da Pietro Diasono [6]; che effo Arrigo dopo aver preligarimmi gole diffrunto il portico di San Pietro , ferifie a Defiderio infigne Ab-Diasono (co. Col. base di Monte Calino, perchè venifie a trovario. Non fapendo l'Abmon (co. Col. base di Monte Calino, pietrì pre de la trovario. Non fapendo l'Abmon (co. Col. base di Monte Calino, perchè venifie a trovario. Non fapendo l'Abmon (co. Col. base di Monte Calino, perche venifie a trovario.)

minacciosa gli scrisse Arrigo, comandandogli di presentarsi a lui in Farfa . Rispose allora Desiderio assai cautamente, con addurre per sua scusa i pericoli del viaggio per cagion de' Normanni ; e inranto fignificò a Papa Gregorio quanto gli accadeva, per sapere, conse si avesse a regolare; ma Gregorio niuna risposta gli diede. Sopravvenute poi altre lettere più formidabili di Arrigo, che minacciavano la rovina del Monistero, Desiderio andò fino ad Albano, e trattò con Giordano Principe di Capoa, ma stando sempre saldo in non volere giarar fedeltà ad Arrigo, e ricevere dalle mani di lui la Badia, benche Badia Imperiale . Se Giordano non avelle imorzata l' ira d' Arrigo, era quelta per iscoppiare in danno del Monistero. Ma mise egli sì buone parole, che Desiderio su ammesso all'udienza del Re. All'istanza di prendere da lui il Bafton Pastorale rispose, che quando la Maesta sua avesse ricevuta la corona Imperiale , allora esso Abbase risolverebbe o di ricevere da lui la Badia, o di rinunziarla . Ed effendofi fermato più giorni in Corte, ebbe di gravi dispute coll' Antipapa, e con lo stesso Vescovo d' Oftia ritenuto da Arrigo, intorno al valore del decreto di Papa Nicolò II. ch'essi voleano sar valere, ed egli lo sosteneva per cosa ingiusta . e pazzamente fatta , benchè fatta da un Papa, e da un numerofo Concilio. Non fini la faecenda, che Defiderio ottenne da Arrigo il diploma confermatorio de i beni del fuo Monistero con Bolla d'oro,

ed impetrata licenza fe ne tornò al fuo Monistero. Avrej volentieri ve- esa vali duto questo diploma per conoscere, a qual anno veramente appartenga questo fatto. Ma o esso è perito, o il Padre Gattola non giudicò bene di darlo alla luce nella Storia fua del Monistero Casinense : Erasi ribellata a Roberto Guiscardo Duca la Città di Canne . Sono concordi Guglielmo Pugliele (a), Lupo Protospata (b), l' Anonimo Barense (c), (a) Guiliple Romoaldo Salernitano (d) in iscrivere, che Roberto nel Maggio del Poen l'anno presente vi mise l'assedio. Presa poi nel mese di Giugno, o pu- (b) Lapas re nel di 10. di Luglio quella Terra, la distrusse assatto a Aggiugne es- in Correit fo Anonimo , che il Duca fuddetto affiisse non poco il popolo di Bari (c) Amercon una esorbitante contribuzione loro imposta, e col carcerar molti apad Pero di que' cittadini & E Lupo scrive, che i Romani erano in procinto di gi darsi al Re Arrigo: il che saputo da Roberto, inviò a Roma trenta dati Salermila scudi d' oro, e coll'applicazione di questo rimedio tenne quell'ani-nitatti to me venali attaccate al partito del Papa e suo. Temeva egli, che pre-Chronic. valendo l'armi d' Arrigo, si volgessero poi contra delle sue conquiste . Ret. Italia Ne si dee tacere, che per testimonianza di Pietro Diacono, Giordano Principe di Capoa provvide anch' egli a' fuoi interessi con prendere dal Re Arrigo l'investitura di quel Principato, mediante lo sborso di gran quantità di danaro, adattandosi alle scabrose congiunture di questi tempi. Ma il Monistero di Monte Casino, spettante al distretto del Principato medefimo, fu riferbato fotto il dominio, o fia fotto la protezione degl' Imperadori. Era reftato in Albania al comando dell' Armata Normannica-Boamondo, prode figliuolo primogenito di Roberto Guiscardo. Anna Comnena scrive (e), ch' egli occupò e sortificò la Città di (e' Assa Giovannina. Venne l'Imperador Greco Aleffio nel mese di Maggio , 1,5, Alex. per opporfi a i di lui progressi; ma in due battaglie restò sconsitto. Avendo poi fatto calare in aiuto suo un possente corpo di Turchi, gli . riulcì di sconfiggere i Romani, che assediavano Larissa .. Ricuperò anche la Città di Castoria dianzi presa da Boamondo. In quest'anno per artestato di Sicardo (f), la Contessa Matilda assedio Nonanfola nel Con-Che. T.Fil. tado di Modena . E da credere , che questo insigne Monistero per Ret, Italia, essere Imperiale, seguitasse le parti del Re Arrigo.

> Anno di Cristo Mixxxiv. Indizione vii. di Gregorio VII. Papa 12. di Arrigo IV. Re 29. Imperadore 1.

S Econoccis' abbiamo da Anna Comnena (g), il Greco Imperedire (g) Anna Malfijo Iuo padre avea invisto al Re Arrigo cento quazantaquanttro mila ficulti d'oro, e cento pezze di fazilatto, per indurlo a muovere guerra al Duco Roberso. Ma per quanto ferifie Bertoldo da CoHh 2

as Villa-Stanza (a) , Arrigo si fervi di tutto quest' oro per abbagsiare e guada-(a) Embal gnar il ballo popolo Romano in fuo favore . Vero è raccontarfi daldus Cos. l'Annalista Sassone (b), ch'egli sul principio di Febbraio entrò nella in Christic, Campania, e prese gran parte della Puglia. Ma di ciò niun altro Sto-(b) Annali-rico parla. Poscia su dagli Ambasciatori Romani invitato ad entrar papud Econd, cificamente in Roma. Gli fu in fatti aperta la porta Lateranenie nel Gioved) prima delle Palme, cioè nel di 21. di Marzo di quell' anno ; con che egli si mise in possesso del Palazzo Lateranense, e di tutti i ponti , e presso a poco d'ogni luogo forte di Roma . Ebbe tempo il Ponsefice Gregorio di falvarsi in Castello Sant' Angelo. E perciocche la . maggior parte de nobili teneva pel Papa, volle Arrigo da essi cinquanta ottaggi . Nel di seguente , come lasciò scritto l' Abbate Uripergente (e) Urfarg. (c) , fece accettare dal popolo il suo Antipapa Guiberto; e questi nella seguente Domenica delle Palme su poi consecrato, non già da i Vescovi d' Ostia, di Porto, e d' Albano, a quali appartiene, ma bensì da i Vescovi di Modena, e di Arezzo, come ha Bertoldo da Costan-2a, o pure da quei di Bologna, Modena, e Cervia, come s'ha dalla (d) Cardi. vita d'esso Papa Gregorio (d), conservata a noi dal Cardinale d'Aranalis de A gona. Altri danno quello brutto onore à quel di Gremona in vece di Vita Girgo quello di Cervia : Guiberto, fe non prima, affunse allora il nome di m VII. Clemente III. Venuto il giorno fanto di Pasqua, cioè nel di 31. di . Marzo, l' Antipapa ed Arrigo s' incamminarono alla volta di San Pietro, ma si trovò una squadra di gente sedele al Papa, che volle impedire il lor paffaggio, ed uccife o ferì quaranta degli- Enriciani. Contuttociò nella Basilica Vaticana ricevette Arrigo dalle mani del sacrilego Antipapa la corona Imperiale , e il titolo d'Imperadore Augusto . Tale il chiamerò anch' io , come han fatto tanti altri, quantunque illegittimo Imperadore, perchè unto e coronato da im ufurpatore del Romano Pontificato; giacche ne pure i Romani poteano privare di questo diritto il Papa legittimo tuttavia vivente . Ascese poscia Arrigo nel Campidoglio, atterrò tutte le case de Corsi, cominciò ad abitare in Roma, come in fua propria cafa . Vi reftava ancora il Septifolio. creduto da alcuni il Septizonio, antico e maestevol Mausoleo, dove s' era fatto forte Rustico nipote di Papa Gregorio. A questo sito mile Arrigo l'affedio, e cominciò con varie macchine a batterlo; ma eccoti una nuova, che gli fece mutar pensiero. Allorche vide il Pontefice Gregorio, quanto poco egli si potesse sidare del popolo Romano, e su astretto a ricoverarsi in Castello Sant' Angelo, immantenente scrisse e fpedi Messi al Duca Roberto Guiscardo, ricordandogli l'obbligo, le promesse, e la congiuntura pressante di recargli soccorso. Questo bastò, .

perche Roberto, il quale fi trovava allora in Puglia, e non già in Al-

po di che fi mile attimofamente in viaggio alla volta di Roma. I milare sa vie di mato di quefta fpedizione (a) Defiderio Abbare di Monte Cafino, ne fipe (1) Pioni di totto l'avviso fegretamente a Papa Gregorio per fargli conoloctre vi-blue Che, cima la fua liberazione, ed anche legretamente all'Augullo Arrigo, accedio del coccode egli perindeffe la rifolizzione, che in fatti prefe. Non fi-può

ciocché egli prendeffe la rifoluzione, che in fatti prefe . Non fi pub d) pregare (b): quafi tutto il popolo Romano era per effo Arrigo, ed avec define per va affediato il Papa in Caltelio Sant' Angelo, con alzavvi un muno in-en e per va affediato il Papa in Caltelio Sant' Angelo, con alzavvi un muno in-en e per va di circulto della contro, acciocchè niumo poete fentrarrio di dieme. Contruccio del pur Part. Il filandoli Arrigo di una Città, chiamata Fende dallo itelio autore della en. della en vita di Gregorio VII. e trovandofi vi con poese giunzingone della fue della entità di discontrolo della entità di discontrolo della entità della entità di controlo della entità di milizie, colò con fei mila cavalli, e termena unia fanti, ed oltre al-prenanci di los fuo nome e la ripogazione d'invitto Capitano valeva un mezzo defercito: I aonde non parve bene ad Arrigo di affertando. Tre giorni

zo efercito: laonde non parve bene ad Arrigo di âipettarlo. Tre giorni dunque, prima che Roberto arrivalle, face una sella illoussione a tutti i Romani, con espor loro la necessità di venire per sioni assimi in Lonbardia, pregandoli di aver cura della Città, e gromettensio di sar per loro delle maravigliole cole in ritornando. Quindi si riduste coll Anti-

papa a Cività Caitellana, e di la s'inviò verio Siena

Non mancavano a Papa Gregorio aderenti in Roma, fpezialmente fra la nobiltà . Scrivono alcuni , che per concerto precedentemente fatto, e suggerito da Cencio Console de Romani, su atraccato in più luoghi della Città il fuoco, e mentre il popolo fi trovava impegnato per estinguere l'incendio, Roberto su messo entro la Città per la porta Flaminia . Altri dicono , che dopo effer egli entrato , i Romani prefero l'armi contra di lui, ma fenza potergli nuocere. Ed egli all'incontro diede alle fiamme, e distrusse affarto tutta la parte di Roma, dove son le Chiefe di San Silvestro, e di San Lorenzo in Lucina, o pure tutto il Rione del Laterano fino al Coliffeo. Anzi fecondo Bertoldo da Costanza (d), diede il sacco a tusta la Città, e la maggior parte d'essa (d) Bentosriduse in mucchi di sassi, con isvergognar le donne, e le Monache saminassi stesse, e commettere tutti gli altri eccessi, che accompagnano un fac. in Chronic, cheggio militare. Landolfo Seniore Storico Milanele di quelli tempi (e) (e) Londolci lasciò un orrido ritratto di questo satto : e non è da maravigliarse-fici fente. ne, perchè Roberto menò seco una gran quantità di Saraceni a quel-dioles. 1. 4 l'impresa, nemici del Cristianesimo, e nati per isterminar ogni cosa. " Ro Romoaldo Salernitano feriffe (f), ch' egli incendiò Roma dal Palazzo moddini Lateranenie fino a Castello Sant' Angelo: il che forse non merita mol- salemitano ta credenza. Ne tardo Roberto a presentarsi davanti ad esso Castello, Tom. VII. e a liberare il Papa con rimetterlo nel Laterano . Goffjedo Malaterra Ro. Italia, notò (g) . che Papare noto (g), che Roberto con una scalata entrò in Roma, liberò il ess Mela-Papa, e conduffelo al Laterano . Da li a tre di i Romani prefero tene lab. 3. sap. 38.

ess vols. l'armi contra de Normanni. Roberto allora gridò Fusco, es perciò la 
desse tibe maggior parte della Città refiò incendiata, e i Romani per forza fi 
acconciarno. col Para. Fermolic i poi per alquant giorni in quella 
Città il Duca Roberto; nel qual tempo-fece fichiavi affadilmi di que 
perfici cittàdini; e da latri ne gafiligo con varie pene. Lo fleflo Papa 
tenne l'ultimo de fuoi Concili Romani, dove fulminò di muovo la fomunica-centra di Guiberto e di Arrigo. Partific finalmente di Romani, al Città di Concili Conci

(a) Candia, ll Gifficardo, e fecondo l'autore della vita di Papa Gregorio (n), professor, laciò dello Pottefice nel Palazzo Latzanenfe. Ma più pefo ha quì da genititi, avere l'afferzione di Pietro Diacono, di Pandollo Pilano, di Lupondollo Pilano, de l'apportante e d'altri, che ci afficirrano, che il Pontefice non redodo ficuro fra gl'incoftanti ed infedeti Romani, irritati anecora dall'afipto ritatamento fatto in quefta conginutura a loro e. alla Città, fe n'andò con efio Roberto a Monte Cafino, e. di. là alla forte Città di Salerno. Non pode di meno lo fteffo Malaterra di non alzar la

voce contra di Roma allora si ingrata ad un Pontefice di virtù cotanto

(b) Male eminenti, con dire fra l'altre cole (b):

Leges use depression plens fulfisistism.

In te cantle process vigent, Jusses, essentia,
Fides nulla, nullus ordo. Peffis Simoniaca.
Gravas contes fast stors. Constita fum vensilia.
Per se vair facer Ordo, a gas primum prodis.
Non fofficir Papa mins: binis gaudes infuls.
Non fofficir Papa mins: binis gaudes infuls.
Dum flet sifte, pulsas illum jo bec ceffonte revocas;
Illu siftum ministers. Sic imples marfupias.

In questi medefimi tempi non istavano in ozio i partigiani d'Arrigo in Lombardia; paete dove pochi it contavano aderenti al Papa. Sosteneva mendimeno quest'altro partito vigorofamente la Contessa Masilda, Principesta nell'amor della Religione a niuno seconda, e supernore al fuo festio nella positica, e nella conoscenza dell'Arte militare. Un fatto o avvenne, cho recò a lei gran sporia, e rincorò-chiunque mantenero a bon coucor per la parte Pontificia. Domisone (e) pare; che lori-

124, O vera non aby a motor guerra alla Contella Matilda, o foedi quell'efercitor ful Modenese, da cui su impreso l'assenda del Castello di Sorbara. Benchè. La Contessa attanta per non avesse de a potenti citroentare con sì poderosa Armata, tuttavia avendo dalle spe inteso,

cne

che quegli affedianti fenza curarfi di guardie fe ne flavano alla balorda Esa Vole. nel loro campo fotto Sorbara, una notte, quando men se l'aspettava. no , mandò le fue milizie ad affalirli . Ne riportò ( forse nel mese di " Luglio ) un' infigne vittoria ; fece prigione Eberardo Vescovo di Parma con cento de migliori foldati, fei Capitani, più di cinquecento cavalli, affaissime armature, e l'equipaggio del campo de nemici. Il Marchese Oberro Generale di quell'armi con assai ferite si diede alla suga; e Gandolfo Vescovo di Reggio, scappato mido, per tre di stette nascolo. in uno fpinaio. In quest' anno ancora Guelfo Duca di Baviera, prese la Città d' Augusta, e cacciatone Sigefredo Vescovo Scismatico, pose in quella Sedia Wigoldo Pastore legittimo. Ma Arrigo, che era nel di 19. di Giugno in Verona, ed ivi confermò i privilegi a que Canonici (a) , [a] Ugbell. ed avea nel di 17. confermati i suoi beni al Monistero di San Zenone Ton. V. in (b), essendo passato sul principio d' Agosto in Germania, ed avendo as-Episop.Vofediata la medefima Città d'Augusta, la costrinse anch egli alla resa . [5: Anique Da che su sbrigato dagli affari Pontifici Roberto Guiscardo (c), venne ludio. Difa trovarlo Boamondo suo figliuolo, per ottener soccorso di gente e di fer. 13. danaro, perche l'efercito di lui lasciato in Albania, non correndo le con paghe, minacciava di rivoltarfi, e l'Imperador Alessos segretamente avea lib.s. fatto offerir loro di soddisfarli. Era in collera Roberto contra di Giordano Principe di Capoa (d), perchè avelle ricevuta da Arrigo l'inve-(d) Guilidflitura degli Stati , e gli mosse guerra per questo , con dare a serro e mai fuoco parte del di lui paese. Forse passò l'affare di concerto fra loro, acciocche Giordano avesse un apparente motivo di rinunziare all'aderenza dell'Imperadore, e di riunirsi con Papa Gregorio, siccome in effetto fegul. Goffredo Malaterra scrive, che questa mossa di Roberto contra di Giordano accadde molto prima, ch'egli andasse a liberar il Pa-. pa dall'assedio di Roma. Fece Roberto consecrare da esso Pontence la magnifica Chiefa, ch' egli avea fabbricata in Salerno; e ciò fatto attefe ad una nuova strepitosa spedizione in Albania contra del Greco Augusto. Sul principio dunque dell' Autunno, seco conducendo anche Ruggieri altro suo figliuolo , con una poderosa Armata navale di gente e di cavalli passò il mare (e). Nel mese di Novembre venne a (e) Idem battaglia colla Flotta de' Greci e Veneti con tanto vigore, che la lib.4sbaragliò ; prese alcune delle loro navi ; due con gli uomini ne affondò; da due mila n'ebbe prigionieri; ed alcune migliaia d'uomini dalla parte d'essi Greci e Veneziani vi perirono. Anna Commena scrive, che due vittorie contro i Normanni aveano prima riportato in quest'anno i Veneziani: del che niuna menzione vien fatta dagli altri Storici. Confessa di poi essa Istorica la terribil rotta suddetta, loro data dal Guiscardo, la qual su cagione, che si sciogliesse l'assedio di Corsu, già incominciato da i Greci. Svesnò in quelle parti Roberto, macchinanRev. Italic.

na veie do fempre magniori imprefe. contra del Greco Augufto. Abbiamo dal montre del mano del

fnoi privilegi e beni al Monifero di Farfa, come coffa dal fuo diplobio come in ma inferito nella Cronica Farfenfe (b). Que' Monaci riconofecano allopete per Papa Guiberto, e tenevano faldo il partino d'Arrigo.

> Anno di CRISTO MLXXXV. Indizione VIII. di GREGORIO VII. Papa 13. di ARRIGO IV. Re 30. Imperadore 2.

IMORAVA tuttavia in Salerno Papa Gregorio, quando volle Iddio liberarlo dalle tribulazioni del mondo cattivo, e chiamarlo a mi-(e) Paulus glior vita (c). Cadde egli infermo nel mese di Maggio, ed interroga-Breitedens to chi egli defignaffe per fuo successore in tempi tanto turbati della Gram.VII. Chiefa , tre ne nomino , cioè Desiderio Cardinale ed Abbate di Monte Cafino, Ossone Vescovo d'Ostia, ed Ugo Arcivescovo di Lione . Perchè i due ultimi erano fuori d'Italia, configliò di eleggere Defiderio, Fattagli istanza di dar l'affoluzione e benedizione agli scomunicati, rispose, che a riferva di Arrigo, e dell'Antipapa Guiberto, e de' principali fomentatori di quello scisma , la concedeva agli altri tutti . Però vien (d) Sierber- creditto falso il dirsi da Sigeberto (d), ch'egli rimettesse in sua grazia tui in Cir. Arrigo. L'ultime sue parole surono: Dilexi justitiam, Cr adivi miquieatem : propterea morior in exfilio . Nel di 25. di Maggio palsò egli alla gloria de Beati: Pontefice onorato da Dio in vita e dopo morte da vari miracoli, e perciò registrato nel catalogo de Santi . Innumerabili contraddittori ebbe egli vivente, altri non pochi ne ha avuto anche a di nostri . Quel che è certo , tante calunnie divolgate contra di lui , sone patentemente smentite dalla vita incorrotta, ch' egli sempre menò, e dal suo zelo per la purità della disciplina Ecclesiastica ? Se poi i mezzi da lui adoperati per ottenere questo lodevol fine , sieno anch' essi tutti degni di lode, alla venerazion mia verso i Capi della Chiefa non conviene efaminario, nè alla mia tenuità di volere decidere. Fu data sepoltura al sacro Corpo del defunto Pontefice nella Chiefa di San Matteo di Salerno, e i Cardinali, conoscendo il bisogno della Chie-

3 .

12 . tutti rivollero gli occhi fopra il fuddetto Abbate Cafinefe Defiderio Esa Vol (a) , uomo incomparabile per la fua faviezza e purità di coftumi , ed (a) Pin amico di tutti i Principi. Ma ritrovando in lui una ripognanza indici- Diat bile a questo pefo, ancorche avessero implorato l'aiuto di Giordano Prin- 116 2. n.65. cipe di Capoa, e d'altri Signori, paísò il resto dell'anno senza che si desse un nuovo Pastore alla Chiesa Romana Nello stesso di 25, di Maggio cesso ancora di vivere Tedaldo, o sia Tebaldo Arcivescovo di Milano , Capo e colonna maestra degli Scismatici di Lombardia (b) , (b) Bereid. mentre era in Arona , Terra della fua Chiefa fut Verbano , cioè fui farina Lago Maggiore, e non già posta fra Como e Bergamo, come imma in Chiang ginarono i Padri Papebrochio e Pagi. Ebbe per fuccessore Anfelmo da Rho . Nega effo Padre Pagi (c) , che questo nuovo Arcivescovo fosse (e) Pagino eletto dall'Imperadore Arrigo; o se pure fu eletto dal clero e popolo Appet, Bor. Milanefe, prendeffe da Arrigo l'Investitura, con allegare Bertoldo da Costanza la dove scrive , che dopo la morte d'esso Tedaldo la Chiesa di Milano erigere capus cuepit, excuffoque e cervicibus jugo Schifmaticorum, Catholicum fibs delegit Antificem . Anfelmum eius nominis Tertium . Ma queste son parole del Cardinal Baronio (d), e non già di Bertoldo (d) Baronio All'incontro Landolfo iuniore (2), siccome offervo il Signor Saffi (f), ()Lan chiaramente scrive, che Antelmo su investito da Arrigo. Vedremo ben pono Hist. poi lo stello Arcivescovo abbracciare fra qualche tempo il partito de 6.9 T.P. Cattolici; ma questo non fa ; ch' egli fulle prime non ricevesse dalle Rev. Italic. mani dell'Imperadore il Balton Paltorale, Mancarono ancora di vita in Noti ed Vescovi Scismarici di Parma, di Reggio, di Modena, e di Pistoia; e Leadulfon perchè in questi rempi la Consessa Marilda ricuperò non poco della sua autorità, furono provvedute le tre ultime Chiefe di Pastori Cattolici.

Stava intanto Roberto Guifeardo Duca di Puglia facendo maravigliosi preparamenti di navi e di gente colla valta idea di portar la guerra nel cuore del Greco Imperio, e di mettere almeno in contribuzione i luoghi marittimi di quella Monarchia; ma aborti ogni fuo difegno, perchè paffato in Cefalonia per prendere la Città di quell' Itola, infermatofi quivi terminò i fuoi giorni nel di 17. di Luglio. Con che venne meno uno de Principi più memorabili della Storia Normannica ed Italiana, che da picciolo Gentiluomo era pervenuto ad effere come un Re col fuo infaticabil valore, colla fua accortezza, e con altre eroiche doti , mischiate nondimeno con una smoderata ambizione ve con gli altra vizi de' Conquistatori, che passano per virtù negli occhi del mondo, ma non già in quelli di Dio. Post mulsorum pauperum O divisum oppressionem, cujus avariria nec Sicilia nec Calabria suffecie, fini egli di vivere, come scrisse Bertoldo da Gostanza (g): Secondo l'uso de' se-(g) Bertold. coli barbari non mancò chi attribul la fua morte al veleno, fattogli au Com dare o dall' Imperadore Aleffio , o da Sichelgaisa Ducheffa fua moglie in Chronic

Tom, VI.

Ena vois (a) Resta questa voce distrutta da Guglielmo Pugliese (b) da Romo (a) Ordrus, aldo Salernitario (v), e da altri , che cel rappresentano mancato di Vaglas 1.7 morte comune. Trovaronfi alla morte di lui prefenti la stessa Duchessa Alberras con Ruggieri luo figliuolo, e Boamondo nato a Roberto dal primo ma-Minichal trimonio, Aveva Sichelgaita già fatto dichiarar Principe ed Erede degli (b) Guilei Stati il fine figlio Ruggieri, foprannominato Boria: pure temendo, che mut Apalas i popoli , udita la morte del marito tumultuaffero , o pure che Boato Remondo disputaffe la successione ad esso suo figlio, siccome in fatti ava modifier venne: fretrolofamente ripalsò in Italia fopra la miglior galea di muelin Chonic, l'Armata , con riportar feco il cadavero del defunto conforte . Prima T.PD. Rev. mondimeno di partirfi dalla Cefalonia, ello Principe Ruggieri parlò allistica P efercito e trovò tutti disposti alla fedeltà verso di lui . Ma non su si tofto celi allontanato, che quafi fosse caduto il mondo nella perse-

na di Roberto Guilcardo, tutta quell' Armata forpresa da panico spavento, lasciando armi e bagaglio, corse alle navi, e come pote il meglio fe ne venne alla volta d'Otranto. Già toccavano i lidiodella Puglia, quando inforta una fiera tempefta ingoio molte di quelle barche. e gran quantità di gente . Ruppeli la ftella galea , che portava il cadavero del Guiscardo; e questo ando in mare, da dove con fatica riesperato", fu poi seppellito nella Città di Venosa... Durazzo e l'altre parfe già conquistato da Roberto , non tardo a rimetterfi sotto il dominio del Greco Augusto. Fu. proclamato Duca Ruggieri in Puella. Calabria e Salerno; ma Boamondo; fuo fratello maggiore di età , non potendo sofferire di vedersi così escluso dall'eredità, benche prinrogenito, appena fu anch' celi tornato in Italia; che fi diede a far gente e movimenti contra del fratello. In Germania, dove fi trovavano l' Imperadore Arrigo e il Re Ermanno, nulla fegul di memorabile nell'anno prefente. Tenuto fu un Concilio in Quintilineburgo dal già libera-(d) Br. to Vescovo d'Oftia nella settimana di Palqua (d) ed in esso proficristoid Con ta la feomunica contra d'alcuni Vescovi Simoniaci , con altri ordini in Chonic spettanti all' Ecclesiastica disciplina V' intervenne lo stesso Re Erman-Amalifia no co' Principi fuoi feguaci . Raunarono di por i pareigiani d' Arrigo

anch' effi un Conciliabolo in Magonza, e ritorfero le cenfure contro la parte contraria. Ebbe maniera in quest' anno esso Arrigo di tirar dalla fun buona parte de Saffoni ; così belle furono le promeffe , che loro diede di un buon trattamento. Ma quello fconfigliato Principe tardo poco a far conofcere, che la volpe muta il pelo , e non il vezzo; e però fu in breve rigettato e cacciato da chi gli avea prestata ubbidienza . Era in Ratisbona effo Arrigo nel di 9. di Novembre dell'anne presente, se vogliam credere al diploma, con cui egli confermò i privilegi delle Monache di Santa Giulia di Brescia (e); dato V. Idus Novembris Anno Dominica Incornationis MLXXXV, Indictione VII. Anno

Crisilernit.

autem Donni Henrici Regia Quapi , Imperatoris Tevisi, Ordinationis synt few belt XXXII. Regnantis quidem XXIX. Imperis vero III. Adham Ratifiona. Management of control of the property of the

Anno di Cristo mexxvi. Indizione ix.

di Vittore III. Papa 1.

di Arrigo IV. Re 31. Imperadore 3.

its proposition and a second of the second o ONOSCEVASI molto pregiudiziale alla Chiefa Cattolica, e più a Roma , la oramai troppo lunga vacanza della Sede Apostolica. Però i Vescovi e Cardinali della Santa Ghiefa Romana si unirono verto la festa di Pasqua (e), e secero sapere a Desiderio Abbate di Monte (c) Per Cafino : e Cardinale di venire a Roma unito agli altri Cardinali , che Cofinne con esso lui dimoravano, e con Gisosso già Principe di Salerno : Cre-lib. 2. c. 66. dendo egli , che più non fi penfaffe a lui, andò cola nella Vigilia del o les. la Pentecofte . Sulla fera furorio a trovarlo e Vescovi e Cardinali , e Laici Fedeli di San Pietro per indurlo ad accettare il Paparo; ma egli protesto di voler più tosto andar pellegrinando, che di condiscendere a i loro voleri ; e cafo che gli faccifero qualche violenza , fe ne tornerebbe tosto a Monte Cafino tal quale era, ed essi commetterebbono con ciò un' azione ridicola . Nel di feguente si congregarono tutti , e diedero a Defiderio la facoltà di nominar chi dovesse empiere la Sedia di San Pietro , ed egli , col parere di Cencio Confole de Romani , nomino Octone Vescovo d'Ostia. Erano tutti in procinto di proclamar Papa effo Vescovo, quando uno de Cardinali si ostino a non volerlo , con allegare i Canoni da quali fi proibiva la traslazione da un Velcovato all'altro, quantunque tali Canoni fossero oramai troppo andati in difufo . Questo accidente su cagione, che i Vescovi e Cardinali col elero e popolo risolvessero in fine di crear Papa per forza Defiderio. Prefolo dunque l'eleffero, e violentemente gli milero addoffo la cappa roffa, ma non poterono già vestirlo colla bianca: tanta fu la di lui resistenza; e gl'imposero il nome di Victore III. Il Prefetto dell'Imperadore, che lasciato in libertà dal Duca Ruggieri era tornato a Roma, e in Campidoglio efercitava la fua autorità, adirato, perchè i Vescovi Ii 2

sa vez e Cardinali ad ilhana di Gilollo gla Principe di Salemo , men aveano menorale della confectare l'eletto Arciveltono Salemiano, ceminish notre e da perfeguitadi, acciocchè non feguifie la confectazione montre de presentatione della confectazione della chiefa, nel poterono rimuovere e E tuttende fiaceltario della Chiefa, nel poterono rimuovere e E tuttende fiaceltario non riudi ad alcuno di indurre Deliderio a lafciario confectazione non riudi ad alcuno di indurre Deliderio a lafciario confectazione pado annorali tanno perfente.

Dominava tutavia in Mantova la Courffe Mailda, e feco fitte vava l'illufre fervo di Dio desferme, di nazion Milanefe, vefcoro di Lucca, già dalla fina Chiefa, feacciato, e Vicario del Papa in Lombardia. Ammalatofi egli in effa Città, pudo a miglior vita nel di 18, di 10 pm, d

ranco . Eranfi negli anni addietto ribellati i principali della Baviera a (b) fi. nel fil fiv. Ioro Duca, ed avaeno abbracciato il partito dell'Imperadostate. C. re 'Arrigo [s]. Nella Pasqua dell'anno prefente fi riconciliareno con 
partito di unico, ed abbandoarono il apartito Imperiale Uniti polici edil Bara Chemi, varefi co i Suvvi e Saffoni fi portarono ad alfediare la Ciri di Virrabnej.

o Cham. Portoli con Arrigo con un eferzio ci-ventimia periore ra finiti ca 
partito cavalli per liberarla dall'affedio . Seguì dinque, una fera battaglia finiti 
da, pelle due Armate nel di Luc d'Agolto. Rette Arrigo fi falvo cella 
langa, e de fino timalero ful campo più di quattro mila, e postifiimi

de Catolici, à quali poi non fu difficile l'avere in for balla quella Circh, e l'introfizzarvi, il. Velcovo Catolico dell'evene. Ma non patho o, che Arrigo temò forto quella Cirth, per quanto ferive l'Usebon folto, que Arrigo temò forto quella Cirth, per quanto ferive l'Usebon folto, que de come de co

ve si terminasse la discordia del Regno.

Anno

Ena Vole

TEReo la metà di Quaresima dell'anno presente si raunarono molti Vescovi e Cardinali nella Città di Capoa, e vi tennero un Concilio, al quale presedette Desiderio gia eletto Papa (a), ed inter- (a) Pom vennero Cencio Comfole tolla maggior parte della nobiltà Romana a Chr. Cafe Giordano Principo di quella Città , e Ruggieri Duca di Puglia . Vinto 16.3 c. 68, ivi Defiderio dalle tante loro preghiere, e come io vo credendo, anche dalle promesse a lui fatte da que' Principi , e da i Romani , di assisterlo con braccio forte contra dell' usurpatore Antipapa, ripigliò la Croce e la Porpora : e tornato nel di delle Palme a Monte Calino . quivi folennizzò la Pasqua. Poscia passò con essi Principi, e colla loro Armata verso Roma, e benche fosse sorpreso da una languidezza di forze, fi accampò fuori della Portica di San Pietro. Dianzi avea l'Antipapa occupata la Basilica Vaticana, e la difendea con una mano d'armati. Fu essa in fine ricuperata dall' armi collegate; e però il novello Papa Vistore III. venne quivi confecrato nella Domenica dopo l'Ascensione da i Vescovi d'Ostia, di Tuscelo, di Porto, e d'Albano, con gran consorio del popolo Romano. Dopo otto giorni se ne tornò egli co i suddetti Principi a Monte Cafino. Ma perchè la Contessa Matilda col fue efercito era giunta a Roma-, e gli notificò l' ardente fua brama d'abboccarsi con lui, per mare si restitut colt, e si fermò in San Pietro per otto giorni , e nei di di San Barnaba coll'aiuto di Matilda paffato il Tevere entro in Roma, accolto da gran fella del popolo, e dalla maggior parte della nobiltà. Così tornò in fuo potere tutta quella Città con Castello Sant' Angelo , San Pietro, e le due Città di Poito e d'Oftia. Prese egli abitazione nell'Isota del Tevere. Ma nella Vigilia di San Pietro eccoti comparire un Mello, che si finse spedito da Arrigo, il quale intimò a i Confoli, Senatori, e Popolo Romano la difgrazia dell'Imperadore, se non abbandonavano Papa Vittore. Allora, i volubili Romani congiunti colle foldatesche dell'Antipapa cacciarono di Roma tutti i foldati del Papa, che si ritirarono in Castello Sant' Angelo. Prefero anche tutti i contorni della Bafilica Vaticana; ma non poterono già entrare in essa Basslica, in maniera che l' Antipapa, che sperava di celebrar ivi Messa nella festa di S. Pietro, fu cottretto a celebrarla nella Chiefa di Santa Maria nelle Torri contigue alla Vaticana. Nella fera poi ne usc) la guarnigion Pontificia, e Guiberto nel di feguente vi celebro; ma ritirațifi i luoi , nel giorno appreffo ritorno quella Bafilica alle mani di Papa Vittore. Era ben compafionevole lo stato di Roma in tempi di tanta turbolenza. Restituitoli a Monte

vals Cafino esso Pontefice, passo poi nell'Agosto a Benevento, dove tenne un Concilio, condannò le investiture date agli Ecclesiastici, rinovò le scomuniche contra dell' Antipapa Guiberto, e le medelime cenfure fulmino contra di Ugo Arcivescovo di Lione, e di Riccardo Abbate di Marfilia; perche oppostisi all'esaltazion d'esso Papa; s'erano dianzi separati dalla comunion della Chiefa Romana. Non pote già accadere fenza feandalo il vedere, che questo Arcivescovo, proposto dallo stesso Papa Gregorio VII. come persona degna di succedere a lui nel Pontificato : mosso poi da ambizione ed invidia, si rivoltasse contra d'esso Papa Virtore, e ne sparlasse senza ritegno alcuno. Resta ruttavia una di lui (a) Concil, lettera scritta alla Contessa Matilda (a) , dove tratta Desiderio per un-

mo dominato dall' ambizione , vanagloriofo , aftuto , con chiamar neapad Labb

Vidurenfe fande le di lui azioni, per le quali cagioni avea esso Arcivescovo impugnata la confectazione del medefimo, con efigere, ch'egli prima evacuasse alcuni reati. Tale nondimeno era stata in addietro la vita di Defiderio e tale la fua pietà, e il fuo zelo per la Religione che non fi dee prestar fede alle dicerie di quell' Arcivescovo , il quate ben si fcopriva, che moriva di vogha del Pontificato Romano i ne potea fofferire, ch'altri l'avelle preoccupato. Mentre fi celebrava il fuddetto Concilio . peggiorò di fanità Papa Vittore , per cagione d'una gagliarda diffenteria, e però si affretto di tornare a Monte Casino, dove presentò a i Vescovi e Cardinali Orrone Vescovo d'Ostia, configliandoli di eleggerlo per suo successore. Dopo tre giorni, cloe nel di 16. di Settembre, paísò a godere in Cielo il prentio delle fue fatiche, con la sciar fama di santità presso i buoni, ma non già presso gli Scismatici. che scaricarono contra di lui non poche calunnie, come aveano fatto (b) Chronic di Gregorio VII. le quali fi leggono nella Cronica d'Augusta 76). Ne Avgulus, mancano Scrittori, che il dicono (c) morto di veleno a lui dato nel

(c Dandal ni , che facilmente nafocano e fi dilatavano in fecoli di tante turbolen-Tom. VII. ze Papa Vittore III, fi acquifto credito anche fra i Letterati con tre Ret. Libri di Dialoghi facri , i quali fono alla Ince . Fu in quell'anno-ful Pulant in principio d'Agosto tenuta una gran Diera da i Principi Tedeschi delle

due fazioni nella Città di Spira (d). V'intervenno anche l' Augusto Ar-(d) Benbel pipo . Onci del partito a lui contrario fi efibirono di riconoscerlo per du Con Re , purche egli impetraffe l'affoluzion dalle foomuniche. Ma perfiften us Chronic do egh in protestarii non ilcomunicato, andarono in fumo tutte le speranze di quell' Affemblea; ed ognun dal fuo canto fi rivolfe a preparar armi per la guerra . Arrigo colle fue armi torno addoffo a i Saffoni : ma eli convenne fuggire, infeguito sì da vicino dal Re Ermanno, che se non era Egberto Conte, che per sua malizia il lasciò scampare, egli cádeva nelle mani de Saffoni.

brum T.I facro Calice; ma questa probabilmente su una di quelle immaginazio

Anno

CINO al di 8. di Marzo dell'anno presente restò vacante la Sede Apostolica (a). Tante furono le istanze de Cattolici Romani, e (a) Permi massimamente della Contessa Matilda, che da varie parti dell' Italia, Con. Casied anche di Oltramonti, si rauno un Concilio in Terracina, e nel senfitit de fuddetto giorno i Vescovi e Cardinali col resto del clero e popolo con cap. 20 voti concordi si unirono ad eleggere Papa il Vescovo d'Ostia Ottone, di nazion Franzese della Diocesi di Rems, al quale imposero il nome di Urbano II. Era questi personaggio di gran vaglia per la sua letteratura, mirabile per l'attività, e di zelo incorrotto per la Religione e per la Disciplina Ecclesiastica. Fu prima Canonico di Rems, poi Monaco di Clugni , poi Velcovo d' Oftia , ed in fine Romano Pontefice . Nel di 12. di Marzo prese egli il possesso del trono Pontificale con plauso di tutti i buoni, e dalla maggior parte dell' Europa accettato e riverito. Tutto ciò abbiamo da Pietro Diacono, il quale parimente racconta (b), che Papa Vittore III. prima di paffare a miglior vita a liber e 71 ardendo di desiderio di veder gastigata la baldanza de Sataceni Affricani , che con frequenti piraterie infestavano le coste d'Italia , e sapendo quanta fosse la bravura e potenza de Pisani e Genovesi in mare, commosse questi due popoli, ed altri non pochi dell' Italia a formare una poderola Armata navale contra di que Barbari. Adunque dopo la fua morte, e nell'anno presente secero essi Gristiani l'impresa contra del Re di Tunifi , ed espugnarono una Città con tagliare a pezzi cento mila Mori ; e quel fu più mirabile , nello stesso giorno che succedette « la loro vittoria, se n'ebbe, e se ne sparse la nuova in Italia. Non han bisogno i Lettori, ch' io loro dica, che la strage di tanti Mori è un ingrandimento della fama facilmente bugiarda in fimili capi. Anche Bertoldo da Costanza (e) parla di questo satto con dire, che i (e) Bonbol-Pifani e Genoveli ed altri molti Italiani ostilmente affalirono il Re floringfir d'Affrica, e dato il facco. alla di lui terra, il costrinsero a rifugiarsi in Commita in una Fortezza, e a rendersi tributario della Santa Sede, Gli Annali Pilani medelimamente (d) gonfiano le trombe con farci fapere fotto (d) Assalto l'anno prefente, che Fecerune Pifani & Januenses folum in Africam VI, Romm O reperunt duas munitissimas Civitares (. Almadiam è scritto di sopra Italicar. O' Sabiliam in die Sancti Sixii . In quo bello Ugo Vicecomes filius Ugonis Vicecomitis mortuus oft . Ex quibus Civitatibus , Saracenis fore omnibus interfectis; maximam pradam auri; O argenti, palliorum, O ornamentorum abstraxerunt . De qua prada thesauros Pisana Ecclesia diversis ornamensis mirabiliser amplificaverunt, O' Ecclesiam Beats Sinsi in Curse Ve-

tas vote teri adificaverunt . Però s'han da correggere gli altri Annali Pifani . che mettono questa impresa all'anno 1075. b pure al 1077. Credono alcuni , che in Affrica fosse la Città di Meadia , chiamata in questi Annali Almadia , e per errore Dalmazia . Ma che i Griftiani prendeffero allora Siviglia, Città che non fi fa che fia mai ftata in Al frica, o Siviglia Città di Spagna, non è punto credibile. Pietro DiaalGasfrid, cono parla d'una fola Città, Goffredo Malaterra (a) fa anch' egli men-

zione di quella spedizione, narrando, che Pifani apud Africam negotiai do proficifebantur. Quasdam injurias pass, exercitu congregato, Urbon Regiam Regis Tunicii oppugnantes, usque ad majorem currim, qua Ren defendebatier, capiunt. Adunque lo sforzo de Pilani fu contra Turifi Se essi in oltre espagnassero Meadia, o Almadia, resta incerto, quando per avventura Tunifi e Almadia non fosfero la stessa Circle Aggiugne dipoi, che i Pifani non avendo forze per mantener Tunifi in loro potere, spedirono a Ruggieri Conte di Sicilia; con ofibirgli il polsesso di quella Città . Ma Ruggieri , fra cui e il Re di Tunisi passava buona amicizia, non volle romperla per quelto, o più tofto perche conosceva troppo difficile il sostener le conquiste nell'Affrica. Però il Re di Tunisi per liberarii da i Pisani diede loro una gran fommas di danaro, promile di non più corleggiare sopra le Terre d'Italia, e rilafciò tutti gli Schiavi Criftiani . Un tal racconto a me fembra il più are to otherwise, oredibile di tutti. Ora ci vien dicendo il Malaterra, che in questi medefimi tempi

il suddetto Conte Ruggieri sece l'impresa di Siracula Sembra scorretto il suo testo allorche mette questi fatti forto l'anno 1084. Anche (b) Lapor Lupo Protospata (b), e Romoaldo Salemitano (c) riferiscono al presente anno 1088. la prefa di Siracufa, la quale per testimonianza d'esso (c) R. Malaterra accadde nella forma feguente . Mentre fi trovava in Puglia. o in Calabria il Conte Ruggieri per calmare le diffentioni inforte fra m in Ch. il Duca Ruggieri, e Boamondo suoi nipoti, Benavert Saraceno coman-PH dante in Siracufa con una fquadra di navi avea dato un gran guafto alla marina di Reggio e d'altri luoghi della Calabria, con profanar le Chiefe, e condurre in ischiavitù le Monache e gli altri abitanti . Perciò Ruggieri alleftita nel verno una numerola flotta, nel Maggio dirizzò le prore alla volta di Siracufa, e per terra spedi Giordano suo figliuolo colla Cavalleria. Ufcitogli incontro Benavert con tutte le fue forze di mare, si venne ad una fanguinosa barraglia. Saltò Rungieri

nella Capitana nemica, e volendo Benavert paffare in un altra navel. cadde armate in mare, e vi si assogò . Ebbe con ciò fine il combattimento . Moltiffimi legni di que Mori vennero in potere del Conte . Dopo di che egli strinse d'assedio Siracusa, e vi stette intorno ben quattro meli. Per la mancanza de viveri a tale venne la fame di quel

popo-

polo oftinato nella difefa, che alcuni fi cibarono di cadaveri umani. Fan Vel Finalmente veggendo la moglie del morto Benavert disperato il caso, imbarcatafi col figliuolo, e co principali Saraceni in due navi, fece vela, e fi falvò nella marina di Noto: con che quella nobil Città venne in potere del Conte Ruggieri . Fece egli ribenedire i facri Templi già occupati da i Musulmam, e concedette il dominio d'essa Città al figliuolo Giordano. Se crediamo al testo di Lupo Protospata, cominciò, ficcome ho già detto, in quest'anno la guerra fra il Duca di Puglia Ruggieri, e Boamondo luo fratello maggiore. A me sembra più versimile, che se le desse principio molto prima, Certo è per attestato del Malaterra, che Boamondo s' era infignorito della Città d'Oria, e fatta gran maffa di gente infestava sutte le contrade di Taranto e d' Otrapto. Romoaldo Salernitano scrive, ch' egli in quest' anno all' improvvilo comparve a Farnito nel territorio di Benevento, ed attaccò battaglia coll' Armata del Duca fuo fratello ; e fa mirabil cofa , che quamunque restassero prigionieri molti soldati d' ello Boamondo , pare a rilerva d'un folo, nimpo morì in quella zuffa. Ora il Conte di Sicilia Ruggieri s' interpole fra i nipoti, e trattò di pace. Seguì in fatti un accordo fra loro, per cui fi Duca cedette a Boamondo la suddetta Cistà d' Oria, con Otranto, Gallipoli, Taranto, ed altre Terre. Ma di questa discordia seppe profutare anche il Conte Ruggieri loro zio; perche in premio d'aver prela la difesa del Duca Ruggieri, ottenne da lui l'intera fignoria della Calabria . Roberto Guiscardo non gli avea ceduto se non la metà del dominio nelle Terre di quella Provincia. In qual anno poi precisamente si stabilisse una tal concordia fra i due fratelli, non possiamo accertatamente saperlo. Mancò di vita in quest'anno (a) l' Imperadrice Berta, e trasportato su'il suo cadavero alla Città (a) Beniel. di Spira. E i Saffoni abbracciarono il partito dell'Imperadore Arrigo: il che fu cagione, che il Re Ermanno fi ritiraffe in Lorena. Poco non- ia Chronic dimeno questi sopravvisse; perche essendo all'assedio di un Castello, colpito da un fasso nella testa , lasciò quivi la vita . Altri mettono la di lui morte nell'anno 1086, o pure nel 1087, ma più fede meritano gli Angustico. allegati Scrittori .. Riulci ancora a Guelfo Duca di Baviera di prendere in quest' anno nella seconda sesta di Pasqua la Città d'Augusta, e di farvi prigione Sigefredo Vescovo Scismatico . Poco poi stettero i Sassoni a perluafione di Egberto Maretele a ribellarfi di movo ad Arrigo; anzi lui stello affediarono, e se volle liberarfi, fu coffretto a promettere molto, ma sepza ch' egli si credesse poi tenuto ad osservar la parola. Io non so bene, se nell'anno seguente, come ha l' Annalista Sassone, o pure sul fine del corrente, dal cui Natale Bertoldo incomincia il suo anno, feguisse la rorta data in Sassonia dal Marchese Egberto al suddetto Arrigo. Cesto è, che in quel conflitto seltò morto la Scilmatico

con Tom, VI.

Jas Nels Vescovo di Losanza, e preso Liemano Archeosovo di Brema. Biblio anno 1886. fatica a falvarsi Arrigo. Nella vigilia appunto di Natale succederte questa battaglia.

Anno di Cristo Merreria. Indizione rii. di Urbano II. Papa 2. di Arrigo IV. Re 34. Imperadore 6.

[a] Borbol. C ECONDOCHE' s' ha da Bertoldo da Costanza (a), tenne in quest'an-Annuelle Ino Papa Urbano un Concilio di cento quindici Velcovi in Rome. un Chronic dove furono confermati i decreti de Pontefici predeceffori contra de Simoniaci, contra del clero incontinente, e di Guiberto Antipapa. Costui tuttavia si teneva sortificato in qualche sito di Roma. Tornati in se i Romani, ed animati da quelto coraggiolo Papa, l'affediarono, e a tali strettezze fu ridotto l'ambizioso Guiberto, che se volle uscirne, gli convenne promettere con giuramento di non occupar in avvenire la Sedia Apostolica. Anche in Germania si trattò di pace fra le due sazioni . S' abboccarono i Duchi e Principi Gattolici collo stesso Arrigo IV. offerendosi pronti a ristabilirlo pienamente nel Regno, s' egli abbandonava l' Antipapa. Non era egli lontano dal farlo, ma riferBandefi di aver l'affenso de Principi suoi aderenti , trovò tale schiamazzo ne Vescovi Scismatici del suo partito, persuasi della lor caduta; se questa concordia aveva effetto, che andò per terra tatto quel tratteto. In quello (b) Chrone medefimo anno (b) ello Augusto Arrigo paísò ad un secondo matrime-'nio con' Adelaide ( chiamata Proffede da Bertoldo ) vedova di Urone Annalifa Marchefe di Brandeburgo, e figlinola del Re della Ruffia. Le nozze furono celebrate in Colonia . In un grande ascendente si vede in questi tempi la nobilissima casa d'Este . Aveva il Marchese Alberto Arro II. in Germania il fuo primogenito Guelfo IV. Principe bellicolo, e forte sostegno del partito Cattolico, in possesso dell' insigne Ducato della Baviera . Si studiò egli d'ingrandir maggiormente la di lui Linea con un cospicuo ed utilissimo matrimonio, e trattò con Papa Urbano II. di dar per marito alla celebre Contessa Matilda Guelfo V. figliuolo d'esfo Guello IV. Fu la proposizione molto accerta al Pontefice; e però [c] Bertel- indusse la Contessa ad acconsentirvi, tam pro incontinentia, dice Bertolflantimfir do da Costanza (c), quam pro Romani Pontificis obedientia, videlicet ut in Chronic tanto virilius fancla Romana Ecclesia contra Schismaticos posses Juhvenire Weinger. (d). Sappiamo da Alberico Monaco de i tre Fonti (e); che nell'anno Signification precedente Roberto primogenito di Guglielmo il Conquistatore, famosissi-[e] Albon. mo Re' d' Inghilterra, e Duca di Normandia, avea tentato di ottene-Monochus re per moglie la suddetta Contessa, ma non gli venne fatto. Gl' interessi di questi tempi consigliarono il Papa e la Contessa ad accordarsi

con

con Guelfo V. perche così con gli Stati di Baviera in Germania, e con Esa Vole quei della Contessa Matilda in Italia , e del Morchese Azzo Estenie avolo paterno del medefimo Guelfo V. fi veniva a maggiormente affodare il partieo de' Catrolici. Che no i capitoli, o nelle promeffe di si fatto matrimonio fosse stabilito che gli Stati di Matilda avessero dopo la di lei morte a ricadere in effo Guelfo V. io non ne dubito punto, per quel che diremo all'anno 1095. Venne in fatti questo Principe in Italia, e ne feguirono le nozze. Perchè dovette con gran segretezza condursi questo affare, l'Imperadore Arrigo solamente dopo il fatto venne a faperlo. Ne arrabbio, ragionevolmente temendo, che quello nodo gl' imbrogliaffe forte gli affari del Regno d' Italia . Però si diede a far preparamenti per calare di nuovo in queste parti . Nè tardarono gli Scilmatici di Lombardia a prendere tofto l'armi contra dello stesso Guelfo; con poca fortuna nondimeno, perche furono sì ben ricevuti da lui, che ebbero per grazia di ottenere per mezzo della Contessa di lui moglie una tregua fino alla Pasqua profilma ventura, Circa questi tempi ancora si dee riferire un altro avvenimento spettante alla medesima cafa d'Este . Era nell' anno 1087, giunto al termine de' suoi giorni il fuddetto famoliffimo Re d'Inghilterra Guglielmo il Conquiftatore , con Insciare il solo Ducato di Normandia a Roberto suo primogenito, e il Regno d' Inghilterra a Guglielme il Rosso suo secondogenito . Insorsero zotto diffentioni fra i due fratelli, ne mancò un gagliardo partito favo-

revole a Roberto stesso in Anghisterra. Si prevaltero dunque di tali tonbidi i popoli-del Maine in Francia per sottrații, ali ubbidienta del Re di Tughiterra. E perthe confervavano tuttavija la divozione a i figiliuolir del secondo letro del Marchese Azzo Estense; e di Canfinda Countilla, ultimo rampollo di que Principia, li richiamazono per la seconda voltra al possibili di quel Principiato. Gli Atti de Vescovi: Commanansi , dati

alls luce dat Fadge Mabillone (2), e Orderico Vitale nella fua Storia (1) Medidi. (6), feritra in vicinarra di quel cenpi, fanno themoria di quelo fatto, disconiare professionere Orderico, che i Conomini freditono in Ralia Plomeira i lor Legari a i figliuoli «Orgenii Marchionis Ligarie», con grande sitan-fur Ender za, percich pallaftero in Brancia: "Conorce quelti-configio col padre di Ruttavia viviente e con gli amici. Temdem definirum y or Fades que manu major cent fui il propagaore della Linea Ellenfeo oggidi espantes."

Parris Hosperni (cioè gli Stati) in Italie pofficirus, Hugo autra France propagati e propagati e propagati e y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del Mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del Mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del Mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del Mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del Mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del mario del mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del mario I y Marris forcitates (fili repropagati e) professione del mario I y professione del m

toffi danque Uge in Francia., e ritornò in poffeffo di quel Principato, Ma persiocotte era egli benò nato di cafa di Effe., una non avea este ditato il valore e le virto degli Effenti, gli mile sale fipavento in ruo-re Elia, Signor della Fische, con effectaggi le forze del Re d'Ingulierra, che l'induffe da la noti molto, a vendergii quel Principato, e

Kk 2

ni di quelle parti. Fu in esto accettata e giurata la Tregna di Din per le emicizie private : del che s' è fatto menzione di sopra di Achoricche Lupo non parli di Papa Urbano , pure sappiamo , ch' esti presedente

degreerante d'effo Ugo. Abbiam veduto, ch' egli prefe per mighie min figlioid adi celebre Duca Roberto Guiferato. On ecco ch', che ne ferive il fonte locale Roberto Guiferato. On ecco ch', che ne ferive il fonte locale Orderico. Hie Filiam Roberti Wistendi Conjugin babiat. Sed gateregie Conjugin megaministente mit i pavust fore non voletra i, spiam repudisvit. Pre pua re Papa Urbanus (11.) palam-tum esca maniferati e Quife del atlate azioni poso lodevoli, che in non ticco del medefinito Ugo, furono in fin cagione, che i fuoi il cacciationo di minima del medefinito Ugo, furono in fin cagione, che i fuoi il cacciationo di esca del medefinito Ugo, furono in fin cagione, che i fuoi il cacciationo di controlla del media di Poglia e controlla del vedera del vedera del vedera del controlla del vedera del vedera con controlla del vedera con controlla del vedera con controlla del vedera del vedera controlla del vedera controlla del vedera controlla del vedera controlla del vedera del vedera del vedera del vedera controlla del vedera del vedera controlla del vedera del vedera

a quel Concilio, e lo stello Storico è intégna , th'ésio "Poncéne si portò di poi a Bari , ed appresso confecto la Chiefa di Brimidii. Aci Element testa Romosaldo Salernicano (s) ; che in quel Concilio Rangieri Bard and Sale, di Puglia junio valstallaggio al Papa , e si col Confalone investiro Bard Tran 711. Ducazo : Morì in quest'i amo Sichelgaria sia madere , e nel medessimo R. Indea parimente ; e non gab nell'amon -1066. come ha il esto del Mala-ci Confei terra (c), da me creduto 'Ecorretto , Rangieri Centre di Sicilia misi l'administrato del Confei terra (c), da me creduto 'Ecorretto , Rangieri Centre di Sicilia misi l'administrato del Confei terra (c), da me creduto 'Ecorretto , Rangieri Centre di Sicilia misi l'administrato del Confei terra (c), da me creduto 'Ecorretto , Rangieri Centre di Sicilia misi l'administrato del Confei terra con la confei terra del consoli con con con con control del confei terra con control del consoli del

dentro i figliuoli e la moglie di Camutto Amira de Saraceni, che furono da lui trattati con molta cortelia, e facilitarono polcia a lui l'acquisto dell' importante Fortezza di Castello San Giovanni : ai che con tanti defideri e sforzi non era potuto giugnere mai in addietro. Imperocche impadronitoli di undici Terre circonvicine, e mollo poi trattato di concordia col mentovato Camutto , tanto operò , che il Saraceno non solamente abbracciò il partito di Ruggieri, ma anche la Religion Cristiana . Questo esempio commosse gli altri Mori a sar lo stello, e à confegnare il fudderto Castello di San Giovanni al Conte. Furono affegnate a Camurto in Calabria molte terre, ed egli finche visse, non maned mai alla fedeltà verso i Normanni . Noverro Scrittore Arabe mette la conquista fatta da Ruggieri di Castello San Giovanni , e di Girgenti , fotto il precedente anno. Morì certo nei presente Lanfranco di nazion Pavese, glorioso Arcivescovo di Canturberì in Inghilterra con odore di fantità, e mancò in lui uno degl' infigni personaggi di questo secolo. Fu restitutore delle lettere in Francia , della Religione in Inghilterra . In Piacenza era stato accertato per Vescovo Bonizone già Vescovo Cattolico di Sutri . Non poteano accomodarsi al suo zelo l fazionari Scilmatici, e però crudelmente un giorno gli levarono la

rita

vita con cavargli prima gli occhi, e poi tagliarlo a pezzi; laonde fu ana volgi riguardato qual Martire dalla Chiefa Cattolica Per restimonianza di Anno non Sigeberro (a), cominciò in questi tempi il morbo pestilenziale del Fuo-(a) Sigeberto facro ad affliggere la Lorena, e si sparse di poi per la Francia; e per in Gbr. l'Italia. Confumava a poco a poco le carni del corpo umano, e riduceva a morte i pazienti, facendoli divenir come carboni. Fu per ques .... sto celebre col tempo la divozion de popoli a Santo Antonio Abbate. venerato in Vienna del Delfinato, dove ricorreva la gente per la guarigione di questo male. E di qui ebbero origine tante Chiese di Santo Antonio Abbate anche per le Città d'Italia, e il dipignere, o rappresentare in altra maniera il Santo suddetto colle fiamme di suoco in mano, o da un lato della fua immagine : Onefto fuoco nelle antiche fue immagini fignificava la fua gran carità; il Porco a piedi la vittoria di tutti gli affetti fenfuali : Ma il rozzo popolo interpretò : ch' egli avesse particolar virrii contra del fuoco, e per la salute de bestiami-L'ordine de Religiofi iftituito forto il fuo nome fu poi suppresso; il a morbo per mifericordia del Signore col tempo anchi effo celso, ma ne dura tuttavia la memoria col nome di fuoco di Sant' Antonio , Santo veneraro con altra idea a di nostri dal volgo, qual Protettore e liberatore degl' incendi cagionati dal fuoco naturale? the state of the state of the state of

Anno di Gristo Mxc. Indizione xirr. di URBANO II. Papa 3. di Arrigo IV. Re 35. Imperadore 7.

C Eguitava bensi in Germania la diffentione e la guerra fra i Cat-Tolici e gli Scifmatici ; pure apprendendo l' Augusto Arrigo , che l' unione di Guelfo V. colla gran Consessa Marilda potesse dare un tracollo a fuoi intereffi in Italia, determino di valicar l' Alpi, e di portar loro addosso la guerra ... Calò dunque in Italia con un poderoso esercito nel Marzo dell'anno presente. Abbiamo da Donizone (b), che (b) Donizo anche prima Arrigo avea danneggiato, per quanto pote ; la fuddetta in Vn. Ma-Conteffa, con torle in Lorena tutte le Castella e Ville, a lei pervent of a te per eredità della Ducheffa Beatrice sua madre, a riferva del forte o ricco Castello Brigerino: -

Praserea Villas ac Oppida , qua Comitiffa Hac alsea montes poffederas a Genitrice , Abstulis omnino , nife Castrum Brigerimum

Era in possesso la Contessa Matikla da gran tempo di Mantova, Città fignoreggiata anche dal Marchefe Bonifazio suo padre . Ne imprese il blocco, o l'affedio Arrigo, con devastame intanto il territorio. Ritirossi la Contessa alle sue Fortezze della montagna Reggiana e Mo-

Esa Vele denese. O sia che Arrigo non intraprendesse quell'assedio sì presto, o che non fosse a lui facile l'armar di gente tutto il latgo circondario del Lago, che difende quella Città, noi troviamo entro effa importante Città il Duca Guelfo colla moglie, nei di 27. di Giugno dell'anno [a] Amiche presente : Giò si raccoglie da un loro diploma (a) , dato in Mantova ta Eftensi V. Calendas Julis Anno Dominica Incarnacionis Millesimo Nonagosima, Indiffione Tertiadecima, da me veduto e dato alla luce, con cui confermarono ed accrebbero i beni e privilegi al popolo Mantovano: dettame di prudente politica per maggiormente impegnarlo ed animarlo alla difefa della patria. Anche il Sigonio ne fece menzione, ma con rap-[b] Signing presentatio feritto nell' Indizione XII, (b), Il registro , ch' io ho avuto fotto gli occhi, ha l' Indizione XIIL che corre nell' anno presente, Quel Ital, 1. 9. diploma la il seguente principio : Guelfo Dei gracia. Due & Marchio Mathilda Dei gracia, fi quid est. Dovettero poi uscire di Mantova Guelfo e Matilda, e sappiamo da Donizone, che la Contessa si ritirò alle [c] Benbel fue-Fortezze nelle Montagne; e da Bertoldo (c), che di grandi incendur Com di e danni fofferirono in questi tempi gli Stati del Duca Guelso V. in Chronic, non so bene, se quei della moglio, o dell' avolo Marchese Azzo. Ma Guelso massimamente per le elortazioni della Contessa sempre stette saldo nell' attaccamento alla parte Pontificia, e resiste alla sorza nemica. Impadronissi nondimeno Arrigo di Rivalta e di Governolo, due luoghi

importanti del Mantovano, e seguitò a tener chiusi in Città quegli abitanti , a' quali Matilda di tanto in tanto spediva rinfreschi di gente [d] Bribol- e di viveri . Per atteftato di vari Storici mori in quest' anno (d) Liu-Annalista coldo Duca di Carintia, uno de' più fedeli aderenti di Arrigo. Egli è lo flesso, che vedemmo all'anno 1085, col nome di Liuraldo tenere un Placito in Padova. Avea questo Duca poco innanzi ingiustamente ri-Augustan. pudiata la propria moglie, e prefane un'altra con licenza dell' Antipa-

pa Glemente, che dovea condifcendere a tutte le istanze anche inique de' fuoi partigiani per non difgustarli. Diffr effer io di parere, ch' egli governaffe ancora la Marca di Verona, Città in questi tempi fedele ad Arrigo. Ne farebbe anche testimonianza un diploma d'esso Augusto; [e] Antique ch' io ho pubblicato, come spettante all' anno presente (e); ma senza Defen. 67, esaminarne le note cronologiche, che sono affatto disettole, Fu esso

dato in favore del Monistero Veronese di San Zenone . Anno Dominica Incarnationis Millesimo Nonagosimo , Senta Indictione Regnance Henrico Imperatore III. Regni ejus XXXIV, Imperii autem VIII. Hoc actum eft IV. Idus Aprilis Verone, Ma come diffi, non so io ora combinar que fle note . Non fara originale quel diploma , ma un abbozzo mal fatto, quantunque a prima vista autentico a me parelle. Presso Gosfredo

(f) Mela Malaterra (f) truovasi così intricata la cronologia di Ruggieri Conte mrs lib. 4 di Sicilia, ch'io non ofo dare per certo il tempo delle imprese da jui narrate, mella in confronto con altri Storici : Racconta egli , che di san vote. nuovo fi riaccese la guerra fra i di lui nipoti, cioè fra Ruggieri Duca Anno app di Puglia, e Boamondo. Accorfe in aiuto del primo il Conte, e dopo due anni di discordia si riconciliarono: Pare, che l' Anonimo Barense (a) metta il principio di tal rottura nell'anno 1088, con dire, che Ba- [a] Ananyri fi accordo con Boamondo; e fe ciò fosse; nell'anno presente si fa mai Borto rebbono que due Principi amicati . Sogginene il Malaterra , che nel-Ru. Italia. l' anno 1080, effo Conte Ruggieri (b) paísò alle terze nozze con Ade- [b] Malat. laide; nipore di Bonifazio famolissimo Marchese d'Italia, cioè, come 1.4 capata fi crede , Marchefe del Monferrato . Finalmente scrive ; che nell' anno presente il popolo della Città di Neto si suggettò al di lui dominio : con che niun luogo in Sicilia restò , che non riconoscesse la di lui signoria . Ereffe egli vari Vescovati, fondò Chiefe e Monisteri, promosse in ogni parte il culto del vero Dio; precedendo a tutti coll' esempio della pierà. Restò nondimeno in Sicilia una gran quantità di Saraceni , a quali fu permeffo il vivere e credere fecondo la loro Legge, purche offervaffero la fedeltà dovuta al Soyrano. Paísò in oltre il Conte Ruggieri coll' Armata navale all' Hola di Malta nel mese di Luglio, e mile l'affedio alla Città. Ha creduto più d'uno, ch' egli s' impadroniffe di quell' Ifola nell' anno prefente, ma senza fondamento. Tutto ciò, che guadagnò Ruggieri in tale spedizione, come narra Goffredo Makmerra (c); fu di liberar gli fchiavi Criftiani, e di costrignere que [c] Idem Mori a pagargli tributi, e a far feco lega con obbligo di aiuto ne bifogni . Secondo i comi di Camillo Pellegrini (d) , diede fine alla fua [d] Camillo vita verso il fine di quest' anno Giordono I. Principe di Capua, lodato Hall Principe non poco da Romoaldo Salernitano. Ma di ciò parleremo all'apno se- com Les guenre, in cui forse si dee riferir la sua morte.

Anno di Caisto Maca Indizione aivi di URBANO II. Papa 4. di ARRIGO IV. Re 36. Imperadore 8.

ONTINUO PImperadore Arrigo offinatamente per auto il verno greto, di elpugnare una così forte ed importante Città con adoperar la potente mediazion dell'oro, e fovvertire il ouore di que cittadini . Contra d'essi perciò Donizone scaricò la sua bile, chiamandoli traditori . Ne gli mancava ragione; perciocche provvedendoli il Duca Guelfo, e la Contessa Matilda di mano in mano del bisognevole , avrebbono potuto, volendo, sostener più anni l'assedio, e mantener la promessa fatta di non aderir mai ad Arrigo, Entrarono dunque l'armi Tedesche in quella Città , non già nel Sabbato fanto a di 12, d'Aprile , come

· CO. AND BOOK IN LINE

fcrif-

ese vole scriffe taluno, ma nel giorno precedente, come si ricava dal suddete [a] Donizone che dosì parla (a): in Vis. Ma-

Nam qua nocte Deum Judas mercator Jesum shild, lib 2. Topdidit , bec ipfa fuis bac Urbs Mansua dicta Tradita .

Ebbe la guarnigion di Matilda tanto tempo, che potè uscendo pei Lago in barche talvar le perione e l'equipaggio . Il Catrolico Vescovo Ubaldo fe ne fuggì anch' egli, ricoverandoli presso la medesima Contesfa, rifugio allora di tutti i Cattolici Italiani perfeguitati. Arrigo di poi intronizzo nella Chiela di Mantova Conone, cioè Corrado Vescovo Scismatico. Stefe inoltre le sue conquiste coll'impadronitsi di autte le Terre di la dal Po, dianzi ubbidienti alla fuddetta Contessa, eccettoche di Piadena patria nel fecolo decimoquinto di Bartolomeo dotto il Platina , Scrittore celebre ; e di Nogara , oggidì Terra del Veronese , che tennero forte contra lo sforzo de Tedeschi . Nella state ancora avendo affediata la forte Terra di Manerbio, oggidì posta nel distretto di Brefcia, colla fame in fine la costrinse alla refa. Dopo la presa di Man-

(b) Sign. tova scrive il Sigonio (b), che la Città di Ferrara, Etuata allora olde Regno, tre Po, senza aspettar la forza, si sottopole ad Arrigo. Onde s'abbia egli tratta quelta notizia, non l'ho scoperto finora. Certo è, che quella Città fi levò dalla divozione della Contessa Matilda, e a suo tempo vedremo ; ch' esta valorofamente la ricuperò ; e perciò non è improbabile la fua ribellione in quest'anno, anno affai favorevole ad Arrigo. Tenne Papa Urbano un Concilio nell' anno presente in Benevento, dove stabil) molti punti di disciplina, Ecclefialtica, e confermò le Censure contra dell' Antipapa Guiberto. Ma mentre egli dimorava in quelle parti , effendo creicinta la baldanza degli Scismatici per le prosperità

[c] Bentod d' Arrigo, i Romani, che mutavano facilmente vela ad ogni vento (c), du Con con frode s' impossessarono della Torre di Crescenzio, cioè di Castello to Chronic, Sant' Angelo, e venne anche loro in pensiero di diroccarlo. Lasciarono oltre a ciò entrare in Roma il fuddetto Antipapa , che forle quella volta fi credette di stabilir ivi per sempre il suo trono, ma gli andò

fallita, siccome vedremo, Veggendo intanto Guelfo IV. Duca di Baviera la cattiva piega, che aveano prefa in Italia gl' interessi di Guelfo V. fue figliuolo, e della Contessa Masilda sua nuora, nel mese d'Agosto calò in Italia , e trattò di pace verifimilmente per via di mediatori , coll' Augusto Arrigo, con condizione, che questi abbandonasse l' Antipapa e riconoscesse Urbano II. Papa legittimo , e restituisse tutti i beni ingiustamente tolti ad esso. Duca Guelso suo figliuolo, e agli altri aderenti tutti : Arrigo insuperbito della sortuna presente a rigettò ogni propofizion di accordo, di modo che il Duca fe ne tornò in Alemagna , e contuttochè molti di quelle contrade in questi tempi si dichia-

raffero del partito di Arrigo, pure Guelfo rilvegliò molti altri ancora sas vole contra di lui, e propose ancora di creare un nuovo Re: cosa che non Per attestato del medesimo Bertoldo, terminò in quest' anno i suoi

ebbe effetto per la pigrizia e malevolenza d'alcuni ...

giorni Adelaide Marchefana di Sufa e di Torino, celebre Principessa, e già suocera d' Arrigo. Chi succedesse nella ricca eredità de' suoi Stati. lo vedremo all' anno seguente . Benchè il Pellegrini , siccome abbiami detto, metta la morte di Giordano I. Principe di Capoa verso il fine dell'anno precedente, affidato full'autorità di Lupo Protospara: essendo affai confusi i testi di quello Storico, non sembra affai sicura la di lui afferzione, da che più chiaramente Romoaldo Salernitano ferive che Anno MXCI. Indictione XIV. Menfe Februario , Jordanus Capue defun-Elus est Anno XIII. Principatus. Quel che è certo, dopo la morte di Giordano i Capuani si ribellarono, e cacciarono suor di Città Riccardo II. primogenito ed erede del defunto Principe con tutti i Normanni Dal fuddetto Bertoldo di Costanza è narrata sotto quest' anno quella ribellione, fembrando perciò, che anch' egli differifca all' anno prefente la morte di Giordano. Per attestato di Pietro Diacono (a) si ri- (a) Pertua tiro Riccardo ad Avería fua Città con fua madre Gaitelgrima, forella Cafin LA. di Gifolfo II. già Principe di Salerno; ed implorato l'aiuto di Ruggie- con tori Duca di Puglia, venuta che fu la state, palsò con un possente elercito forto Capoa, mettendo a ferro e fuoco tutta la campagna. Seguita a dire esso Pietro Diacono : O samdiu eos expugnavis, usquequo Capuani, necessisate coacti, pradicto Richardo municiones redderent, cumque recipienses, fibi in Principem consecrarent ; qualiche in questo medesimo anno Riccardo riacquistasse la signoria di Capoa. Ma quel samdin confrontato colle Storie di Lupo Protofpata (b), e di Romoaldo Salernia (b) Lupus Protofpata sano (c), vuol dire; che Riccardo seguità a sar guerra a' Capuani an Chemi finche dopo gran tempo, cioè nell'anno 1098. ficcome vedremo, li ri-[c]Romadduffe all'ubbidienza fua . Erafi anche follevata la Città di Cofenza att. in Calabria contra del Duca Ruggieri . Chiamò questi in suo aiuto Tam VII. Ruggieri Conte di Sicilia, che vi accorfe con un buon corpo di Sara-Rer. Itelia. ceni , e delle fue vecchie truppe . Fu formato l'affedio , e v' intervenne col Duca anche Boamondo suo fratello : Operò tanto colla sua destrezza il Conte, che que cittadini finalmente si riconciliarono col Duca, il quale entrato nella Città ordinò tosto, che nel colle superiore si piantasse una Fortezza, per impedir da li innanzi una simil presunzione di quegli abitanti. Il Conte Ruggieri, che fempre sapea pescare nelle difgrazie del Duca suo pipote, ottenne anche questa volta da lui per guiderdone di questa fatica il dominio nella metà di Palermo : il che ci fa conoscere, che Roberto Guiscardo in conquistandola, tutta la ritenne in suo potere, ne già ne diede la metà al fratello, co-Tom. VI.

tanoname penob Leene Oltienfe: Migliorò di poi sò fattamente Palermo per del Conte Ruggieri, che ne ricava maggior profitto, polifechi dola folo per metà, che quando interatenene ne era Signore di Duca : Veggali ancora all'anno 1122 dove fi parla di quelto . Se foffero ben Contente le note condoglobe di un docuntento y da me prodotte alclair. Dif malida . Nella condoglobe di un docuntento y da me prodotte allatin. Dif malida . Nella copia a noi confererata de Peleprino Prifciant quella
fort. 11.

carta fi dice data Anno ab Incernatione Domini Millefinos Nonzegfino Primo, die Menfin Modit, Indellinos XIII. Com effer Doman Malida, greda
in Dei Docarie Cominifa y Marthonii Benquiri Pilia, in lese San-

Mattida. Netia copa a no contervata da Pelicerno Pritciani quella carta i die cata Annea di Incentiario Domini Milifigino Nanagrimo Primo, die Menfie Medii, Indedinor XIII. Cum offer Domin Marilda, grant in Dei Ducario C. Cominifigi Ambolioni Bunjario Fillia, lo leo Sundi Cescria; cioè in San Cefario, diferetto di Modena. Ma quell'indi
di capita XII. non conviene dil anno preferer. E trovandoli andiora colla Contella Lys Pifova di Mantova, e Lendolfo Vifova di Perrara, que fid de Paliori, secondo l'Ughelli, molto dopo il preferer anno fuono promoti a quelle Chiefe. Però io nulla so accertare del vempo, in 
oni quella carta fi fictira:

Anno di CRISTO MXCII. Indizione zv.
di URBANO II. Papa 5.
di ARRIGO IV. Re 37. Imperadore 9.

P. R. quanto potè , fequitò l' dateglio Arrigo a punflar le Terre di Gorffo V. Doca ve cella Contesso Ma non unancavano fipic alla Contesso, che di mano in mano è avvenivamo di sutti gili andamenti d'Arrigo; e perciocche ella sepre; che nel rempo del verno egli si trovava di la dall' Adige; siena aver seco militare; sfedà quella a volta mijle de suoi combattenti e Gli andò per coro gionni deladendo Arrigo; con niturati or quò en la y-tanto che porte raunar le site trupe; e ciò fatto andò ad affaire all improviso le genti della Contessa, che si en el savano sitenata en la Villa di Tricontata. Molti furnoto prefi, motti utcife; gli altri si fabrando col favor delle gambe. Denomo che la stribunice quello fatto a traditarento di Ugo los conductions.

shildis 1.2, re, con dire:

Proditor emanso suit Hugo nobilis alvo Hanc consta morem sed secit proditionem, Nam proba Nobilitas non tunpe seclus patras umquam.

Non ho io difficultato nelle Antichità Effecti, che ral taccia è data ad Ugo figlicolo celi Marchefe 18720 II. Effectie, dovendofi teggere e Manlo fuir Hugo. La Capitale della Provincia del Maine in Francia è appellata de Mann. Perchè Ugo, ficcome di dopra coffervantino, est fato Signore di quel Principato y perciò era chiamaro Ugo del Menfo. Doveva egli militane in favore del Data Guiffo Mr. figlicolo di un fuò fratello: e fe veramente egli fosse reo di questo, e senza scula, io nol ex vote no dire, Ma fe fu, non e da maravigliarlene, da che abbiam già veduto, come questo Principe in altre sue azioni degenero dalla virtu de' fuoi Maggiori". Gianta che fu la flate, Arrigo colla fua Armata effendo venuto di qua dal Po, cominciò la guerra contra le Fortezze della Contessa Matilda, situate nelle montagne del Modenese, saccheggiando e incendiando tutte quelle Contrade (a). Prese Monte Morel-(a) Brahallo verso Savignano presso il Panaro , siccome ancora Monte Alfredo ; assiculir indi mife l'affedio a Monte Bello , oggidì Montevio , allora del Con in Chimic. tado di Modena, e oggidì del Bolognele. Era forte quel Castello, bravi i fuoi difenfori. L' Antipapa Clemente venne in persona per abboccarfi coll' Imperadore, e vifitar quell' affedio. Intanto perche andavano male gli affari della Contessa, i suoi Baroni e Corrigiani cominciarono vivamente ad esortarla alla pace, con supporle, che anche Arrigo ne fosse voglioso. Tanto la tempestarono, che si contentò di farne la propolizione in una Dieta, tenuta per questo nella Rocca di Carpineta ad una raunanza di Teologi . Eriberso Vescovo Cattolico di Reggio colla maggior parte furono di fentimento, che la Contessa dovelse cedere al tempo ; e pacificarfi con Arrigo, ma non già per darfi all' Antipapa Ciò farebbe forfe fuccedato, fe non fi fosse alzato Giovanni , probabilmente Abbate del Monistero di Canossa, il quale tanto peroro conera di un tale aggiustamento con dare speranza alla Contessa di qualche vicino foscorlo dal Cielo, che Matilda non volle più fentirne parlare, rifoluta più tofto di morire, che di far patti con Arrigo nemico della Chiefa . Spefe intanto effo Imperadore tutta la state fotto Monre Bello (6) fenza frutto alcuno : sì gagliarda fu la difefa della guarnia (b) Donice eion di Matilda. Resto meendiata una Torre, o sia altra macchina soid-lib.1. militare degli affedianti, ed uccifo anche un figliuolo d'effo Arrigo, di cap 6. eni niuna menzione fanno gli altri Storici « Verifimilmente era fuo bastardo Portato il di lui cadavero a Verona , gli sit fabbricato un superbo sepolero : Pertanto veggendo Arrigo, ch' egli avea che fare con. una Fortezza inespugnabile, sciosse l'affedio, e si ritirò a Reggio, dove si sermo alquanti giorni. Poscia nel mese d'Ottobre singendo di pasfare a Parma; volto indietro, e ando a San Polo, per vedere fe potea forprendere l'importante Rocca di Canoffa , dove nell'anno 1077. abbiam veduto, che brutta figura egli avea fatto : Spedi colà immantenente la Contessa un buon rinforzo, ed ella si ritirò in Bibianello Esendo insorta una folta nebbia, allorche i nemici s'accostarono a Canossa, la gente della Contessa su con esso loro alle mani , e le riusci. di prendere la bandiera Imperiale, caduta di pugno al figliuolo del Mari chefe Oberto. Chiarito Arrigo, che gittava i fuoi paffi, marcio al piano, e poi si conduse di la dal Po . Ogni di s' andava sminuendo la

us. vete, fina Armata; e e però anche la Contessa passo oltre Po, e prima che arma 1580. terminasse l'amon ricuperò alguante delle los Erres perdines, e fina l'attre la Torre di Governolo e Rivaira. Per quanto serive Bertoldo da Collanza, Pros Urbasso celebrò il Santo Natale dell'amo presente sinori di Roma, i no vicinanza nondimeno d'esta città, per non aver potto aver l'ingresso della Basilica di San Pietro; perciococh presso alla medelina e ser antassellata o, cio ben fortificato l'Antipapa Guiberro. Per le memorie, che rapporta il Cardinal Baronio, apparise, aver esto Ponne-fice fatto nel presente amo un viaggio a Sastemo, advone nel d'i 14 di Settembré confermò i fuoi privilegi a Pietro Abbase dell'insigne Montiferro della Cava.

Accennai di sopra la morte di Adelaide Marchesana di Susa , e di Torino . Convien ora aggiugnere ciò , che il fuddetto Bertoldo autore contemporaneo senve intorno alla di lei eredità . In Longobardia, dice egli , Conradus filius Henrici Regis , bona Adelbeida Taurinensis Camitissa invasis , qua ejusdem Comitissa Nepos , Filius Federici Comitis babere debuit . E dopo avez detto, che questo Federigo Conte affaissimo risplendeva per la sua pierà , e pel suo costante attaccamento in questi torbidi tempi al partito Pontificio, ed aver egli avuto per suoi genitori Lodovico Conte , e Sofia zia materna della Contesta Matilda, ed effere mancato di vita nella festa di San Pietro dell' anno precedente, Soggiugne : Hujus ergo Filium ex nepes Domina Adelbeida Jusceprum, Heinricus Rex cum Filio (Corrado) exberedare proposuit; rerramque ejus bostiliter invadendo, ac circumquaque devastando, etiam Freduccionsi Monasterio multa male intulit. Di qui pertanto nasce un gruppo assai difficile nella Storia Genealogica della Real cafa di Savoia, e non fufficientemente sciolto dal Guichenon: laonde è da aspettare qualche altro più spetto Scrittore, il quale più esattamente ricerchi, e in maggior lume metta i fatti di que Principi , che da tanti secoli in qua con gloriosa (a) Ughell fuccessione illustrano l'Italia. Per le notizie prodotte dall' Ughelli (a), Iral, San fi feorge, che in quest' anno, mentre Papa Urbano dimorava in Ana-

de de principio gui, ad islanta della Contessa Matilda eresse in Arcivescovato la nobil Principio Chiefa di Pifa, in maniera che Daiberto, già Vescovo di quella Città, fu il primo Arcivescovo della medessima, e a la in furono introposti i Vescovati della Corsica. Di ciò tonnerà occasion di parlare all'anno 10 minia 18. Aveva già concertato l'Augustio Arrigio un abboccamento con 10 minia 18. Aveva già concertato l'Augustio Arrigio un abboccamento con 10 minia 18. Aveva già concertato l'Augustio Arrigio un abboccamento con 10 minia 10 minia

(o) Loon nare vergognofamente indietro Arrigo. Serive Lupo Protopata (e), che Pruspina nell' anno prefente per ellerín ribellato il popolo della Città d'Oria a Boamondo loro Signore, questi coll'aiuto de circonvicini amici mise

l'af-

l'affedio a quella Città . Tanto ardire nondimeno e forza ebbero gli sas vole Orietani, che il cacciarono di la, e gli prelero l'equipaggio e le ban-Anno topa diere. A Ruggieri Conce di Sicilia la morte rapi in quell' anno Giordano, suo figliuolo bastardo (a), giovane di gran valore, che si credeva (a) Gonfri. destinato alla succession del padre, giacche egli altro figliuolo non avea allora, che questo. Ne fu inconsolabile Ruggieri. Ma volle Dio afciu-con 18 gargli le lagrime con dargli nel presente anno un figliuolo legittimo; a lui partorito da Adelaide fua feconda moglie . Essendoli anche ribellata la Città di Peurarga, o Pentarga, che dianzi era fottoposta a Giordano, Ruggieri colla forza la ridusse alla sua ubbidienza: il che costò la vita agli autori di quella sollevazione . Perchè poi l'Augusto Arrigo dominava nella Città di Reggio di Lombardia, quivi ancora Artigo dominava neus cirte un reggio de compania y la versa veniva riconocienta i aurorità dell'Antigapa Guiberto. Rella intitavia una fua Bolla , da me data alla luce [b] in favore de Canonici Reg. [b] della della controlla della control giani colle seguenti note: Dasum apud Cesenam per manum Bernerii vi-fin 11. ce Petri Cancellarii , Anno Dominica Incarnationis MXCII. Indictione XV. Anno autem Pontificatus Domni Clementis Tertis Papa VIIII. Idibus Junii .

Anno di CRISTO MECILI. Indizione 1.
di URBANO II. Papa 6.
di ARRIGO IV. Re 38. Imperadore 10.

di CORRADO II. Re d' Italia 1.

T N gran colpo venne fatto in quest anno a i difensori della parre Pontificia, è principalmente, per quanto fi può sospettare, y ebbe mano la Consessa Massida. Cioè riusci loro d'indurre Corrado. primogenito dell' Augusto Arrigo a ribellarsi contra del padre : il che fuecedette nell' anno presente, per restimonianza di vari Storici (e), e (c) Bertialnon già più tardi, come volle Donizone . Gran colpo, diffi, di poli- Ramenti sica sì, ma che non fi può leggere fenza qualche orrore, fapendo noi, lo Chesni che i figliuoli possono bensì, per non consentire col padre nell' iniquità, Suprementa separarsi da lui, ma non potersi eglino dispensare dall'onorarlo. Se poi Dodrchinat deggia effere loro permeflo di levar gli Stati a chi li generò, e d'im-in Chrone, pugnar l'armi contra di lui, lascerò io, ch'altri ne giudichi. I motivi , che fecero rivoltar questo giovane Principe contra del padre , fa veggono riferiti da Dodechino, e son così orridi, che si ha della pena a crederli veri (d). Cioè avendo Arrigo conceputo odio e fprezzo di [4] la il-di Adelaide, (chiamata Proffede da altri ) sua moglie, la mise in prigione, diede licenza a molti d'usarle violenza, ed esorto anche il figliuolo Corrado a far lo stesso . Perchè questi ricusò di commettere questo nefando eccesso; comincio Arrigo a dire, ch'egli non era suo figliuolo,

ra, vole ma bensì di un certo Principe di Suevia, a cui portava fomiglianti le Auro 1091 fattezze'. Ora che Adelaide fosse maltrattata dall' Augusto consorte ; non si può controvertere . Ella stessa in due Concili accusò il marito delle violenze a lei satte . Altresì è suor di dubbio , che Corrado su Principe umile, modesto, e pieno di tutta bontà, accordandosi tutti gli Scrittori a confessarlo tale, e si poò oredere, ch' egli fosse anche mal soddissatto del pastre. Quando sia vero, che Arrigo gli proponesfe il suddetto missatto, si meriterebbe bene un padre tale, che il dichiarassimo eziandio pazzo e surioso. Comunque sia, trovavass Corrado col padre in Italia, e siccome già dicemmo, era corso in Piemonre a mettersi in possesso degli Stati della Contessa Adelaide avola sua. Si fervì di questa congiuntura la Contessa Marilda, o alcuno de suoi partigiani per guadagnarlo , con elibirgli di farlo Re d'Italia . Un grande incanto a i figliuoli d'Adamo e la vista d'una corona . Ma non ando si fegreto il maneggio, che non ne venisse qualche sospetto ad Arrigo suo padre. Perciò surbescamente chiamato a se il figlinolo, il mise in prigione . Si sa , ch' egli ebbe maniera di fuggirsene , e di ricoverarii presso la Contessa Matilda, la quale l'inviò a Papa Urbano per ottener l'affoluzione della fcomunicà: il ehe gli fu ben facile. Fece gran rumore da per tutto, ma spezialmente in Lombardia, questo ritirarsi da Arrigo un figliuolo , ornato di si belle doti ; ed essendosi ancora sparse le sopra accennate voci contra d'esso Imperadore , stomacati non pochi abbracciarono il partito de' Cattolici. Quel che più importa, le Città di Milano, Cremona, Lodi, e Piacenza, abbandonato Arrigo, fecero contra di lui una lega per venti anni avvenire col Duca Guelfo, e colla Contessa Marilda fua moglier il che dicde un gran tracollo agl' interessi e all' estimazione d' esso Augusto d' Abbiam già veduto, che Milano, Lodi, e Pavia, aveano prela qualche forma di Repubblica , o fia di Città libera , governata da fuoi cittadini , e non più da i Ministri Imperiali . Vo io credendo , che maggiormente quelle Città in tempi si fconcertati ffabilissero il proprio governo, e cominciassero a reggersi co propri Ufiziali, riconoscendo nondimeno la fovrana autorità di chi era Re d' Italia . L' efempio d' effe a poco a poco induste di poi l'altre Città d'Italia a mertersi in libertà ? Fu por mandato Corrado a Milano, dove per le mani d'Anselana Arcivefeovo Cattolico di quella Città ricevette la corona del Regno

of Icula tanto in Monza, quanto nella Bsilitca Milanefe di Santo Ami of Icula de Monza, quanto nella Bsilitca Milanefe di Santo Ami for pamo Paolo, Storico Milanefe di quelli rempi, della cui Storia conincetotidan a. I. mo a valerci, con ifictivere i Cono quoque Res (Conone e Gorrado) dana a. I. mo a valerci, con ifictivere i Cono quoque Res (Conone e Gorrado) Res Italia resina vigorete, per contreficionem Marbildie Contrille, o officiamo bigin and a control of the contreficionem Marbildie Contrille, o officiamo bigin

Anselmi de Rode fuis coronatus Modoetia, O in Ecclesia fantis Ambrosii Re- eas nals more, Scrive ancora Bertoldo da Costanza (a), che questa corona-(a) Bert zione si sece annuente. Welphone Duce Italia, & Mathilda ejus carissima gantiras conjuge Appresso egli soggiuene, che Guelfo IV. Duca di Baviera, pasi Chronic. dre d'esso Guelso V. poco dappoi venne in Italia a visitar questo Re novello e ad offerirsi suo sedele aderente insieme col figliuolo . Per questo inaspettato accidente restò sì depresso e sbalordito l'Imperadore Arrigo, che si ritirò in una sortezza, e quivi gran tempo si trattenne come persona privata , e senza la dignità Regale . Anzi sama corse , effer egli stato preso da tanta afflizione, che si volle dar la morte; e l'avrebbe fatto, se i suoi non l'avessero impedito'. Ma in quest'anno terminò i suoi giorni il suddetto Anselmo III. Arcivescovo di Milano; e perciocche in questi tempi le fazioni contrarie facilmente faceano gl'interpreti de gabinetti del Cielo , probabilmente gli Scilmatici dovettero attribuire a i giudizi di Dio la di lui morte, per aver foltenuto la ribellion d'un figliuolo contra del padre. Ma ricordar non occorre, quanta sia, se non sempre, almen bene spesso, la nostra temerità, allorche vogliam mettere mano ne configli dell' Altiffimo, e immaginar cagioni foprannaturali degli avvenimenti naturali. Ebbe Anfelmo per fuocessore Arnelfo nobile Milanese dalla porta Orientale, il quale non pare credibile, come alcuni hanno scritto, che prendesse l'investitura dall' Augusto Arrigo; perchè Milano allora feguitava la parte del Romano del 18. Pontefice, e del Re Corrado. Ch' egli nondimeno avesse delle opposiaioni, fi può dedurre dall'effer egli ffato folamente nell'anno 1095, confeorato . Si dee anche avvertire per gloria dell' Italia, che in quest'anno Santo Anfelmo, grande splendore del Monachismo, su creato Arcivescovo di Camorberi, è Primate dell' Inghilterra. Nato nella Città di Aosta abbracció nel Monistero di Becco in Normandia la vita Momastica, su creato Abbato, e poi contra sua volontà dal Re Guglielmo 11. alzato al primo feggio della Chiefa Inglefe. Provò egli di poi delle gravissime vessazioni; che servirono ad accrescere la di lui gloria in terra, e più nel Cielo .- Ruggieri Duca di Puglia, che avea preso per moglie Adelaide figlinola di Roberto Conse di Fiandra, e nipote di Filippo, Re di Francia, s'infermò gravemente in quell'anno, talmente che a iparfe nuova; che era mancato di vita (b). Sollevaronfi dunque con- (b) Gasti. era i di lui Stati e figliuoli non folamente Boamondo suo fratello ; ma du Malaancora altri Baroni Vaffalli fuoi ; Riavutofi egli da quella malattia ; cap. 15. Boamondo fi riconciliò tofto con lui : ma Guelielmo di Grantmaniol Rando pertinace nella ribellione , obbligò il Duca rifanato a procedere coll'armi contra di lui . Colle milizie del nipote un anche Ruggieri Conse di Sicilia un buon nerbo di foldati , co quali fu ridotto Guglielmo a fuggiriene a Costantinopoli colla perdita di tutti i suoi Stati. La

exa volt maggior parte condimento ne riebbe egli dopo qualche tempo dalla clemenza del Duca . Prosperò non poco in quest'anno la parte Cattolica non folamente in Italia, ma anche in Germania, Lo stesso Papa Urbano potè celebrare in Roma (non so in qual Chiefa ) con folennità la festa del Natale , quantunque in quella Città tuttavia dimorali fero non pochi feguaci dell' Antipapa . Il faggio Pontefice, che abborriva di adoperare il rimedio dell'armi per cacciarli, piuttofto volle fofferirli, che inquietare il popolo; e tanto più perchè Castello Sant' Angelo, oltre ad altri fiti, restava tuttavia in potere di Guiberto, che vi teneva buona guarnigione. Intanto esso Guiberto dimorava con Arrigo in Verona, fingendosi prontissimo a rinunziare il preteso suo Papato, se in altra maniera non si potea dar la pace alla Chiesa . Ho io prodotto, ma colle note cronologiche poco efatte, una donazione

[a] Amique fatta in quest' anno da esso Arrigo (a), dimorante in Mantova, a Co-Italia. Dif. none, o fia Corrado Vescovo di quella Città. fertat, 67.

> Anno di CRISTO MECIV. Indizione II. di URBANO II. Papa 7. ... di ARRIGO IV. Re 39. Imperadore 11. di GORRADO II. Re d' Italia 2.

b'Sigebert. I L folo Sigeberto è quello (b), che accenna una scorsa data in que-in Chrania I s'anno dall'Imperadore Arrigo nella Gallia, cioè nella Borgogna, o Lorena. Servì il fuo allontanamento dall' Italia a far crescere smiluratamente la parte Pontificia in queste parti, di maniera che moltissime Fortezze si ribellarono, e presero l'armi contra di lui. Profittonne anche [c] Bentol. Papa Urbano. Da Bertoldo di Costanza (c), e da una Lettera di Gosant Con fredo Abbate Vindocinenfe, cioè di Vandomo, ci vien confermato (d), in Cheese chiè in questi tempi l' Antipapa teneva tuttavia guarnigione nel palazzo (d) Goffield del Laterano, ed era in oltre padrone di Castello Sant' Angelo, e del-Vindocinen. la Basilica Vaticana. Abitava all' incontro quasi privatamente Papa Ur-

bano nella cala di Giovanni Frangipane nobile Romano; la quale doved aver fembianza di Fortezza. Quindici di prima di Pafqua venne a trovarlo Ferruccio, lasciato dal suddetto Guiberto per custode d'esso Palazzo Lateranenie, offerendo di dargli quel riguardevol edifizio, purchè gli fosse pagata una buona somma di danari . Era vota la borsa Pontificia, e perciò Urbano si raccomandò a i Vescovi e Cardinali; che poco gli diedero, perche poveri anch' effi a cagion della perfecuzione, e de malanni correnti. Trovossi per accidente in Roma il suddetto Gosfredo Abbate Vindocinense, e questi ciò udito, vendè tosto i suoi muli e cavalli, e contribul tutto quanto l'oro e l'argento che avea; e con ciò si ultimò il mercato con Ferruccio, ed Urbano entrò in pos-

fei-

fesso della Torre, e del Palazzo Lateranense. Col nome di questa Torre Ena Vol penfa il Padre Pagi (a) difegnato Castello Sant' Angelo. Io non ne son perfuafo. Effo Abbate Goffredo nella lettera feguente (b) fi pregia d'aver tol. Conte. Anto a Guiberto Lateranense Palatium, senza parlar più della Torre, Se gli b Goffid. gveffe anche tolto Castello Sant' Angelo, siccome sortezza di maggior il. Epil. p. confeguenza, non l'avrebbe egli taciuto. E Bertoldo Costanziense chiaramente afferisce, che Guiberto ne era padrone, e che i suoi impedivano il passare per Ponte Sant' Angelo. Ma che vo io cercando conghietture? Il suddetto Bertoldo attesta, che anche nell'anno 1097. Guiberto tenea prefidio in quel Castello. Dimorava tuttavia in Roma il Ponrefice Romano nel di 29. di Gingno, in cui confermò i privilegi della Badia di Montebello ful Pavele con Bolla data (c) Roma III. Ka- (e) Compi lendan Julii, Anno Domini Millesimo Nonagesimo Quarro, Indictione Sensinza T.I. cunda Ponsificarus Domni Urbani II. Sepsymo. Abbiamo da Donizone in Append. [d], che per configlio della Contessa Matilda esso Pontesice determino [d] Duniza di venire in Lombardia, per maggiormente fortificare il partito de' lil. acq. & Cattolici, e fradicare la gramigna Guibertina. Perciò verso il fine dell'anno, per attestato di Bertoldo (e) celebro il fanto Natale in To-(e) Britisto seana, dove su ad accoglierlo con tutta divozione la Contessa Matilda. Bartimist Se rimale Arrigo fommamente fconcertato per la fuga e ribellione del m Chronic, figliuolo Corrado nell'anno precedente, restò egli in questo anche oltremodo svergognato per la fuga della Regina Adelaide, o sia Prassede, fua moglie. La teneva egli imprigionata in Verona, (f) ed avendo f) Dories effa trovato modo di far sapere le sue miserie alla suddetra Contessa Bortoides Matilda, con raccomandarsi a lei, seppe la Contessa così ben menare ibiden. un fegreto trattato, che nel verno di quest'anno la fece fuggir dalle Annalific carceri. Rifugioffi ella preffo il Duca Guelfo V. il quale colla conforte Matilda le fece un trattamento da pari fua; ed allora fu che effa Regina diede fuoco a tutte le iniquità e crudeltà commesse contra di lei dal bestiale marito, il cui discredito certamente dovette andar crescendo alla pubblicazione di fatti si enormi. Essendosi poi tenuto un gran Concilio di Cattolici Tedeschi nella Città di Costanza da Gebeardo Vefeovo, fece la Regina suddetta esporre in quella sacra adunanza le suo querele, che mossero a sdegno e compassione chiunque la udi. Intanto in Germania Guelfo IV. Duca di Baviera conchiuse una pace e lega per tutta la Suevia, Francia Teutonica, Alfazia, e Baviera, fino a i confini dell' Ungheria : contrade tutte parziali al vero Romano Pontefice . Scrive forto quest' anno il .Dandolo (g), che trovandosi l'Im- (g! Dondol, peradore Arrigo in Trivigi , Vitale Faledro Doge di Venezia gli fpedi in Chennalli. tre suoi Legati, che il trovarono molto favorevole agl' interessi de Rm. tralig Veneziani. In fegno di che non folamente egli rinovo i patti antichi col popolo di Venezia, ma ancora alzò dal facro Fonte una figlinola

Tom. VI.

rea vote del Doge. Scopriffi ancora in Venezia il facro Corpo di San Marco Evangelista, essendo gran tempo, che s'era smarrita la memoria del fito, in cui era seppellito; e di nuovo su posto in luogo, oggidì affatto ignoto, nella di lui Bafilica : che così allora fi costumava per timore de ladri pii delle facre Reliquie, che per più fecoli rion lafciarono ripofar l'ofsa facre de Santi . Andò anche Arrigo Augusto per fua divozione a visitare in Venezia la Basilica suddetta, e dopo aver girata la Città , ne commendò molto il fito e il governo , ce concedute esenzioni a vari Monisteri, se ne tornò in terra ferma . Potrebbe nondimeno effere, che prima di quell'anno, e in tempo di maggior felicità. Arrigo visitasse Venezia. Abbiamo anche un privilegio dato in questo medelimo anno dal sopra lodato Doge Virele al popolo di Loreo, Castello fabbricato, e ben fortificato dallo stello Doge.

> Anno di CRISTO MICV. Indizione III. di URBANO II. Papa 8. di ARRIGO-IV. Re 40. Imperadore 12. di CORRADO II. Re d'Italia 3.

D'Asso' dalla Tofcana nel Febbraio dell'anno presente in Lomban · dia il buon Papa Urbano, e circa il primo di di Marzo celebro (a) Labbrun infigne Concilio nella Città di Piacenza (a), dove intervennero dugento Vescovi dell'Italia, Borgogna, Francia, Alemagna, Baviera, e d'altre provincie, e quasi quattro mila Cherici, con più di grenta mila Laici. Si grande fu il concorfo, che non effendovi Bafilica capace di-tanta gente, bifognò tener quella facra Assemblea in piena campagna. Colà comparve la sfortunara Regina Adelaide, e si lamentò delle infamie, che le avea fatto sofferire l'indegno suo consorte Arriso. Non avendo ella acconfentito a tali scelleratezze, su disobbligata dal farne penitenza. Quivi ancora furono stabiliti vari decreti riguardanti la Disciplina Ecclesiastica, che avea patito di molto in questi sì burascosi tempi ; e solennemente su rinovata la scomunica contra dell' Antipapa, e de' fuoi aderenti.. Vi comparvero ancora i Legati di Aleffio Commeno Imperadore de' Greci, con esporre le di lui calde preshiere ed istanze, per ottener soccorso contra de Turchi, e d'a liri Infedeli , che già aveano occupata la maggior parte dell' Imperio d' Oriente, e colle loro scorrerie si faceano vedere fin sotto le mura di Costantinopoli : Però Papa Urbano ivi cominciò a predicar la Crocia-

(b) Bertial ta (b), e molti vi furono, che con giuramento s' impegnarono al viagdar Con- gio di Oltremare , per militar contro degl' Insedeli . Fu in tal cono Chrone giuntura confectato Amelfo Arcivefeevo di Milano, alla cui chezione tanto tempo prima s' erà opposto il Legato Apostolico. Nel di 11. d'Aprile passò il Papa a Cremona, e venutogli incontro il giovane Fra ven Re Corrado, umilmente tenne la staffa al Pontefice, e l'addestrò : Gli prestò in oltre giuramento di fedeltà, cioè di conservargii la vita, le membra, 'e' il Pontificato Romano. Urbano all'incontro il riceveste per figliuolo della fanta Romana Chiefa, con promettergli ogni aiuto e favore per fargli confeguire il Regno e la corona Imperiale, purche anch' egli rinonzialle alla presention delle Investiture Ecclefiastiche. Invioli di poi il Papa per mare in Provenza, e venuto a Valenza, di la spedi le lettere circolari per invitare i Prelati ad un Concilio da tenersi in Chiaramonte nell'ottava di San Martino, o pur ne giorni seguenti. Fu in fatti celebrato quel Concilio (a) al tempo destinato, (a) Lalle coll'intervento di tredici Arcivescovi e dugento cinque fra Vescovi Tom K. ed Abbati y benche altri ne contino fin quattrocento Molti regolamenti si fecero ivi per la disciplina della Chiesa. L'atto nondimeno più famolo di quella infigne Affemblea fu la propofizione fatta di nuovo con più fervore dallo zelantiffimo Papa per la Crociata, cioè di un armamento per liberar Gerusalemme dalle mani degl' Infedeli. Così celebre è questo avvenimento, così ampiamente trattato da vari Scrittori antichi e moderni, che a me bafterà di folamente darne un lieve abbozzo per la concatenazione di questa Istoria. A si celebre movimento era già preceduta la predicazione di Pietro Romito Franzese (b), il quale dopo effere ftato a visitare i luoghi fanti di Palesti-(b) Gnilidna, rapportò in Occidente la perfecuzion fatta da i Musulmani a po-ma Tyr. veri Cristiani in quelle contrade, e come restassero profanate le me-cap il morie della noltra Redenzione: Portò egli lettere compaffionevoli di Thelan quel Parriarea Simeone al Papa, e a Principi dell'Occidente; pol per e. 6. T.PIL, l'Italia , Francia , e Germania andò predicando , e movendo grandi e Rer. Italia, piccioli a portar la guerra in Oriente . Questo su il precursore di Papa Urbano; ma pote più di lunga mano l'efortazione infocata d'un Capo visibile della Chiefa di Dio, per commuovere e Principi e popoli a quell' impresa . Adunque corse a gara gran moltitudine di gente dopo il Concilio a prendere la Croce, e ad impegnarsi per la spedizione d' Oriente ; ne altro s'udiva da per tutto, che quella voce : Dio lo vuole; Dio lo vuole: Ne tanta commozion di popoli nacque dalla fola lor divozione; v' intervenne anche un piifimo intereffe. Erano allora tuttavia in ulo i Ganorii Penitenziali ; ad ogni peccato era destinata la sua penitenza; e queste penitenze si stendevano bene spesso ad anni ; e a centinaia d'anni ; a mifura della quantirà e qualità de i reati. Ora il Pontefice per animar tutti a prender la Croce, concedette Indulgenza Plenaria ( cofa allora ratiffima ) di tutte le fuddette pene Canoniche a chiunque pentito e consessato imprendesse le fatiche di un sì lungo e scabroso viaggio a Gerusalemme. Però non è da fin-

Mm 2

gas vote pire, fe allora si grande fu il concorfo d' Ecclefiastici e di Laici alla guerra facra, e se anche tanti Principi s'infiammarono di zelo, per condurre a fine così glorioso disegno. Più di centomila persone presero allora la Croce, e fra questi moltissimi Monaci ancora, che con così bella congiuntura si milero in libertà.

Succedette in quest' anno un grave sconcerto in Italia, a noi nar-(a' Bribal- rato da Bertoldo da Coltanza con queste parole (a) : Welpho Filins Veldus Con phonis Ducis Bajoaria, a conjugio Domina Mashildis se penitus sequein Chronic fravis , afferens illam a fe omnino immunem permanfiffe e quod ipfa in perpesuum reticuiffet , fi non ipfe prior illud fatis inconfiderate publi-

(b) Anichi callet . Ho io cercato altrove (b) i motivi di tal separazione; e mi è tembrato di poter dire, che non ispontaneamente, ne per sua balordaggine, fi ritiro Guelfo V. dalla Contessa Matilda nell'anno presente; ma sì bene per difgufti a lui dati dalla Contessa medesima. Finche ella ebbe bisogno di lui nelle turbolenze passate, non gli fu fcarsa di fegni di vero amore e stima , tuttochè fra loro non passasse commerzio carnale, o perchè ella nol voleva, o perchè con questo patro l'aveva egli sposata. Ma da che ella vide depresso in Italia Arrigo IV: cominciò a rincrescerle di avere un compagno nel comando e però seppe ridurre il marito a separarsi da lui. Fors' anche si scoprì solamente allora , che Matilda nell' anno 1077, avea fatta una donazion folenne di mitto il suo patrimonio alla Chiesa Romana; laonde trovandosi Guelfo da tutte le parti burlato per aver prefa una, che era folamente moalie di nome, ed anche fenza speranza di godere della di lei eredità difgustatissimo da lei si congedo. E che nel contratto del di lui matrimonio colla Contessa seguisse qualche patto di tal successione of fi può raccogliere dal sapere, che Guelfo IV. Duca di Baviera suo padre, udito questo divorzio, volò in Italia tutto ardente di sdegno; e per quanso facelse, non gli riule) di riconciliar questi due coniugati; ne potendo egli digerir l'inganno fatto alla fua casa dalla Contessa, dopo essere per tanti anni stato il principal sostegno della parte Cattolica, si gittò nel pattito allora fallito dell' Imperadore Arrigo . Quefta fua rifoluzione, e lo sdegno da lui mostrato, fanno abbastanza intendere, che un gran torto gli doveva aver fatto Matilda-, Unde , ( foggiugne effo Bertoldo ) Pater ipfius (cioè Guelfo IV. ) in Longobardiam nimis irate animo pervenit, O frustra diu multumque pro bujusmodi reconciliatione la-

boravit . Infum etiam Henricum fibi in adjusorium adfervit centra Dominam Macheildam , us opfam Bona fua Filio ejus dare compelleres , quamvis nondum illam in maritali opere cognosceret . E' un sogno del Fiorentini il farfi a credere, che il vecchio Guelfo prima del divorzio del figliuolo avesse abbracciata la sazione d' Arrigo . L' abbracciò per dispetto, dopo efferfi trovato sì folennemente beffato dalla Conseffa Matif-

da . Se si notassero tutti i vizi degli Eroi , per lo più comparirebbo- Esa vele no non minori di numero e pelo, che le loro virtu. Tornarono i due Guelfi malcontenti della Contessa in Germania, per attestato di Bertoldo, e fi affaticarono non poco in favore dell' Augusto Arrigo, tutto nondimeno indarno, perchè il di Jur partito era oramai troppo scaditto . E' da offervare , che. Donizone , troppo parziale della Conteffa , niuna menzione fa mai di Gotifredo, ne di Guelfo, che pur furono mariti di lei, ma da lel in fine rigettati e sprezzati. Fu in questi tempi configliato Corrado Re d' Italia ad ammogliarfi (a) . Papa Urbano (a) Gas e la Contessa Matilda gli proposero Matilda figliuola di Ruggieri Conte des Mala di Sicilia , Principe , che potea dare una buona dote ; di cui abbifo con 25. gnava forte quel povero Re, imunto affatto di danaro. Lo stesso Papa ne scrisse al Conte Ruggieri, e resto conchiuso il trattato . Spedi egli la figliuola con una flotta, e con un ricco reforo a Pifa, dove fi trovò Corrado a riceverla; e quivi con tutta onorevolezza furono celébrate le nozze. Scrive bensì Bertoldo da Costanza, che in questi medesimi tempi d'Imperadore Arrigo dimorava in Lombardia , pene omni Regia dignitate privatus ; perche tutto il nerbo delle fue milizie era paffato fotto le bandiere del fuddetro fuo figliuolo Corrado, e della Contessa Matilda Gontuttocio io truovo, ch' egli nel di 31. di Maggio tenne un Placito nella Città di Padova (b) coll'intervento di Bur- (b) Assigni cardo ; e Warnerio Marchefi ; e in ello accordò la fua protezione per fettalio. Difalcuni beni al Monistero di Santa Giustina di Padova Similmente dimorando egli in Garda ful Lago Benaco , nel dì 7. di Ottobre confermò i suni privilegi (e) al Monistero della Pomposa, posta tra Ferra. (c) Idem ra e Comacchio, con un diploma, le cui note non fon pervenute a noi? afsai efattamente copiate dall'originale : Tento egli in oltre , fecondo che abbiam da Donizone (d) d'impadronirsi del forte Castello di No-(d) Desire gara coll' aiuto de' Veronefi . L' alsedio in fatti , e l'aveva già ridotto Pas Maall'estremità per la fame; ma ciò udito la Contessa Matilda-

Mose accersisos Mosinenses corpore firmos ,

Evidanum transit E già era in cammino per foccorrere la languente fortezza, quando forfe tal timore nell' Armata d' Arrigo , che tutti diedero a gambe , con abbandonare armi e bagaglie

> Anno di CRISTO MXCVI. Indizione IV. di URBANO II. Papa 9. di Arrigo IV. Re 41. Imperadore 13. di CORRADO II. Re d'Italia 4.

ARTE di quest'anno impiego l'infaticabil Papa Urbano in vary viaggi per le Città della Francia, de quali fa menzione il Padre Pana vois gli Sollecitò da per unto la Crociaria, e tenne in quelle contrado dissersi al tri Concili pelle Cirth di Tours e di Nômes, per regolar gli alfani Escelfialici - Aveva egli gli fonunciazo Filippo Re di Francia a ea gion delle nozze illegitume da lui contratte, vivene la vera moglie, Si ravvide egli , el ottenuta l'affoluzione tomò in grazia del Papa e del Rocietto Per estrellato di Bertoldo da Collanza (e) venne-polcia

(a) Br. della 'Chiefa'. Per attellato di Bertoldo da Collanza (e) venno-policia biada Car- nel mele di Settembre in Italia, e prefio Pavia celebrò la fefta dels metteria l'Eslatzioni della 'Croce nel di 14, d'elfo mele. Pretende il fuddetta (d) Pripe Padre Pagi (b), non so se con buoni fondamenti, eli-egli eslalis più dimenta, tattali mi Combardia. Gran concordo di Velcovi e Principi sia ad officiale. Per la compara di la continuo di l'ifino viaggio fino a Roma, a dove gloricalmente entrato celebrò con folentità magnifica il Santo Natale. Mercè dell'armi Cristianes, che

con folennia magnifica il Sarro Nitale. Mercè dell'arni Crititane', che qu'il otto accomerò , tutta quella Città è era ridora subidione a i nui cenni a rificra del Caffello Sain' Angelo, in cui per asselato di dodetro Bertoldo dimorava tuttavia la guarnigione dell' Antippa Guiberto . Si moffe in quell' anno un' infinnia di Crifiani Grocteppari alla volta dell' Oriente compolità della fichiuma di tutti i malsaciori e della canaglià della Francia , Germania , ed Inghilterra , e-con lora andarono feminine da partito fenza nunèro. Un corpo d'effit cra condutto dal Rontio Pletro L. La primia prodeza, che fesero in Germania y fin di perfeguitare , s'valigiare , uccidere , o par forezare quanti d'individuale della conducata del rifica (cal Arrivata co-

ma y tu di perfeguiare, s funigiare, succidere, o por foreare quanti (e) Alam Giudeli "rovarono ad abbraccari a Religione di Crito [c]. Arrivati cocon la compania di Crito (c) del constitucione di Crito (c) del conposto di Crito (c) del constitucione di Crito (c) del concontante que popoli spete l'armi, ofertarono tutta quell'Armana s'et maniera 75. Ala c'he poche migliaia ne poterono giugenere a Coftantinopolivisimofinando 27. Un tozzo di "pane . Un'attro coppo di quefta currangilla penero" più

un tozzó di rane. Un altro corpo di quefta ciurmagina penerco più avanti fino al parfe de Tarchi ; e fiu da effi disfaro : Un altro coins dotto da Raimondo Conte di Sant Egidio, passo per la Schiavonia-Mosfici poi nell'Agorbo Griffodo di Buchino dal (no Ducato della lace rena, Principe di rara piette c'avierza, e di egual valore, seco conducendo una gran quantini d'altri Principi e Signori redella Francia, Findra, e Lorena, e un Arafara di dicci mila cavalli, e di settanta mila fanti, trutta gente aggenerita e dicipilinata. Con bono ordine per la Germania, e poi coll'avere ottenuto libero il passiggio da Colomor.

Re per Il Ungheria, marciò questo fecrito alla volta di Costanti

(6) Coisci. 100 Ac per l'Ungoera , marcio quello ciercito alla volta di Contante se et ... nocio. Un'altra potentifima Armata condorta da Ugo il Graude, fratiche de la Communia de Communia de Marmania, da Roberto DaFationia, ca di Normania, da Esfaticho di Balopua, fratello del Duca Continuo
Communia de altri Principi (d), venne per l'Italia, e paffando per la Tolcana, el One, tiovano in Lucca Papa Urbano, incamminatio verlo Roma, prefero da Collada, di del Constante de

Guiberto, è percit la Città fuorche Caffello Sant' Angelo torno in Fax volo potere del Papa . Arrivarono questi sul principio del verno in Puglia, e convenne loro prendere quartiere in quelle parti, perche non era più tempo di mettersi in mare. Ma essendosi azzardato il suddetto Principe Ugo di passare a Durazzo, su quivi fatto prigione da i persidi Greci, e tosto inviato a Costantinopoli. Buon per lui, che da li a non ... molto, verso la sesta del Natale, giunse in quelle vicinanze il Duca Gasifredo col fuo prode efercito, che forzo l' Imperadore Aleffio a rimettere in libertà quel Principe, e stabilì poi varie capitolazioni co' Fran-

gieri Duca di Puglia [a]. Non aveva egli forze bastanti per mettere al (a) Ganfrid.

chi pel libero loro passaggio in Asia. Accadde in quest'anno, che la Città di Amalfi si ribellò a Rug-

dovere quella Città , e massimamente navi per istrignerla dalla parte 116 q. 6.34 del mare Raccomandoffi a Ruggieri Conte di Sicilia fuo zio per un Luput I copiolo aiuto ; e questi in satti raunato un esercito di venti mila Sa-Chronio. raceni fuoi fudditi in Sicilia, colla giunta delle fue vecchie truppe, e con una buona squadra di navi , accorse , e col nipote mise l'assedio per terra e per mare a quella Città . Intanto si sparse la voce della Crociata, e de Franchi, che venivano verso la Puglia per passare il mare . Trovavafi a quell'affedio anche Bonnondo Principe di Taranto. e fratello del Duca Ruggieri. Invogliatofi anch' egli di quella facra lipedizione, e fopra tutto spinto dalla speranza di qualche gran conquista in Oriente, prese la Croce (b). Il gran rumore, che faceva allora la (b) Guiber commozion di tanti popoli per andare alla conquista di Gerusalemme, e l'elempio suo, cagion furono, che la maggior parte delle truppe sì del Duca che del Conte, affedianti Amalh, cominciassero a gridare : Diacour Iddio la vuole , la vuole Iddio ; laonde s'arrolarono a furia fotto Boa-med lih 4. mondo, per passare in Oriente. Fu questo inaspettato avvenimento 49.11. la fortuna degli Amalfitani, già ridotti al verde, perchè il Conte Ruggieri veggendo per la maggior parte dileguato l'efercito fuo , si ritiro confuso e malcontento in Sicilia; ed alerettanto fece il suo nipote Ruggieri con ritornarlene in Puglia , lasciando nella sicuperata libertà la Città d' Amalfi. Questo a me fa credere, che non venti mila Saraceni , come vuole il Protospata , ma assai minor numero di quegl' Infedeli , fossero condotti a quell'assedio dal Conte. Certamente niun d'essi dovette prender la Croce : e venti mila di coloro erano un' Armatasufficiente per ultimar l'impresa di quella Città . Accompagnossi con Boamondo anche Tancredi , che divenne poscia al pari di lui celebre Eroe nella Guerra Sacra, e le cui prodezze si truovano descritte da Radolfo Cadomenie. Nella Prefazione alla Storia di questo Scristore la (c) Reman io offervato (c), che Tancredi ebbe per padre Odone, o fia Otton Buo-lidicario no Marchefe , e per madre Emma forella del Duca di Puglia Roberto Tom. V.

Tan Vote Guifcardo, ed era perciò cugino di Boamondo . Altri il fanno ino in pote, ma fenza buon fondamento. Ho eziandio creduto affai probabile , che Tancredi fosse di nazione Italiano , o almen nato in Italia. Ne fi dee tacere, che anche da tutte le parti dell'Italia concorfe innumerabil gente a quelta facra impresa. Folco, uno degli antichi Sto-(a) De rici della Guerra Sacra presso il Du-Chesne (a) , fra le genti Groce-

Chefee Rer. fegnate annovera

Quos Arbefis pulcber praterfluit , Eridanufque , Ques Tyberis, Macra; Vulsurius, Crustumiumque, Concurrunt Itali &c.

Pisani ac Veneti propulfant aquora remis.

Soggiugne più fotto:

Qui Ligures , Itali , Tufci , pariterque Sabini Umbri , Lucani , Calabri simul , asque Sabelli , Aurunci , Volsci , vel qui memoraneur Errusci ; Quaque etiam gentes sparguntur in Apula rura, Queis conferre manus vifum est in pralia dura Sub juga Tancredi & Boamundi corripuere, Et contra Fidei refugas patria arma sulere.

Verifimile nondimeno a mo fembra, The non tutti questi Italiani ad un tempo si movessero nell'anno presente, ma che continuasse la solla anche ne' due feguenti. Paffato nell'Epiro Boamondo con Tancredi , eb-(b) Radul-be tofto, per atteffato di Radolfo Cadomenfe (b), a fguainar la fpada pone Cado co i Greci, che gli vollero contrastare il passo. Diede loro più d'una rotta, s'impadroni di buon tratto di paese, e tal timere arrecò la di lui venuta alla Corte di Costantinopoli, che Alessio Imperadore giudico meglio di procedere colle buone con un Principe"sì avvezzo alle vitto-

rie . Chiamatolo dunque alla Corte , l' indusse a prestargli omaggio , e cercò di sbrigarfene il più presto possibile. Venuto a morte Visale Fa-(c'Dredni, ledro Doge di Venezia (e) in quell'anno, ebbe per successore Visale in Chione. Michele in quella illustre dignita. Per attestato ancora di Jacopo Mal-Rer. Italie, vezzo (d), nell' anno presente un terribil incendio devasto quasi tutta la (d: Malvi Città di Brefcia . "

Brix. Tong, XIV Rer.

Anno di CRISTO MXCVII. Indizione v. di URBANO II. Papa 10.

di Arrico IV. Re 42. Imperadore 14. di CORRADO II. Re d'Italia 5.

Esto libera in quest' anno l' Italia dall' Imperadore Arrigo . Veggendofi egli finervato e fereditato affatto in queste parti , e più che mai concorrere i popoli in favore del Pontefice, e del Re Corrado

fuo figliuolo (a), meglio stimò di ritornarsene in Germania. Riportò Esa ve indicibil gloria la Consella Masilda per questo successo, con attribuirsi al di al Brital lei valore e prudenza, un tale abbassamento di Arrigo. Si trattenne tut-das Conta la State esso Augusto in forma assai privata in Ratisbona e Nurem- in Chronic. berga, dove avendo a lui fatto ricorlo i Giudei, forzati nel precedente anno ad abbracciar la Religione di Cristo, restitui loro la libertà della coscienza (b) . Circa il principio di Dicembre tenne una confe- (b) den renza co' Principi Tedeschi a motivo di trattar della pace, ma forse la Seco. principalmente per promuover al Regno Arrigo V. suo secondogenito , spergensir giacchè troppo odio portava egli al primogenito Corrado. Era già per- " Chronic venuto all' eta di più di cento anni il Marchese Alberto Azzo II. Estense, e conoscendo approssimarsi il termine de suoi giorni, allora su, che più che in addietro volle efercitar la fua pia liberalità verso le Chiese (c). Resta tuttavia un' infigne donazione da lui fatta Anno ab Incare (c) Anio natione Domini nofivi Jesu Christi MLXXXXVII. Tertiodecimo die intro di Estens. eunte Menfe Aprilis, Indictione Quinta. Cioè dona ivi cinquanta Pofselsioni, con ilpecificare il nome di cadaun lavoratore d'esse al Monistero della Vangadizza sull'Adigetto, luogo di suo giuspatronato, e posto ne' suoi Stati . L' Originale da me veduto nell' Archivio d' essa Badia, forse passò in mano del nobile Veneziano Giam-Batista Recanati. Intervenne a questa pia donazione anche Ugo suo figliuolo, trovandosi eglino nella nobil Terra, oggidi Città, di Rovigo, di cui era effo Marchese padrone. Ma non ando molto, che il decrepito Principe sui chiamato da Dio a miglior vita con lasciare dopo di se un glorioso nome sopra la Terra. Azzo Marchio de Longobardia (sono parole di Bertoldo da Costanza Scrittore contemporanco ) pater Welphonis Ducis de Bajoaria; jam majer centenario, ut aiunt, viam universa terre arripuit. Restarono di lui tre figliuoli maschi, cioè Guelfo IV. Duca di Baviera, ed Ugo , e Folco ; dal primo de quali, nato da Cunegondo de Guelfi ; convien qui ripetere, che discende l'Imperiale, Reale, Elettorale, e Ducal cala di Brunswich; e da Folco nato da Garfenda Principessa del Maine, i Marchesi d' Este, Duchi di Ferrara, Modena, Reggio eca Ho io rapportato altrove (d) una convenzione, stabilita nel di 6. (d'Ibidem d'Aprile dell'anno 1095, tra i due fratelli Ugo e Folco, da cui appariice, che Ugo Principe, per quanto abbiam già veduto, di pocolodevol condorta, vende a Folco fuo fratello tatte le pretensioni fue fopra molti Stati , che il Marchele Azzo avea con vari strumenti ceduto al medefimo Folco. Contuttoció Folco si contentò di lasciar godere ad esso suo fratello, e a' suoi figliuoli maschi legittimi, ma con obbligo di Vaffallaggio, medieratem Castrorum, O Terre, que Azo Marchio Genitor noster tenet a Mincio usque ad Veneciam, O illam porcionen

etterorum Castrorum de alia Terra Marchionis Azonis Genisoris nostri. Ac-

Tom, VI.

sis vas cadotta dunque la morte del Marchefe Azzo, quefil due fratelli entre 20 177 cono in poffello di rutti gli Stati del padrone ; caso di un factualimo pacle dal fiume Mincio di Mantova fino al mare, che abbrado far l'altre Terre la 'nobil di file, e guella di Rovigo, col fuo Poli Monaganta, ia Badia ec, ficcome ancora di unti gli altri ficettani al padre nella Luniguana e Tofcana, e in vasi altri Contadi di fatia finedicati nel diploma di Arrigo IV, nell'anno 1077, fenza contace ques, ch' effi riconoficerano dalle Chiefe.

ch'essi riconoscevano dalle Chiese Erano questi due Principi stati fempre costanti nel partito Cattolico del Re Corrado contra dell' Augusto Arrigo . Però in questo medesimo anno Folco Marchese ando-alla corte del Re Corrado, che dimorava in Borgo San Donnino, e nel di 20. di Agosto impetrò dallo [a] Asinti-stesso Re un privilegio, da me dato alla luce (a). Ma non passò gran Ed. cap. 28, tempo ; che Guelfo IV. Duca di Baviera fuscitò contra de i due suddetti luoi fratelli una gran tempelta. Veggendo il Marchefe Azzo sì ben provveduto in Germania esso Guelso suo figliuolo del primo letto, avea trafinessi tutti i suoi Stati d'Italia negli altri due suddetti suoi figliuoli, acciocche con ifplendore tiraffero innanzi le due loro linee in Italia. Ma non l'intele così il Duca Guelfo lor fratello, Pretese anch'egli la sua parte negli Stati paterni; e perche trovò renitenti a ciò Ugo e Folco, mosse lor guerra nell'anno presente. Dopo aver detto il suddetto Bertoldo, che il Marchele Azzo mancò di vita, loggingne: Magnaman guerram suis Filis de rebus suis dereliquit. Nam Welfo Dux mmia Parris sui bona, us pote Matri sus (Cunegonda) doneta [il che non merita fede] obsinere voluis. Sed frater ejus de alia Matre ( cioè da Garlenda ) procreati, noluerune fe penitus exberedari. Si mile in procinto il Duca Gue so di scendere in Italia colle sue sorze per sostener gapliardamente le fue prejentioni : ma Ugo e Folco anch' effi furono in armi, & adirum ei in Longobardiam probibucruns, quum tres ad possidendum; il che ci fa intendere, qual fosse la lor potenza, quando era bastante ad impedire a un Duca di Baviera armato il passaggio in Italia. Allora su che Guelfo si collego con Arrigo Duca di Carintia, e probabilmente ancora Marchefe della Marca di Verona, e col Patriarca d'Aquileia, fratello d'efe so Arrigo Duca e Principe, Signore del Friuli e della Carniola. Coll'accrescimenta de tante sorze al Duca Guello non su poi difficile il penetrare in Italia, e il portar la guerra contra de fratelli . Sed Filis ejustem Marchionis ( aggiugno Bertoldo ) de alia Conjuge pradicto Duci totis viribus restitere. Nulladimeno non potendo essi competere colla potenza di lui, e de fuoi Collegati, Guello beredicatem Patris de manis bus coron ex magna parte sibi vendicavis; Ma da là a pon molto richperò il Marchele Folco gli Stati paremi, e dovette feguire qualche con venzione fra esto Tolco, e i figliunli di Guelfo IV. all'osfervarsi, che

la linea Estense di Germania possedette di poi la terza parte di Ro- ta vole vigo, ed efercitò fignoria anche nella nobil Terra d' Efte. Non fi sa """ che divenisse del Marebese Ugo. Ho io ben trovato, che lasciò figliuoli , a lui nara dalla figliuola di Raberco Guiscardo Disca di Puglia. Abbiamo da Goffredo Malaterra (a), clie in quest anno Ruggieri Conse di [a] Confe blamo da Gonreo manteria (17), con in post appellato da alcuni im-time tito de la contrata del contrata del contrata de la contrata del la contrata de la co propriamente Carlo Manno, Re d'Ungheria. Le nozze furono con fin-eq 25. golar pompa celebrare in Buda Capitale di quel Regno . Fece quanto potè Alessio Imperadore de Greci Principe accortissimo, per liberarsi dagli eserciti de Franchi giunti in Tracia, che saceano immensi mali anche ne contorni di Costantinopoli. Fra lui e i Principi di quelle Apmate in fine si stabilirono alcune capitolazioni , dopo le quali passati i Criftiani di la dallo Stretto, ed entrati in Afia, in una terribil battaglia nel di 14 di Maggio sconfissero un immenso esercito di Turchi. S' impadronirono apprello della Città di Nicea; e continuato il lor viaggio, arrivarono fino alla Regal Città d'Antiochia, di cui intraprefero l'affedio nel d'21, d'Ottobre, Trovandosi Corrado Re d'Italia in Cremona nel di 22. d'effo mele d'Ottobre, confermò i fuoi privilegi a i Canonici di Cremona, ficcome costa dal diploma da me dato alla ince-(b), in cui l' Anno XIV. del Regno d'effo Corrado non può fuffife-[b] Anique re. Terminò il corfo di sua vita in quest'anno Arnosso Arcivescovo di bisnoma de Difen. 62. Milano, e in luogo suo su electo Anselmo di questo nome quarto. Secondo le carte prodotte dal Girichenon (e), fioriva in questi tempi Um-[e] Gaiche. berro, o sia Uberto II. Conte, da cui discende la Real casa di Savoia, con de la Truovati nominato Umbertui Coines Fisias guondam Ancelei, ed altrove sange to Coines & Marchifus Quel, che pare strapo, egli professa Lege orierie en Romana, perche que Principi erano di nazione e Legge Salica.

Anno di Caisto Mxeviti. Indizione vi. di Unbano II. Papa ii. di Annico IV. Ro 43. Imperadore 15. di Corrado II. Re d'Italia 6.

I los a quest' anno era duraz la ribellion di Capoa contra tutti gli
tsorza di Recerats fuo Principe , dei er irritato in Averla'.
Cotanto li raccomando que flo Principe Normanno a Reggieri Dias
di Puglia , che quelli , chianteto in ainto il fino ao Reggieri Dias
di Sicilia , s'induffe a formar nell' a prince ell' non perione l'alculoi
di quella Città (d) y 'interventaro il Donce ell' Contre con dies poli (Contre
fenni eferciti ; e Papa Urisano , a fine di trattar pace , el anche si desegni
per quanto fi può confighierturare ; à morivo di foftenere i dirità della
lanta Sede fopra quella Gittà , giudica del trasierenti al republico.

No.

- '



ra Volte affectio, e fi fermò affai tempo in quelle vicinanze. Anche Santo An-(a) Enten felmo Arcivescero di Conturbert in Inghilterra (a), venuto in Italia a rui in Pina cagion delle violenze del Re Guglielmo II. fi portò colà per conferire col formo Pontefice , da cui non meno , che dal Duca di Puglia ; ricevette fingolari opori . Si studio il buon Papa d'indurre i Capoani a rendersi amichevolmente , e ritrovandoli ostinati nella rivolta , si rittro a Ecnevento. Con tal vigore continuarono polcia i Principi Nor-(b) Lapa manni a strignere Capon, che quel popolo (b) nel mese di Giugno su

in Chronic altretto ad esporre bandiera bianca, e capitolar la resa. Dal Duca e dal Conte fu confegnata quella Città a Riccardo II. Ne fi vuol tacere, che Ruggieri Duca di Puglia, non già per magnanimità aiutò Riccardo fuo cugino a quell'impresa, ma per interesse; perciocche Princeps cauffa auxilii, quod ub ipfo Sperabat, bomo Ducis factus fuis. Cioè il Duca obbligò Riccardo a riconoscere da lui in Feudo la medesima Citta, benche non anche presa ; e forse tutti gli Stati di lui : alta qual risoluzione non s' era giammai potuto indurre Giordano Principe di Capoa, e padre di lui ; per quante carezze e minacce avesse adoperato per ottener questo intento Roberto Guifcardo, padre d'esso Duca Ruggieri, e zio materno del medefimo Giordano. Nella vita di San Bruno-(c) Apad ne (c) fi racconta, che durante l'affedio d'effa Città, avendo un tal Sergio tramata una congiura contra di Ruggieri Conte di Sicilia San Brunone, che in questi tempi horiva in Calabria, apparve in sonno al Conte, e l'avverti dell'imminente pericolo, per la qual grazia effo

Conte fu poi liberaliffimo verso de Monaci Certofini, istituiti dallo steffo S. Brunone in questi tempi . Passarono dopo la conquista di Capoa il Duca Rusgieri , e il Conte Rusgieri a Salerho, Città allora , dove [d] Gooffe folca dimorar la Corté de i Duchi di Puglia . Colà parimente (d) tha Benevento fi portò Papa Urbano per abboccarsi col Conte prima del fuo paffaggio in Sicilia. E perciocche si troyo esso Come disgustato per avere il Pontence eletto suo Legato in Sicilia Roberto Vescovo di Tralna, senza precedente notizia e consenso del medesimo Conte: a fin di placarlo, e perche ben sapea, quanto grande fosse lo zelo della Religione in quel Principe, dichiaro Legato Apoltolico per tutta la Sicilia effo Conte e i fuoi eredi con Bolla data Salerni per manun Johannis fan-Ala Romana Ecclefia Diaconi , Terrio Nonas Julii , Indictione VII. ( 6 dee scrivere VI. ) Pontificatus Domni Urbani Secundi XI. Di qui ebbe origine la decantata Monarchia di Sicilia ( nome veramente Itrano ) così vigorofamente impugnata dal Cardinal Baronio nel Tomo Undecimo della sua Storia Ecclesiastica , Tomo perciò condennato alle fiamme in Ispagna . Anche a' di nostri sotto il Pontificato di Clemente XI. riboll) questa controversia, che suffeguentemente chbe fine colla moderazione di alcuni abuli introdotti nel Tribunale di quella Monarchia.

Andossene di poi Papa Urbano alla Città di Bari, dove nel mese Esa Vola di Ottobre tenne un maestoso Concilio di cento ottantacinque Vescovi. As no 1 (a): Comparvero in quella facra Raumanza molti Greci , e con effo (a) Lupur loro fegui una calda disputa intorno alla Procession dello Spirito Santo Profipera dal Figliuolo. Vi fi trovò presente l'Arcivescovo' Santo Anselmo, perso Annopositi sonaggio il più Letterato, che si avesse allora la Chiesa Latina. Con apad Perfutò egli l'opinion de Greci con tal forza di ragioni ed autorità delle gianni. divine Scritture, che avrebbono dovuto coloro ammutolirii . In que ff anno probabilmente accadde ciò, che narra Landolfo iuniore Storico Milanefe (b). Per attestato di lui il giovane Re Corrado teneva la sua (b) Lordusti Corte in Borgo San Donnino . Avvenne che passò per cola Liprando Medidana Prete Milanele, gran partigiano della parte Pontificia, incamminato c. T.P. verso Roma , per presentarsi davanti Papa Urbano . Era egli persona famola ; perche nell' anno 1075, gli Scismatici gli aveano tagliato il nafo e gli orecchi . Avendo volnto il Re vederlo i fra l'altre cole gli diffe : Effendo su Maeftro de Parerini (così crano allora appellati i fautori della parte Pontifizia.) che sentimento bai tu intorno a s Vescovi e Sacerdoti, che possedendo tanti beni loro conceduti da i Re, mulla poi vogliono comeribuire per gli alimenti del Re? Probabilmente questo Re. più di apparenza, che di fostanza, si devea trovar molto alciutto e bisognoso di moneta per vivere. Liprando con tutta modestia e buon garbo gli rispose, ma senza sapersi ciò cho gli rispondesse : Passando egli poi pel Parmigiano, fu preso e spogliato dagli nomini di quel Vescovo, e fu obbligato a tornarieno indietro. Corrado fece pagar buona fomma di danaro in pena da que masnadieri. Dopo un saticolo assedio di nove meli (c), e dopo aver disfatti vari corpi di Turchi, che volca- (c) Choo no portar soccorfo all' affediata Antiochia, e dopo aver patito quella trata Mal. Città una terribil fame e mortalità di gente, riulci in fine all'efercito Gallalor. de' Cristiani Crocesignati di entrare per intelligenza di un ricco Sara-Tr. ceno in quella vasta Città , e di mettere a fil di spada chiunque non Thosanapore falvarfi colla fuga . Il Principe Bosmondo, che da Roberto fuo rua, o alii. padre, se non altra eredità, quella ebbe almeno dell'accortezza e del valore, quegli fu, che per trattato fegreto con un ufiziale Turco, Cristiano rinegato, introdusse l'armi-Cristiane in Antiochia, e seppe così ben condurre i propri affari , che tutti gli altri Principi accordarono a lui il dominio di quella nobiliffima Girtà, in cui egli fondò un illustre Principato. Ma poco stette a presentarsi sotto Antiochia Corborano Principe de Turchi con trecento sessanta cinque mila armati ( numero sorse esagerato ) che strettamente assediò i vincitori nella Città medesima, e li ridusse per mancanza di viveri a cibarsi di carne di cavallo e d'asini , e a morir non pochi di fame . Tutto era disperazione , quando eccott un Prete Provenzale riferire, che per una rivelazione di Santo

Esa vote Andrea fi trovava in quella Città la Lancia, con cui fu aperto il costato al divino nostro Salvatore, e ne indicò il luogo. Fu poi da i più faggi creduta quelta un impostura. Verità nondimeno è, che ritrovata la pretefa Lancia ( che nulla più facile farebbe flato ; quanto che il porvene e seppellirne una a capriccio) tal compunzione, tal coraggio e-risoluzione entrò in cuore dell' esercito Cristiano, che fatta una sortita generale contro all'immensa Armata nemica, la sbaragliarono. milero in fuga ... Incredibil fu la quantità e ricchezza delle spoglie del campo . Sopraggiunfe la peste , che fece non poca strage de Cristiani : vennero anche diffentioni fra Boamondo, e Raimondo Conse di Tolofa: ma ciò non oftante la cotanto diminuita Armata de' Crociati continuò il fuo cammino alla volta di Gerufalemme, con impossessiri in andando di varie Città . Che la Contessa Marilda fosse in questi tempi Governatrice o Signora di Reggio di Lombardia, fi può forfe dedurre da

[a] Aniqu. un. atto, da me dato, alla luce (a), Bolliva lite fra i Monaci Benedettini di quella Città, e gli uomini delle Valli per alcuni beni . Effendo ricorfi gli ultimi ad ella Principella, ordinò ella ad uno de luoi Giudici di ben ventilar quella caufa, e d'intimare alle parti , che foffero pronte alla: pugna , cioè alla pazza maniera di decidere molte controversie, che era allora in voga. Entrarono i Campioni nello steccato. e gran dire vi fu, perche quello degli nomini fuddetti gitto fopra la testa del Campione de Monaci un Guanto donnesco ernuto di vari colori; dando con ciò sospetto di malefizio. Tralascio gli altri ridicolosi avvenimenti di quel duello, che non era in questi barbari tempi riconolciuto da i più per una chiariffima tentazione di Dio, e però peccaminofa nel tribunale d'esso Altissimo.

> Anno di CRISTO MECIE, Indizione VIE di PASQUALE IL Papa I. di Arrigo IV. Re 44. Imperadore 16. di Corrado II. Re d'Italia 7.3

RA tornato a Roma nel precedente anno il buon Papa Urbano e con gran pace avea quivi folennizzata la festa del fanto Nata-(b) Brile [b], perche gli era riuscito di rimestere in suo potere Castello thiel. Con Sant' Angelo, fin qu' occupato dat presidio dell'Antipapa Giberto. Nuin Chenie, n'altra Forrezza restava in quella Città , che non losse dipendente da i di lui cenni, e coloro, che quivi tuttavia li trovavano favorevoli alla fazione Scismatica, o colle carezze, o colla forza furono ridotti al-Ja dovuta ubbidienza. Intimò egli un Concilio da terierfi in Roma nella rerza ferrimana dopo Pafqua, e in fatti questo su celebrato al tempo prefisio coll' intervento di cento-cinquanta fra Velcovi ed Abbati, e sol concorfo d'innumerabili Cherici .. Vi fu presente anche il celebre Ena Vo'e Arcivelcovo Santo Anfelmo : Si rinovò in effo la scomunica contro dell'Antipapa e de suoi parziali ; fi confermarono le censure contra de Preti concubinari 2 e fu fatta gran premura, dal Pontefice per muoviaiuti all' impresa di Terra Santa. Ma da li a pochi mesi infermatosi Urbano II. passò in miglior paete a godere il frutto delle sue virtà dopo un Pontificato infigne e gloriofo d'undici anni e cinque mest succedette la morte sua, per attestato di vari Scrittori, nel di 29. di Laglio del presente anno. Non ando molto, che dal clero e popolo fu fustituito nella Cattedra di San Pietro Rinieri di nazione Tolcano, già Monaco Chuniacenfe, e poi Prete Cardinale del titolo di San Clemenie . che affunto il nome di Pafquale II. fu ordinato Papa nel di 14 d'Agolto, dopo aver egli fatta gran refiftenza, per fuggire così eccelfa dignità Secondo la combinazione de tempi non pote il buon Pontefice Urbano prima di chiuder-gli occhi , aver la confelazione di veder il frutto delle fue Apostoliche satiche coll'avviso d'effersi impadronita l' Armata de' Cristiani Crocesegnari della Santa Città di Gerusalemme dove fecero un gran macello di Saraceni. Cioè fu essa dopo pochi giorni d'affedio prefa nel di 1 s. di Luglio di quell' anno (a); ma (a) Guilalnon pote, diffi, così importante nuova, che riempi di giubilo tutta la 18 ca tim, Griftianità, ritrovar vivo esso Urbano. Raunati nella conquistata Città i Principi Criftiani dopo otto giorni, di comun parere eleffero Re di Gerufalemme Gotifredo di Buglione Duca di Lorena, il più faggio, il più piò, ed anche il più valorofo fra effi. Diede egli nei di 14. del feguente Agosto una terribil rotta all'immenso esercito del Soldano d'Egitto presso ad Ascalona, che veniva per soccorrere Gerufalemme i con che restò mirabilmente coronata quella campagna. Ma perciocchè moltifimi di que Franchi, dopo aver compiuti i lor voti, fe ne tornarono appresso in Occidente, resto il novello Re appena con trecento cavalli, e due mila fanti: il che fia cagione ; ch'egli imploraffe i foccorfi del Papa , e degli altri Principi Cristiani Nè manco Papa Palanale, informato del felice fuccesso dell'armi Criftiane în Oriente, di follecirare i popoli in aiugo de' Franchi conquistatori . Sembra a me verisimile, che prima della conquista di Gerulalemme i Pifani, i Veneziani, e i Genovefi, cadaun popolo colla fua florta , fi movesse verso quelle parci , quantunque forse vi arrivaffero folamente dopo la prefa d'effa Città . Negli Annali Pifani (b) à feritto, che di quell'anno restò bruciata mesa Kinfica, cioè una pare Ren belle te della Città di Pifa , dove a mio credere, abitavano i Mercatante Mori, che venivano a trafficare in quella Città . Es flolus Pifarus in Hierusalemi vois cum navibus centum vigines . De quo fola Daibertus ejusdom Ecelefia Archiepiscopus fuis Dubler D' Dominus, qui tune temporis in Hierufalem Patriarcha remanfie . Poscia all'anno 1100, vien quivi raccontata

Ena vela la presa di Gerusalemme XVIII. Kalendas Augusti . Anticipando i Pisani di nove meli il principio dell'anno nostro Volgare, la presa di Gerufalemme cade molto acconciamente nel di 15. di Luglio dell'anno presente. Ma secondo quegli Annali s' era molto prima incamminata a quella volta l' Armata Pilana .

Altri Annali poi attribuicono principalmente a i Pilani la gloria del conquisto di Gerusalemme : il che non merita credenza : perchè niuno di tanti autori o contemporanei, o vicini a quella rinomata im-(a) Guiliel prefa , vi parla de Pifani , Anzi Guglielmo Tirio (a) attelta, che folamente verlo il fine del presente anno arrivò con de i soccorsi Daimberto Arcivescovo di Pisa, e Legato delle Sede Apostolica, il quale su anche eletto

(b) Dandul. Patriarca di Gerusalemme, Scrive il Dandolo (b), che i Veneziani miin Chronie, fero infieme uno studio di circa dugento legni, dove sotto il comando Rer. Italie. di Giovanni Michele figliuolo del Doge, s' imbarcarono tutti i Crociati. e s'inviarono alla volta della Dalmazia, e poscia svernarono a Rodi. Aleffio Imperador de' Greci , nemicissimo in segreto della Crociata , si adoperò per farli tornare indietro; ma inutili in ciò riuscirono le cabale fue. Venne poscia avviso a i Veneziani, che i Pisani con cinquanta galce navigavano contra di loro, gloriandofi di voler entrare in quel porto , Fra queste due flotte segui una zuffa , e toccò a i Pisani di falvarfi colla fuga . Arrivarono poscia i Veneziani alla Città di Mira nella Licia, dove, fe loro vogliam credere, trovarono il Corpo di San Niccolò Vescovo, e l'inviarono a Venezia, quantunque il popolo di Bari pretenda, che affai prima quel facro deposito passasse alla loro Città, Scrivono ancora gli Storici Genoveli; che capitata in questi tempi la flotta Genovele alla stessa Città di Mira, ne asportò le ceneri di S. Giovanni Batista . Un grande emporio di sacre Reliquie doveva effere quella Città. Lascerò io disputar fra loro questi troppo pii masnadieri, e seguitero a dire, che la slotta Veneta giunse nel Porto di loppe ; Città già conquistata insieme con Gerulalemme da i Franchi. Però è da credere, che gli aiuti portati per mare da i popoli Italiani giugnessero colà solamente, dappoiche Gerusalemme era caduta in potere de' collegati Oltramontani . Fece l' Imperadore Arrigo IV: scoppiare in quest' anno lo sdegno suo contra di Corrado suo primogenito, che (c) Abba ribello al padre avea occupata la corona del Regno d'Italia (c). Rau-

Oriperate in Aquifgrana una Dieta di Principi Germanici , quivi propose e Chromegra- fece accertar per suo collega e successore nel Regno Arrigo V. suo sephas Hil- condogenito. Ho iò pubblicato (d) un Placito tenuto dalla Contessa (d) Aniqu. Matilda in Firenze Anno Dominica Incarnationis: Millesimo Nonagesimo Italicarum None, VI. Nonas Martis, Indictione VIII. in cui Guido Guerra, da cui fi crede che discendesse la nobil casa de Conti Guidi, celebre nelle Istorie concedette a i Canonici della Cattedrale di quella Città alcune

ter-

terre. Notai quel Placito come tenuto nell'anno presente senza esami- rea voi name le note cronologiche. Ora mi avveggo, appartener esso all'anno Amao 1099 fusseguente , indicandolo l' Indizione VIII. Quivi s' è adoperato l'anno Fiorentino; cioè tuttavia in quella Città nel dì 3. di Marzo continuava l'anno 1099, laddove secondo l'Era Volgare nel di primo di Gennaio aveva avuto principio l'anno 1100. Similmente è stata da me prodotta (a) una donazione fatta da essa Contessa al Monistero di S. sal Ibidene Salvatore della Fontana di Taone , e scritta Anno ab Incarnatione Do. Differen. 8. minis Millesomo Nonagesimo Nono, Regnante Imperatore Henricus, Octavo Idus Septembris Indictione Sexta . Se così ha l'originale (il che io non posso affermare ) quest' anno 1099, sarà l' anno Pisano , e secondo noi l'anno 1098. Ma il Fiorentini (b) accennando questo documento, leg-[b] Fiorent, ge Indiet. VIII. cominciata nel medesimo mese di Settembre, e però Mente. quell' Atto è da riferire all'anno presente. Non è certamente lieve im-liba. broglio nella Storia questa diversità degli anni e delle indizioni , che comparifce nelle carte antiche, ed è facile il prendere degli abbagli, se non si ha molta attenzione ad altri lumi della Storia.

> Anno di CRISTO MC. Indizione VIII. di PASQUALE II. Papa .2. di Arrigo IV. Re 45. Imperadore 17. di CORRADO II. Re d'Italia 8.

BRIAMO da Pandolfo Pilano (c), che fu fatta calda istanza dal sel Pandulf. popolo Romano a Papa Pasquale, perchè venisse cacciato da que' Pisansi contorni l' Antipapa Guiberto, il quale per tanti anni avea travagliata febal. IL. e tenuta in guerra la loro Città , con esibire a questo effetto buone P. I. T. III. fomme d'oro e d'argento. Giunfero nello stesso tempo Ambasciatori di Ruggieri Conte di Sicilia , che ammessi all'udienza del Papa , pofero a i di lui piedi mille once d'oro . Animato da questi impulsi ed aiuti il Pontefice , spedì l'esercito contra di Guiberto . Dimorava costui nella Città d' Alba, e sostenne per qualche tempo l'assedio d'essa. Veggendo poi disperato il caso, ebbe maniera di scampare, e di ritirarsi in un sorte Castello; ma quivi all'improvviso la morte il colse, e mancò di vita offinato nel fuo Scifma, pentito più volte d'avere affunto il titolo di Pontefice Romano , fenza però mai pentirfi daddovero. per riconciliarfi col vero Vicario di Cristo, e far penitenza de fuoi enormi eccessi. Colla morte sua restò liberata la Chiesa di Dio da una gran peste, da un terribil nemico. Non restò essa nondimeno immeditamente quieta; imperciocchè i feguaci d' esso Guibesto in luogo di lui eleffero Papa un certo Alberto, che nello stesso giorno su dispapato. Laonde passarono all' elezione di un certo Teoderico ; e questi per Tom. VI.

Bas vols più di tre mesi sece fra suoi aderenti una ridicola figura di sommo Pontefice . Ma i Romani , o pure i Normanni misero le mani addosso a questi mostri, e confinarono il primo in S. Lorenzo d' Aversa, l'altro nel Monistero della Cava presso Salerno. Saltò su col tempo anche il

terzo, appellato Maginolfo, che nel di 2. di Novembre fu da'fuoi parziali prómoffo al Pontificato, e prefe il nome di Silvestro IV. Sigeberto nella (a) Figelon-Cronica fua (a) fecondo l'edizion del Mireo ferive, che effendos costui in in Che, ritirato in una fortezza Berto caput & Rector Romana militia cum expeditione Cleri & Populi eum inde extraxit, & ad Warnerum Principem Ancona in Tiburtinam Urbem adduxit, dove fu dagli Scismatici creato Papa; ma per attestato del medesimo Scrittore, costui non multo post reprobatur a Romanis, O fama nominis ejus evanuit. Di ciò riparleremo all'anno 1106. Sicchè nè pur dopo la morte di Guiberto pervenne ad una intera quiete Papa Palquale. Ne fi dee tralafciar fenza offervazione, che in questi tempi la Marca d'Ancona, non diversa da quella, che tempo fa era denominata Marca di Camerino , o di Fermo , ubbidiva allora all' Imperadore Arrigo IV. Ne era Marchese Guarnieri, da cur probabilmente, o da' suoi discendenti, che portarono lo stesso nome, fu quel paese poscia chiamato la Marca di Guarnieri : e questi riconosceva per suo Signore il suddetto Arrigo, come costa da un pezzo di lettera da lui scritta al medesimo Augusto presso di Sigeberto, Che fe questo Guarnieri teneva, siccome abbiam veduco, Tivoli, anch'egli dovea recar delle molestie a Roma e al Pontefice Pasquale.

Abbiamo dal foprallodato Pandolfo Pifano, che il Papa non so fe nell'anno prefente, o pure nel fusfeguente, ricuperò colla forza dell'armi Città Castellana . Mosse anche guerra a Pietro dalla Colonna (il primo che s'incontri di questa nobilissima famiglia nelle Storie) perchè aveva occupata la Terra di Cavi, spettante alla Chiesa Romana. Tolta fu non folamente ad esso Pietro la Terra suddetta, ma eziandío Colonna, e Zagarolo, che erano di fuo diritto : il che ci fa intendere, che non cominciava allora la nobiltà di quella cafa, ed efferle venuto il cognome dal dominio della Terra di Colonna, che fu poi (b) Gat loro restituita. Poco potè godere del suo nuovo Regno di Gerusalemme, hielm. Tyr, abbas Ur. e delle nuove conquiste da lui fatte l'inclito e piissimo Re Gotifredo di

spengensti Buglione. Caduto egli infermo nell'anno presente, passò a miglior vi-Carnotes, ta nel di 18, di Luglio, lasciando dopo di se una memoria piena di Benardas benedizioni (b). Accorfo a Gerusalemme Baldovino suo stratello, su ton univerfale consentimento eletto Re, ed anche solennemente coronato (c) Landad nel di del Santo Natale : funzione, da cui s'era astenuso il buon Re Polo Hill Gotifredo : Landolfo iuniore (c) Storico Milanele scrive, che Ansel-Mediolan, mo IV. Arcivescovo di Milano predicò la Grociata per la Lombardia Res. Italia, facendo cantare una canzone, che cominciava Ulereja, forle Franzele,

e pro-

e probabilmente fignificante Olere gid fon iti i Franchi ec. Uni egli taa Voli con ciò una groffa Armata di Lombardi; e dopo aver creato e lasciato fuo Vicario in Milano Crifolao (appellato volgarmente Groffolano). che poco prima era stato eletto e confecrato Vescovo di Savona, alla testa di quell'esercito s' inviò alla volta di Costantinopoli (a). Seco an-(a) Ordenia. darono il Vescovo di Pavia, e Alberto da Biandrate potentissimo Lom- Radalphan bardo . Non per mare da Genova paíso questa gente, come si penso Cadomins. Triftano Calco (b), ma bensì per terra, attestandolo l' Abbate Ursper- (b) Triffes. gense (c), e l'Annalista Sassone (d) con dire sotto quest' anno : Ex His. Med Langobardis cum Mediolanensi & Papiensi Episcopis Quinquaginta millia (c) Abba ad Hierofolymitanam profectionem fignati, in Bulgaria Civitatibus byema- in Chronic. veruns . Rapporta il Padre Bacchini (e) un' infigne donazione fatta in di Anne quest' anno dalla Contessa Matilda, mentre era in Guastalla, al Moni- al Bardi stero di S. Benedetto di Gonzaga, e scritta Anno ab Incarnatione Domi-ni Il di Paai Millesimo Centesimo , Indictione Decima , Kalendis Junii . Ma non pag 46. pub convenire a quest' anno l' Indizione X. e dal Fiorentini (f) sappia-(f) Fiorent, mo , che la Contessa dimorava in Toscana nel di 7. di Giugno del-Marid. l'anno presente. Dimorava anche in Firenze in Palatio Domus (cioè 1642. del Duomo ) Sancti Iobannis, dove tenne un Placito nel di 2. di Marzo, da me dato alla luce . Però fembra verifimile , che quel documento appartenga all'anno 1102, in cui veramente Matilda si trovò in Lombardia . Secondoche ferive Romoaldo Salernitano (g), in quest' anno Ruggieri Duca Puglia affediò e prese la Città di Canosa, ch' egli Saternico, durante l'affedio and fatto cignere tutta all'intorno con delle reti. Tom PIL. Boamondo Principe d'Antiochia suo fratello resto nel presente anno prigione de i Turchi : il che riuscì di grave danno agl' interessi del Cristianesimo in Oriente.

> Anno di Cristo nci. Indizione ix. di Pasquale II. Papa 3. di Arrico IV. Re 46. Imperadore i8.

T UNESTATO fu l'anno preferite dalla morte di due illustri Principi allo fiesso di Arrigo di Luglio. L'uno su Corrado Re d'Italia, figuito di Arrigo IV. e l'altro Reggieri Conte di Sicilia. Quanto a Corrado non si Iazia l'Abbate Uripergenie (é) con altri Storici di cilitate light dei di ui virità. Niumo gli andava avanti nella pietà n, nella manuscue chemica dine, nella continenza, di maniera che pareva un Angelo in carre. Amenigha E pure quelto buon Principe provò anch' egil poco buona fortuna preficiente dei contessa del cardo violente di Regale facea volentieri da Regian in Italia. Che digusti el dese del desta violente di Regale facea volentieri da Regian in Italia. Che digusti el dese del del distributo giovane Corrado, non si sa; ma gliene diede. Dappoiche Arrigo (o Co 2

America Chool

as vete suo padre non ebbe più forze in Italia, ne pur ella ebbe più bisognei di Corrado. E non seppe tacer Donizone, che è pure il Panegirista [al Donizo della Contessa, questa verita', scrivendo (a):

in Vit, Mathild, lib. 2. cap. 13. Infra Chonradus Longobardos Comitatus
Dum flares, discors a Mashildi fuis ipfo
Tempore. Duravis modicum discordia salis.

Nam perist parest Tufcanas Rex. lbi samdem Nobilibus quidam factentibus expulit iram. Che Matilda non folamente fignoreggiasse in Toscana, e in parte

della Lombardia, ma stendesse anche la sua autorità in Milano, si può [b] Landad raccogliere da Landolfo di San Paolo [b]. Quivi fu eletto Arcivescovo fine samior Marildis Comitiffe favore Landolfo da Badagio; decaduto questo, restò distan. c. 1. eletto e confecrato Anfelmo IV. da Baifo, il quale Virga Paftorali per munus Matildis Abbatiffa ( dovrebbe effere Comitiffa ) adbasis : Col-Io stendere così le simbrie della sua autorità dovea Matilda annientar quella del Re: fors' anche non gli fomministrava quanto occorreva pel decente suo trattamento. Però sorte in collera il Real giovane si ritirò a Firenze, dove forpreso da maligna sebbre nel Luglio di nuest' anno diede fine alla fua vita . Per testimonianza dell' Urspergense corfe qualche voce, che così immatura morte fosso provenuta da veleno; e forse ne su da i maligni incolpata la medesima Contessa Matilda , scrivendo il sopra mentovato Landolfo : Quum pervenisses Florentian Rex ipse prudens & Sapiens, atque decorus [ prob dolor! ] adv-lescens, accepta potione ab Aviano Medico Marildis antitissa vitam finivis. Le virtù di Matilda tali furono , che non può cadere fopra di lei un (c) Romand sì nero fospetto . Per quel che riguarda Ruggieri Conte di Sicilia (c) . mi. in Chr. anch' egli nel medefimo mese su rapito dalla morte; Principe valoroso e glorioso al pari di Roberto Guiscardo suo fratello sopra la terra,

e gloriofo al pari di Roberto Guilcardo fuo fratello fopra la terra, ma più di lui religiolo, clemente, liberta e, fezialmente memorabile per aver liberata la Sicilia dal giogo de Saraceni, e refitutio in efa il culto del vero Dio colla fondazione di tanti Veccovati, Spedali, e Templi del Signore. Lafciò dopo di ve due piccioli figlinoli, Simure primogenito, che fui riconociciuto toffo Conte di Sicilia, e di Calabria, e Ruggieri nato nell'anno 1097. che divenne col tempo Re di Sicilia memedue fotto il governo della Contella Adelaide doro madre, dona che coll'alterigia univa una gran fete del danaro altrui, e però cagione, che in que principi della fua tuttea fuccediffero non poche fediro, dell'alterigia univa una prato di un terzo figliuolo appellato Geffre-Mondre, de probabilimente balfando, perché forfe era premotro al padre.

and Lib.

In quest' anno sul principio d' Aprile Guesso IV. Duca di Baviera,
Abbia Di per redimer i suoi peccati, imprese il viaggio di Terra Santa, e si un'i
schemic, con Guglielmo Duca d' Aquitania [4]. Conducevano seco questi dne Prin-

cipi un' Armata di cento fessanta mila Crociati . A questa precedeva esa volta l'altra de' Lombardi, che dicemmo incamminata con Anselmo Arcive- Anno 1701. frovo di Milano, il cui difegno fatto fulle dita, per quanto ne correa la voce, era di voler conquistare Babilonia, come se quella sosse una bicocca. Ma tanti castelli in aria andarono ben presto a finire in nulla . Paffata che fu sì gran moltitudine di gente nell'Afia (a), per tra- (a) Raduldimento dell' Imperadore Aleffio , che paffava d' intelligenza co i Tur-phio Cad chi, parte per gli stenti e mancanza de viveri, parte per le sciable essi Tee frecce nemiche, perì quasi tutta. Fra gli altri Principi, che lasciarono la vita in si sfortunata spedizione (b), uno su il suddetto Ar- (b) Londi civescovo di Milano, o sia ch'egli morisse in una zusta co' Turchi, o Histor. Me pure che ferito fuggiffe a Costantinopoli , dove Landolso da San Pao-diolos. 620 lo scrive, che succedette la sua morte. Salvossi dopo la rovina del fuo efercito il Duca Guelfo, e per mezzo ad infiniti travagli chbe almen la confolazione di arrivare a Gerufalemme . Soddisfatto ch' ebbe ivi alla fua divozione , fe ne tornava questo Principe per mare a cata; ma giunto all' Ifola di Pafo, o pure di Cipri, e colto da una mortale infermità, quivi finì di vivere, e trovò la fua sepoltura o nel presente, o nel susseguente anno: Principe glorioso per tante sue militari imprese, e massimamente per aver piantata in Germania, e lasciata quivi in gran potenza una linea di Principi Estensi, la qual tuttavia più che mai fiorisce nella insigne casa di Brunswich, Wolfembuttel, e Luneburgo, dominanti anche ful trono dell' Inghilterra . Reltarono di lui due figliuoli- maschi , cioè Guelfo V. marito della gran Contessa Matilda, ma da lei separato, ed Arrigo, appellato per ioprannome il Nero . Succedette Guelfo V. nel Ducato della Baviera , e quetti poi si segnalò colle doti della pietà, del valore, e della liberalità, come s' ha dalla Gronica di Weingart. In qual anno egli terminasse i suoi giorni resta tuttavia allo scuro . Certo è, che vivente ancora esso Guelso, Arrigo suo fratello portò il titolo di Duca, e ne vedremo una pruova all'anno 1107. Truovasi nel Maggio del presente anno la Conseffa Masilda in Governolo ful Mantovano (c), dove restitui-(c) Bartis sce al Monistero di S. Benedetto di Polirone l'Isola di Revere con al-Poliron.Ly tri beni. Si accinfe ella in questi medesimi tempi a ricuperar la Città di Ferrara, che tanti anni prima le si era ribellata, e satto un gran

e Ravennati, che vi accorfero per Po con una squadra di navi, nell'Au-Tom. XII. tunno paísò all' affedio di quella Città. Contra quam gentes numero fine duxit & enfes, Tuscos, Romanos, Langobardos galeatos,

Es Ravennates, quorum sunt maxime Naves. Circumstans equidem mulsa maris asqua carina

preparamento di foldatesche, chiamati anche in aiuto i Veneziani (d), (d)Dandul, in Chronic.

Chronic.

A Du-

Ans trong.

A Duce praclare transmissa Venetiano:
(a) Donzo. Son versi di Donizone (a), che soggiugne, av

Auss unter Son versi di Donizone (a), che soggiugne, avere i Ferraresi alla viin Donizone Macs son versi di Donizone di arrendersi: con che senza sinarsidici sia. i gimento di sangue tornò quella Città sotto il dominio della Contessa.

Anno di Cristo MCII. Indizione x. di Pasquale II. Papa 4.

di Arrigo IV. Re 47. Imperadore 19.

\*\*ELERRO' in quest'anno \*\*Pasa Pasquale un folenne Concilio in Roma

nella Basilica Lateranense (b), in cui rinovò la scomunica con-Tom. X. tra dello Scismatico Imperadore Arrigo IV. e confermò i decreti de precedenti fommi Pontefici intorno alla disciplina Ecclesiaftica. In Germania esso Arrigo sul principio di quest'anno, o sul fine del precedente, raunati in una Dieta i Principi di quelle contrade, trattò con effi di levar lo Scisma, e di restituir la pace alla Chiela e a i popoli. Fu configliato da tutti i faggi di riconoscere il Romano Pontefice Pasquale, ed egli anche promife di portarfi a Roma, dove in un Concilio fi esaminalse tanto la sua, quanto la causa del Papa, e ne seguisse concordia. Ma l'infelice Principe non attenne di poi la parola; anzi fi seppe, ch' egli andava tuttavia macchinando di creare un nuovo Antipapa : il che non gli venne fatto per difetto non già di volontà, ma di potere, Avea Papa Pafquale inviato per fuo Nunzio e Vicario Refidente preffo la Contessa Matilda Bernardo Cardinale della santa Romana Chiesa, ed Abbate di Vallombrofa, uomo di rara probità e prudenza. Fra gli altri affari, ch' egli trattò colla Contessa, uno de principali su l'ottener da effa la rinovazion della donazione di tutti i luoi beni alla Chiefa Romana . Gli aveva essa donati alla medesima Chiesa sin sotto Papa Gregorio VII. ma per le gravi tarbolenze di poi inforte s'era smarrito lo strumento della medesima donazione. Però stando essa Matilda nella Rocca di Canoffa nel di 17. di Novembre dell'anno prefente, (c) In Ap confermo e rinovo (c) per manum Bernardi Cardinalis & Legats ejusdem pond, ad Romana Ecclesia, la donazione di tutti i suoi beni, tanto posseduti, in Vr. Me quanto da possedersi, e tanto di quà, quanto di là da Monti, in favore della Chiefa Romana . Lo strumento tuttavia esistente si legge in fine del Poema di Donizone. Era la medefima Contessa in quest'anno nel di 4. di Giugno in loco qui dicitur Mirandula, e quivi fece un aggiu-

(8) Auire, Bamento (4) con Imelda Badelfa di S.Sifio di Piacenza per contro del Ca-haire Df fello, e della Corte di Gusffalla. Apparteneva quella nobil Terra, oggin Città, al Monifero foddetto di S. Sifto, fino da i rempi dell' Imperadrice Angilberga fondatrice del medefino. Dovea Matilda averlo occupato, e gleit refuitu nell'anno prelente.

La-

Lascio', come già di sopra accennammo , Anselmo Arcivescovo di Esa Volg. Milano, allorchè intraprese il viaggio di Terra Santa, per suo Vicario in quella Città e Diocesi Crifolao, chiamato Grossolano dal popolo. a cui quel nome Greco dovette parere alquanto straniero. Egli era Vefcovo di Savona (a), uomo affai dotto, fapea predicare al popolo, e (a) Londalnell' esteriore affettava grande mortificazione, fommo sprezzo del mon-fin maior do, usando vesti grosse e plebee, e cibi vili dopa molta astinenza. Un espadì quel Prete Liprando, a cui gli Scismatici aveano tagliato il nafo e gli orecchi, perfona di gran credito non meno nella fua patria, che in Roma stessa, l'esortò a cavarsi di dosso quel sì orrido mantello, e a prenderne uno più conveniente al fuo grado. Gli rispose Grossolano di non aver danaro. Esibitone a lui in prestito, replicò, ch'egli sprezzava il mondo, ne volca mutar registro. Allora Liprando gli disse: In questa Città ogni persona civile usa Pelli di vaio , di griso, di marsora, ed altri ornamenti, e cibi preziosi . Con questi vostri grossolani abiti vedendovi i forestieri, ne vien dissonore a noi altri : il che si dee osservare . come una volta fosse in uso e credito in Italia il vestirsi di preziofe pellicce. Probabilmente Groffolano era qualche Calabrefe, che fapea bene il fuo conto, ed anche fu intendente della Greca favella. Intefasi poi la morte dell' Arcivescovo Anselmo, si raunò il clero e popolo di Milano per eleggere il fucceffore. Concorrevano molti in due Landolfi Canonici ordinari della Metropolitaria. Groffolano si oppose per motivo che fossero lontani , perchè erano iti in Terra Santa . Allora Arialdo Abbate di S. Dionisio con una gran moltitudine della plebe e de' nobili proclamà Arcivescovo il medesimo Grossolano, che con tutto il fuo sprezzo del mondo corse subito a mettersi nella Sedia Archiepifcopale. Spedi la parte, che non concorreva a tal elezione, i fuoi meffi a Roma per impedire, che non fosse accettato per vari motivi. Ma ricorsi i fautori di Grossolano a Bernardo Cardinale e Vicario del Papa in Lombardia, questi ne trattò colla Contessa, e su risoluto di ammettere la perfona di Groffolano, il quale alcuni var. fospettando ( non so fe con valevole fondamento ) che fosse prima al pari di Bernardo Cardinale, Monaco Vallombrofano. Però in fretta fe n'andò effo Bernardo a Milano, e portò la ftola ( cioè il pallio ) che fu ricevuto da Groffolano fra lo strepitoso plauso del popolo. Salito lo scaltro Groffolano dove egli mirava, allora cominciò ad ufar cibi delicati e vefti preziofe. Ma poco paísò, che Liprando con gli altri gli mosse guerra, trattandolo da Simoniaco, e perció da Pastore illegittimo. Secondo che s' ha dal Catalogo degli Abbati di Nonantola (b), e dal Sigonio, la[b] Catalosuddetta Contessa, mentre era nel Castello di Panzano, allora del di-Nonental. stretto di Modena, nel di 15. di Novembre, correndo l'Indizione XI. Antiquir donò al Monistero di Nonantola ful Modenese, con licenza di Bernar-Italia. Difdo Cardinale e Vicario generale del Papa in Lombardia, Castel TealEsa vole do posto in Ferrara colla Chiesa di S. Giovanni Batista . E ciò in re-Auso 1008. missione de' suoi peccati , e in ricompensa del tesoro di quel Monissero, di cui s'era essa fervita ne bisogni delle passate guerre. Fu questo

[alDordel. l'ultimo anno della vita di Visale Michele, Doge di Venezia (a). Ebin Chronic. be per successore Ordelafo Faledro.

Anno di CRISTO MCIII. Indizione xt. di PASQUALE II. Papa 5. di Arrigo IV. Re 48. Imperadore 20.

VEA celebrato Arrigo IV. Augusto la sesta del santo Natale in Magonza (b), e pubblicamente fatto sapere a i Principi e al popolo, ch'egli aveva intenzione di lasciare il governo del Regno ad One Frifes Arrigo V. Re suo figliuolo, e di voler in persona andare al santo Segrafii fiist. polcro. Questa voce gli guadagnò l'affetto universale de Tedeschi sì Ecclefiastici, che Laici, e moltissimi si disposero ad accompagnarlo in quel viaggio. Ma il tempo fece vedere, ch'egli non dovea aver parlato di cuore, perchè nulla effettuò di quanto avea promesso. Certo è, che all' anno presente si dee riferire uno strepitoso avvenimento della [c] Lendal. Città di Milano, diffusamente narrato da Landolfo iuniore (c), Storico di quella Città, e di questi tempi. Era già stato creato Arcive-Paulo Hill. Covo Crifolao, o fia Groffolang. Il fopra mentovato Prete Liprando 69. 0 feg. continuò a fostenere, ch' egli simoniacamente era entrato in quella Ten. V. Rer. Italie. Chiefa, e si esibì di provatlo col giudicio del Fuoco, che quantunque non mai approvato dalla Chiefa , pure in questi secoli sconcertati non mançava di fautori . Fece istanza Grossolano , che Liprando desse le pruove di tale accusa; ma non apparisce, che il Prete ne producesse alcuna : il che fa conoscere , il irregolarità del suo procedere . Venne egli in fine alla pruova del Fuoco; ed alzata nella piazza di Santo Ambrolio una gran catasta di legna, lunga dieci braccia, ed alta e larga quattro braccia più dell' ordinaria statura degli vomini, allorchè essa fu hen accesa. Liprando vi passò per mezzo, e ne uscì salvo, denza che nulla si bruciasse nè pur delle vesti Sacerdorali, ch'egli portò in quella congiuntura, con acclamazione di tutti gli spettanti. Veggendosi Groffolano come vinto, giudicò bene di ritirarii, e di andarfene a Roma, dove fu graziosamente accolto da Papa Pasquale. La risoluzion di Liprando era già stata disapprovata da alcuni Vescovi Suffraganei di Groffolano, che fi trovavanto allora in Milano; molto più dispiacque alla saggia Corte di Roma, che sempre riprovò i Giudizi di Dio pon canonici ; siccome invenzioni umane da tentar Dio . E perciocchè si trovò, che essendo restato il Prete Liprando leso in una mano e in un

piede nella pruova sudderta, benchè si attribuisse ciò ad altre cagioni,

pure fu messa in dubbio nella stessa Città di Milano la pruova da lui esa vote fatta, e ne succedette del tumulto colla morte di molti. Trovossi nel Anno 1103. dì 19. di Novembre la Contessa Matilda in Palatio Florentino (a), do-(a) Mabilt. ve concedette un Privilegio a i Monaci di Vallombrola. Circa questi antilia ad tempi Adelaide vedova di Ruggieri Conte di Sicilia, e Tutrice di Si-bust Aun. mone suo figliuolo, veggendo sprezzato da Siciliani il suo governo (b), biologicali della diliciali di la governo (b), biologicali di la governo (b), biologica pensò a fortificarlo col chiamare colà dalla Borgogna Roberto, Princi-Entquis. pe non men valorofo, che prudente, a cui diede in moglie una fua figliuola. Il dichiarò poscia Tutore del figliuolo e Governatore dell'Isola : il che fervì a tenere in briglia le teste calde di quelle contrade .

> Anno di Cristo MCIV. Indizione XII. di PASQUALE II. Papa 6. di ARRIGO IV. Re 49. Imperadore 21.

С'Есоndoche' offervò il Padre Pagi (є), abbiamo dalla Cronica di (с) Разіч Jun Anonimo di Treveri (d), che nel Marzo del presente anno Pa- nel Baron, pa Pasquale II. celebrò in Roma un gran Concilio, di cui niun' altra [d] Anno menzione si truova presso gli antichi Scrittori . Ma sorse non è sicura mas Treusquella notizia, e si dee riferire all'anno seguente. Solennizzò s'Impe-Dactery in radore Arrigo la festa del santo Natale in Magonza (e), ed allora su, spuiles. che Arrigo V. Re suo figliuolo all' improvviso si ritirò da lui, e diede Ursperentprincipio alla ribellione contra del padre, che uno o due anni prima in Chronic. l'avea promofio al grado di Re. Dieboldo Marchese, Berengario Con-te, ed altri surono i Consiglieri di tanta iniquità, sub specie Religionis, come scrive Ottone da Frisinga (f). Han preteso alcuni, ch'egli sos- (f) Ono fe a ciò mosso da una lettera di Papa Pasquale, accennata da un an-Frisegensia tico Storico (g), in cui era esortato a soccorrere la Chiesa di Dio . 698 Ma non vuol già dir questo, che il Pontefice l'esortasse anche a ribellarsi contra del padre, e a prendere l'armi contra di lui. Senza que-nec. apud fto nero attentato poteva egli cooperare alla retta intenzione del Pon-Dacher. tefice Romano. Può nondimeno effere, che di questo pretesto si valessero i nemici di Arrigo per rivoltare contra di lui il figliuolo. Scrive l'Annalista Sassone (b), che il giovane Arrigo spedì immantenente do-(h) Annalista po il Natale a Roma i fuoi Legati ad abiurare lo Scisma, e a chie-Ra Sutto. dere configlio al Papa intorno al giuramento da lui prestato al padre di non mai invadere il Regno senza licenza d'esso suo genitore . Il Papa gli mandò la benedizione ed affoluzione, purchè egli voleffe operare da Re giusto, ed effere buon figliuolo della Chiesa: il che bastò all' ambiziolo giovane per dar di piglio all' armi contra del padre. Tacendo nondimeno l'Urspergense, e l'autore della vita d'Arrigo IV. pro fo l' Urstisso, ed altri, questa particolarità, si può dubitar della veriLas Vice tà, benché da effa nè pur rifulti l'approvazione di quel che fuccederarea interiore ce i poi. Avvefffe in quell'anno uno frantalofo fonocero in Parma, (a) Domes riferito da Donizone (e). Portoffi Bernando Cardinade e Vicario del Parialdi Aka, pa in Lombardia a quella Citrà per fa fefta dell'Affuncione della Verpet-pet gine e canto la Melfa nella Catterdate. Dopo il Vangelo predicò al

popolo; ma perchè volle entrare a parlar con grave difrezzo di Arrigo IV. come Principe focomunicato, trovando in quell' udienza moltifilmi tuttavia ben' alistiti al medefimo Angullo, s' irritarono talmente, che dopo la predica, messa mana alle spade, confero all' Altrar, es' avventarono al Cantinale, il condussero prigone, e s'avventarono al Cantinale, il condustro prigone, e s'avigiarono
tutta la di lui Cappella, cioè tutti i di lui paramenti per la Messa.
Fu portata quella disgiossa nonova alla Caversifa Manisla, che si trovava allora nel territorio di Modena. Rauno ella incontanente quelle
milizie che pote, e passa appena tre giorni dopo quella brutta sena,
marcio alla volta di Parma. Non aspettarono que cittadini intimoriti, che esta rivassa e consegnano a la Vassa il intoni della medesma il Cardinale, colla restituzione ancora di tutti i buoi sacri arredi ca
Altro male non sec la Contessa i Parmigiani, perchè il pissismo da
Tolomeo da Lucca (b), comincio Bessi da gosto la guerta fa i Psisasi
Tolomeo da Lucca (b), comincio Bessi da gosto la guerra fa i Psisasi
Tolomeo da Lucca (b), comincio Bessi da gosto la guerra fa i Psisasi

chi Perim. Tolomeo da Lucce (b), comincio nell' Agolto la guerra fra i Pifani Leophire Lucchefi, e en fegui una bartaglia, in cui i Pifani Leophire Lucchefi, e en fegui una bartaglia, in cui i Pifani cherola per derivata, gio. Piefero i Lucchefi il Cafello di Librafratta, e ne conduffero progioni i Cafellani alla loro Cirtà. Dalle carte riferite dal Padre Baccello del Companio chi oli (c) fi ficorge, che la forpa lodata Contrefi Ravillà di fili ne d'Apri-

Journ di le trovandoù in Nogara sul Veronese, consermò ad Alberico Abbase del Politone Monistero di San Benedetto di Politone varj beni . Parimente la me-

defina, mentre era a Cofcogno Villa delle montagne di Modena nel di 15, di Settembre, dono allo fitefo Moniflero In meth dell'Ifola di Gorgo con akri beni. A tali donazioni intervenne fempre il confenfo del Indetro Cardinale Bernardo Vicario del Papa, trattando di dilporre di beni glà donati alla Chiefa Romana. Vedefi fotto quell'anno la vendita della Corre Firminiana, fatta da Orsese eletto Artivefovo di (a) Ausign Rovenna a Landsilo Vescovo di Ferrara (d). Per quanto s' ha dal Roffi

(6) Auis., Ravenna a Londolfo Ve(covo di Ferrara (d). Per quanto s'ha dal Roffi Rude, D.f. (x), questi dopo la morre dell'Antipapa Guiberro su intruso nella Se-(ci Rosan, dia Archiepiscopale di Ravenna; e da questo atro si raccoglie, ch'egsi Hafor. Re non avea trovato peranche, chi avesse voluto consecrato.

Anno di CRISTO MCV. Indizione XIII. di PASQUALE II. Papa 7. di ARRIGO IV. Re 50. Imperadore 22.

Ecs il Pontefice Posquale atterrar le case della nobil famiglia de Corsi in Roma, forse perchè ridotte dianzi in forma di Fortez-

22.

an (a). Stefano nobil Romano, Capo di quella casa, se l'ebbe tanto esa vole a male, che uscito di Roma si fece sorte nella Basilica di San Paolo, al Parinte nel Castello, che in questi tempi abbracciava essa Basilica. Concor-fiu Pifan revano a lui tutti gli fgherri e mafnadieri, co' quali poi infeftava non fibalii II. folo i contorni di Roma, ma la Città medefima. Destramente proccu-Paral.T.3. rò la Corte Pontificia intelligenza in esso Castello, e di ricavare in cera la forma delle chiavi di quel forte luogo. Formatene poi delle nuove , coll'aiuto d'esse una notte furono introdotte le milizie Pontificie, che dopo una vigorofa battaglia s' impadronirono della Terra, con effere fuggito Stefano travestito da Monaco. Siccome osferva il Padre Pagi (b) coll'autorità di Eadmero (c), fu celebrato in quest'anno dal (b) Pagine Pontefice Palquale II. un Concilio nella Bafilica Lateranenfe. Fra l'al- denal Ber. tre materie, che vi fi trattarono, abbiamo da Landolfo juniore (d), (c) Esd che fu quivi agitata la caufa di Groffolano Arcivescovo di Milano , il s. Antimi quale per la fua dottrina, spezialmente dimostrata in consutare lo Scis-liè a ma de Greci, s'era acquistato non poco onore alla Corte Pontiscia (d) lodde S. V' era in confronto di lui il Prete Liprando , che non dovette po-Paulo Hift. ter provare l'imputazione a lui data di Simoniaco. Però dopo aver Mediolen. Groffolano giurato di non aver forzato Liprando alla pruova del fuo-Rev. Italie, co, riprovata da i Padri di quel Concilio, fu affoluto e restituito nella fua dignità . Gli cadde in quell' occasione di mano il Pastorale : sul quale accidente la buona gente d'allora formò vari Lunari. Ma non per questo potè egli entrare in possesso della Cattedra sua , nè di Ca-Rello alcuno spettante al suo Arcivescovato: tanta su la possanza della parte contraria in Milano. Verso il fine dell'anno presente passò Papa Pasquale in Toscana (e), nè so io ben dire, se su allora, o pure nell'anno fuffeguente, ch'egli tenne un Concilio in Firenze, a motivo che il Vescovo di quella Città, nomo visionario, sosteneva, che era già nato l' Anticrifto. Probabilmente i tremuoti, le inondazioni, ed altri sconcerti di questi tempi , fecero cadere il buon Prelato in questa immaginazione, la quale in vari altri tempi fi truova inforta nelle menti delle perione pie e paurofe. Si disputò non poco di questo; ma pel gran concorio della gente curiofa, che a cagion della novità fece un grave rumulto, convenne interrompere il Concilio, e lasciar la quistione indecifa. La decife poi il tempo, e fece conoscere la semplicità del Prelato. Per le memorie accennate dal Fiorentini si vede (f), che la (f) Fiorent Contessa Marilda si trovò in Toscana in questi medesimi tempi , fenza Marild. a. fallo per fare buon trattamento al Papa ito colà , il quale stando in Lucca nel mese di Dicembre confermò i privilegi a i Canonici Regolari di S. Frediano; ed innamoratofi della loro Riforma, che era allora in gran credito , la volle introdotta ne' Canonici della Basilica Lateranense . Tornossene di poi il Pontefice a Roma . Tenne un Placito g' Antiqua

Esa vele so qual luogo di Toscana, dove accordò la sua protezione a i Cano-ANNO 1105 nici di Volterra . Possedeva in Lombardia l'insigne Monistero di Monte Casino alcuni beni, ad esso lasciati da Girardo da Cuvriago: e trovandosi la sopra lodata Matilda sul Modenese in S. Cesario nel dì 22. di Giugno, Giorgio Prete e Monaco di quel Monistero impetrò da lei il possesso e dominio di quegli stabili.

Dappoichè il giovane Arrigo V. Re ebbe tirato nel fuo partito Guelfo V. ed Arrigo il Nero , Duchi di Baviera , e i Saffoni , ed altri Principi, sentendosi assai forte, cominciò la guerra contra dell' Impera-(a) Abbaidore Arrigo suo padre (a) . Belle erano le sue proteste , cioè di non Uriperent aver altra intenzione, fe non d'indurre il padre a riconciliarsi colla großi c.8. Chiesa; ma sotto questo pretesto egli era dietro a promuovere gl' in-Annalifia teressi propri colla depressione di chi gli avea dato e vita e Regno .

Corrado suo fratello abbiam veduto, che occupò il Regno d'Italia : niuno nondimeno scrive, ch' egli portasse l'armi contra del padre. Ma non così operò Arrigo V. Dopo varj fatti, ch' io tralascio, marciò egli colla fua Armata fino al fiume Regen, che sbocca nel Danubio vicino a Ratisbona. Dall' altra parte d'esso fiume s'accampò coll' esercito suo l' Augusto Arrigo suo padre, ed crano per venire ad un fatto d'armi. Non fi potè qui trattenere Ottone Vescovo di Frisinga , Storico gravissimo dal prorompere in sensate esclamazioni contra di un figliuolo tale, la cui risoluzione non si può certo leggere senza orrore, perchè prefa contro le leggi della natura, ed anche della Religione Cristiana: perciocchè fuor di dubbio è, che la fanta Religione di Crifto non approvò mai, nè appruova cotale inumanità. Ebbe maniera il giovane Arrigo di tirar dalla fua con promesse e lusinghe il Duca di Boemia, ed altri Signori, di modo che il vecchio Arrigo IV, fu forzato a fuggirfene segretamente. Seguì poscia un abboccamento in Elbinga il di 13. di Dicembre fra amendue, e fu determinato di tenere una Dieta universale del Regno a Magonza per la sesta del santo Natale. Ciò, che ne rifultaffe, lo accennerò all' anno venturo. Intorno a questi fatti fi truova non lieve discrepanza fra gli antichi Scrittori , parlandone cadauno fecondo le proprie paffioni e fazioni. All'anno prefente, o pure all'antecedente appartiene un curiolo Placito, a noi confervato da Gre-

(b) Chronic. gorio Monaco, autore della Cronica di Farfa (b). Difputoffi in Roma Fasfense intorno ad un Castello occupato a i Monaci da alcuni nobili Romani. Rer, Italic, Allegarono questi ultimi in lor favore il privilegio di Costantino Magno, per cui appariva, che quel grande Imperadore avea donato alla

Chiefa Romana tutta l' Italia , e tutti i Regni d' Occidente . Prese all'incontro l'Avvocato de i Monaci a mostrare, che era falso, o non fi doveva intendere così quel privilegio, facendo costare, che anche dopo Costantino gli Augusti aveano signoreggiato in Roma, e in tutta

P Italia. Però anche tanti fecoli prima di Lorenzo Valla la Donazion Eu vig. Collantiniana fi vede impugnata, con effere poi giunta in questi uti. Assession in tempi ad effere anche negli stelli fetti fette Colli riguardata qual folenne impoltura de' fecoli ignoranti, o pur maliziofi. Secondo le memorie recate dal Fiorentini (a), continuò añora in quest' anno la guerra fra (a) Finnet. i Pilani e i Lucchefi, e i primi per due volte restarono sconfiri. Co-Momen. di me queste guerre foccedesso fra i popoli della Toscana, non si sa ben intendere, perchè era pur questa Provincia sotto il dominio della Cossan. solla Manisha, e strano sembra, ch' ella o permettesse tali soncerti, o non avesse sorca o maniera di calmar si fatte sanguinose gare.

Anno di Cristo mevi. Indizione riv.
di Pasquale II. Papa 8.
di Arrigo V. Re di Germania e d'Italia 1.

TN' infigne raunanza di Vescovi, Abbati, Principi, Baroni, e popoli del Regno Germanico, s'era fatta in Magonza (b) nel Na- (b) assen tale dell' anno precedente per trattare di concordia fra i due Arrighi padre e figliuolo, e fra gli Scismatici e la Chiefa Romana. Dovea, Ous Frifia dico, intervenirvi il vecchio Arrigo, ma dal figliuolo era trattenuto senfi Cor. come prigioniere in un Castello. Fece egli istanza per la libertà; ma i Principi temendo, che il popolo avvezzo a favorir più lui che il figliuolo, non tumultuaffe, ed anche perchè Riccardo Velcovo d' Albano, e Gebeardo Vescovo di Costanza Legati Apostolici giunti a quella Dieta aveano confermata la fcomunica contra d'effo Imperadore: non permisero, ch' egli venisse fino a Magonza. Gli andarono essi incontro ad Ingheleim, e tanto gli dissero colle buone e colle brusche, che l'indusfero a rinunziare al figliuolo la croce, la lancia, lo scettro, e gli altri ornamenti Imperiali, ma non già la spada, e la corona. Non manca chi ferive, effergli state tolte per forza queste divise della sua dignità; scrivono altri, che spontaneamente le rassegnò. Si riconobbe Arrigo colpevole dello Scisma, e de' mali avvenuti per tal cagione, e pentito ne dimandò l'affoluzione al Legato Apostolico, il quale giudicò di non aver facoltà bastante per rimetterlo in grazia della Chiesa . Gittoffi anche a' piedi del figliuolo (e), ricordandogli il diritto della(e) Anno natura; ma questi ne pure volto gli occhi verso di lui. Portate a Ma-in Va. ti gonza le infegne Regali, su confermato Re il giovane Arrigo V. e spedita una folenne ambafceria di alcuni Vescovi e Baroni a Roma, per comporre tutte le vecchie differenze, ed invitare in Germania il Romano Pontefice. Ma questi Ambasciatori nel passare pel Trentino su- (d) alda rono affaliti da un certo Adalberto Conte (d), Ivaligiati e cacciati in Uspengenf. prigione, a riferva di Gebeardo Vescovo di Coltanza, che tenne altro seno.

Esa vois cammino , e fatto fcortare dalla Contoffa Marida , felicemente arrivà ANNO 1106 a Roma . Di questa iniquità avvisaro Guelfo V. Duca di Baviera , corse colle sue genti, e ssorzate le Chiuse, obbligo esti malandrini a rimettere in libertà que Prelati e Signori . Intanto il deposto Imperadore Arrigo fi ritirò a Colonia e a Liegi , dove fu con qualche enore accolto, e di la scrisse lettere compassionevoli a tutti i Re Cristiani . lagnandofi de trattamenti a lui fatti dal barbaro figliuolo, e della violenza usataeli per detronizzarlo. Una spezialmente se ne vede al Re di Francia, che non si può leggere senza ribrezzo. Trovati anche non pochi favorevoli al fino parrito, e tpezialmente Arrigo Daca di Lorena, ripigliò il penfiero di far guerra. Ma prevalendo le forze del figliuolo, e trovandosi egli ridotto in istato miserabile, pel crepacuore infermatofi in Liegi, quivi zerminò i iuoi giorni nel di 7. di Agosto per comparire al Tribunale di Dio a rendere conto di tanti fuoi vizi, di sì lunga veffazione data alla Chiela, e del tanto fangue Criftiano, sparso pe fuoi capricci , e per la sua ostinazion nello Scisma . A Ini eziandio fi dee attribuire una gran mutazione feguita per fua cagione non meno in Italia, che in Germania. Certo è, che il Regno della Borgogna unito dall' Imperador Corrado I. alla corona Germanica, petì molte mutazioni duranti le fopra riferite turbolenze . E da queste parimente procedette l'effersi buona parte delle Città di Lombardia melfa in libertà con formar delle Repubbliche, fenza più voler Ministri del Re. o fia dell' Imperadore al loro governo: del che parleremo andando innanzi. Era stato portato a Ravenna il cadavero dell' Antinapa Guiberto, e quivi seppellito. Dovette di poi Ravenna rimettersi in grazia della Chiefa Romana; e però in quest' anno andò ordine colà da

Papa Palgade, che folie diotterrato il luo corpo, e gittate l'offa nel 1844-fune (a). Non mancavano perione vane; o pur ben affette alla di Università lui memoria, che fipacciavano come vedute al lio fepolero delle rifolenpandi, denti facelle in tempo di notte: il che aggiunto ad effer egli morro fonplanti, municato, diede impulfo alla fuddetta rifoltzione. Aggiungo, affinche 
2006. Regiono concerne del cabala, e maliginità, ed anche l'ignorara di que-

fli tempi, che furono divolgati vari miracoli, come fucceduti al Sepolero di quello fouvertitore della Chifei di Dio. Fra le lettere, a noi
bi Benné confervate da Udalrico di Bamberga, e pubblicate dall' Eccardo (b) rereservati una fen legge, fertite ad Vefcovo di Potitera all' Imperadore dall'
Tillapase, go, dove tratta de plurimi Miraculii, que divina Clemenia por merita
Tillapase, go, dove tratta de plurimi Miraculii, que divina Clemenia por merita
Della Companio de della consecuenza de

gelius mennie Demnii softie Ciemenii Pere ad vin Sepakenn oft operata, a Johnna Coffellone Episiopo trammiffa. Ma probabilmente fatà venuta mon da uno di que Velcovi, ma da qualche Impoltore quella feite di miracoli, per dar pascolo alla gente coriva. Fu anche data s'poltura in Liegi al corpo del morto Imperadore Arrigo; ma di la polotra in Liegi al corpo del morto Imperadore Arrigo; ma di la polotra poto per la companio del morto del mentio del mentio del mentio del mentione del me decreto de' Vescovi Cattolici tolto su di Chiesa, e deposto in luogo esa vote non facro.

Dopo effere stato circa il mese di Febbraio a Benevento il Ponsefice Palquale II. (a) si mise in viaggio alta volta della Lombardia, (a) Falco ed intimò un Concilio da tenerfi-nella nobil Terra di Guaftalla verso biscoret il fine d' Ottobre . Un gran concorfo di Vescovi , Abbati e Cherici , maffirmamente di Germania e d'Italia , e l'ambasceria del novello Re di Germania Arrigo V. rende celebre quella facra Assemblea, a cui si diede principio nel di 22. del fuddetto mefe (b) . Fra gli altri decre- (b) Labbi ti , per umiliare la Chiefa di Ravenna , furono fostratte dalla sugge-Concilio zione di quell' Arcivescovo le Chiese di Bologna , Modena , Reggio , Parma, e Piacenza, e non già di Mantova, come ha il testo del Cardinal Baronio in vece di Modena. Furono ivi riprovate di nuovo le Investiture date da' Principi Secolari agli Ecclesiastici; formati vari decreti intorno al riconciliare alla Chiefa gli scomunicati ; e deposti alcuni Vescovi Simoniaci, o pure ordinati nello Scisma. Colà fi presentarono Legati de Parmigiani, che già aveano rinunziato allo Scrima, con chiedere per loro Vescovo quel medesimo fanto Cardinale Bernardo, che due anni prima esti aveano così maltrattato. Aggiunsero preghiere, acciocchè il Papa volesse portarsi a consecrare la lor nuova Cattedrale. al che egli acconfenti, ed ito colè con gran folennità confolò quel popolo, e diede loro per Vescovo il Cardinale suddesto. Anche il popolo di Modena concorde con Dodone, Vescovo zelantissimo di quelta Città, avea nell'anno precedente cominciata una nuova Cattedrale, giacche la vecchia minacciava rovina. Non era peranche terminata questa gran fabbrica, in cui su impiegata una prodigiosa quamità di marmi (e), quando l'impaziente popolo defiderò, che fi trasferiffe colà (e) Trant. il Corpo del fanto lor Vescovo e Protettore Geminiano . A tal fun-S.Grmme zione e festa, che seguì nel dì 30. d'Aprile, intervennero tutti i Ve-Rer. Italia scovi circonvicini ed immenso popolo, accorso da varie Città colla stefsa Consessa Matilda . Nata poi disputa , se si dovesse , o no , aprirel' Arca del Santo, fu rimeffa la decisione alla medesima Contessa, la quale configliò, che s'aspettaffe la venuta in Lombardia del sommo Pontefice, già disposto a far questo viaggio nell'anno presente. In fatti arrivò egli a Modena nel dì 8. di Ottobre, predicò al popolo, diede Indulgenze, sece aprir l'Arca di S. Geminiano, e trovato intero il facro suo corpo, e mostrato al popolo, svegliò una mirabil divozione negl' innumerabili fpertatori . Dopo avere Papa Pafquale II. confecrato l'Altare nuovo del Santo, accompagnato dalla Contessa Matilda, e da una gran frotta di Cardinali , Vescovi , Abbati , e Cherici , s' inviò alla volta di Guaffalla, dove, ficcome abbiam detto, tenne un riguardevol Concilio. Da Parma paíso di poi il-Papa a Verona con di-

Exa vole fegno di continuare il viaggio verso la Germania, dove era invitato (a) Abbai(s). Ma inforto in quella Città un tumulto contra di lui, ed avverti-Ul presed to egli , che il nuovo Re Arrigo V. siccome giunto a non aver più in Comme. bisogno del Papa , parea poco disposto a rinunziar le Investiture degli Ecclefiastici: giudicò meglio di passare per la Savoia in Francia, dove in effetto celebrò il fanto Natale nel Monistero di Clugnì. Finì di vivere in quest' anno, senza lasciar dopo di se figliuoli maschi, Riccardo II. Principe di Capoa, ed ebbe per suo successore Roberto I. suo fratello minore . Truovasi poi la Contessa Matilda sul principio di queb) Assign ft' anno in Quilteito (9), oggui vana Abbate di San Salvatore di Pavia, che ft' anno in Quistello (b), oggidi Villa del Mantovano di qua da Po, fi querelò per le violenze usate dagli uomini di Revere, sudditi d'essa Contessa, alla Terra di Melara, sottoposta a quel Monistero, Era già uscito dalle mani de' Turchi Boamondo Principe d'Antiochia, dopo aver comperata la libertà con promeffe di una gran fomma di danaro. Non (e) Sagr. sapendo egli dove trovar tanto oro, venne in Italia (c), e passò in in Vita La. Francia nel Marzo dell'anno presente, dove non solamente con lo scordovai e.6. Da tere per varie Città di quelle contrade commosse moltissimi a prende-

re la Croce per accompagnarlo nel fuo ritorno in Oriente, ma anche prese in moglie Costanza figliuola di Filippo Re di Francia, e conchiuse le nozze di Cecilia figliuola naturale d'esso Re con Tancredi suo cu-

gino, ch' egli avea lasciato Governatore d' Antiochia

Di fopra abbiam veduto, che in questi tempi Guarnieri governa-(d) Chronic va la Marca d' Ancona. Si vede nella Cronica Farfense (d) un ricorso P.U. T. II. 2 lui fatto probabilmente nell'anno presente da i Monaci di Farsa con-Ber. Italie tra di alcuni occupatori de' beni di quell' infigne Monistero; siccome ancora la lettera da ello Guarnieri scritta in loro favore, comandando auctoritate Domni Imperatoris prasentis Serenissimi Henrici, che sosse rispettato quel facro luogo. Di quì, torno a dirlo, fi ricava, che Guarnieri reggea quella Marca a nome dell' Imperadore, benchè la Chiesa Romana la pretendesse come Stato di sua ragione. E perciocche egli s' intitola , ed è intitolato Guarnerius Dei gratia Dux O Marchio , se ne può inferire, che non la fola Marca d'Ancona, ma anche il Ducato di Spoleti, fossero a lui sottoposti . Dicemmo di sopra , essere stato questo Guarnieri quegli , che promosse al Pontificato Romano , cioè creò Antipapa Maginosso col nome di Silvestro III. Ciò succedette nell'anno presente, prima che il Papa venisse in Lombardia,

nberus quidam ex ordine Ministerialium Regis, qui Marcha, que in partibus Aquina (dee dire Ancona) praerat, quasi baresim camdem resuscitaturus, collectis undecumque per Italiam copiis, corruptis quoque multa pecunia Romanis nonnullis, dum Domnus Apostolicus Benevensanis immoratur

fini-

finibut, quemdom Pfeudo-Abbatem de Farfara (vuol dire Farfa, ma fen-es vei-22 che fi fappia, che in questi tempi vi fosse un tale Abbate in quel anno 1006. Monistero". Forse ne fu Monaco . ) prob nefas ! Cashedra Santti Perri imposuit, O' ipsum Papam Casaris sub vocabulo Sylvestri appellari voluit. Qui camen post paululum surpiter , ut merebatur , a Catholicis eliminatus . vesania sua pramium male conquisiti, pejusque dispersi aris retulit . Nella Cronica di Fossanova (a) si mette questo satto sotto l'anno prece-(a'Chron dente . Marchion ( dice quell' autore in vece di Marchio , cioè Guarnieri ) venit Romam consentientibus quibusdam Romanis , O elegit Adinul goil. fum [ tale probabilmente fu il suo nome ] in Lapam [ cioè in Papam ] Silvestrum ad Santtam Mariam Rosundam infra Ottavam fantti Marsini : sed sine effectu reversus est. Udalrico da Bamberga fra le lettere da lui raccolte, e date alla luce dall' Eccardo (b), ne porta una scritta in (b) Errent. quest' anno da Papa Pasquale II. a tutti i Fedeli della Francia coll' av-med. avi viso, che mentre esso Pontefice stava nel portico di San Pietro fuori di Tom. Il. Roma in occasione della Dedicazione della Basilica Vaticana, venir quidam Wernerius , Regni Teutonici famulus , in Romana Urbis vicina ; e che questi s' era unito con varj ribelli della Chiesa Romana, abitanti fuori ed entro di Roma. Talibus sociis Presbyser quidam Romana Urbis advena se conjunxis, de quo vel ubi, vel bactenus ordinatus sis, ignoramus . Hanc personam egregiam , Nigromanticis , ut dicitur , prastigiis plenam , quum Fideles nostri, occasione Treuge Dei ab armis omnino desisterent, in Lateranensem Ecclesiam induxerunt, & congregatis Wibertina fecis reliquiis, ei Episcopi nomen perniciosissime indiderunt . Soggiugne : Quum vero intra Urbem die altero redissemus, monstrum illud turpiter ex Urbe profugiens, quo transferit ignoramus. Adunque costui non era Abbate di Faria . Abbiamo ancora dal Dandolo (c) , che in quell' anno (e) Dendul. in poco più di due mesi accaddero in Venezia due furiosissimi incendi, in Chrone. che distrussero molte contrade di quella nobil Città, perchè di materia Rev. Ledic. combustibile era fabbricata la maggior parte di quelle case. S'aggiun-, che la Cietà di Malamocco fu affatto ingoiata dal mare , laonde il suo Vescovato venne di poi trasportato a Chioggia.

> Anno di Cristo Mevil. Indizione xv. di Pasquale II. Papa 9. di Arrigo V. Re di German, e d'Italia 2.

V Arı viaggi ed azioni di Papa Palquale in Francia in quell' an-melli no fi politon leggere nella vita di Lodovico il Groffo ferita da fefre Sci. Sugerio Abbate (d). Anche il Padre Pagi (e) ne fa menzione. Io frettutto traladicio, baltandomi di accemare, che il Re Arriga V. Spedi (c) Papa una lolenne Ambaliciata in Francia, per trattare con ello Pagi del-de-mel. Tem.VI. Qq 1 at-

to vita Ma-

shildis .

Ena vola l'affare delle Investiture; perciocche egli al pari del padre volea sostemerle Anno 1207 contro i decreti di Roma. Il capo degli Ambalciatori era Guelfo V. Duca di Baviera, uomo corpolento, e che ufava un tuono alto di voce. Parevano esti andati più per intimidire il Papa, che per trattare amichevolmente di concordia. E niuna concordia in fatti ne fegul, ma folamente delle minacce. Che il Pontefice ritornaffe in questo medesimo anno in Italia, [a] Bonti-fi raccoglie da una sua Bolla (a) data Mutinæ Kalendis Septembris Indiar If. de Po- Clione I. Incarnationis Dominica Anno MCVII. Pontificatus autem Donma I depend. Paschalis II. Papa None . Era in Fictole nel di 18. di Settembre . In quell'anno la Contessa Matilda nel di 19. di Febbraio trovandosi nel Contado di Volterra, tenne un Placito, in cui fece un decreto in favore de Canonici di Volterra . Apparifce ancora da due memorie pro-[6] Finem dotte dal Fiorentini (b), che la medesima Contessa nel mese di Giu-Maiidd, gno mile l'affedio alla Terra di Prato in Toscana, che s'era ribellata a lei, o pure a' Fiorentini. Arrivato in Tofcana il fuddetto Papa Pafquale, ricevette dalla medefima Contessa un trattamento convenevole alla dignità dell' uno , e alla fomma venerazion dell' altra verfo i Vicarj di Gesù Cristo. Fecene menzione anche Donizone, ma senza dire, ch' ella seco andasse a Roma, come alcuno ha supposto, in que

[c] Donico verfi [c]: Illic post annum redist retro Pastor amandus. Ejus ad obsequium Mashildis mox reperisur Promta, loquens fecum . Romam vedit cito Praful .

Nell'anno presente ancora pare, che venisse in Italia Arrigo il Ne-[d] Anist ro Duca di Baviera e fratello del Duca Guelfo [d]. Certamente è scrit-Fendi ca come succeduta in quest'anno una donazione da lui fatta al Monistero di Santa Maria delle Carceri d' Este. Ma essendo discorde dall'anno fuddetto l' Indizione Settima , non si può ben accertare il tempo . Quel che è ficuro , quivi effo Principe è intitolato Henricus Dux , Filius quondam Guelfonis Ducis , qui professus sum ex Natione mea Lege vivere Lombardorum, ficcome per tanti altri documenti si scorge, che costumarono di prosessare i Psincipi Estensi, da quali egli discendeva. Fu stipulato quello strumento apud Sanctam Theclam de Este: il che sa intendere, che la Linea Estense de i Duchi di Baviera riteneva la sua

fellandulf Landolfo da S. Paolo, ch'egli era in Milano [e] Confulum Epiftolarum miss Hift. dictator. La menzione de Consoli già introdotti nel governo di quella Città, mi obbliga quì di dire, effere ciò una pruova chiara, che i Milanesi s'erano già sgravati de Ministri Imperiali o Regi, ed aveano prela la forma di Repubblica, e la libertà, con governarfi da se steffi, folamente riconoscendo la Sovranità di chi era Imperadore, o pure Re . d'Italia . S'è veduto di fopra, che quel popolo tanti anni prima avea

porzion di dominio nella nobil Terra d'Este . In questi tempi scrive

fatta guerra co i Pavefi, e poi s'era esercitato nelle interne fazioni e Ena Vela. guerre civili; senza più mostrar ubbidienza e dipendenza dal Re o sia da alcun suo Ministro. L'effersi poi sconvolta la Lombardia tutta, per cagione d' Arrigo IV. aumentò l'animo di quel popolo a metterfi pienamente a libertà . Cercando essi, in qual maniera si avesse a regolar la loro nuova Repubblica, poco ci volle a metterfi davanti agli occhi il metodo renoto da i Romani antichi nel governo di Roma . Perciò crearono due Confoli, che fossero Capi principali della Comunità, ed eleffero altri Ministri della giustizia, della guerra, della economia. Gredo io, che su i principi l'Arcivescovo avesse gran parte nelle loro rifoluzioni , e molto d'autorità per regolar le faccende . Formarono il Configlio Generale, composto di nobili e di popolo, che ascendeva talvolta a più centinaia di persone, Capi di samiglie. Eravi eziandio un Configlio particolare e fegreto, ristretto a' pochi scelti dal Generale, il quale veniva appellato il Consiglio di Credenza: col qual nome si denotava, chi giurava di cullodire il fegreto de' pubblici affari . Questo Configlio particolare aveva in mano l'ordinario governo Politico; ma la rifoluzion delle cofe importanti , come il far guerra o pace , fpedire Ambasciarori, sar leghe, eleggere i Consoli, ed altri Ministri, era

riferbato al Configlio generale. Tale era allora la forma di queste nascenti Repubbliche; e dico Repubbliche, perchè nello stesso tempo altre Città di Lombardia si misero in libertà, e presero forma di Repubblica, come Pavia, Lodi, Cremona, Verona, Genova, ed altre. Allorche s'incontra nelle Città d'allora il nome di Confoli , fubito s' intende , che queste erano divenute Città libere, le quali nondimeno protestavano di riconoscere per supremo lor padrone l'Imperadore o sia il Re d'Italia. Nelle memorie antiche di Pifa e Lucea scorgiamo., che circa questi tempi anche quelle Città cominciarono a governarfi co i Confoli, e s' è veduto, che faceano guerra fra loro; il che indica la loro libertà, e l'acquistata, o ulurpata parte del dominio. Come poi succedessero ad essa altri Marchefi di Toscana, ( cosa che in Lombardia più non si usava ) non è sì facile ad intendere. Forfe l'autorità de i Conti, che più non s'incomra nè pure nel governo delle Città principali della Toscana, era paffato nella Comunità di quelle Città , reftando falva folamente l'autorità Marchionale . Probabile è ancora , che la Contella Matilda ne tempi tempestosi delle guerre passate fosse obbligata a cedere per accordo alle Città potenti di quella Provincia parte delle fue Regalie, e tutte quelle de' Conti già Governatori delle Città . Abbiam già veduto, che Lucca e Siena s'erano ribellate a lei, e tennero per un tempo il partito d' Arrigo IV. Ma appena quelle Città libere si sentirono colle mani slegate, e colla balía di maneggiar l'armi, che lo ípirito Qq 2

308

Esa vos dell'ambizione, cioè la fete di accrefcere il proprio Stato colla depreffion de' vicini , ristretto in addietro ne' Principi del secolo , occupò ancora il cuore de' Repubblichisti . Ed appunto in quest'anno i Milanesi. parte mossi da questo apperito innato negli uomini , ma più vigoroso ne più potenti, e parte attizzati da antichi odi, e gare, dichiararono (a) Idem la guerra alla confinante Città di Lodi [a], e la firinfero con forte af-16. 109.16. fedio . Ne mancava in Lodi stessa chi segretamente teneva la parte

d'essi Milanesi . Oltre a vari nobili surono sospettati di dubbiosa sede in que' frangenti Arderico Vescovo della medefima Città e Gaiardo suo (b) Guelv. fratello. Se vogliamo anche prestar fede a Gualvano della Fiamma (b), il popolo di Pavia mosse guerra contro quel di Tortona. Conoscendosi Fior T XI. i Tortonesi inseriori di forze a quella potente Città, ricorfero per aiu-Rev. Italie. to a' Milanefi , co' quali contraffero lega : il che fu cagione , che an-

che i Pavefi fi collegaffero co' Lodigiani e Cremonefi . Entrati poi nel Tortonese essi Pavesi, diedero una rotta a quel popolo, misero a sacco il loro territorio , riportarono anche de' vantaggi contra de' Milanesi, e in fine impadronitisi di Tortona, la diedero alle fiamme . Prefe

(c) Sicardo Vescovo di Cremona (c). Ch.T.Pil. il quale nondimeno altro non iferive fe non che incendiarono i Borghidi Tortona . Errò parimente Galvano in credere , che tuttavia cominuaffe Corrado figliuolo d' Arrigo IV. ad effere Re d'Italia. Giunto in-

(d) Pandol- tanto a Roma Papa Pasquale II. (d) trovò sconcertati non poco i suoi fui Pifam in affari . Stefano Corfo, di cui s'è parlato di fopra, avea ribellata tutta 11. Part. 1. la Maritima, e s' era ben fortificato in Ponte Celle, e in Montalto, Tem. III. Terre della Chiefa Romana . Spedi colà il Papa il fito efercito , che ripigliò la prima d'esse Terre; ma non potendo a cagion del verno

fermarfi fotto l'altra, dopo aver faccheggiato il territorio, fi ritirò a [e] Romad i quartieri. Abbiamo da Romoaldo Salernitano (e), che nell'anno predas Saler- fente Ruggieri Duca di Puglia affediò la Città di Luceria , oggidì No-Tom. VII. cera, e la rimife fotto il fuo dominio. Finalmente l'Anonimo Baren-Rer. Italia. se scrive (f), che Boamondo Principe d'Antiochia tornatò in Italia co i Crociati Franzesi , e satta adunanza d'altri Italiani nel suo Principato of apred di Taranto, con dugento navi, trenta galee, einquemila cavalli, e

quarantamila fanti dal porto di Brindisi passo di là dall'Adriatico alla Vallona, e la prese. Se una tal flotta di navi fosse bastante a condur tanti nomini e cavalli, lascerò io considerarlo agl'intendenti. Forse pasfarono in più veleggiate. Assediò di poi la Città di Durazzo, má ritrovandola ben provveduta di prefidio e di viveri , non gli riuscì di mettervi il piede . Il motivo di far quefta guerra ad un Imperadore Criftiano in vece di portarla in Oriente contra de Turchi ed altri Infedeli, su perchè esso Imperadore Alessio Comneno facea segretamente la guerra a chiunque de Crociati voleva passaré per le sue Terre in Oriente, di modo che era egli tenuto per nemico più pericolofo, che gli za vale fleffii Turchi. Di questo fatto parlano anche Fulcherio nella Storia Sa-Anno 1107.

cra (a), e il fuddetto Sicardo Vescovo di Cremona nella sua Cronica. (a) Fasto.

Anno di Cristo Mevill. Indizione I.

Hift. Hiero folymitan.

di PASQUALE II. Papa 10. di Arrigo V. Re di German. e d'Italia 3.

Non oftante che la presenza del Pontesice Pasquale ritornato a Roma dovesse restituire la calma a quella tumultuante Città, pure per attestato di Pandolso Pisano (b) , tutto di accadevano omicidi , b) Pandole latrocinj, e fedizioni. I ribelli di fuori influivano a tenere inquieta la in Pit. Pamedefima Città. Il Papa per non poter di meno, andava pazientando; fibalis II. nè quetto il ritenne dall' intraprendere il viaggio di Benevento. Lascia-Ret. Italia. ta dunque al Vescovo Lavicano la cura spirituale di Roma ; a Pietro di Leone, ed a Leon Frangipane quella del politico; e il comando dell'armi a Gualfredo suo nipote; si portò a Benevento, dove nel mefe d'Ottobre tenne un Concilio , i cui Atti fon periti (c) . Visitò in (c) Perur tal occasione il Monistero di S. Vincenzo del Volturno, ed era già in Che Cossa viaggio per tornariene a Roma, quando gli giunfe nuova, effere quel-lih.4 c. 33la Città sconvolta per varie fedizioni; formarsene dell'altre verso Anagni , Palestrina e Tuscolo ; esfersi ribellata la Sabina ; e che Tolomeo nobil Romano, di cui dianzi il Pontefice affaiffimo fi fidava, avea voltata cafacca , e s' era unito con Pietro dalla Colonna Abbate di Farfa [ ma fi dee scrivere ; e coll' Abbate di Farfa , perchè Farfa allora avea per Abbate Beraldo ) di maniera che non era ficuro il passo per tornare a Roma . Il buon Papa fenza punto sbigottirfi , chiamò in aiuto Riccardo dall' Aquila Duca di Gaeta, il quale co' fuoi uomini lo fcortò fino alla Città d' Alba , dove fu ricevuto con fomma divozione. Di la callentere passato a Roma, attese a ricuperare i beni della Chiesa Romana. Com-Hist Histotinuava Boamondo Princips di Taranto e d'Antiochia le oftilità contra form. L. 2. dell' Imperadore Aleffio [d]. Questi non sapendo come levarsi di dosso mu Ty. questo seroce Campione, per attestato del Dandolo (e), chiamò in suo Hist lib in aiuto i Veneziani, i quali con una poderofissima stotta l'assisterono. Ma (e) Dandal. appigliatoli di poi a miglior configlio, trattò di pace, e in fatti la o Corone. conchiuse, con promettere è giurare sopra le sacre Reliquie di sar buon Rer. Italie. trattamento e difeta a chiunque paffaffe per li fuoi Stati alla volta di (f) Anon Terra fanta. Dopo di che Boamondo fi quetò, e ritornoffene colla sua renf. apad Armata ad Otranto (f), lasciando in pace le Terre del Greco Augu-Pereprin fto. In questi tempi, se pur sussisse la Cronologia di Romoaldo Saler- du Salerinitano (g), manco di vita Guido fratello di Ruggieri Duca di Puglia, ton in Cor. di cui non veggo menzione in altri autori . Morì parimente nell' Ago-Rer. Italia \*\*\* voite (to un figlinolo d' effo Datta, a popellato Gniscordo : Trovavañ nell' ApriAraventa, le di quell' anno la Conresso Manisla in Governolo fai Mantovano, e qui(a) Stale-vi con pubblico Rrumento rimule Daslone Vessovo di Modena (a) in posferio della di Rocca Santa Maria, posta nelle Montagne del Modence. Non

""". Mori foi odire, se all' anno prefente, o quire all' antecchente appartenga una

""". Mori foi odire, se all' anno prefente, o quire all' antecchente appartenga una

""". Mori foi odire, se all' anno prefente, o quire all' antecchente appartenga una

""". Mori foi odire, se all'anno prefente, o quire all' antecchent appartenga una

""". Mori foi odire, se all'anno prefente, o quire all'antecchent appartenga una

""". Mori foi odire, se all'anno prefente, o quire all'antecchent appartenga una

""". Mori foi odire, se all'anno prefente, o quire all'antecchent appartenga una

""". Mori foi odire, se all'anno prefente, o quire all'antecchent appartenga una

""". Mori foi odire, se all'anno prefente, o quire all'antecchent appartenga una

""". Mori foi odire, se all'anno prefente, o quire all'antecchent appartenga una

""". Mori foi odire, se all'anno prefente, o quire all'antecchent appartenga una

""". Mori foi odire, se all'anno prefente, o quire all'antecchent appartenga una

""". Mori foi odire, se all'anno prefente, o quire all

Appanda. I Ortobre Frina. Porrebbe effere anno Priano, convenendo più algranda. I Ortobre dell'anno antecedente l'Indizione Prima. Se vogliamo prefue
(O Contra fede a Galvano della Fiamma [c] feguitando la dificordia fra i Pavela

prima de Milanefi, accade che in quefi anno il Vetovo di Pavia, com tra
prima di lo popolo arranto marciò alla volta di Milano. Gli venero in
prima di contro i Milanefi in campagna aperra, ed attaccarono battaglia con tal

Robbe i viero che trott e l'efercito Pavele, vi treftò prisionire il Vetovo col-

vigore, che rotto l'elercito Pavele, vi reliò prigonirer il Yelowo cola la maggior parte de fiuo, condotti pocia nelle carceri di Milano. Farono di poi rimelli in libertà, ma con obbrobriola maniera. Perche condotti tutti nella plazza, fu attaccato alla parte deretana d'effi un faicio di paglia, e datogli fiuoco, furono coò cacciati fiuori della Città. Torrio nondimeno a dire, che non ci pofiamo afficorar della verrità di quelli fatti full' afferzione del folo Galvano, autore non affai etatto, e troppo paziale in favore de Milanoff. Egli mette in quelli tempi Arcivelcovo di Milano Giordone, che pure folamente nell'anno 1112, ottone quella Sedia.

> Anno di Cristo Mcix. Indizione II. di Pasquale II. Papa II. di Abbigo V. Re di German.

di Arrigo V. Re di German. e d'Italia 4.

Tons a queff anno fi der riferire ciò , che narra Pandolfo Pifana (1) Pifana (1) ella vita di Papa Pafquate ciò cò, che ejli risuperò molti beni pri prima della Chiefa Romana , e fra quefti la Città di Tivoli, il quale acquie l'III il 10 miliano cotto la vita ad finalitine perione. Colò farto, fall nel III il 10 miliano corta di Stefano Corfo, eccupatore di Montalto , e d'altri patrimoni di S. Petro. Affelio di pot, e prefe a forzà d'armi effa Terra di Montalto, le cui Torri furono finanze e i alternor mité in caore di que Tirannetti, che tuti i refittuirono tenza l'ulo d'altra forza il matolto, e d'aderio oftaggi con promeffa di non vendicarii, e di non utfurpare in avvenire i beni di S. Pietro e dell'altre Chiefe. Per giori addi Italia non fi de taacre e, che nel dì 21. d'Aprile dell'anto preferre fia chiamato a miglior vita pieno di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di metiti Santo Aufolima Envetocoo di Canturberi, e Princon di Envetica dell'altra d

ma-

mate dell' Inghilterra, Italiano di nascita (a). Mancò in lui un gran sa vote hume della Chiefa di Dio, ed uno de più illustri, e dotti Velcovi di (a) Endrer quell'età, a i cui Libri di molto è senuta la Teologia Scolastica, per mi m Vua chè principalmente da lui fit introdotta, e cominciò da li innanzi ad effere coltivata con grande applicazione nelle scuole di Parigi, e della Francia . Dimorò in quell' anno la Consessa Massida in Lombardia . verifimilmente attendendo a premunirfi, e a ben provvedere le fue Fortezze, perchè gia si presentiva, che avesse da calare in Italia il Re Arrigo V. Egli era giovane, gli bolliva il fangue nelle vene, e non era ienoto, ch' egli al pari del padre stava forte nella pretension delle-Investiture Ecclesiastiche. Da i documenti rapportati dal P. Bacchini [b], b) Bacchi noi comprendiamo, ch' essa si trovò ora in Gonzaga, ora ai Ponte del no Sior. di Duca fu i confini del Modenese e del Ferrarete, con far delle donazio-l'Appendic. ni al Monistero di S. Benedetto di Polirone . Ho anch' io pubblicato uno strumento scritto Anno Dominica Nativitatis MCIX. Paschale in A. postolatu Anno X, Regnante Henrico Quinto quondam Henrici Imperatoris Filio, Anno Tertio, Indictione Secunas, da cui apparitce, che la medefirma Contella (c) foggiornando ful Modenete in S. Cefario, rilafciò (c) Awigu molte Terre a Landolfo Voscovo di Ferrara. E in un altr' Atto (d) esen- Deficit, as tò dalle Albergarie Giberto da Gonzaga . Menzionati fi truovano in de 16.D f questi tempi i nobili da Gonzaga, da quali si può credere che discen-fora. 192 deffe quella casa, che nel 1328. cominciò a fignoreggiare in Mantova. Aveano i Genovesi prestato non poco aiuto negli apni addietro alla guerra facra d' Oriente (e). Con una florta di fettanta legni affilterono (e) Ful ber. effi con tal vigore nell'anno presente Baldovino Re di Gerusalemme, tiffer. Hieche in mano fua pervenne la Città di Tripoli . Altri mertono prima Guilnimar di quest' anno una tale conquista. Da varie carre prodotte dal Guiche Tyrdib.11. non (f.) vegniamo in cognizione, che in questi tempi fioriva Amedeo (f.) Guiche-Conte di Morienna, Progenitore della Real Casa di Savoia. Egli è non de la appellato Amedeus filius Uberti Comitis, e talvolta intitolato Morianen-Save fis Comes & Marchio . Ma per mancanza d' Antichi Storici restano Tam. III. molto allo fcuro le azioni di questo Principe , e de' suoi predecessori . Secondo il Sigonio (g), in quell'anno succedette la guerra tra i Cre-[g] Signaiu monefi e Brefciani. Io ne parlerò all'anno feguente. Vuole ancora il de Roggo Campi (b), che nel prefente anno effi Bresciani uniti co' Milanesi s'im- 1h] Campi padronissero della Città di Lodi. Accorsi con grandi forze i Cremonesi una libi. collegati de Lodigiani, gli obbligarono ad abbandonarla. Ma ad afficurarci di tali fatti non basta l'autorità de' moderni Scrittori. E solamente fuor di dubbio, afferendolo Landelfo da S. Paolo (i), che i Milanefi fe-[il Lordalguitarono a far guerra a Lodi, e che in aiuto di questa Città furono i fili ponto Pavefi e i Cremonefi . Aggiugne effo Landolfo , che circa questi tempi distanca 7. tornato da Roma Groffolano Arcivelcovo di Milano, perchè non rice-

Ras vole vuto dal popolo, andò a piantarfi in Arona, Terra e fortezza della Anno 1109 fua Chiefa fopra il Lago Maggiore. Ma fu configliato di levarfene, e di far più tolto il viaggio di Terra fanta; ed egli l'intraprese con lasciare suo Vicario in Milano Arderico Vescovo di Lodi .

> Anno di CRISTO MCX. Indizione III. di PASQUALE II. Papa 12. di ARREGO V. Re di Germania e d'Italia s.

VEVA nell'anno addietro il Re Arrigo V. per testimonianza dell'Annalista d' Ildesheim (a) inviati a Roma Federigo Arcivescovo di Co-Hilderbeim Ionia, Brunone Arcivescovo di Treveri, ed altri Principi suoi Ambasciarori apud Leib. In a trattare con Papa Pasquale II. della sua venuta in Italia, per ricevere la corona Imperiale. Le risposte del Papa surono, ch' egli il riceverebbe come padre con tutto amore, purchè il Re dal suo canto si mostrasse Cattolico figliuolo, e difenfor della Chiefa, e amator della giuftizia. Non erano i Legati suddetti probabilmente partiti peranche da Roma , quando il Pontefice nel dì 7. di Marzo del prefente anno tenne un gran Concilio nella Basilica Lateranense, in cui surono rinovati i decreti contro le Investiture pretese da i Re . Furono gli Ambasciatori suddetti nel ripaffare per Lombardia , a visitar la Contessa Masilda , che li regalà (b) Devizo da pari fua [b]. Intanto il Re Arrigo folennizzando in Ratisbona la festa \*\* Pris Ma dell' Epifania (c), pubblicò alla pretenza de' Principi Germanici la rifoluzione sua di calare in Italia a sin di prendere dalle mani del sommo (c) Abbas Pontefice la corona dell'Imperio, e di dar buon festo al Regno dell'Ifir in Chr. talia , dimostrandosi spezialmente pronto a far tutto ciò , che gli suggeriva il Papa per la difesa della Chiesa. Fu da tutti lodato il di lui pensiero, e quantunque una gran Cometa apparisse in questi tempi, la cui vista il volgo suol d'ordinario ricevere come predittrice di malanni, pure con allegria fi attese per sei mesi a pagar le contribuzioni , e a preparar l'Armata, che dovea scortare il Re in questo viaggio. Provvide in oltre il Re d'uomini scienziati, ed atti all'amministrazion della giustizia, e a sostenere i diritti Regali; e fra questi si contò un certo David di nazione Scoto, che scrisse di poi con limpido stile tutta questa spedizione. L' Abbate Urspergense ebbe sotto gli occhi la di lui Storia, ma questa non è giunta fino a i di nostri . Adunque circa il mese d'Agosto si mosse il Re Arrigo alla volra dell' Italia. Con parte del suo potente esercito tenne egli la via della Savoia, e selicemente arrivò ad Ivrea. Nel dì 12. d' Ottobre egli era in Vercelli, dove con-(d) Perior, fermò a Giovanni Abbate del Monistero Ambrosiano di Milano tutti i Monnment. suoi privilegi con diploma (d) dato IV. Idus Octobris Indictione III. Re-Bafilie. Ambeofian gnante Henrico Quinto Rege Romanorum Anno IV. Ordinationis eius X.

Pervenuto a Novara, trovando quel popolo refistente a tutto ciò, ch'e- esa vote. gli pretendeva, diede alle fiamme quell'inselice Città, e sece diroccar ARNO 11100 le sue mura, per mettere con questo spettacolo di crudeltà su i principi terrore a tutti gli altri popoli . Lo stesso trattamento sece alle Castella e Terre, che non furono ben puntuali agli ordini suoi. Scrive il Sigonio (a), che Arrigo paísò a Milano, dove dalle mani di Crifolao, a Sigoniar o fia Groffolano Arcivescovo, su coronato colla corona Ferrea. Si fondo de Regeo egli quì su quanto scriffe Galvano Fiamma (b) circa l'anno 1335. Egli (b) Gualveramente narra, che venuto Arrigo a Milano prefe ivi la corona del vinente Regno d'Italia da Giordano Arcivescovo, il quale l'accompagnò fino Manipul a Rona. Tutte queste nulladimeno son favole. Niuno degli antichi Flor. e 160. parla di questa coronazione, ed espressamente la niega Donizone Storico de' tempi presenti, con iscrivere, che tutte le Città della Lombardia mandarono ad Arrigo vali d'oro e d'argento, e danari: e che la fola Città di Milano nol volle riconoscere per padrone, nè pagargli contribuzione alcuna (c):

Aurea vasa sibi , nec non argentea misit Plurima cum multis Urbs omnis denique nummis. (c) Doning in Vita Mathild lib. 2. cap. 18.

Nobilis Urbs fola Mediolanum populofa Non servivis ei, nummum neque contulis æris.

Ecco dunque, che non può stare la coronazione suddetta. Nè allora Groffolano foggiornava in Milano, perchè ito in Terra fanta; nè Giordano peranche era stato eletto Arcivescovo di Milano . Passato il Po venne il Re Arrigo a Piacenza, dove fu accolto da que' cittadini con allegrezza, ed onorato di superbi regali. L'altra parte dell'esercito suo, che era calata in Italia per la Valle di Trento, arrivò apud Viruncalia, fecondo il concerto, e quivi fi uni coll'altra Armata, e collo stesso Re. E' scorretto qui il testo dell' Urspergense [d], e dee dire apud Run- [d] Ashar ebalia, cioè ne prati di Roncaglia ful Piacentino, dove alla venuta de Chomic, i Re ed Imperadori fi folea celebrar la Dieta generale del Regno d' Italia, concorrendovi tutti i Principi, Baroni, Vaffalli, e Ministri delle Città . Si dee credere, che veramente anche in questa occasione si celebrasse la Dieta generale del Regno, perchè Arrigo per tre settimane si sermò in quelle parti. Ottone Frisingense scrive (e), ch' egli die- (e) Om de la mostra al suo esercito presso il Po, e che vi si trovarono trenta-Che. lib. 7. mila foldati a cavallo fcelti, fenza gl' Italiani, concorfi a fervirlo. Ven-14ne di poi a Parma. Sprezzava Arrigo tutte le Città Italiane.

La fola Masilda Contessa gli dava dell' apprensione, perchè ben confapevole egli era di quanto ella aveva operato contra dell' Augusto Arrigo IV. suo padre. Ed ebbe ben la Contessa la pradenza di non volersi portare alla Corte ,'nè mettersi a rischio di qualche sgarbo, o violenza. Abolit Principi e Baroni oltramontani si portarono a visitar-

Tom. VI.

Кr

en voie la (n), per conofere in lei una persona superiore al sio sesso, e et la comparation de la comp

h) Amicha a i Principi Elleni (b), e non già alla Contella Matilda. Per forza fe la Fino e impadroni, e la devaltò. Gionfe finalmente a Firenze. Quivi con ammirabil pompa folennizzò la fefta del fanto Natale. Tutte le Città della Tofeana non tardarono a mandargli Ambafciatori, regali, e con-

tribuzioni. Con che cuore, nol so. Pandollo Pitano, Scrittore di que[c'Pendolf di tempi, chiama ello Arrigo (1) exterminatore merze, e mandato dalpitania i ira di Dio in Italia; con aggiugnete, ch' egli Civirates muleso C'Ce(604. II. flea in irinere dole , pacem offendendo (1) fleavoiri, Pecilifas definates mus eaffyori; Rehigifia ac Carbolico viros capres, quas invenire patrest, mallo modo defifiches; quos voro bobere non poteras, a propris fedibas pellore non esffodos. Tale era quel Principe, di cui il fervirono i Tedefichi e gl'Italiani per atterrare Arrigo di lui padre, e che peggiore di padre fi diede poi a conofere, ficcome maggiormente andremo veden-

do. Sembra a me più probabile, per non dir cerro, che nell' anno prefenne, prima che arrivaffe in Italia il Re Arrigo, fuccadeffe la guerra fra i Cremonefi e Breciani. La racconta appuno fotto quell' anno (th Gan Galvano della Fiamma con dire (d), che riudi a' Cremonefi di dare se Manay. Una rotta al popolo di Brecia. Ma venuti i Milanefi in foccorio de 190-7.1%. Breciani, si l'attamente incalizationo i Cremonefi vincitori, che li mila bulla (ero in figa, e per più miglia feguitandoli, fectoro d'effin on poca ftra-

ge, massimamente allorché inrono ridotti al fiume Oglio. La vertit di (a) Sima, questo fatto è confirmata da Sicardo Velcovo di Cremona, di cui di ca Chem. no queste parole (c): Anno Demini MCX. fuir bellum inter Medialanen-Ten. 1911, f. et Cremonoglic apped Bivimentem, Cremonoglishe promitishum. Ten 1870, Italia, to più da Landolfo da S. Paolo (f), che scrive, esferti rallegrati i Mising Mond. Intri dell' ordinazione di ciraque loro nobili Canonici della Catterdale p. 1872. Stata nel mese di Giugno, e che estima majori gendio genofi fiant, qui 1874. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. Stata nel mese di Giugno, e che estima majori gendio genofi fiant, qui 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili canonici della Catterdale p. 1875. The control ordinazione di ciraque loro nobili cano in igh Menfe Juscepeunt reiumphum de Cremusaufibut vidit & Juspensit at veta paud Brisinarius (2004) nome di Brisinarius (1904) nome di Brisinarius (1904) nome di Brisinarius (1904) nome di Brisinarius (1904) nome di Russia delle vidente delle occasione a Galvano Fiamma di credere , che i Breciani avelle ro pare nel fieddetto avvenimento. I due autori faddetti no parlame fe non di guerra fra i Milancfi e Cremonesi. In questo stefici anno Papa Pasquate I la faggiamente temendo qualche violenza dal Re Arrigo, disposto a calare in Italia , andò nel mese di Giugno verso Monte Casion (a); e chiamati a se Ruggieri Duce di Paglia, e Roberto Principe (1) Principal di Capua, con tutti i Conti della Puglia, shabili un tratato con loro, commende che ogium d'esti predicte del Postefica, se venisse delle predicte del Postefica, se venisse (1) al disposto o Tornato a Roma sece giurare a tutti i Baroni Romani di sere altrettanto.

Anno di Cristo MCRI. Indizione IV. di Pasquale II. Papa 13. di Arrigo V. Re 6. Imperadore 1.

A BBIAMO dagli Annali Pifani (b), che il Re Arrigo V. o ful fine (b) Annales A del precedente anno, o sul principio del presente, cum magno Ren. Italie.
exercitu Pisas venit; O secit pacem inter Pisanos O Lucenses; in qua guerra Pisani devicerunt Lucenses ter in campo, & Castellum de Ripafra-Eta recuperaverunt, O Ripam, unde lis fuit, retinuerunt. Palso ad Arez-20, e trovò della discordia fra i cittadini e il clero (e). La Catte- [c] One drale di S. Pietro era fuori della Città . Il popolo la voleva dentro con lib. 7. secondo l'uso dell'altre Città d'Italia, e però la distrussero. Essendo 4.14 ricorsi i Cherici ad Arrigo, prese la loro parte, e forse perchè il popolo non mostro prontezza ad ubbidire, o perchè fece resistenza, il Re (di Abbar barbaro quivi ancora lafciò lagrimevoli fegni della fua fierezza, con far a ca abbattere le mura, e le torri altissime d'essa Città, e spianar buona le Dod parte delle case cittadinesche. Con questi bei preparamenti arrivò ad Ap Acquapendente (d), dove ricevette i fuoi Ambasciatori tornati da Ro-ma Maria ma con quei del Papa, che portavano buone nuove di concordia. Con-iffuriore, tinuato il viaggio fino a Sutri, giunfero altri Legati del Papa con re-in China. gali e propofizioni di concordia, e promesse di dargli l'Imperiale Dia-Frimmensia dema . Ma non ando molto, che questo bell'aspetto di cose si conver-in Corone. tì in una luttuofa e fcandalofa fcena; nel racconto della quale gli Scrit-Dia tori Romani ne attribuiscono la colpa ad Arrigo, e gli Storici Tede-cafarel schi a i medesimi Romani. Una lettera dello stesso Arrigo presso Do- il Pandatdechino (e), l'Abbate Urspergense (f), Ottone da Frisinga (g), Pie-sin Pif-nug tro Diacono (b), Pandolfo Pilano (i), e gli Atti rapportati dal Car-chalitti dinal Baronio ( ) parlano di questa tragedia , ma non tutti con egual (k) Baroni tenore. Quel che è certo, Arrigo si mostro risoluto di non voler ce- Establica. Rr 2

\*\*\* vols dere al diritto da lui pretefo di dar le investiture agli Ecclesiastici, non volendo effere da meno di tanti fuoi predeceffori . All' incontro il Papa, fapendo quanto discapito era provenuto alla Chiefa di Dio dall' uso o fia dall'abufo di tali investiture per le frequenti fimonie, che fi commettevano, non era men forte in volerle abolite. Non fi sa intendere, come esso Pontefice non avesse meglio concertati gli affari, prima che gli arrivaffe addoffo Arrigo col nerbo di tanti armati. O fu egli mal servito da i suoi Legati, o burlato dalle belle parole d'esso Re. Comunque fia, veggendo egli sì forte Arrigo nelle sue pretensioni, più tofto che consentire alle medefime, s' indusse egli ad una strana risoluzione, che proposta al Re, nè pure gli parve credibile, e su nondimeno da lui accettata. Cioè che il Papa con tutti i suoi rinunzierebbe al Re tutti gli Stati, e tutte le Regalie, che gli Ecclefiastici aveano avuto e riconoscevano dall'Imperio e dal Regno fino da' tempi di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, e d' Arrigo I. con ispecificare le Cistà, i Ducati, i Comitati, le Zecche, le Gabelle, i Mercati, le Avvocazie, le Milizie, le Corti, e Castella dell'Imperio : giacchè a cagion di queste Regalie il Re presendeva di continuar l'uso delle investiture. Ed esso Re vicendevolmente rinunzierebbe all'uso d'inveflire i Vescovi e gli Abbati . L'accordo su satto , dati dall'una e dall' alira parte gli oftaggi. Anche oggidì fi ha pena a credere, che un Pontefice arrivasse a promettere una si smisurata cessione. Nella Domenica adunque della Quinquagelima, cioè nel di 12, di Febbraio, 6 mosse il Re Arrigo alla volta della Città Leonina, per trovare il Pa-(a) Permu pa, che l'aspettava co i Cardinali suori della Basilica Vaticana (a).

19) reme pa, che l'alpettava co i Caromaii non della Banica Vaticana (a). Dissenzi pa. Furono mandati ad incontrarlo fino a Monte Mario gli Ufiziali della fil. 4-6-6. Corte e della milizia colle loro infegne, e un'infinita molitudine di popolo, portante corone di fiori, palme, e rami d'albero. Avanti alpeta.

la porta comparvero i Giudei, e nella porta i Greci, che cantavano nel loro linguaggio, e faccano planto al futuro Imperadore. V inter(N. Daniwa vennero ancora i Monaci (4), e cento Monache con lampado o doppiemio Meri accesto, e tutto il ledro in Pianete e Dalmaticho. Con quella macporta i flora proceffione, i figargendo intanto gli Ufiziali del Re gran copia di 
proporta del processo del proposito del proposito

e luogo forte della medefima. Prefiò Arrigo al Papa gli atti di riverenza dovuti; il Papa l'abbracciò e baciò; ed amendue entrati per la porta d'argento, arrivati che furono alla Ruota del porfido, fi mifero a federe nelle fedie preparate.

Allora su, che il Pontesice sece istanza ad Arrigo di eseguir le promesse della rinunzia alle investiture. Il Re si risirò co suoi Vescovi e Principi nella sagressia per consultar con essi; ed allora succedet-

te

te un gran tumulto, reclamando tutti i Vescovi, che era un'empietà sea vols. ed erefia il volere spogliar di tanti beni tutte le Chiese . Arrigo nella ARRO 1136 fua lettera presso Dodechino pretende, che l'esibizione di levar le immense Regalie a i Pastori delle Chiese venisse dal Papa, e sosse un tiro politico, per ricavare dal Re la rinunzia delle investiture, e nello stesso tempo concitare contra di lui l'amplissimo Ordine degli Ecclefialtici. Pandolfo Pilano ed altri per lo contrario fcrivono, che la proposizione sosse fatta dal Re, il quale con questo tiro pensasse a carpir la corona Imperiale, ottenuta la quale era poi facile il continuar le investiture, perchè la Repubblica Ecclesiastica non vorrebbe mai abbracciare il partito di rilafciar tanti Stati e beni all'Imperadore . Ottone da Frilinga fcrive, avere Arrigo fatta istanza per l'esecuzion del trattato, alla quale era dispostissimo dal canto suo il Papa; ma che non potè quegli efeguirlo per li troppi richiami de Vescovi. Comunque sia, certo è, che un gran bisbiglio e furore si sollevò in tutti i Vescovi sì Italiani che Oltramontani all'intendere una cotanto insopportabil condizione di rinunziare gli Stati; laonde fra il Pontefice e il Re inforfe discordia, non volendo il primo coronar l'altro fenza la rinunzia delle investiture, nè volendo il Re rinunziare, se non gli si manteneva la parola data di restituir tutti i beni Regali. Non fi sa intendere, come niuno allora proponesse, o se fu proposto, come non sosse accettato il ripiego poscia usato, e tuttavia offervato in Germania, cioè di lasciar libere le elezioni de Vescovi e degli Abbati, con che restava salva la libertà della Chiesa, obbligando poi gli Eletti a prendere l' investitura degli Stati, ma non delle Chiese dall' Imperadore, o fia dal Re d'Italia. Ora il Re Arrigo veggendo a terra il trattato, e faldo il Papa in negargli la corona, andò nelle furie . Nè gli mancarono empj Configlieri, il primo de' quali fu Alberto allora Cancelliere, poscia Arcivescovo di Magonza, uomo scellerato, che lo spinsero a sar prigione il Papa contro il giuramento satto di nulla intentare contra la di lui persona e dignità : il che venne con incredibil tumulto efeguito. Fu confegnato il Pontefice ad Ulrico Patriarca d' Aquileia , che il custodisse sotto buona guardia . Questa violenza non folamente fu riprovata da tutti i buoni, e maffimamente dall' Areivescovo di Salisburgo, con rischio anche della fua vita, ma eziandio irritò sì fattamente il popolo Romano, il quale in tal congiuntura fi fece conoscere fedelissimo al Papa suo Signore, che corse a svenare quanti Tedeschi si trovarono nella Città. E dopo aver tenuto tutta la notte un gran Configlio, la mattina feguente uscirono essi Romani arditamente coll' armi addoffo all' efercito Tedesco, alloggiato entro e fuori della Città Leonina, che non s'aspettava una visita sì scortese . Quanti ne trovarono, tutti li misero a fil di spada. Assalirono di poi il quartiere dello stesso Re, il quale uscito di letto, e scalzo tuttavia,

ma vote, falito a cavallo fece di molte profezze, ma corfe gran pericolo della asses "ivita; perche gli ammazzanono il cavallo fotto, e il ferimon anche in faccia. Salvollo Ortone Conte di Milano, o per dir meglio, Piecesmet, come Landolfo das S. Paolo, più informato di queflo, laicò fornito, con dargli il proprio cavallo; ma fatto egli prigione, e condotto in Città, fu quivi meflo in brani dall'infuriaza pelce. Armatti intanto i Tedefichi è oppofero al "mupito de Romani; fequi gran battaglia, grande firage dall'una e dall'altra parre, rinculando ora gli uni, ora gli altri. Penetratono i Romani fino el Portico di S. Elerro; ma perchè il perdetono a fipogliare i forzieri de' Tedefchi, ebbero ben da pentirfene perchè raccolto i Tedefchi e Lombardi, il mifero in foga, con refarra ne affaifimi vittima delle fagade, o annegati nel Tevere. L'attefla anche Donizone con dire, che i Romani quafi furono vincitori de e Tedefchi:

Sed flagrant erga nimis borum quippe zabernas; Insimul ex armis O denariis onerati

Plus adamant numum, quam bellum vincere sumtum.

Venuta la notte, e tenuto Configlio in Roma, fu risoluto di procedere di nuovo nel di seguente contra de' Tedeschi . Ne venne sentore al Re Arrigo, il quale credette meglio fatto di ritirarfi colla fua gente lungi da Roma nella Sabina, ed anche con fretta, lasciando in dietro parte dell'equipaggio della fua Armata. Seco conduffe l'innocente Papa Pasquale prigione, con cui essendo stati presi Bernardo Cardinale e Vescovo di Parma, e Bonsignore Vescovo di Reggio, in lor favore parlò con vigore Ardoino da Palude nobile Reggiano, e Messo delta Contessa Matilda , con ricordare ad Arrigo i patti fatti con essa . E non parlò indarno; perchè il Re per amore della medesima Contessa li rimife in libertà . L'Urspergense ci vuol far credere , che Arrigo Apostolicum secum dunit, & co, quo poruit, bonore tenuit. Ma Pandolfo Pisano ed altri narrano, ch'egli custodito sotto stretta guardia, sece non pochi patimenti per sessanta e un giorno, detenuto nel Castello di Tribucco con sei Cardinali, e che gli altri Cardinali furono imprigionati in un altro Castello. O sia, come vuol Pietro Diacono, che Arrigo intimidiffe il Papa col minacciare a lui , e a tutti i prigioni la (a) Annali-morte; ovvero, come altri ha voluto (a), che Arrigo si gittasse a' pie-Ra Sam. di del Papa, e il supplicasse di perdono e di pace; o pure che non veggendo nè il Papa, nè i Cardinali, che feco fi trovavano, maniera

di del Papa, e il fuppicalle di perdono e di pace; o pure che non veggendo nei li Papa, nè i Cardinali; che feco fi trotavano, maniera di accondar quetta efectabil rottura, finalmente effo Papa piegaffe l'orocchio ad un aggiuffamento: certo è, che queflo fuccedette, e quale li il volle Arrigo.

Condificese dunque il Pontesice Pasquale II. ma con protesta di farlo violentato, e per liberar tanti prigioni, e i Romani da ulteriori

ACI-

cap. 18.

veffazioni, che liberamente e fenza Simonia fi dovesfero eleggere da li en vote. innanzi i Velcovi ed Abbati coll'affento dell'Imperadore ; e che gli Auno 1111-Eletti prendessero il Pastorale, e l'Anello, cioè l'investitura da lui, senza la quale non potessero essere consecrati . E che il Papa giurasse di non fare vendetta alcuna, nè di adoperar centure per l'ingiuria fatta a lui , e a i fuoi ; e l'Imperadore scambievolmente promettesse di lasciare in libertà tutti i prigioni, e di contervare, o restituire tutti i beni occupati alla Chiefa Romana, fra quali per testimonianza di Pietro Diacono (a) furono nominatamente espresse la Puglia, la Calabria, (a) Per la Sicilia, e il Principato di Capua. Ottenne in oltre Arrigo, che fi Diacono potesse dar sepoltura in Chiesa al corpo di Arrigo IV. suo padre, giac- nens. chè si secero venire in campo persone attestanti, esser egli morto con atti di vero pentimento. Così leguì la pace, dopo la quale il Papa solennemente coronò Imperadore Arrigo nella Bafilica Vaticana, con iftare intanto serrate le porte di Roma, acciocche niun de Romani venisfe a difturbar la funzione. Il giorno preciso, in cui segui questa coronazione, fin qui è stato controverso. Donizone autore di questi tempi scrive di Papa Pasquale (b): in Vu. Mashild, lib. 2.

Dum Fessum Pascha venit, tribuit shi pacem, Urbem Romulcam shi shbdens, & Diadema Ipsus capiti ponems, unguit, benedixit. Ultima lux Mensis primi tunc Pascha revexit, Numinis Undecimo Centum post Mille sub Anne,

Ci fa veder qui Donizone tuttavia confervata la Sovranità Imperiale in Roma; ma ficcome già accennai nell'Annotazioni al di lui Poema, è da stupire, come egli dica caduta in quest'anno la Pasqua nel dì ultimo di Marzo, quando è fuor di dubbio, ch'effa s'incontrò nel dì 2, d'Aprile . Per altro anche Rogerio Hovedeno (c), e Sigeberto (c) Hou (d) scrivono, che nel giorno di Pasqua su conferita la corona ad Arri-not Aunt. 1. go V. All' incontro il Padre Pagi (e) pretende ciò fatto nella Domeni. di Suebri. ca in Albis, cioè a dì 9. d'Aprile, ma senza recarne alcuna soda pruo- ter la Cie. va, e col correggere a suo piacimento gli antichi Scrittori. A me sem-Criss. Babra, non dirò toto probabile, ma certo, che la funzione fuddetta fe-ron. guiffe nel giovedì dopo l'ottava di Pasqua, cioè nel dì 13. d'Aprile , giorno delle Idi. Chiaramente lo attesta l'autore della vita di Pasquale II. Storico contemporaneo, a noi confervato dal Cardinal d' Aragona, il quale scrive (f): Hac, qua passi sumus, & oculis nostris vidimus, (f) Vi. Pa. O' auribus nostris andivimus , mera veritate conscripsimus . Ora questo part.1.T.3. Scrittore attefta , che fu confecrato e coronato Idibus Aprilis , quinta Ren. Italia. Feria post Octavam Pascha. Queste note van d'accordo, ne patiscono eccezione . Vien confermata la stessa ventà dall' Annalista Sassone ., di (e) Annalis cui son queste parole (g): Rex Heinricus Pascha non longe ab Urbe in fla Sexo.

Universely Congle

\*\* vascicaffiri fuis celabravis , & paft Odenaus Pafcha, die ficiliees Idus Aprillis in Amaillis Ecclifo Sarolli Perri in Imperatorem confessaro - Airrettanto 8 ha dal (2) Madul. Cronografo Saffone , citato dal Padre Mabillone (a) , e dagli Annali Madul. flori dellecheim (b) . I. Abbate Uripregenefi (c) con intrivere , che Arrigo madul. flori dellecheim (b) . I. Abbate Uripregenefi (c) con intrivere , che Arrigo madul. flori dellecheim (b) . I. Abbate Uripregenefi (c) con intrivere , che Arrigo madul. flori dellecheim (b) . I. Abbate Uripregenefi (c) con intrivere , calla planta dellecheim (b) . I. Abbate Uripregenefi (c) con intrivere , calla planta dellecheim (b) . I. Abbate Uripregene (con mano ratificò la pace , che le chesse le pomeffe . Egli fe ne andò libero a Roma , e el IR Arrigo , do-

po aver fatti funtuosi regali al Papa, e a i Cardinali, che erano con lui , si mise in viaggio alla volta della Toscana per ritornarsene in Lombardia, e poscia in Germania. Appena su in Roma il buon Papa, che trovò alienati da se gli animi de' Cardinali rimafti ivi, perchè avesse consentito ad una tale concordia, di modo che quali nacque uno scisina . L' ingiuriarono spezialmente i più dotti , e quasi il trattarono da Eretico, fostenendo, che dovea piuttosto lasciarsi levare la vita, che consentire alle Investiture, E' un bel fare il bravo lungi dalle battaglie. Se que' zelanti Cardinali si fossero trovati per due mefi nelle angustie del Papa, e col coltello alla gola, come egli fu, e nel pericolo di veder facrificati al furore Tedesco i Porporati prigioni e tanti altri Romani : non so , se avessero praticato eglino ciò , che ora efigevano dal Papa. Non potendo reggere a sì fatti infulti il buon Pontefice, uscì di Roma, e si ritirò a Terracina: nel qual tempo i Cardinali con solenne decreto condennarono l'accordo da lui satto, e diedero un grande efercizio alla pazienza ed umiltà di lui, quafichè quì fi trattaffe di un punto di Fede , e non già di disciplina Ecclesiastica , la quale benchè certo patisse nella maniera tenuta allora di dar tali In-

vefiture, pure da che se ne voleva esclus la Simonia, si potea in (4) Coffré qualche guila tollerare. Gosffredo da Vierbo (d), Sugerio Abbate (e), Frienburg (e), Gosffre, che il buon Pontesse de depose il (1) Sagre manto, si risto in una solitudine, e volea rinunziare il Papato; ma fu intra la mante il 10 Papato; ma fu intra la m

deu Greff richiamato a Roma da tutti i buoni e faggi.

(1) Mich. Per la Tofcana calò in Lombardia Arrigo Quinto fra i Re, Quara Fapili, to fra gli Imperadori, o gran voglia nutrendo di conoficere di vilfa la filonimi celebre Conteffa Matilda fua parente (g), giacchè ella non fi fentiva méro. Me voglia di re a trovat lui, determinò egli di andare a lei. Dimorava Mich. Mela allora la Conteffa Matilda nella fortezza di Bibianello, o fia Bianello, foi Reggiano. Cola nel di 6. di Maggio fu a vificaria, magnificamene re accolto, e per tre di feco fi fermò. Sapeva Matilda fra molte altre lingue anche la Tedefca, e però fempre fenza interprete teneva i fuoi ragionamenti con lui. Talmente refib Arrigo invaghito della prudenza ed onoratezza di queffa infigne Eroina, che non folamente le confermò i precedenti patti, ma la dichialo ancora fua Vicegerente,

o sia Viceregina in Lombardia:

Cui Ligaris Regni regimen dedit în vice Regis, Nomine quam Matris verbis claris vecitavit.

FRE Volt.

Paísò di poi Arrigo a Verona, dove fi riposò per qualche tempo e ne resta anche una memoria nel diploma da me pubblicato (a), con cui (a) Antique conferma a i Canonici di Cremona i lor privilegi . Effo è dato XIV. feri. 19. Kalendas Junii , Indictione IV: Anno Dominica Incarnationis MCXI, Regeance Henrico V. Rege Romanorum Anno V. Imperante Primo, Ordinathonis ejus XI. Adum Veron.e . Un altro parimente ne diede egli XII. Kalendas Junii in quella Città in favore di Alberico Abbate del Monistero di Polirone (b). In questa occasione può effere, che succedesse ciò b) Bacchiche narra il Dandolo (c). Bolliva da gran tempo difcordia fra i Vene-ima gila ziani e Padovani a cagion de confini . Collegati i Padovani co popoli l'Append. di Trivigi e Ravenna, vennero nel di 4. di Ottobre dell' anno prece-in Ghanie, dente alle mani coll'efercito Veneto, e rimafero fconfitti con reftarvi Ton. XII. oirrquecento e sette d'essi prigioni. Ora giunto che su a Verona l'Im-Ret. Italia. peradore, portarono a bai i Padovani le loro doglianze, ficcome al Sovrano del Regno d' Italia . Ad istanza d'esso Augusto comparvero in quella Città gli Ambalciatori Veneti, e fi mile fine alla discordia coll' efferfi aggiustati i confini , liberati i prigioni ; e rinovati i patti d'amicizia fra Venezia dall'un canto, e i Padovani e gli altri fuddis ti dell' Italico Regno dall' altro . Ito poscia l' Imperadore in Germania, quivi fece dar folenno sepoltura alle offa del padre . Terminò a fuoi giorni nel Eebbraio di quell'anno (d) Ruggieri Duca di Poglia; (d) Recon lasciare suo successore e Duca Guglielmo suo figliuolo . Per quelta musicui cagione i Normanni della Puglia niun foccorio poterono prestare al Robin Chris mano Pontefice ne' di lui bisogni , ed attesero unicamente a premunirsi Falco Bran in cafa, per simore che il nuovo Imperadore potesse far qualche ten-Cerone. tativo contra di quegli Stati . Preparavali in Italia Boamondo fratello Berrel es d'esso Ruggieri , e Principe di Antiochia e di Taranto , per ripassase pud Pergr. in Oriente (e), quando venne a trovare anche lui la morte nel Mar- (e) Albert, zo feguente. Fu seppellito in Canada, Resto gran sama, e un picciolo Aquestiti. figlinolo di lui , per nome anch' esso Boamondo , erede de' suoi Stati - Pen. Disc. Appena fu fuori d'Italia, se pur ne era auche useito l'Imperadore (f), Cir. Casin. che i Milanefi, dopo avere per quattro anni o con affedio, o con bloc-(f) Landulco, o con devastar le campagne, stretta e malmenata la Città di Lo-Hofer, Medi, finalmente nel Giugno dell'anno presente per forza se ne impadro diolancia. nirono; e lasciata in tal-occasione la briglia all'odio e sdegno loro, la spogliarono delle mura, incendiarono le case, ed imposero leggi severe di servitù a quel popolo, dianzi troppo vicino a sì potente Città. Ne (g) Gualva restano appena le vestigia nel luogo appellato Lodi vecchio, e diverso Hantali dal fito, in cui ora è Lodi nuovo (g). Fu quel popolo compartito in Flore 163. Tom. VI.

\*\*\* vole fei Borghi, e in tale stato durò il sua abbassamento sine a i tempi di

Anno di Cristo mexil. Indizione v. ...
di Pasquale II. Papa 14.
di Annico V. Re 7. Imperadore 2.

A che fu posto in liberth Papa Pafquale II. e fenti tante dogliant ze del facro fuo Senato per la concession delle Investiture, mai non nego, anzi fempre riconobbe d'aver dato l'affento a cola illecita, ed operato ciò, che non dovea. Solamente sculava il fatto cell'intenzione avuta di fottrarre a i pericoli della vita tante persone, e a maggior danno il popolo di Roma, e lo Stato della Chiefa. Ora in que-It'anno fu per così fcabrola materia raunato un infigne Concilio (4) di cento venticinque Velcovi a di 13. di Marzo nella Băfilica Lateranen-Baron. in fe , Tutti i Prelati esclamarono contro delle Investiture Ecclefiastiche date da mano Laica, come usurpazione de i diritti della Chiefa, e seminario di Simonie . Il punto difficile era , come il Pontefice potesse venire contra del proprio folenne giuramento. Si trovò il ripiego faggerito da Gerardo Vescovo d' Enguiemme, cioè che fi ritrattaffe bensi, e condennasse il privilegio accordato dal Papa ad Arrigo, e chiamato Pravilegium, e non Privilegium; ma che non si scomunicasse la persona d'esso Imperadore. Così su satto. Tenuto ancora su in quest'anno nel mese di Settembre un Concilio in Vienna del Delfinato, e quivi non folamente feguì la condama delle fuddette Inveftiture., ma eziandio fulminarono que' Vefcovi fcomunica contra dell' Augusto Arrigo. b) Landol- chiamato da effi Tiranno . Abbiamo da Landolfo da San Paolo (b) . Hiller, Me che nel primo di dell'anno prefente il clero della Metropolitana di Midistancest lano, non offante che fapelle savorevole a Groffolano Arcivefcovo il Romano Pontefice , pure il dichiararono decaduto da quella Sedia , e in luogo fuo eleffero Arcivescovo Giordana da Clivi, uomo per altro ignorante, e di non molta levatura. Chiamarono di poi cre Suffraganti di quella Metropoli per ordinarlo, cioè Landelfo Vescovo d' Afti, Avialdo Vescovo di Genova, e Mamardo, e sia Mainardo, Vescovo di Torino. Vennero quelti, ma quel d'Affi accortofi, che non erano concorfi pli altri Suffraganci, e bollire non poca mormorazione nel popolo, tentò di fuggire. Gli veniva fatto, fe le genti di Giordano non l'avellero ritenuto per forza, con anche ferire un fuo Diacono, e bastonare i di lui famigli . In fine Giordano fu da esti confecrato . Portosti poco aporesso a Roma Mamardo Vescovo di Torino, ed ortenne dal Papa il Pallio per questo novello Arcivescovo, senza che s'intenda, come esso Ponrefice abbandonaffe Groffolano, già approvato per legittimo Arcivefos-

₩0.

vo. Ma perche Mamardo aveva ordine di non dare il Pallio a Gior-Romano Pontefice , e di non prendere l'Investitura dall'Imperadore , o di qualch'altra obbligazione, e Giordano ricusò di farlo: per sei mefi ne stette senza. Ho detto, che per l'esaltazion di Giordano inforse gran mormorazione fra il popolo di Milano. Aggiugne Landolfo, che vi fu ancora delle contese e battaglie , nelle quali ebbero parte Azzo Vescovo d' Acqui ; e Arderico Vescovo di Lodi. In fatti fra le lettere, raccolte da Udelrico da Bamberga presso l' Eccardo (a), una se ne leg- [a] Eccardo ge scritta in tal occasione dal medesimo Azzo Vescovo all' Imperadore serione. Arrigo, in cui l'avvilla, doversi tenere in Roma un Sinodo (cioè il r.a.p.1061 Lateranense fuldetto ) im qua afferitur , Domnum Papam P. ( Paschalem) deponi , O alterum debere eligi , qui omne confilium pacis , quod cum Domue P. firmaftis diffelvat , pro co qued Domnus P. non audet vos propter fallas inter vos & ipfum securitates excomunicare. Ecco quali nuove correffero allera. Appreffo aggiugne, che i Milanefi aveano eletto un altro Arcivescovo (cioè Gigrdano), e fattolo consecrare da alcuni Suffraganei . Quod ego videns contra Imperii vestri bonorem sieri , omnino interdini ; G lives ab ipsis multum rogatus , bujusmodi consecrationi interesse , nec affensum prabere volui, immo dedi operam cripondi magnum parietem Populi conern Papulum sub occasione alterius Archiepiscopi, quem pars illorum insendit deponere, viri feiliert liveratissimi, & ingenio aftutissimi, & eloquemiffimi; Curin veftre valde necessarii, cujus parsem propser bonorem vestrum in tantum anni ; quod medietas Populi contra medietasem Populi consender . Parla qui di Groffolano , a cui proccura la protezion dell'Imperadore, con insieme consigliarlo di venir presto in Italia, e che a ciò non occorreva un grande efercito . Vestra est enim adbuc Longobardia , dum terror , quem ei incuffiftis, in corde ejus vivis . Forse perche Groffolano fu in Roma creduto parziale dell'Imperadore, o protetto da lui , restò abbandonato , e si lasciò correre l'elezion di Giordano .

Io non so, se nell'antecedente, o nel presente anno sosse scritta da Papa Pasquale un'altra lettera allo stesso imperadore Arrigo, in cui gli notifica di non aver potuto finora riaver vari Stati spettanti alta Chiela Romana . Licet quidam , dice egli , juffioni veftra , in his que Beato Perro restitui pracepistis, adbuc neluerunt obedire, incola videlices Civiruis Caftellma , Caffre Corcolli , Monsifalts , Mensifacuti , O' Namienses: Nos camen ca , & Comitatus Perusinum , Eugubbinum , Tudorcinum, Urbeverum, Balneum Regis, Castallum Felicitaris, Ducatum Spoletumum , Marchiam Ferraniam , O nlius beati Petni poffessiones per mandati vestri praceptionem considimus obemere. Notili, che il Ducato di Spoleti è chiaramente detto di ragione della Chiefa Romana . Nomina il Papa anche Morchiom Forenium, ma si dee scrivere Firmanam, al-

\*\*\* Vote fora occupata da Guarnieri, non ofando io lengere Marchiam, Ferrariam; perchè Ferrara in quelti tempi, era in potere della Contessa Matilda. che la riconosceva dalla Sedia Apostolica. Alesso Imperadore d'Oriente. (a) lbidem-per quanto s' ha da Pietro Diacono (a), avuta notizia dell' indegno trattamento fatto dall' Imperadore Arrigo al Romano Pontefice , spedi Ambalciatori a Roma, per condolersi con lui, e congratularsi co i Romani dell' opposizione satta ad esso. Arrigo. E sperando di profittare di così bella occasione, propose che volessero eleggere Imperadore Giovanni Comneno luo figliuolo. Può anche effere, che correffero de i regali . Acconfentirono i Romani al-trattato , ed elette circa fecento perfone, le spedirono a Costantinepoli per condurre in Italia il progettato Augusto . Non è punto credibile , che tanta gente fosse spedira coh . E perciocche non apparisce altre dell'esecuzion di queste disegno . bisogna immaginare, ch'esso poco stette ad andariene in fascio, perchè non s'arrifchiarono i Romani di condurre a fine un negoziato di tanta importanza, che potea tirar loro addeffo lo fdegno e le forze di tutta la Germania. Nel di 13. d'Aprile di quest'anno la Contessa Matilda, dimorando nel Castello di Massa del distretto di Modena, sece una do-(b) Persu nazione al fuo diletto Moniflero di S. Benederto di Polirone (b) . E Discousse nel di 8. di Maggio trovancofi al Bondeno de Roncori, sete donazio-116.4.6.46. ne della Corte Vilzacara col Castello, Broglio, e Borgo di S. Cesario alla Chiefa di S. Cefario del Contado di Modena . In quest' anno an-(e'Becchini cora , fecondo i conti del Campi (e), e d'altri Storici Piacentini, per Istoria di opera spezialmente della suddetta zelantissima Contessa, surono cacciate nell'Appen le Monache dall' infigne Monistero di S. Sisto di Piacenza, perchè la lor diffolutezza era giunta ad effere incorrigibile. In vece d'effe prefero i Monaci Benedettini il governo di quel facro luogo, cavati dall'allora esemplarissimo Monistero di Polirone.

> Anno di Cristo MCXIII. Indizione VIdi PASQUALE II. Papa 15. di Arrigo V. Re 8. Imperadore 4.

(d) Febr Maraiano de Talcone Beneventano (d), che effendoli nell'fino preministration de Calcine Cabbricate varie congiure in Benevento, per levare quella
ministration de la comparation de l

pe tornò a Roma. Trovavafi affatto fprovveduto di danari Baldovino tas vole Re di Gerufalemme, e però gli mancava il miglior nerbo per refiftere Auxo 1117 a tanti nemici Infedeli, che all'intorno gli facevano guerra (a). Eb- (a) Guibe sentore, che Adelaide Contessa di Sicilia, Vedova del desunto Con-liberationale te Ruggieri, e madre del picciolo Ruggieri, succeduto a Simone suo Ordeiras fratello nel dominio di quell' Ifola, era Principella a propolito, per Eurof. fovvenire alle di dui indigenze, perche fama correva, ch' effa nel tem- Bonod po della tutela del figliuelo aveile accumulato groffiffime fomme d'oro. cap. 100. Però spedi Ambasciatora in Sicilia , per trattare d'averla in moglie . Ton VII. Poco vi volle a far gustare questa proposizione all' ambiziosa Principes-Rer, Italia. fa : ma affinche il figliuolo Ruggieri, e i fuoi Cortigiani non attraversaffero a lei il conseguimento della corona , fu proposto e conchiuso, che nascendo figliuoli da Baldovino e da Adelaide, fuccedessero nel Regno di Gerulalemme. Ma venendo egli a mancar fenza prole, quel Regno fi devolvesse al figliastro Ruggieri. Portò seco Adelaide una prodigiosa quantità di viveri , d'armi , di cavalli , e quel che più fi sospirava , di danaro; e giunta a Tolemaide, su con grande solennità sposata. Ma non passarono due anni, che Adelaide si trovò delusa e tradita dal Re conforte . Egli avea tuttavia vivente un' altra moglie , presa prima d'effere Re (b). Sotto vari pretesti ripudiatala, senza che v'intervendi. (b) Idem fe alcun giudizio della Chiefa , l'avea forzata ad entrare nel Moniste-gan que ro di Sant' Anna di Gerusalemme. Fece poi cattivo fine questa donna per attestato di Bernardo Tesoriere; perchè ottenuta licenza di andarfene a visitare i parenti in Costantinopoli , quivi s'abbandonò ad una vita disonesta. Ora gravemente un di infermatosi Baldovino, e rimordendolo la coscienza dell'angiusia fatta alla legittima moglie, per configlio de Baroni fece voto, fe guariva, di ripigliarla. Indi rivelò tutto ad Adelaide, con insimarle il divorzio. S'ella trovandoli così barbaramente ingannata , prorompesse in pianti , ed in amare invettive contra del Re, e degli Ambalciatori predetti, è facile l'immaginarlo. Non tardò molto essa per lo dispetto a tornarsene in Sicilia , ma priva di que tesori, che portò a Gerusalemme, ed accorata per questo tradimento si crede, che terminaffe la sua vita nell'anno 1118. Una sì nera azione recò non poco nocumento alla riputazione del Re Baldovino, e agli affari di Terra Santa . Fra gli altri il Conte Ruggieri figliuolo d'essa Adelaide con tutta la Corte de Siciliani, al vedersi cosi Burlato , concept tale sidegno contra di Baldovino , e de i Re di (c) Guillel-Gerusalemme, che per attestato di Guglielmo Tirio (e), solo fra Prin-mo Tp. cipi Cristiani mai non diede loro soccorso alcuno, ne curò lo stato mi Hori melitaria. ferabile, in cui a poco a poco fi riduffero le cofe de Criftiani in Pa- di Suand. lestina e Soria . La Città di Crembna , siccome serisse Sicardo [d] da so Chronic. là a cento anni Vescovo della medesima, patì in quest'anno un fieris-Rei, Italia wa we fino intendio nel di di San Loremo. Abbismo firumenti di donazione in li tire al Monifero di Policere dalla Consegia Maridia, marre efficio la Read-dimerava in Pagermaga, e nel Bondeno, vicino al Po (a). Era ino si 5m. di Terra Santa Griffolion Arcivelcovo di Milano. Torrato in tella, a Polomari, Terra Santa Griffolion Arcivelcovo di Milano. Torrato in tella, a Polymenti intelo, come Gordenna avea occupara la fua Chiefia, electro gila e can-

fecrato Arcivectoro, determino di venire a Milano: il che fa cagione.

Che fico Giordano informato di querbo prendefie il Pallio colle conditori giorni propole dal Papa. (b). Venuto pos Grofolamo a Milano, coll siamino di divina pratia il simpatono i celle Torri di Porta Romana. Allom
Milano, del fino i parziali s'i impatono i celle Torri di Porta Romana. Allom
firiti e motti, non folamente della plebe, ma anoche della mobile.

S'interpofero di rimettere: la decifino di tale discontia al Concilio da
vanti al Papa. E perche la boria di Grofolano refiò in breve efautis,
gli convenne sloggiare, con fama nondimeno, che riavastife buona fomma di danaro da Giordano per ritirafi. Venne egli percià a Piacona,
e di la Roma, per trattare della fia catia nel Tabunal Pomificio.

Diede fine alla fia vita nel di 6. di Gennaio dell'anno prefene me

Monillero di Ponticho fil Bergamatoo Liprando Pere, quel medefino,

the col gindizio del fuoco avea megli anni addictro fatta guerra ad effo (c) Maria Corofolmo, come ad ArciveCovo Simoniaco (c) : Morì in concerne di Fantiù [il che era facile allora] e fu detto, che erano succeduti mitatoli alla fita tomba.

di Pasquale H. Papa 16.
di Pasquale H. Papa 16.
di Arrigo V. Re 9. Imperadore 4.

(1) Fain A Ven, come diffi poc anzi , lafciato Popa Palpoule per fue Consequence Contra di lui pez involdà Robino Pomipo di Capa, ed altri Baroni ani il di lui pez involdà Robino Pomipo di Capa, ed altri Baroni ani il di lui pez involdà Robino Pomipo di Capa, ed altri Baroni ani il dello di quella Cith. Con peza fortuna non-bimeno, perchè il valorofo Landolfo, firste vo Beneventani una fortita, li mife in figa, e poce fianch , ohe non prendedie tutto il loro bargaglio. Durb nondimeno la guerra col gnafto delle campagne di Beneventa e crebbero pocifia i malami, perchè lo fiefo Accistecto di quella Cith. Landolfo fi dictinarò comra del medefino Contefhabile, ve taffe dalla fua la magnio parte del popolo, di maineri che in fine aftrifiero effo Contefhabile a deporre la carica. Per quelta e per altre eagioni Papa Palpoule II. nell'Ortobre come un Goncilio in Geperano a i contini del Ducato Romano po della Paulja, dode conterno Gonfolio.

mo Duco di Puglia, e Roberto Principe di Capua con circa mille caval- Ena vole li . Ouivi il Papa diede l' Investitura della Puglia , Calabria , e Sicilia al Duca Guglielmo. Falcone così terive, e da ciò fi può ricavaro. che i Duchi della Puglia ritenellero diritto d'alto dominio fopra la Sicilia , fovranità nondimeno fottoposta ad un maggiore Sovrano , cioè al Romano Pontefice. Quivi ancora effendo forte il Papa in collera contra dell' Arcivescovo Landolfo, iltimuì il giudizio intorno alle accuse daregli, e il depole. Ma egli col tempo, e se vogliam credere a Romoaldo Salernitano (a), coll uso di moini regali, su restituito nella sua (a) Romi dignità. Di quosti regali non parla Falcone. Da Romoaldo è riferito nian. Cir. il fuddetto Concilio all'anno feguente; ma Falcone, Storico contem-Tom Pla peraneo merita maggior fede. Gloriolo mulci quell'anno all'armi Crifriane per la guerra felicemente fatta a i Mori padroni dell'Ifole Baleari. L'onore spezialmente ne è attribuito a i Pilani. I Mori, diffi, abitanti in quelle Hole, cioè in Evizza, Maiorica, e Minorica, colle lor piraterie tenevano inquieta e danneggiata tutta la colta d'Italia (b). (b) Annales Risolute i Pifani di far quell'impreta ebbero ricorio al buon Papa pi, Remon Pasquale , per ottenerne la fua approvazione e benedizione. Poscia di-Italian. sposto un terribil armamento per mare, con tutte le lor sorze, accompagnati da Bosone Cardinale Legato della fanta Sede, e da Pietro loro Arcivescovo, marciarono alla volta di que Barbari : Questa guerra è diffulamente narrata in un Poema da Lorenzo Veronele, o da Verna (c) , Diacono del medefimo Arcivetcovo , ed autore di vista . Fo effo c'Laurent. Poema pubblicato dall' Ughelli, e da me ristampato altrove. Riussi a ... Poem. questa Armata nell'anno presente di conquistar l'Isola d'Evizza, e di Tom. VI prendere nel di di S. Lorenzo la Cirtà d'effa Ifola, posta in fito van- Rei, Italia, raggiolo. Ne distrussero i Pilani le mura, e il Cassaro, cioè la Rocca, e feco conduffero prigione il Governator Saraceno. Paffarono poi l'armi vittoriole all' Isola di Maiorica, e vi fecero lo sbarco nella festa di S. Bartolomeo, con intraprendere l'affedio di quella Città. In aiuto de' Pifani concorfero Raimondo Conte di Barcellona , ed altri Conti di Catalogna, di Provenza, e Linguadoca.

Nell anno prefente anocca l'imperadore ârrige V. celebrò in Magonza le fue nozze con una figiuodo d'Arrige Re d'Inghilterra, apgellata Maridia (d). In quella idennità li prefento d'avant ad effo Agus "(d) âtiafite co i piè nuti. Losarrio Duca di Salfonia, che fu poi Imperadore, a Corretper c'hiedre pendono dell'efferti dianzi risellato. Codì feriro Ottoro temper c'hiedre pendono dell'efferti dianzi risellato. Codì crivo Ottoro temper c'hiedre pendono dell'efferti dianzi risellato. Codì crivo Ottoro temper c'hiedre pendono dell'efferti dianzi risellato. Codì crivo Ottoro temse altre Storie ce l'apprefentano codi d'uni in nano contra de medie. Friderichi ano Augusto. Erafi, come vedemuno, nell'anno 1000, ribeliata la Cite (f) Ducatà di Mantova alla Consetfe Manidia, nè a lo in qui en venuto fatte vitte altadi poteria ricuperare (f). Quelta contenezza fu a lei riterbata per tindi di so.

Esa vote l'anno corrente. Cadde essa gravemente inferma, mentre dimerava a ANTE 1-14 Monte Baranzone fulle montagne di Modena , nel qual deogo fi vede una donazione da lei fatta a S. Benedetto di Polirone nel di 14. di (a) Baccó- Grueno (a) . La fama solita ad ingrandir le cose , in breve la diede per morta. Allora il popolo di Mantova, ficcome libera dal timore d'effa, fece uno sforzo, e mife l'affedio a Ripalta Cafiello della medefima Contessa, e tanto lo strinfe, che i diseniori stanchi capitolarono la refa, ma condizionata, se fosse viva la lor padrona Matilda. Manfredi Vescovo di Mantova intanto arrivò alla sua Città , e divolgò, che Matllda era tuttavia vivente. Gli ebbe a costar la vita un si difpiacevol-avviso per l'infuriato popolo, che la desiderava morta. No molro stettero i Mantovani, che diedero al fuoco l'infelice Castello di Ripalta. Questa difgrazia fu per tutto il tempo della malattia di Matilda a lei tenuta nafcofa da i suoi. Ma da che si su riavuta, intesone il tenore, pensò a farne vendetta. Raunò quanti combattenti potè, formò eziandio una flotta di navi, e con quelto armamento palsò all'affedio di Mantova. Sulle prime fe ne rife quella forte Città; ma scorgendo risoluta la Contessa di trarre a fin queli impresa, que cittadini s'appigliarono a' configli di pace; e spediti Ambasciatori alla steffa', mentre era in Bondeno, trattarono di rendersi ad onesti patti. Segui in fatti la resa di quella Città sul fine di Ottobre con gloria grande di Matilda, a cui, dopo aver messa al dovere ne tempi addietro anche la Marca, creduta da me quella di Tofcana, nulla restò più delle perdute antiche sue giurisdizioni, che non ritornasse alle sue mani . Nel dì 8. di Novembre di quell' appo la medefima Contessa , es-

(8) Bauks fendo nel Monillero di S. Benedetto di Politone (b), efento dalle Almonth bergarie del foldati mutti i beni di que Monaci. I ho anch'i o dato ella
monthe uce un Laudo profferito alla di lei prefonza per lize di persone privacon delle persone e (c), mentre la medefina foggiornava nella Rocta di Carpineta nel
fonte, per del 22. d' Aprile dell'anno prenderto.

Anno di CRISTO MCXV. Indizione VIII. di PASQUALE II. Papa 17. di ARRIGO V. Re 10. Imperadore 5.

(d) Fed P Ea attellato di Falcone Beneventano (d), fi portò in quest'amo Para Pelguela II. alla Città di Troia in Puglia, e quivi nel di Rev. Ludic via 4.4 d' Agolto tenne un Concilio coll'intervento di quasi tutti gli Artitti la tregua di Dio. Andato possia a Benevento, dedicò la Chiefa di S. Vincenzo del Volumo, e fiamlemich nel di 30. di Settembre se ne tornò a Roma. L'anno sir questo, in cui la celebre Consessi.

silda terminò il corso di sua vita (a). Trovandosi ella in Bondeno de' sas v Roncori della Diocefi di Reggio, l'affall una fastidiosa infermità sul avvo iti; principio di quell'anno in occasione di una visita fattale da Prozio, su-in l'ite Meperbo Abbate di Clugni, che tornava da Roma. Continuò il tuò ma-cen 12. lore per alcuni mesi ancora: nel qual tempo ella esercitò più che mai la sua pia liberalità verso i Monisteri di Polirone (b) e di Canossa, e (b) Bacchi verto i Canonici Regolari di S. Celario ful Modenese. Era assistita da Paline. Bonfignore Velcovo di Reggio. Paísò in fine a miglior vita questa Principella, gloriola per tante azioni di pierà, di valore, e di prudenza, nel di 24. di Luglio, cioè nella vigilia di S. Jacopo, di cui era divotiffima . e il corpo suo seppellito nella Chiesa del Monistero di S. Benedetto di Polirone, quivi riposò, finche nell'anno 1635, per cura e ordine di Papa Usbano VIII, trasportato a Roma, fu magnificamente collocato nella Bafelica Vaticana in memoria dell'infigne fua beneficenza verto la Chiefa Romana. Aveva ella negli anni addietro, ficcome dicemmo, lasciata erede di tutti i suoi beni essa Chiesa: eredita nondimeno, che fu feminario di nuove liti fra i Romani Pontefici e l'Imperadori ; e per affaiffimi anni poi la troviamo tra effi difputata, finche il tempo, medico di molte malattie politiche, diede fine a quella contela . Ne tardo a volare in Germania la nuova della morte di questa insigne Principesta, di cui serive l'Urspergente (c): Qua famina (c) Abbat sicus nemo nostris in temporibus ditior ac famostor , ita nemo Versutibus & fit in Chr. Religione sub laica professione reperieur infignior . Arrigo Imperadore fa da' fuoi Ministri mosso, ed anche da i parziali d'Italia con lettere invitato a venire a prendere il possesso di tutti i di lei beni . Per quai titoli, non fi vede ben chiaro. Finche egli pretendesse i regali e feudali , come fu la Marca della Tofcana , Mantova , ed altre Città : fe ne intende il perchè . Ma egli pretese ancora gli alsodiali e patrimoniali, e ne entrò anche in possesso, per quanto si vedrà. Probabilmente non dovette in tal ccagiuntura tacere la linea degli Estensi di Germania, cioè Guelfo V. ed Arrigo il Nero Duchi di Baviera, perchè secondo i patti del matrimonio d'effo Guelfo colla medefima Contessa, al primo doveano pervenire tutti i di lei beni . Certo è , che fotto l'Imperador Federigo I. come si dirà a suo luogo, su loro fatta giuftizia in questo particolare - Ora l'Imperadore Arrigo, a cui stava forte a cuore il cogliere questa pingue eredità, si dispose a calere, subri to che gli affari gliel per metteano, in Italia. Continuò ed ebbe fine in quest' anno la guerra de' Pifani conera delle Ifole Baleari (d). Riusc) (d) Atentica loro dopo lunghe fatiche e combattimenti, e colla strage di moltissime Tom, Pl. migliaia di Saraceni, di prendere la Città di Maiorica, e di diftrug. Rer. Italia. gerla per togliere quel mido a i Corfari Affricani. Pieni poi delle spoglie di quegl' Infedeli, e colmi di gloria se ne tornarono alla lor pa-Tom, VI.

in Lovelin Giring

330 Est Vols tria . Se anche l'Ifola e Città di Minorica reftaffe da loro forgios e disfatta , nol so io dire di certo . Gli Annali Pilani dicono di di [a] Tronci Ben so io, che Evizza non è Minorica, come fi figurò il Tronci (a) ne' fuoi Annali di Pila. Di fopra all' anno 1097, offervamme, che Falco Marchefe , figliuolo di Azzo II. Marchefe , fu quegli , che propago la linea Italiana de Marchefi d'Este . Leggonsi tre atti, a lui, e al-6- l'anno presente spettanti (b); Il primo è un Placito da lui tenuto nel-Parliege la groffa Terra di Montagnana , [ appellata populofa da Rolandmo ] nel dì 31. di Maggio, in cui veggiamo profferita dal medelimo Principe una sentenza in favore del nobilissimo. Monistero delle Monache di S. Zacheria di Venezia per beni posti nell'altra insigne Terra di Monfoli. er: dal che comprendiamo, che esso Marchese Folco dominava nell'una e nell'altra d'esse Terre. Il tecondo strumento, stipulato in Mentagnana nel di 10. di Giugno di quest' anno, contiene una donazione satta da esso Marchele Folco al Monistero di Polirone pro ordinazione reflamenti Garsende Genitricis mee , cioè di Garlenda Principessa del Maine sua madre, di cui più volte s'è parlato di sopra. Un'altra donazione da lui fatta al Monistero della Trinità di Verona nel di 2. di Ottobre dell'anno presente, su flipulata in Caminata constructa ante Ecclesiam beasiffinge fantta Tecla Virginis fira in Villa, qua est anse Castrum Esti. La stello Marchese s' intitola, babitator in loco, qui dicitur Esti . Non ula vano peranche questi Principi il titolo di Marchesi d'Este - ma erano padroni d'Este, o per dir meglio Compadroni ; perchè vedremo, che

anche l'altra linea Estense de Duchi di Baviera riseneva una terza parte del dominio di quella nobil Terra, e di Rovigo, e dell'altre iotroposte allora ad esti Marchesi . Nell'anno presente Ordelaffo Faledro. [c] Dandal. Doge di Venezia (c) con grossa Armata navale ricupero la Città di In Chronic. Zara, che pochi anni prima gli era ftata tolta da Calomorno Re d'Un-Rer. Italie. gheria .

> Anno di CRISTO MCXVI. Indizione IX di PASQUALB H. Papa 18. di ARRIGO V. Re 11. Imperadore 6.

TEL di 6. di Marzo di quest'anne tenne Papa Pasquale un Concilio nella Bafilica Lateranense (d), in cui di nuovo riprovò, e condanno il privilegio delle Inveftiture da lui contra fua voglia accor-Lassi dato all' Imperadore Asrigo . Ma ebbe in tal occasione bisogno della fua pazienza; perchè Brunene Vescevo di Segna, tenuto dopo la morte per Santo, ebbe ardire di trattar da Eretico lo ftesso Papa, per avere accordato quell'indulto. Gli convenne ancora fofferire, che que Vescovi riguardassero come scommicato esso Imperadore, senza che egli

nondimeno voleffe lasciar uscire decreto contra della di lui persona. Fu sas vole anche agitatà in quel Concilio la lite dell'Arcivescovato di Milano, pendente fra Groffolano e Giordano, amendue presenti al suddetto Concilio . Perchè il primo era paffato dalla Chiela di Savona a quella di Milano, e si trovava, che tal traslazione, siccome cagion di tumulti e guerre, tornava in danno dell'anime e de corpi : perciò fu essa riprovata, e giudicato in favor di Giordano. Dianzi era stato assoluto Groffolano dalle accuse di Simonia, e tenuto in Roma per legittimo Arcivescovo. Gran concetto si avea della di lui dottrina, avendolo lo stesso Papa adoperato per confutare lo scisma de Greci. Come egli ora cadesse, non se ne sa la vera cagione, perche il passare da una Chiesa all'altra, da gran tempo era in uso, ne più si badava agli antichi Canoni, che lo proibivano. Forse la caduta sua è da attribuire all'esfere flato conosciuto uomo intrigante, capriccioso, e predominato dall'ambizione, e però poco prudente, e molto inquieto. Landolfo da San Paolo (a) , Storico contemporaneo , parla di questo Concilio , e [a] Londul. della depolizion di Groffolano, con aggiugnere, che egli non volle tot- Hiller Me. nare a Savona; ma per un anno e quattro mesi seguitò a dimorare in dell'ancia. Roma in San Sabba, Monistero de Greci, dove terminò i suoi giorni nell'anno feguente, Tornò a Milano il vittoriolo Arcivescovo Giordano , e un di raunato il clero e popolo, faliro con Giovanni da Crema Cardinale Romano ful pulpito della Metropolitana, pubblicamente scomunicò l'Imperadore Arrigo, a cagion, senza dubbio, dell'aver fatto prigione il Papa, ed eftorto il privilegio delle Investiture. Con questo legreto patto dovea egli aver confeguita la vittoria fuddetta. Non voleva già il Pontefice fulminar le Cenfure contra d'esso Augusto, ma non ostava, che gli altri le fulminassero, e il sacro Collegio lo esigeva . Abbiamo dall' Abbate Urspergense , che il suddetto Imperadore verso il fine di Febbraio (b), in Italiam se una cum Regina , totaque [b] Abban domo sua contulit , ac circa Padum negotiis insistens Regni , Legatos ad in Chronic. Apostolicum pro componendis caussis , que irorum Regnum & Sacerdorium diffurbare seperant, Suppliciter destinavit . Ponzio Abbate di Glugni , come parente del Papa, fu principalmente adoperato in questo maneggio. Portoffi in tal cogiuntura effo Artigo a visitar la maravigliosa Città di Venezia. Ciò chiaramente apparisce da un suo Proclama, da me dato alla luce (e) , con cui egli IV. Idus Marcis in Regne Veneciarum ( fi cl Amichinoti quelta espressione gloriosa per la Repubblica Venera ) in Palatio ta Estans Ducis, Anno ab Incarnatione Domini MCXVI. Indictione VIIII. diede varj ordini in favor delle Monache di San Zacheria di Venezia, effendovi presenti Ordeloffus Dei gratia Venetia Dun , & Henricus Welphonis (d Dandal. Ducis Frater, con alcuni Vescovi e nobili . Vien confermata la stessa in Chroni verità dall'accuratissimo Andrea Dandolo, che così scrive (d): Mense Ren Latte,

Tt 2

mas was Marcil MCXVI. Henricus V. Imperoeur Venerius accoleus, in Durdit Pamentulis lario dolpriturus efti. Jimineague bensi Marci. O' alis Sandieurus lece com devocium masima sultista, O' Ubri silum, adificiumque decosim, O' Regiminis equistaeun multisfleiter comunendeure. Curiem estam luonus Frincipum tearus, pluribus Manaferisi immunintatum Previnciga de fuis polifificanibus lightis Rezui conceffu, in quibus Dacalem Previncium Reguum ag-(s) Auto-polifici. Per tun documento, das me pubblicato (e), fic conofee, che il

(a) Autop pellar. Per un documento, da me pubblicato (a), fi conofee, che il fulcama medelime Augulle nel di 12. di Maggio fi trovava in Governolo ful Differi. Marcovillo, divo come periona privata fece donazione di beni al Monifleto di Polizione, e alla Chiefa di Gonzaga pre mercele Tremedio minne mes, To Goniziffa Matridisi. Segno è quello, che Arrigo è era melfo in policifo della vatta recidir della Contella Matilia. A quell' At-

to intervenne anche Casmieri Giudice, che noi diciamo ora Dosco di Giudica del Giudica del Casmieri Giudice, che noi diciamo ora Dosco di Giudica del Color del Casmieri, da effo Augulto nel medefino luogo di Governolo, e in un aireo (c) del Giudica del Casmieri Regolari di Melara; fi veele nominato Warnerin Doffin 44 Bounienfis. Con tali documenti ho io confermato (d), quanto ferive (c) delle Photae Universitati del Casmieri del Photae Universitati Delle (c) Elifementemposito Domini Color delle Vanerini Librota Leguno, qui dudum negledi piranti, nec qui figuranti Color delle Casmieri delle Casmieri

in it fluduren, al pertinierum Mathibiti Comnissse reseavent de C. Creedett il Sigonio, che s'inganalie l'Urspergenie nell'attribusir questa glorici alla Cometss Mattida, che era già desurra. Ma l'Urspergenie, che aveva all'anno 1115. riferita la mora ci e'dia Contessi, ben sapea, ch' esta nell'anno 1116. non era in vita. Però volle dire, che Guarrieri fioriva in questi tempi, ma che molto prima ad ilanza di Matilda aveva intrapreso di spegare i Digesti, p' altre Leggi di Gindiniano, trasforarta en fecto il addiettor, e certanente conocioure, prima che i Pilani portasse o con didettor, o certanente conocioure, prima che i Pilani portasse o con didettor, o certanente conocioure, prima che i Pilani portasse de que gon di Bronentie. Ora certo è, contessindo anche gli stelli dotti Bologens Caroli di Giursiprudenza Romana; e di qui ebbe il luo primo principio, siccome ho attrovo effervator (f), lo Studio di Bologens, consistente a uttra prima attrovo effervator (f), lo Studio di Bologens, consistente a uttra prima

1) Assissa aftrove offervato (f) , lo Studio di Bologna, consiltente a totta prima disc. Dif in in folo Lettor di Leggi, ma di mano in mano accredicto di Lettori dell'altre Scienze ed Arti: per la qual diligenza fi formò un'Univerlià, che portò poi il vanto di Primazia fra tutte le Italiane: giacche oggid fi sa anche in Bologna, effere un'impoffura del lecolo indegenente il diploma di Teodofio minore; da cui fi dice fondata fin l'anno di Crifto 43.1. l'Univertià Bolognefe;

Benche patifica qualche difficultà un altro documento da me pro-

(g) 1kD// dotto (g), appartenente ad essa climento de une prodo sufficiente notizia, che quel paposo nel di 7. di Maggio del preferi-

re anno, mentre l'Imperadore Arrigo dimerava in Governolo, otte- Esa Vole steffe da lui la remission delle offese, e una conferma de privilegi e delle consuctudini di quella Città , la quale in questi tempi non men della Romagna riconosceva per suo Sovrano l'Imperadore, o sia il Re d'Italia. Dopo aver tenuto il Concilio Lateranenie, Papa Pafquale II. nello stesso mese di Marzo ebbe non poche inquietudini e travagli: se pure questo avvenimento non si dee riferire all'anno precedente (a) .(a) Pass Manco di vita il Prefetto di Roma. Pietro di Leone faceva una grania Vit. Pa-Egura allora in essa Città, e da Benzone Vescolo Scismatico d'Albasidatis II. vien chiamato Giudeo, perchè Ebreo fatto Criftiano. Orderico Vitale pontan. (b) all' anno 1119, scrive, che un figliuolo d'esso Pietro su sprezzato Chronic da tutti proprer odium Patris ipsius , quem iniquissinum Fanevatorem no- vad b verune . Ora coftui attele a far succedere in quella illustre Carica un Foolofffuo figliuolo coll' appoggio del Papa . Ciò faputoti da i Romani , non'iò ta perderono tempo ad eleggere Prefetto un figliuolo del Prefetto defunto. guttochè di età non peranche atta ad un tal ministero, perchè fanciullo . Indi il presentarono al Papa, acciocche il confermasse : cosa ch'egli ricusò di fare, e si dee ben avvertire per conoicere intorno a quefto l'autorità del Sommo Pontefice . Qinndi fi venne alle minacce , e poscia alla guerra ne giorni della Settimana fanta e di Pasqua fra le genti armate del Papa, ed effo popolo Romano. Telomeo uno de principali Romani , e zio del giovinetto Prefetto , benchè fulle prime prendesse la protezion del Papa, e no ottenesse perciò la Riccia, pure non istette molto a rivoltarsi contra di Ini. E perchè dalle soldatesche Pontificie fu fatto prigione esso nipote di Tolomeo fuori di Roma, lo stesso Tolomeo con un corpo d'armati andò a liberarlo dalle loro mani. Un tal fatto fi tird dietro la ribellione di molte Terre in que contorni , e della Maritima , é di quali tutre Roma . Il buon Papa , a cui non piaceva il comperarfi la quiere collo fpargimento del tangue, amò meglio di ritirarsi fuor di Roma a Sezza. Durante questo contrasto i Romani scaricarono il lor furore contro le case di Pietro Leone, e de fuoi aderenti. Andò poscia a poco a poco calando questo suoco, m guifa che, fecondo Falcone Beneventano, il Papa rientro in Roma, e nel Palazzo del Laterano. I Romani ribelli a poco a poco tornarono alla di lui divozione ed ubbidienza.

Anno di Cristo MCXVII. Indizione z.
di Pasquale II. Papa 19.
di Arrigo V. Re 12. Imperadore 7.

F Unestissimo riusoli quest' anno all' Italia. e Germania (c). Era (c) Albantutta sossopra la Germania per le guerre civili, che la lacerava in Christo.

0

esa vote no, fostenendo alcumi Principi il partito dell'Imperadore, ed altri usano do l'armi, e tutto di fabbricando congiure contra di lui . Vi fi feco. anche sentire un terribil tremuoto, di cui simile non restava memoria-Ma questo vie più micidiale si provò in Italia. Per attestato dell'An-

[a] deudi nalista Sassione (a), Verona Civisas Italia nobilissima adisciis concenssis, in sono multis quoque mortalibus obrais corruis. Similire in Parma, T Venesia qual tenenis qui que Urbibus, Oppidis, O Castellis non pauca bominium milia inseriermes. (b) Siend In Cremona , per attestato di Sicardo (b) , cadde fra gli altri Edifizi in Chronec la Cattedrale. Cominciò questo stagello sul principio dell'anno, e por

quaranta giorni fi andarono fentendo varie altre funestissime scosse per (c) Porte universam fere Italiam, come lasciò scritto Pietro Diacono (e). Landole Discount fo da S. Paolo (d) anoh'egli parla di quelto spaventevole tremuoro the cor qui Regnum Longobardorum penisus commovit & quaffavit, & me nimi-[d]Landalf mon (ovvero nimium) vigilare fecis. Viderli ancora nuvoli di color di medulan. fuoco e fangue, vicini alla terra, e corfe anche voce d'altri molti prodigi, prodotti forfe più tofto dall'apprensione, che realmente accaduti i

quali però sparsero il terrore da per tutto. Nel qual tempo Giordano Ara cinefero di Milano tenne un Concilio , al quale intervennero i fuci Suffraganei co i Confoli e Magistrati di quella Città . Ora il sumore di tante calamità , e de i divolgati strani prodigi , s'accrebbe non poco in que creduli tempi, con fama ancora di fangue piovuto dal Cielos e servirono tutti questi successi a far più che mai desiderare all'Auguito Arrigo la pace colla Chiefa. Però spedì vari Ambasciatori a trastarne col Papa, ma fenza frutto. Perciocchè confessava bensì il Pontefice di non averlo scoraunicato , ma che la scomunica fulminata contra di lui da i Concili, Vescovi, e Cardinali, principali membri della Chiefa, non si potea levare se non coll'assenso e consiglio d'este. Arrigo mal foddisfatto di tali risposte, credette meglio di passare a Roma stella, per trattar più da vicino i suoi affari col sommo Pontefice . E. tanto più l'animava a questo viaggio la buona corrispondenza, che pasfava fra lui e la nobiltà Romana Allorchè egli intefe nell'anno precodente la discordia inforta fra esso Papa e i Romani a cagion di Pie-[e] Perme tro di Leone, per atteftato di Pietro Diacono [e], senia Imperalia Uta

Discount bes Prafecta & Romanis transmiste, adventum suum ihis pranuntians affa libacco. surrom. In fatti venuta la Primavera l'Augusto Arrigo coll'efercito suo. Fue Parch configlieri furono l' Abbate di Farfa , già due o tre volte condennato ad avere la testa recifa dal busto a cagione de facrilegi, e delle sedizioni fue contra del Papa, e Giovanni e Tolomeo nobili Romani. Fece egli guerra ad algune Terre e Castella sedeli al Pontefice: cole ben-

sì di poco momento, ma che nondimeno mossero il popolo e la prebe di Roma ad accoglierlo con plaulo, e con una specie di trionso,

ma fenza che gli venille incontro niuno de' Cardinali, Vescovi, e Cle un vela no Romano. Potcia cercò di far pace col Papa, il quale al primo fensore della venuta di lui , subito usci fuori di Roma , e andossene a Monte Cafino [a], ed indi per Capoa a Benevento. Erano i maneggi [a] Perna d'effo Pontefice di formare una Lega del Principe di Capoa , del Dit milipra. ca di Puglia, e degli altri Baroni Normanni, per opporfi al vicino Arrigo. Poca disposizione dovette egli trovare in que Principi. Intanto Arrigo parte con regali, parte con promeffe fi guadagnò gli animi de' Contoli , Senasori , e Magnati Romani . Diede per moglie Berta-fua figliuola a Tolomeo Contole, figliuolo di un altro Tolomeo già Confole : il quale , le si vuol ripotare sull' attestato di Pietro Diacono suo parente, ex Octavia stirpe progenisus eras. Si farebbe trovato quello Storico in uno non lieve imbroglio; se avelle preso a recar pruove di questa gloriosa Genealogia. Ma ne pure in que barbari tempi v'era scarfezza di adulatori y e di chi adulava fe fleffo . Confermò Atrigo al medesimo Tolomeo tutti i beni e Stati a lui provenuti da Gregorio

fuo avolo.

Saltò poscia in testa ad esso Augusto di farsi coronare di nuovo nella Bafilica Vaticana; e in una magnifica Congregazion de Romani fece di grandi sparate, con esporre la sua ardente inclinazione alla pace; ma gli su risposto a tuono dagli Ecclesiastici, che rovesciarono sopra di lui la colpa delle discordie e de i disordini , senza che in lui apparisse ombra di pentimento. In somma giacche in Roma non v'era ne vi voleva effere Papa Pafquale, nel di di Pafqua fi fece coronare in S. Pietro da Bardino, altrimenti appellato Maurizio Arcivescovo di Braga, che due anni prima ufcito di Spagna, con grande sfarzo era venuto a Roma a cagion di alcune differenze coll' Arcivescovo di Toledo. Costui era allora si caro a Papa Pasquale, che in occasion della venuta a Roma dell' Imperadore Arrigo lo spedì a lui per trattare della fospirata concordia. Ma l'ambizioso Prelaro lasciossi talmente guadagnare dalle carezze e promeffe d'Arrigo, che s'induffe a dargli la corona: azione proceurata con tutte studio dall'Imperadore , acciocche apparisfe, che le non la potea avere dal Papa, la riceveva almen dalle masai di chi facea la figura di Legato Apoltolico. Ma ciò appena s'intefe alla Corte Pontificia, residente allora in Benevento, che il Papa, antimato un Concilio nel mefe d'Aprile (b) , fcomunicò effo Burdino, [b] Falce anzi il depose , come costa da alcune antiche memorie. Venuta poi la Beneventa-State, e temendo l'Augusto Arrigo l'aria e i caldi di Roma, se ne torno in Lombardia a loggiornare in luoghi di mighor aria e fresco:

Verisimilmente Amigo il Nero Duca di Baviera, della linea Estenie di Germania, dovette in queste congiunture far la sua Corte ad esso [c] Anichi. Imperadore (c). Noi il troviamo, non folamente in Italia, ma anche pattata

Era vois nella nobil Terra d'Elle, dove nel di 4 d'Ottobre del presente tenne un Placito, ed accordo la fua protezione al Monistero di Se Maria delle Carceri coll'imporre la pena di due mila mancofi d'a ro a i contravvenienti. Dal che fiam condotti a conoscere i che anche la linea Estense de i Duciti di Baviera riteneva almeno la sua parce nel dominio d' Este, e nell'eredità del Marchese Azzo II. Dalla Cro-(a) Chroic nica del Monistero di Weingart (a) siamo avvertiti, che fra la sua linea, e quella de Marchefi Estensi, durò un pezzo discordia e guerra a cagion di tale eredità. Forse il Duca Arrigo, prevalendosi in quest'anno del buon tempo, mentre l'Imperadore colla sua Armata' si trovava in quelle parti, si mise in possoso d' Este . Come poi si componessero queste liti, lo vedremo all'anno 1154. Insestarono nell'anno presente gli Ungheri la Dalmazia, siccome vogliosi di ritorre a i Veneziani la Città di Zara (b). Con una poderola flotta di navi, carica in Chron. di cavalleria e fanteria paisò a quella volta Ordelafo Faledro Done di Rev. Italie. Venezia. Attaccò battaglia con que Barbari ; ma ebbe la difgrazia di lasciarvi la vita. Fu riportato a Venezia il di sui cadavero, ed eletto Doge in his vece Domenico Miebele, benche vecchio, pieno nondimeno di spiriti guerrieri, di prudenza, e di Religione. Da un docu-

(s) Aura mento, ch' to ha dato alla lace (e), si raccopie, che in quelli retapince D pi Guernieri era tretavia Duca di Spoleti, e Marchefe di Camerino, pri 13- Da liu, o da un altro dello fiello nome prefe poi quella, che oggidi si appella Marca d'Ancona, la denominazione di Marca di Guernieri, co (c) Austin me horovato altrove (d). Apparifec da un altro documento (e), che con la companio della discontina tempi era Marchefe di Tokana Rabodo, mello a besti. D i quel governo dall' Ilmperadore.

ferrar. 6. Pag-315.

Anno di Cristo MczvIII. Indizione XI. di Gelasio II. Papa I. di Analgo V. Re 13. Imperadore 8.

(1) Pender A Briano da Pandolfo Pifano (f), Scrittore contemporaneo della Prifami A vita di Pofgade II. che quello Pondete nell' Avounno dell'anno Pri Atti Della Profesione de la magni. Quivi per la vecchiata, e ger li parimenti fatti cădde infermo, e fi riduffe a tale, che i Medici il daveno per dipedito. Tutturai fi rimife alquana in force, di maniera che pote venire a Palefirina, dove celebrò il fanto Natale, ed anche i E-pifania, e congedo pil Ambalciacori d'office common Imperadore d'Oriente, il quale fini appunso i sioi giorni in quell'anno, con avere per faccelfore Giovanni lios figlinolo. Ciò fatto, coneggiofiancite venne il buon Pipa con un corpo d'armati alla volta di Roma, d'iliène ramus bessi Persi Ballitma, incunsii spilibat Roman in porticom coniti.

Leg-

Legge il Padre Papebrochio in Porcica e fpiega tal parola in lestica : see tage Ma è da sapere, che il Portico di San Pietro contiguo alla Basilica Vaticana, e spesse volte menzionato nelle antiche Storie, volgarmente veniva chiamato la Porsica . Però in Porsica altro non è ivi , che Porsioum . come ha il testo della Biblioteca Estense , di cui mi son servito io nell'edizion delle Vite di Pandolfo Pifano. Tal timore arrecò la venura del Pontefice in quel luogo al Prefetto di Roma, e a Tolomeo, capi de fediziofi Romani, che gia penfavano a nafconderfi. Ma aggravatasi l'infermità del Pontefice, mentre stava preparando le macchine militari per cacciar colla forza da San Pietro i nemici , quelta il conduffe al fine de fuoi giorni nel di 21. di Gennaio, come pruova il Padre Pagi (a). Piissimo, faggio, ed ottimo Pontefice, che in tempi som- (a) Pagio mamente torbidi fi feppe regolare con pratenza, carità, e manfuetudine; e merita scusa, se nella sua prigionia non sece di meglio. Vero è, che il Cardinal Baronio (b) non gli sa perdonare, perche mai non (b) Baron si volesse indurre di poi a scomunicare Arrigo V. dopo gli strapazzi ri Ecclessis. cevuti da lui, con dire, ch' egli vifus est languescero & bebescero, e che ad doute. per non avere adesito a i Cardinali, i quali profferirono effa feomunica , magnam ipfe-fibi notam inuffit , fummam vero laudem fibi pepererunt Cardinales . Quelto Papa nondimeno non già bialimo , ma lode riporterà di aver così operato presso chiunque riffetterà, che in tal maniera diede egli a conoscere la delicatezza della sua coscienza. Rivocò egli la concession delle investiture , perchè era obbligato a non approvar quel difordine . Per conto poi di Arrigo ; niuni offacolo riteneva i Cardinali dallo scomunicarlo; ma il buon Papa non conobbe dall'un canto necessarie le censure, e dall'altro gli stava davanti agli occhi l'avere col giuramento chiamato Dio in testimonio della sua promessa di non fulminare contra dell'Imperador la fcomunica. Secondo il Baronio, non teneva quel giuramento; ma meglio fia il credere ad un Papa, ch'effo teneva in quella congiuntura. Almeno poteva efferci dubbio e il buon Pontefice volle eleggere la parte più ficura , con offervar la parola, e il giuramento fatto, e lasciar correre intanto la scomunica del Cardinali e d'altri contra d'Arrigo : il che, era bastante al bisogno. Fu poi portato nel di feguente il corpo imbalfamato d'effo Pafquale II. alla sepoltura nella Basilica Lateranense in un Mausoleo: al che niuno de' Romani fece opposizione , giacche si trattava di ammetterlo morto. Tre giorni dopo la morte del Papa fi raunarono i Vescovi e Cardinali con alquanti Senatori e Confoli Romani - per trattare dell'elezion del fucceffore (c), Cadde questa fopra la persona di Giovanni [c]Pondulf. Gaerana, già Monaco Cafinenfe, pofcia Cardinale e Cancelliere della per fanta Romana Chiefa, vecchio venerando per l'età, e più per le fue lef. II. P.L. virrii, e per gl' illibati coftumi. Abbiamo la fua vita elegantemente ferit- Rm. Italia. Fom. VI.

esa vote ta da Pandolfo Pifano, autore contemporaneo, ed illuftrata da Coftan tino Gaetano, Abbate Benedettino. Prese poscia il nome di Gelasio II. Ma appena fi sparse la voce del Papa eletto, che Cencio Frangi-

pane, uno de fazionari dell' Imperadore, con una mano di mafnadieri , ruppe le porte della Chiefa , prese il Pontefice eletto per la gola , con pugni e calci il percosse, e a guisa di un ladrone il trasse alla sua casa, e quivi l'imprigionò. All'avviso di questo esecrabil attentato fue rono in armi Pietro Presetto di Roma, Pietro di Leone con altri nobili, e dodici Rioni della Città coi Trasteverini ; e faliri in Campidoglio , spedirono tosto istanze e minacce a i Frangipani , perchè rimettellero in libertà il Papa . Fu egli in fatti rilafciato , e trionfalmente condotto al Palazzo del Laterano, quivi con tutta pace cominciò a dare udienza alla nobilia Romana, che in copia concorreva ad onorarlo, Si andava intanto divilando di aspettar le Quattro Tempora e nelle quali l'eletto Pontefice, che folamente era Diacono, fi poteffe promuovere al Presbiterato e confecrar Papa : quando eccoti nuova una notte 4 che l'Imperadore Arrigo era segretamente arrivato con gente armata (a) Falso nel Portico di San Pietro (a). Trovavali egli ful Padovano, o per dis

Best in Chr. meglio ne' contorni del Po verio Torino, come ha Landolfo dan San Paolo; e udita appena la morte di Papa Pafquale, frettolofamente fi mile in viaggio coll' efercito alla volta di Roma, e colà all' improvviso arrivò nel di 2. di Marzo, quando egli avea dianzi fatto sapere a Roma, che solamente per Pasqua voleva venirvi . Ora all' avviso di così impeniato arrivo, Ipaventato il Papa con rutta la fua Corte, fi ri tirò per quella notte in una cala privata, e-la segnente mane imbarcatoli con sutti i suoi in due galee, pel Tevere discese al Mare. Ma si trovò terribilmente gonfio ello mare con pioggia e tuoni ; lo flesso Tevere era in tempesta; però convenne prendere terra. Ugo Cardinale d'Alatri col benefizio della notte prese il Papa fulle sue spalle, e mifelo in falvo nel Castello d' Ardea, perciocche già i Tedeschi battevano le rive di quel fiume. Effendo ritornati costoro la mattina a Porto a giorarono i cortigiani del Papa, che il Papa era fuggito, ed elli perciò fi ritirarono. Fu ricondotto il Pontefice in nave, e dopo var pericoli nel mare tuttavia groffo, arrivò a Terracina, e di la a Gato ta , Patria del medefimo Papa , dove con gran folennità fi vide accolto . Colà concoriero vari Arcivescovi , Vescovi , ed Abbati per onorar lo . Vi spedi anche l'Imperadore i suoi Messi per pregarlo di ritornare a Roma, a farfi confecrare, morrando gran premura di affiltere ad una tal funzione, e che quelta farebbe la maniera più facile per riftabilir l'unione. E non facendelo, aggiunfe minacce. Non parve al faggio Pontefice sano configlio il fidarsi di un Principe, che avea si sonoramente perduto il rispetto al Papa suo predecessore, con cui an-

ch' egli fu fatto prigione. E per conto del trattato di pace (a), fece Pas Volg. sapergli , che vi darebbe volentieri mano in luogo e tempo proprio , a Grafil. cioè in Milano, o in Cremona per la Festa di San Luca. Scelle il Pon- Epist. apad tefice queste due potenti Città, perche già divenute libere, e divotisse Malmerbume de fommi Pontefici , giaeche egli non si potea fidar de Romani , rienfom . gente venale in que tempi, e tante volte provati da fuoi predeceffori e da lui stesso per poco sedeli. Fu egli poscia ordinato Prete e Vescovo nelle Quattro Tempora di Marzo, alla qual funzione, oltre ad una gran copia di Prelati e d'innumerabil popolo, intervennero ancora Guglielmo Duca di Puglia e Calabria, Roberto Principe di Capua, e Riccardo dall' Aquila Duca di Gaeta, Principi, che in quella occasione giurarono fedeltà ed omaggio ad esso Papa Gelasio, siccome a Sovrano temporale de loro Stati .. Accorgendosi intanto l'Imperadore Arrigo , che non vi reftava apparenza di poter condurre a fuoi voleri il Papa, paísò ad un ceeeffo, troppo indegno di Principe Criftiano, e di chi voleva effere nominato e creduto difensore della Chiesa Romana. Gioè unito con que pochi o molti nobili Romani, che stavano attaccati al fuo partito, fece diehiarar Papa, voglio dire Antipapa Mourizio Burdino ( che già vedemmo Arcivescovo di Braga, e scomunicato dal medesimo Papa Pasquale II. ) die quadragesimo quarto post electionem no-Bram , dice Papa Gelafio nella lettera scritta a i Veseovi e Principi della Francia. Per conseguente la promozione di questo mostro doverte fuccedere eirca il di o. di Marzo: il che vien confermato da Landolfo da S. Paolo (b), che la scrive avvenuta sepsimo Idus Marsis. Ag- (b) Landal. giugne questo Istorico, che Arrigo sece valere presto i Romani la ri fui maire sposta data da Gelasio di discutere la controversia del Papato in Mila-contro no, o in Cremona, e che effi clamaveruns : numquid Bonorem Roma Ton. V. volunt illi transferre Cremona? Absir . Però si animarono ad eleggere un altro Papa. Oltre a ciò Magister Guarnerius de Bononia . O plures Legis periti Populum Romanum convenerunt, per fargli credere, che fi porea paffare a quella facrilega elezione e confecrazione. Questo è il medefimo Guarnieri, di eni s'è parlato di fopra all'anno 1116. Veggafi, che gran fapere, e che buona coscienza, avesse questo si decantato Restitutore della Giurisprudenza Romana . Prese l'empio ed ambiziolo Burdino il nome di Gregorio VIII, e fu condotto al Palazzo del Laterano, dove sece da Papa per tre mesi, predicò al popolo, ed

anche nel di 2. di Giugno coronò Arrigo nella Bafilica Vaticana (c) Pardul-Da Gaeta paíso Papa Gelafio a Capoa. S' era avuto qualche fen- fui Pifanua Vescovi e Cardinali pubblicamente fcomunicò l'Imperadore , e l'oc- Discousi

cupatore indegno della Sedia di S. Pietro con tutti i toro complici. Ciò lib.4 c.64

ess von dovette feguire prima del fine di Marzo, quando fuffifta, che Burdino fano irie foffe promoffo circa il di 9. di quel mele. Celebro di poi con folentith magnifica in effa Città la tanta Palqua, che in quell'anno cadde nel d) 14. d'Aprile. E perciocche s'intele, che l'Imperadore aveva affediata la Torricella Cattello Pontificio, il Papa ordinò a Guglielmo Duca di Puglia, a Roberto Principe di Capoa, e agli altri Baroni di metter insieme l'Armata per procedere contra di Arrigo . Si trasferi di poi a Monte Cafino, dove con fommo onore fu ricevuto da que Monaci : e dopo effersi fermato quivi , vennero a trovarlo i Messi dell' Imperadore, ma fenza faperfi con qual commeffione, nè fe desse loro ndienza. Se ne tornò di poi a Capoa; e udito che l'Augusto Arrigo era incamminato alla volta di Lombardia, con lasciare il suo Idolo a Roma, determino di tornariene anch'egli alla fua refidenza. In fatti fegretamente entrò co i fuoi in Roma, e prese alloggio in una picciola Chiefa, posta entro le case di Stefano Normanno, di Pandolso fuo fratello, e di Pietro Latrone nobili Romani, dove tratto di poi con tutti i fuoi parziali del clero e della nobiltà intorno al rimedio . Alle istanze di Desiderio Cardinale si arrifchiò egli nel di 211 di Luglio di cantar Messa nella Chiefa di Santa Prassede , titolare d'esso Cardinale: rifoluzione, che gli costò ben caro. Imperocchè mentre era dietro a celebrare i divini ufizi, eccoti che i Frangipani con un copioso stuolo d'armati vengono per isforzar quelle case. Loro si opposero i suddetti nobili con Crescenzio nipote del medesimo Papa, e si diede principio ad una fiera battaglia, offendendo gli uni, e difendendo gli altri. Intanto il Papa sbigottito ebbe maniera di metterfi in falvo: del che accertato Stefano Normanno, facilmente induffe i Frangipani a depor l'armi , e a ritirarfi . Trovossi il Papa nella campagna di S. Paolo, e quivi raunati i fuoi , pubblicò il fuo penfiero di andarfene lungi da Roma, chiamata da lui mova Babilonia, non già per conto della Chiefa, ma perchè nel temporale tutti vi faceano i padroni, nè pace, nè fedeltà vi si potea trovare; launde egli diceva: lo vorrei più to-Ro , fe mai foffe poffibile , avere un folo Imperadore , che santi in Roma . Decretò pertanto Vicario fuo in effa Città Pietro Vescovo di Porto, e Governatore di Benevento Ugo Cardinale; che seppe di poi ben difendere quella Città contra de' Normanni; confermò Prefetto di Roma Pietro, e dichiarò Confaloniere Stefano Normanno. Quindi congregate affai navi, ed imbarcatosi con sei Cardinali, e molti nobili e cherici, felicemente navigando pervenne a Pifa, dove con immenfo onore ed allegrezza accolto nel di 2. di Settembre spedi vari privilegi, rapportati da Costantino Gaetano, e consecrò la Chiesa Primaziale di quella Città . Sul principio d' Ottobre passò il Pontesice a Genova , dove sece la confecrazione di quella Gattedrale : e continuato il viaggio per mare, shared finalmente al Monistero di Sant' Egidio, una lega hungi san vel dal Rodano, e paísò alla Cirtà di Magalona, e poscia ad Avignone, e ad alere Città della Francia. Ne si dee tacere come cosa di rilievo, she Gualrieri Arcivescovo di Ravenna, seguendo non l'esempio di alcuni fuoi anteceffori Scismatici, ma il dovere del fuo ministero, fece in questi tentpi risplendere la sua divozione verso il vero Papa Gelasio II. e con questo merità, ch' esso Pontefice rimettesse sotto la Metropoli di Ravenna le Chiefe di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, e Bologna, a lei tolte da Pasquale II. come costa da sua Bolia, rapportata da Girolamo Rossi (a), data Rome VII. Idus Augusto, Indictione (a) Rubes XI. Anno Dominica Incarnationis MCXIX. o pure come ha il testo del vinna. Le. Cardinal Baronio (b) Kalendis Sepsembris Indictione XII. Anno MCXIX. (b) Baron Comunque fia , spetta all' anno presente quella Bolla , essendo issi ado: Ton All. perato l'anno Pifano, incominciato nel di 25, di Marzo, Nell'anno fivral, Etc. feguente 1119. del mese d'Agosto Gelasio lungi dall'essere in Roma ne pur era tra i vivi. Fra quegli Ecclesiastici, che tennero il partito dell'Imperadore Arrigo V. in queste turbolenze, si contò anche Beraldo Abbate dell' infigne Monistero di Farfa co fuoi Monaci ... Però nell'anno presente egli ottenne un magnifico privilegio da esso Augusto, da me dato alla luce (c) nella Cromca di Farfa, in cui contro-il do (c) Circuic. vere fu fottopofto a quel Moniflero l'altro al pari riguardevole di S. P. II T. II. Vincenzo del Volturno: cofa che non ebbe poi effetto veruno. Intan-Rer. Italia. to l'Imperadore Arrigo se ne tornò in Lorena, dove attese con carezze e minacce a ricondurre nel fuo partito que popoli, che s'erano a lui ribellati. Non mancarono in Germania ed Inghilterra perione, che aderirono all' Antipapa; ma i più di que' Regni, e tutta la Francia, e. quali tutta l'Italia tennero per legittimo Papa Gelalio. Secondo gli Storici Pilani fin dell' anno 1092. (d) era flata eret-(d) Uglolk ta in Arcivescovato la Chiesa di Pisa . Ma forse perche non ebbe el bal.

ta in Arcivelrovato la Chiefa di Fila. Ma forfe perché non ebbe che de l'attre l'autorité di quegli Arcivelrovi (spar y Velvouri della Corfica renorme de l'attre Diacono ; che Papa Gelfin II. allorché fui n' Pifa ; in ricompeña de fervique a lui proflata calle lor gales da i Pifa ni (e), primm in calen Urbe Archiepicoparum influine - Alcuni Anna- O Promi II Pifant dicono (f), n' ce pi Pifanem Erchejicoparum influine - Alcuni Anna- O Promi II Pifant dicono (f), n' ce pi Pifanem Erchejicoparum influine ranco (f), n' ce pi Pifanem Erchejicoparum influine ranco (f), n' ce pi Pifanem Erchejicoparum influine ranco (f), n' ce pi Pifanem Erchejicoparum Pifane Circuite), quiri di algori una ranum Epifopua cera, vecepo Daiberta, qui quamvica della man, fila, acta con pouri refidere, quia ecdem sempose fui recum Particole Ceriaria fant fila de la Herufalem. Ma fecondo gli auti dell'Archivio Pifano da me abstico he tra alla luce (b), cetta cola 2, che Daiberso nell'anno 1940, e absticoparum e della contra la luine (c), cetta cola 2, che Daiberso nell'anno 1940, e absticoparum e della caracita fila Pifane Circuaria Archipifoparum e Per confeguence è da crecke tratament e, c he fotto Circuaria fan Circuaria Archipifoparum e Caracita fila della Cola Caracita fila della caracita fi

ana vote fa Pifana; ma perciocche i Vefcevi della Corfica non vollero di po riconoscere per loro Arcivescovo il Pisano, Papa Gelasio in quest' anno con Bolla nuova di maggiore efficacia confermò quel diritto alla Chiefa di Pifa; e che cià fortiffe il fuo effetto , lo vedremo all'anno fe guente. La maledetta discordia nel presente svegliò un arrabbiata guen (a) Landal, ra fra i popoli di Milano e di Como fa). Velcovo Cattolico di Co

cap. 34 Com.

Hill, Med mo era Guido in quelti tempi . Landolfo da Carcano nobile Milanefe ed uno de Canonici Ordinari di quella Metropolitana, per quanto pre (b) Tatti rende il P. Tatti [b], era già ftato investito di quella Chiefa da Arrien IV. fra i Re, e III. fra gl'Imperadori . Landolfo da S. Paolo as giugne , che quefti era anche itato confecrato dal Patrierea d' Aquile ia fuo Metropolitano. Ma perche fu scomunicato da Papa Urbano II non potè entrar allora in possesso di quella Chiesa. Ora da che su creato l' Antipapa Burdino , ed Arrigo V. venne verso la Lombardia. Landolfo dovette alzar la telta, e tentare il possesso di quel Vescova to . Ma riusci alle genti del Vescovo Guido ; e a Comaschi di farle prigione : nella quale occasione venne morto Ottone nipote del medefimo Landolfo, ed egregio Capitano de Milanefi. Se ne fece gran rumo re in Milano; e nobili e ptebei nel Configlio della Città gridavano ad alta voce vendetta contra de Comachi. Sopraggiunto l' Arcivescovo Gian dano maggiormente accese il fuoco con far querela per danni recati dal popolo di Como a i beni, e agli uomini del fuo Arcivefcovato. Fece di peggio questo Arcivescovo, che ben dovea dar poco guasto alla Scrie pura r perciocche fatte ferrar le porte delle Chiefe, vi negava l'impreffo al popolo di Milano, se non andava coll'armi a spargere il fangue de Comafchi, e a vendicarfi della lor malignich. In fomma i Milanesi gridarono all' armi, e a bandiere spiegate marciarono contra di Como. Diedero battaglia presso z Monte. Baradello al popolo Comasco . che colto all'improvvilo, e fentendofi inferiore di forze, la notte feguente fi fuggi al fuddetto Monte, e lafciò libera la Città al furore de Milanefi , i quali con faccheggiarla , e poi darla alle fiamme , sfogarono la loro collera , e liberarono il falso Vescovo Landelso dalla prigione / Ma i Comalchi guarando dall' alto del Monte l'eccidio della Patria portati dalla disperazione, ecco che all' improvvifo arrivano addoffo a i nemici y e trovandoli sbandati e intenti folo alla preda , molti ne uccidono , molti ne fan prigioni , e il resto mettono in fuga con ritorpar padroni della propria Città. Quefto fatto ferv) a maggiormente inafprire il potente popolo di Milano, il quale con tinuò di poi per più anni la guerra contra di Como, tirata in fua le-

ga l' Ifola ed altri popoli di quel Lago; e giunfe in fine, ficcome vedremo, a dar l'ultimo crollo a quell' infelice Città . Vedeli pienamen Ren. Italie, te descritta quelta guerra da un Poeta Comasco contemporaneo (e) In questi medefimi cempi si cenne in Milano un admanza dal findetre savarano Giordano (e), e da Velcovi Sufficiano; e, alla quale concartere anora con a in Marches e Contre da Lombardia, per discolpare l'Imperador Arrino, del aminarlo con que l'estati. Si sa, che molti parvero inclinare alla data, concordia; ma l'Arrivestovo con giularit Prelati fotennero il partico-prince della Chicia, fenza poi faperit comprendere ; como i Milanosi contro fotenesse contra i Comatchi il findetro Scimante Lasolosto, riprova to da fonuni Pontefici. E qui comincia a traspartre qualche principio delle fazioni de Giordi e Giordi elitari il Marches, contra qualche principio delle fazioni de Giordi e Giordi elitari il Marches, contra qualche principio delle fazioni de Giordi e Giordi elitari il Marches, contra qualche principio delle fazioni carvano per l'Imperadore; il Prelati di molte Cirth col popolo gli erano contrari,

di Callero M. Re 14. Imperadore 9.

T Accro' feritto Corrado Abbate Urspergense (b) ; che Papa Gelasio (b) Albat Il. tenne in quell'anno un Concilio in Vienna del Delfinato, ma Ufarrare non parlandone Pandalfo Pifano , ne altri contemporanei Scrittori , il-Padre Pagi (e) deduffe l'infuffiftenza di un tal Concilio ; buonamente (c) Pigias ammesso dal Baronio, Labbe, Costantino Gaetano, ed altri. Avea ben- Roma si il Pontefice eletta la Cirtà di Rems per celebrarvi il Concilio, e tratrar ivi dell'importante affare delle Investiture; ma Dio non gli concedè canto di vita da poter efeguire il fuo pio difegno . Visitò egli inranto alcune Città e Chiefe; vennero in gran numero Prelati ed Ambasciatori a venerarlo; e notano gli Strictori, che intesa la di lui poversà , un' immensa copia di regali e danari, o spontanei, o comandati da ogni banda concorfe per follevare i di lui bifogni. Orderico Vitale (d) nondimeno sparla per questo di lui. Si trasferì il buon Ponte (d) Ordmic fice , secondo il Cardinale d'Aragona , a Mompellieri , e a Tolofa , e culefique. netl' Auvergne . Per atteffato d'altri a Vienna policia a Lione ; e di lib. 12. là a Mascone, dove si aggiunte alla gotta, di cui egli pativa, anche un principio di pleuritide. Era egli incamminato alla volta del celebre Monthero di Clugni, e però benchè infermo fece affrettate il viaggio, canto che giunfe a quel fospirato facro luogo . Quivi aggravatos fempre più il suo male, rende l'anima al Creatore nel di 29. di Gennaio . In quello preciso giorno concerreno le mutorità de migliori Storici ; ne merita fede chi il fa morto alcuni giorni prima . Fu data fepolitura nella Chiefa del fieddetto infigne Monistero a questo Pontefices compianto da turti , ficcome perionaggio atto a recar gran bene alla Chiefa Cattolica, fe Dio non l'avelle tolto s) prelto : Prima di moris (e) Falta re, chiamò egli-a se que pochi Cardinali , she erano feco (r) y volle in Chrane

Total diferent fun fucceffore Onone Vefeevo di Paleftrina ; ma queffi fe a so any femò con allegare la propria debolezza , e il bilogno di fpalle miglio ri per fostenere l'afflitta Chiela, e configlio piuttosto di far cadere quelta elezione fopra Guido Arcivefcovo di Vienna . Fu celi in fatt chiamato a Chigni, o per dir meglio l'avea lo stesso Papa Gelasio in partendo da Vienna incaricato di andarlo a trovare colà; ma questi in cammino intele la di lui morte, e ciò non oftante continno il fuo viss gio fino al Monistero suddetto. Era il suddetto Arcivescovo Guido ( chiamato non so come Milene dail Uripergenie.) figliuolo di Guglielme Teflandisa Conte di Borgogna , parente degl' Imperadori , e de à Re di Francia ed Inghilterra . Una fua forella per nome Guilla fu moglie di Umberso II. Conte di Morienna , Progenitore della Real cafa di Savoia; e da questo matrimonio nacque Adelaide maritata con Lodovico il Groffo Re di Francia . Orderico Vitale , Scrittore del prefente fecolo, (a) Orderic, parlando d'esso Lodovico Re, ci assicura di questo satto con stire (a): Vaal. Hift. Hic Adelaidem filiam Humberei Principis Pitermontium duxie Uxorem .. E

Sugerio Abbate (b) fa menzione nobilis Adolaidis Rogina nepsis del men-(b) Sugar tovato Arcivescovo; il che sempre più ci sa intendere l'alea riputazio dry, Griff, ne , in cur era anche allora la nobilishima Gala di Savoia. Raunati

dunque i fei Cardinali co i Romani, che erano venuti accompaenando il defunto Pontefice, concordemente eleffero Papa il fuddetto Arcivefcovo Guido quantunque egli facesse molta resistenza sì per non credessi degno, di sì eccelfa dignità, e sì per timore ; come molti fi figuravano, che una tale elezione non fosse approvata dal Collegio de Cardi nali efistenti in Ronta . Segui essa nel di primo di Febbraro, secondo i conti del Padre Pagi . Venne il novello Pontefice alla volta di Lione , ed Umbaldo Arcivescovo di quella Città acconsentendo alla fatta elezione di riconobbe ed onorò qual Papa legittimo a Paísò di poi a Vienna, deve nel giorno della Domenica di Quinquagefima, cioè nel di g. di Febbraio, fu confecrato, fe voglitm ripolare fulla teffimonian (c) Historia 2a della Storia Vezeliacente (c), e prefe il nome di Callisto II. Però

Vereinem devrebbe effere scorrerso il testo di Pandolfo Pisano, allorche scrive; te Daber, coffavis Episcopasus diebux XV. e fi avrà da scrivere diebus XII. trovan doff non di rado il numero II. cambiato in V. per poca attenzion de copifit . Ma è da avvertire , che non tardarono i Cardinali dopo l' e lezione a spedirne l'avviso al facro Collegio rimasto in Roma. Aven

dola Pietro Vescopo de Porto Vicario quivi e tosto notificata agli altri Cardinali e al clero e alla nobiltà Romana ; tutti ; per opera fpezialmente di Pietro di Leone ; il cui figliuolo Pietro Cardinale fi trovava in Francia, consentirono ed accettarono per Papa il suddetto Calliste II. Dallo di lui vita, feritta dal poco fa mentovato Pandolfo, Scritto re sopre gli aleri degno qui di sede, siamo assigurati, che questo Pon-

etfice für folamente confectato Papa, allorché (a) Nuncii restautet a Ros La vate, ma , viva exez ac listeri teléchieme i iglam canonice, jureque confirmarunt . [a] senta l'aute Papa folaminter a Lamberto Officii Epifeopo & alist quamplarinais in in Vision Dei momine confectato fisit . Perciò non può a mio credere fisifiliere figil. I.-l. I opinione del Padre Pagi, the il vuole confectato nel di 9, di Feb- mi braio. Di più tempo fis d'uopo, perchè i Messi andasfero e tornasfero Rossi busio. La Roma coll aprovazione del lacro Collegio Romano.

Leggonsi nel Codice di Uldarico da Bamberga pubblicato dall' Eccardo (b), e presso i Padri Martene e Durand (c), le lettere scritte (b) Econd da' Cardinali residenti in Roma a i Cardinali Oltramontani, nelle qua- Corp. Hist. li confermano l'elezion di Callifto II. fatta per necessità oltra monti, [c] Montes fenza diffimulare, che questa si dovea fare ex Romana Ecclesia Filiis Vein. Scri-Presbyseris, & Diaconibus, ed anche infra Urbem, fi poffibile fueris, vel por. T. L. extra in locis finitimis . Confessano nondimeno di confermar la suddetta elezione, quum ex Romano more electionem facere impediamur. Per le quali parole si vede allora affai confuso lo stato di Roma, senza che ben s' intenda, come effi Cardinali Romani non aveffero libertà di eleggere un Papa nuovo. Forse si dira perchè Burdino Antipapa, e i suoi parziali l'impedivano. E pur si vede, che potevano adunarsi per confermare l'eletto, e in Roma comandava il Vicario Pontificio, cioè il Vescovo di Porto, e quivi quietamente foggiornavano tanti Cardinali opposti al medesimo Burdino . In una d'esse Epistole presso l' Eccardo è scritto , che i Cardinali fuddetti in Roma col clero e popolo s'erano congregati in Kalendis Martii , ed aveano dato il loro affenso per l'esaltazione di Callisto al Pontificato Romano: il che se è vero, fino al Marzo convien differire la di lui consecrazione in Papa. Trasferitosi di poi il nuovo Pontefice a Tolofa, tenne ivi un Concilio VIII. Idus Junii, secondochè s' ha da Bernardo di Guidone (d). Ma questo nel Codice di Uldarico da Bamberga si (d) Be dice tenuto VII. Idus Julii ; e questo si conserma per altre memorie . nis Part. II. Che se alcuni lo mettono nell'anno MCXX. questo avvenne, perche Tom. 111. si servirono dell'anno Pisano, cominciato nel di 25. di Marzo dell'an-Rev. Italia, no presente volgare . Furono ivi fatti alcuni decreti intorno alla disciplina della Chiefa. Nel dì 20. d'Ottobre celebrò egli un altro più infigne e numerofo Concilio nella Città di Rems (e), dove intervennero (e) Labba quindici Arcivescovi, e più di ducento Vescovi, nel quale scomunico, Concilior. bensì con dispiacere, l'Imperadore Arrigo e il suo Antipapa Burdino. Quando sussista il racconto dell' Abbate Urspergense (f), esso Arrigo (f) Abbat dovea effere tornato in Italia , giacchè egli scrive , che avendo effo Uripergenfi Augusto inteso, come in un Concilio di Colonia era stata profferita la scomunica contra di lui, e intimatone un altro in Virtzburgo, con sama di volerlo deporre, efferarus animo, Italia suis copiis cum Regina relictis, Germanicis se regionibus nimis insperatus exhibuit. Paíso la sua Tom, VI.

tas voig rabbia a defolar Varj paesi con saccheggi ed incendj. Ma sioccarono tanAma ili te lettere e messaggi de Vestoovi e Principi della Germania, che consenti ad un Concilio in Triburia, in cui sin datos festo a motit de correnti disordini. Il consigliarono ancora motit d'intervenire al Concilio
di Rema, per trattar i vi la concordia col Saccrolio; se ne trattò fra
lui e i Legati del Papa; ma egli dopo aver promesso e tripomesso, in
fine fotto vari percelli ssings) ogni accordo, e deluse chiunque credea

[1876-58] statta la pace (a). Abbiamo da Falcone Beneventano (b), che an-

ta 1816 gli fatta la pace (a). Abbiamo da Falcone Beneventano (b), che anmontales che Lundaljo Arievipevos di Benevento tenne in quell'anno un Concilio
transit. co' Velcovi fuoi Suffraganei, e coll'intervento di alcuni Cardinali Roll' Fatmanti, Continuò intanto la guerra de Milanefi contra di Gomo, deferitBronguere, ta dall' Anonimo Poeta Comagio. Degno è d' offervazione il numero
un che chel Città, che inviscono foldateche in aisuto di Milano, conofeendo-

delle Città, che inviarono foldatefche in aiuto di Milano, conofcendofi da ciò, che erano divenute libere, e fi reggeano a Repubblica. Di-

[c] doors ce egli dunque de Milaneli (c):

mis Comes.

fi. Porm.

Tom. V.

Ducere; Cremona, Papia missere curant,

Rev. Italia.

Come on the Community come Resistant Pro-

Cum quibus & veniunt cum Brixia , Pergama : sotas Ducere jussa sumul & Liguria gentes.

Nec non adveniunt Vercella, cum quibus Astum

Et Comitissa suum gestando brachio natum ( cioè la Contessa di Biandrate )

Sponte Sua tota cum gente Novaria venit;

Aspera cum multis venis O Verona vocata:

Dolla suas secum duxit Bononia Leges [ parole chiaramente indicanti già istituito in quella Città lo Studio delle Leggi Romane.]

Attulit inde suas Ferraria nempe sagittas. Mantua cum rigidis nimium sludiosa sagittis: Venit O ipsa simul qua Guardassalla vocatur.

Parma suos equites conduxis Carfanienses.

La Garfagnana, Provincia di là dall' Apennino, oggidì figgetta al la Serenifis. Casi d'Ele [e pur d'effa fi parla qui come è probabile] doveva allora ubbidire a Parma. Ed ecco quante Citrà collegate contro la mifera Citrà di Como, a la cui foccorio non il legge, che alcuno alzaffe un dito. Ciò non odnare bravamente fi difefero in quell'amano i Comafchi, ed accoftandofi il verno, obbligarono tanti nemici a presenta il montro del proportio del prop

Genovesi usciti con sedici galee presero molti Pisani in Goloecio, e con Esa Vols. esso una gran somma di danaro.

Anno di CRISTO MCXX. Indizione XIII. di CALLISTO II. Papa 2. di ARRIGO V. Re 15. Imperadore 10.

ELEBRO' il Pontefice Calliflo la festa del fanto Natale dell'anno precedente in Autun, e di la poscia tornò al Monistero di Clugnì. Andò poscia nel Febbraio a Valenza del Delfinato, e nel Marzo valicate l' Alpi felicemente arrivò a Santo Ambrolio, Borgo vicino a Sufa, dove fu gran concorfo di popoli Lombardi a venerarlo e riconofcerlo per Papa (a). Discese poscia ad populosas Lombardia Civitates, in[a] Cardin. quibus non minori bonorificentia recipiebatur. Landolfo da San Paolo (b) in Vit. Colscrive, ch'egli vide questo Pontefice nel Palazzo di Tortona nella Do-Lini II. menica dell' Ulivo, cioè nel di 11. di Aprile. Seco era Giordano Ar- (6) Landal. eivescovo di Milano, contra del quale esso Istorico portò le sue quere-Histor. Mele, per essere stato indebitamente spogliato della sua Chiesa. Ma Lam-diolan.c.35. berso Vescovo d'Ostia il mandò in pace con dirgli , che in tempo di verno non si calcano l'uve nel torchio; e che essi aveano allora bisogno dell' Arcivescovo, nè voleano contristarlo, nè disgustarlo. Venne il Papa a Piacenza, dove folennizzò la fanta Pafqua, dopo la quale per Monte Bardone , cioè per la strada di Pontremoli s' inviò alla volta della Toscana . Nell'avvicinarsi a Lucca , ebbe l'incontro di tutta la milizia ben in ordine, e del clero e del popolo di quella Città, che con gran festa e plauso il condussero alla Cattedrale e al Palazzo. Dopo tre di di ripolo passò a Pisa, anch' ivi con una magnifica processione incontrato da quel clero e popolo [c]. Rogatus autem ab ipfis Pifa-[cVa.Calnis , O cum magna instantia postulatus , Majorem Ecclesiam in bonorem beata Maria, tota ibidem Tuscia concurrente, dedicavit solemniter. S'è di fopra veduto, che questa consecrazione viene attribuita a Gelasio suo predecessore, e però il Tronci (d) pretende, che questo autore, creduto [d] Tronci da lui Pandolfo Pilano, s'ingannasse in iscrivere così. E veramente Pietro Diacono [e] Scrittore di questi tempi s'accorda con gli Annali e Perra Pifani in riferir questo fatto a Papa Gelasio II. di modo che più pro-cir. Casta, babile sembra il sentimento degli Storici Pisani. Avvicinandosi a Roma 16.4 c. 64 il Pontefice, mirabil fu la commozione ed allegrezza di quel popolo Cattolico, a riferva degli Scifmatici, che rimafero pieni di confusione e terrore. Lo stesso Antipapa Burdino, non tenendosi sicuro in quella Citià, se ne suggì, e ritirossi nella Città di Sutri, dove attese a fortificarfi; sperando soccorso dall' Imperadore . Era Callisto II. informato Fpish. apud della di lui partenza [f], perciò a dirittura marciò verso Roma. Ven-Caristam. Xx 2

Ena Volt nero ad incontrarlo tutti i fanciulli della Città con rami d'ulivo, o d'al-Anno 1120 tri alberi, con fonore acclamazioni e lodi; poscia i Greci, i Giudei,

tri alocri, con londre accumazioni e ioni; poscia i streci, i tuineti, i cleiro, la nobilibà, e il popolo di Roma con una flerminata procefione, da cui funel di 3, o pure nel di 9, di Giugno, come vuoi (a) Fade Falcone (a), introdotto in Roma, e condotto al Palazzo del Lateralondre di processorio di pre

gunnio de Aomani . Per quatene tempo il trattenne egni in Roma in (b). Pema pacifico fiato , dando cortefe udienza a ciafcuno (b). Ma abbliognando Dissenso de Coloro de Gente per levarsi di dosso l'Antipapa vicino , passò di poi a Monte 66.4.698. Casino, dove dimorò alle spese di quel pingue Monistero per quasi due 66.4.698. Casino, dove dimorò alle spese di quel pingue Monistero per quasi due 66.4.698. Casino, dove dimorò alle spese a per quasi de casino de cas

meli. Trasferili polcia a Benevento nel di otto di Agollo, accolto con immenfo tripudo e magnificara. Fra gli latri gli Amalfirani, che erano rischi Mercatanti, e teneano bottega in moltifime Gittà, ornarono tutte le piazze di tele e drappi di feta, e d'altri prezioli ornamenti, con turiboli d'oro e d'argento collocati di fotto, ne quali fi bruciava

cannella, e vari altri odori.

Colà vennero a rendere i loro offequi al Papa Guglichme Duca di Puglia, Gierdano Principe di Capoa, ed altri Contre è Baroni di quel(p. Pando-le contrade (c), che gli prellarono omaggio e fedeltà contra omer
propositione de la Romanda Scheminano (4), ed egli loro diede

propositione de la Romanda Scheminano (4), ed egli loro diede

propositione de la Romanda Scheminano (4), ed egli loro diede

propositione de la Romanda Scheminano (4), ed egli loro diede

propositione la Romanda de la Romanda (5), en Francisco i elegatione, e faceano alarit ma
propositione de la Romanda (5), en Francisco i Pedegrini, e faceano alarit ma
de conore il ricevette, ci addeltrollo fino alla Cattedrale. La mentio
ne da me fatta di Giordano II. Principe di Capoa richiede ora, chi o

dica, che nell'anno prefette e di 3, di Giugno remindo i loto giorni

de conore il ricevette prefette e di 3, di Giugno remindo i loto giorni

Robeiro I. Principe di quella Cirtà. Mentre egli era gravemente infer-(s) Pergui. mo, i Capoani altzarono al Principato Riccardo III. di lui figliuslo (e), Simuna. e fecondo il rito glà introdotto da i Principi di Benevento, il fecero Philippia confectare dal loro Arcivefovo. Ma effendo quelli fopravvivuto al padre Lagoda-foloamente due giorni, in quel dominio fuccedette Giordano II. di lui zio

patermo, che andò, fictome dicemmo, a vifitar Papa Gelafio. Sta moglie fu Grisdgrims Igliuota di Sergio Principe di Sorrento. Mancò exitadio di vita nel di 4 di Ottobre di quell'anno Giodano Arcioglove di
(1) Nationale Principale di 17. di Novembre in fuo luogo fu eletto Ofries, che

(2) Nationale Principale in quell'ArciLondon velcovato - Tornarono anche nell'anno prefente i Milanci all'affecti

London velcovato - Tornarono anche nell'anno prefente i Milanci all'affecti

(2) Cagio obbligati a ripatriare - Dopo ciò i Comatchi portarono la guerra ad
(3) Cagio obbligati a ripatriare - Dopo ciò i Comatchi portarono la guerra ad
(4) Cagio obbligati a ripatriare i di del Lago con faccheggi ed incendi) - Consimbi

Rec. Italie. parimente la guerra fra i Genovesi e Pisani. Abbiamo da Cassaro (g),

che i primi si portarono a Porto Pisano con ottanta galee , trentacin- Ena Volg. que gatte, ventotto golabi, e quattro groffe navi, che portavono tutte le occorrenti macchine da guerra, e ventidue mila combattenti tra fanti e cavalli, fra' quali fi contarono cinque mila uomini d'armi con corazza ed elmi ben bruniti. Parra incredibile a' nostri giorni uno sforzo tale d'una fola Città, e massimamente trattandosi di cavalleria, e questa condotta per mare. Ma il trasporto d'essi verisimilmente su in più volte. Se crediamo agli Annali di Pila (a), nel 1119. die fantti Sixti (a) Annal. Pisani Januenses vicerunt . Poscia all'anno 1121. Pisano, spettante al Pisan, ib. presente, aggiungono, che i Genovesi con ventidue galee vennero al-l'imboccatura dell'Arno, mentre il Papa consecrava alcuni Altari di quella Cattedrale; e che i Pilani gli affalirono, e milero in rotta, con prendere fei loro galee. Non così la discorre Caffaro. Tal terrore diede il poderoso esercito de' Genovesi a i Pisani, stanti colla loro Armata in terra, che nel Settembre dell'anno presente prestarono orecchio ad un trattato di pace de lite Corfice. Circa questi tempi credono alcuni Storici Siciliani (b), che Ruggieri juniore Conte di Sicilia, giovane di mi- (b) Const rabil talento, che fra l'altre sue prodezze avea già tentato di occupare cilia Par.II. l'Isola di Malta, prese per moglie Alberia figlinola di Alfonso Re ditto. s. Castiglia. Ne si dee tacere ciò, che lasciò scritto Sicardo Vescovo di Cremona (c) fotto quest' anno, cioè : Fuit in Italia inter Cremonenfes(e) Siende O Parmenses clades bellica, qua Cremonenses cum Parmensibus in Parmen Tom. VII. si glarea constixerune . E questa fu la prima guerra, che ebbero i Cre-Rev. Italia. monesi co' Parmigiani.

> Anno di CRISTO MCXXI. Indizione XIV. di CALLISTO II. Papa 3. di ARRIGO V. Re 16. Imperadore 11.

TRIONFALE noi troviamo l'anno prefente per Papa Callifle, Pontefice di maravigliofa attività e prudenza. Nè ci volca meno di
lui, che alle più belle doit accoppiava un gran cretito per la nobilità
della fius nafeita, per isbrigare la fanta Sede da tutti gl'inconvenienti,
onde era turbara. Dopo aver egli fatte le convenevoti difogliozioni per 30 papata
un agaliando rinforzo di truppe Normanne da valerfene alla Primave-la via
colto un potente efercito di Romani con altre militiae auffiarire, lo fice socioni di
all'affecio di Sutri, fotto il comando di Giovanni de Creme Cardi via spela
nale di San Grifognoo, e de egli fifto poco appreffo cola fi porto per rela da calore all'imprefa. Quovi incluito era l'Antipara Bundino, adue sa. India
landofi indarno di cottene foccordi dall'Imperadore, che niun perifero resultate ne prendeva. Forte era maffimamente pel fitto la Cità, e vi incocomes.

zaa volg. cederono varj affalti, e fatti di guerra. Ma in fine i Sutrini o stanchi di questo giuoco, o guadagnati con buone promesse, si rivoltarono contra del falso Papa, e nel dì 23. d'Aprile non senza mille maledizioni ed improperi il diedero in mano all' efercito Pontificio, che postolo a rovescio sopra un Cammello cella coda in mano, in quella ob-(a) Cardin, brobriofa forma, non lodata da tutti, fu menato a Roma (a), Tune de Aragon, praparato sibi camelo pro albo caballo, O pilosa pelle vervecum pro chlamyde rubea , positus est in transverso super ipsum camelum , & in manibus Willelm. ejus pro freno posita est cauda ipsius cameli. Talibus ergo indumentis orna-

tus in comitatu Pontificis pracedebat, revertens ad Urbem cum tanto dede-Falco Be core , quatenus O ipse in sua confunderetur crubescentia , O aliss exemplum praberet, ne similia ulterius artentare prasumant. Sono parole dell'autor della vita di questo Pontefice , a noi conservata dal Cardinal d' Aragona : il che vien confermato da altri Storici . Con questo accompagnamento giocolo infieme e tetro , il Pontefice fra i Viva del popolo, e vari Archi trionfali a lui preparati nella via, entrò in Roma, e fu condotto al Palazzo del Laterano. Discordano gli autori intorno alla risoluzione presa da Papa Callisto II, per la persona di Burdino . Nella vira suddetta si legge, ch' egli Burdinum secit in Arce Fu-

monis restrudi , O inde ad Monasterium Cavense transferti , ubi perseve-(b) Pastul rans in fus rebellione vitam finivit . Pandolfo (b) folamente ferive , che fus Pifonus Burdinum in Cavensi Canobio trudi pracepis. Altrettanto ha Falcone Beneventano (c). Alcuni Storici Oltramontani il dicono rinchiulo non Benerente già nel Monistero della Cava, ma bensì in cavea, in una gabbia. nus in Chr. E. l' Anonimo Cafinense (d) aggiugne, che il Papa Burdinum de Ca-(d Assoym va extractum, in Janula custodiendum tradidit. Pietro Diacono anch' egli scrive, che Bardino su chiuso nella Rocca di Janula, che era del Mo-Rer, Italie, niftero Cafinente, e poscia all'anno 1124. soggiugne (e), che Onorio Diacons II. Mauricium Herefearcham de Janula, in qua eum Papa Callintus exfi-Che, Casin, liaverat, abstrabens, apud Fumonem exsilio relegavis. Non sembra certo molto probabile, che Papa Callisto si fidasse di mettere un si perico-

loso ammale nel Monistero della Cava, Monistero vicino a Salerno, e però fuori della fua giurifdizione e balía . Ha perciò miglior aria di verità quanto scrive Pietro Diacono. Tuttavia Pandolfo, che su Storico di vista, dee qui trattener la decisione ; e massimamente veggen-(f) Landal dofi, che Landolfo iuniore (f), Storico anch' egli di questi tempi, e for juntor Romoaldo Salernitano (g) vanno d'accordo con lui. Ne altronde si dee Histor. Me. descere nata la menzione di Cavea, creduta gabbia, se non dal Mo-(g) Romand nistero della Cava, dove a tutta prima egli dovette essere rinchiuso. m Chronic. Mi è naro sospetto, che fosse creduto bene lo spargere una finta voce.

che Burdino, secondo i Canoni, era stato cacciato in un Monistero per far penitenza, quando in fatti la fece in una fortezza. Racconta il

me-

medefimo Pandolfo, che il Papa processò di poi i Conti di Geccano tax volg ribelli, e gli astrinse a piegar la testa; con che tornò un'invidiabil pace in Roma, e in tutti i finoi contorni.

Per attestato dell' Abbate Urspergense (a) crebbero quest' anno in [a] Abbat Germania le follevazioni de' popoli, e spezialmente della Saffonia, con-Germania tra dell' Imperadore Arrigo scomunicato, per opera di Adalberto Arcivescovo di Magonza, dichiarato suo Legato dalla Sede Apostolica. Ne fremeva Arrigo; ma per non poter di meno cominciò ad ascoltare configli di pace . Intimata dunque una gran Dieta in Virtzburg circa la festa di San Michele di Settembre, quivi si trattò seriamente della rinunzia delle investiture, cagione di tanti scandali; e l' Augusto Arrigo vi condiscese. Restava l'impedimento della scomunica, e ciò su rimesso al sommo Pontefice : al qual fine restarono destinati Ambasciatori , che andassero a trattarne in Corte di Roma . All' anno presente verifimilmente appartiene ciò, che scrive di poi il suddetto Pandolso Pisano. Cioè fece Guglielmo Duca di Puglia correr voce del suo matrimonio colla figliuola del fu Aleffio Imperador di Costantinopoli: il che non si sa intendere, perchè se suffistono i documenti allegati dal Summonte (b), questo Principe avea già per moglie Gaitelgrima figlia di [b] Samp Sergio Principe di Sorrento, e questa sopravvisse a lui. Quel che è di N certo, Guglielmo si mise in viaggio per qualche suo importante affare Tom. L alla volta di Costantinopoli , e prima di farlo , raccomandò a Papa Callisto la protezion de' suoi Stati . Ruggieri iuniore Conte di Sicilia, in cuore di cui già cominciava a bollire lo spirito de' Conquistatori , prese questa occasione per tentare d'impadronirsi (non si sa sotto qual pretesto ) della Calabria e della Puglia. Affediata che ebbe in Calabria la Rocca di Niceforo, il Pontefice gl' inviò Ugo, uno de' più cospicui Cardinali della Chiesa Romana, per farlo desistere da quella violenza. Questi, gittate le parole al vento, se ne tornò a Roma. Allora il Papa sdegnato si mosse in persona, per trattar di questa briga, e paísò in Puglia. Male per lui; perchè a cagione di una peffima influenza, o epidemia, i migliori de suoi Cardinali, e fra gli altri il fuddetto Ugo, lasciarono la vita in quelle contrade. Lo stesso Pontefice anch' egli v' ebbe a perdere la fua per una fimile infermità, di cui seppe ben profittare il Conte Ruggieri, perchè portò il Papa a sar quanto esso bramava. Quantunque poi continuasse ancora in quest'anno la guerra di Milano contra di Como, narrata dal Poeta Comasco (c), (c) Potta pure niuna prodezza si sente de' Milanesi . Solamente si legge , che i Tim. P Comaschi saccheggiarono varie Terre del Milanese, come Varese, Bi- Rer. Italia, nago, Vedano, e Trezzo.

Anno

Eza Volg.

Anno di CRISTO MCXXII. Indizione xv. di CALLISTO II. Papa 4. di ARRIGO V. Re 17. Imperadore 12.

TEL felicissimo presente anno ebbe finalmente fine la troppo lagri-mevol discordia fra il Sacerdozio e l'Imperio per cagion delle investiture . Furono nel precedente anno spediti dalla Dieta Germani-[a] Abbas ca per Ambasciatori a Roma (a) il Vescovo di Spira, e l'Abbate di Ursprans. Fulda a fin di disporre questo importantissimo affare. Allora Papa Cal-Pandulfus listo veggendo le cose in buona disposizione, insieme co i suddetti in-Pifaunt in vid in Germania Lamberto Vescovo d'Ostia , Saffone Cardinale di Santo Stefano in Monte Celio, e Gregorio Cardinale Diacono di Sant' Angelo. per Legati Apostolici a darvi l'ultima mano. Tennesi dunque in Vormazia nell'anno presente una numerosissima Dieta, dove l'Augusto Arrigo, sentendosi roccato il cuore da Dio, rinunziò in fine alla pretension delle investiture colla consegna dell'Anello e del Pastorale, giacchè con tale introduzione s'era introdotto nella Chiefa l'efecrabil abuto di vendere i Vescovati e le Badie. Cioè lasciò Arrigo V. in libertà al clero e popolo di cadauna Città l'elezione e confecrazione de' loro Vescovi, e a i Monaci quella de'loro Abbati. Promife egli ancora di reftituire alla Chiefa Romana, e a tutte le altre gli Stati e i Beni, ch' egli per avventura, o suo padre avessero usurpato; e diede una vera pace a Papa Callisto II. e alla Santa Chiefa Romana, e a chiunque era stato del suo partito. All' incontro Papa Callifto accordò all' Imperadore, che le elezioni de' Vescovi ed Abbati del Regno Teutonico si sacessero in presenza dell'Imperadore, o de'fuoi Messi, liberamente, e senza simonia, o violenza; e nascendo discordia, fosse questa rimessa al Metropolitano co i Vescovi Provinciali . L' Eletto poi dovea ricevere dall' Imperadore l' investitura con lo Scettro degli Stati e delle Regalie spettanti alla sua Chiesa, eccettuate le appartenenti alla Chiefa Romana . Nell'altre parti dell'Imperio. confecrato che sosse l' Eletto, nel termine di sei mesi egli prenderebbe l'investitura delle Regalie . Nel dì 8. di Settembre tenuta su quella Dieta in Vormazia, e il Papa nel dì 23. d'esso mese spedì l'approvazione sua; tutti si partirono colmi di letizia; e l' Imperadore spedì poco appresso a Roma i suoi Ambasciatori con regali, per confermare la fincerità del pentimento, e della concordia sua. Ed ecco il sospirato fine d'una sì lunga e deplorabil tragedia : tanto vi volle a fradicare un abuso, che insensibilmente avea preso piede nella Chiesa di Dio contro tutti i riti dell' Antichità , ne' quali fempre erano state libere le elezioni de facri Pastori, con gravissimi sulmini emanati contra della simonia . E' in uso tuttavia per la Germania l'accordo sudderto, e appartiene a i Capitoli l'elezione de i loro Vescovi. Che se taluno chiedeste, perchè dopo tante fatiche, sconcerti, e guerre, per rimettere anche in Italia questa libertà delle elezioni, già fatte dal clero e popolo , d'essa non rimanga vestigio fra noi : rimetterò io volentieri al Padre Tomassino, e ad altri eruditi Scrittori il dargli risposta, vo-

lendo io continuare l'intrapreso viaggio della presente Storia.

Abbiamo da Falcone Beneventano (a), che ribellatoli Giordano [a] Falco Conte d' Ariano a Guglielmo Duca di Puglia , questi non si sentendo na in Chr. con affai forze per domarlo, ricorfe a Ruggieri iuniore Conte di Sicilia. Per ottenere aiuto, bisognò comperarlo, Mediesasem suam Palermisane Civitatis & Meffana, & totius Calabria Dux ille eidem Comiti concessis.

ue ei auxilium largiretur. Avendo noi veduto di fopra all' anno 1088, che al Conse Ruggieri feniore di lui padre era stata interamente ceduta la Culabria dal Duca Ruggieri figliuolo di Roberto Guifcardo, e padre d'esso Guglielmo, non saprei dire chi di quegli autori abbia fallaro. Col foccorlo dunque di gente e danaro datogli dal Conte, feoe il Duca Guglielmo guerra al Conte d'Ariano. Ebbe anche foccorfo da Crescenzio Cardinale, Governatore di Benevento, laonde colla presa d'alcune Castella ridusse il ribelle Giordano a venir colla corda al collo a chiedere mifericordia . Fin) per allora questa guerra; ma convenne ripigliarla da lì ad alcuni mesi, con varie avventure, che io tralascio. Continuò, o fi accese di nuovo la gara e guerra tra i Pisani e Genovesi . Racconta Caffaro (b), che essi Genovesi secero prigioni ben mil- (b) C-ffari le Pifani, e prefero due loro galee. Durando poi sutravia la guerra dend Gefra i Milanefi e Comafchi, ritici a i primi di levar Lugano dalla fug. Tom VI.

gezione a i fecondi , i quati non lateiarono per quelto di foltenere il Rr. Italia. dominio loro in quel Lago Maril Sigonio, fondato fopra altri autori, non ammerte la prela di Lugano.

Anno di CRISTO MCKKIII. Indizione I. di CALLISTO H. Papa I. di Arrigo V. Re 18. Imperadore 13. :

С Есомросне fcriffe il Sigonio , e fondatamente provarono i Padri Coffart, e Pagi, nel di 18. ovvero 19. di Marzo dell'anno prefente, e non già del precedente, come peniarono il Panvinio, e il Cardinal Baronio, fu celebrato il primo general Concilio Lateranente (c), [c] Labla coll'intervento di trecento Velcovi , e di affaillimi Abbati . Pandolfo Concri or. Pifano (d) scrive, che vi furono novecenso novanta sette tra Vescovi [d] P-nduled Abbati: numero, che eccede la credenza. Quivi furono fatti var) in Pijami decreti intorno alla difciplina Ecclefiastica; confermato l'accordo, se- i su ii. guito fra l' Imperadore Arrigo e la fanta Sede ; data o pure rinovata

l'affolozion delle Cenfure al medefimo Augusto; riprovate le ordinazio-Tom. VI.

san vote ni fatte dall' Antipapa Burdino, con altri Canoni, che fi leggono nelanno 1181- la Raccolta de' Goncilj . In questo Concilio ancora , per quanto s' ha (a) Landol-da Landolfo da San Paolo (a), che v'era prefente, si rinovò la lire fui mator della precedenza tra Olrico Arcivescovo di Milano, e Gualtieri Arcivedolana 36 fcouo di Ravenna. Scrive questo autore, che i due predecessori d'Olrico, Groffolano e Giordano ebbero ne' Concilj Romani la lor Sedia alla destra del fommo Pontefice; e però anche Olrico con fermezza fostenne il fuo punto. Veggendo, che gli era contraftato il posto nella prima fessione, non volle comparire nè al Concilio, nè al Palazzo del Papa : Sed in quarta Feria , dum Synodus celebrata fuit , Olricus idem Mediolanensis Archiepiscopus ad dexteram Apostolici Callisti nullo mediante fedis . Per cagione di questi ed altri esempli credono gli Scrittori Milanefi apocrifa la Bolla di Papa Clemente II. dell'anno 1087. riferita (b) Rubius da Girolamo Roffi (b), in cui stabilisce la precedenza dell' Arcivescovo di Ravenna a quel di Milano . Furono finalmente in esso Concilio (c) (c) Perrer fatte gravissime doglianze da i Vescovi contra de' Monaci , perchè già Discount de Chiefe, le Decime, le Oblazioni, e ridotti i Vescovi quasi al solo pastorale. Ma ebbero un bel dire. Il mondo restò qual era. Così in altri tempi altre querele fono inforte contro i Frati Mendicanti: ma un bel dire hanno avuto Vescovi e Parrochi . Creb-[d]U-forg bero in questi tempi (d) le ruberie, le sedizioni, e le iniquità in Germania, al contrario della Cistà di Roma, in cui il valorofo Papa Callifto II. pole la pace col mettere freno a tutti i prepotenti. Tale, fcri-[e] Falco ve. Falcone (e), tantumque pacis firmamentum infra Romanam Urbem tem-Ben vest. poribus pradicti Apostolici advenisse comperimus, quod nemo Civium, vel alienigena arma, ficus consueveras, ferre ausus est. Aggiugne il medelimo Storico, che in quell'anno ancora esso Pontefice si portò a Benevento . dove accusato Rosfredo Arcivescovo di quella Città d' avere simoniacamente confeguita quella Chiefa, fi tenne giudizio per quelto. Ma egli col giuramento suo, e di due Vescovi, e tre Preti, si giusti-(f) Aurigu fico, e fece ammutir gli accufatori. Ho io prodotta (f) una Bolla del suddetto Papa in favore de Canonici di Cremona, data Laterani II. Nonas Martii . Un' altra parimente scritta Laterani IV. Kalendas Martis dell'anno presente ne ottennero i Canonici Regolari di San Cesario sul Modenese, per cui su dichiarato, che i Monaci di Nonantola niuna ginrifdizione aveano fopra la Corte di Vilzacara, cioè fopra una parte, o sopra il tutto del moderno San Cesario nel distretto di Modena. Si

(g) Anne fecero in quest'anno ancora vari fatti di guerra nel Lago di Lugano mus Porta tra i Milanefs e Comaschi, descritti dall' Anonimo Poeta di Como (g). Comest. Raunarono molte navi i Milanefi a Porlezza loro Castello, e di la paf-Rer. Italia farono all'affedio dei Castello di San Michele, ma senza potersene im-

pa-

padronire. Ebbero per tradimento Lavena, ma perderono le lor navi ".. vo's prese da i nemici. Abbiamo poi dal Dandolo (a), che circa questi [a] Dandolo tempi Domenico Michele Doge di Venezia mando i suoi Legati a Co in Chrone. stantinopoli, per impetrare la Bolla d'oro da Giovanni Comneno Im-Rer. Italia. perador de Greci; ma quell' Augusto, allontanatosi dal rito de fuoi antecessori, non la volle concedere. Nacque perciò guerra fra i Greci e Veneziani . Alle istanze poi di Baldovino Re di Gerusalemme esso Doge mise insieme un grosso stuolo di dugento legni , tra galee , barche da trasporto, ed altre navi, e passò in Oriente [6] . Trovata presso (6) Berna. Joppe la flotta di Babilonia , composta di settanta galee , e d'altri le-sammini gni, la mise in rotta. Di questa loro vittoria sa menzione anche Ful. 04.117.0 cherio Carnotenfe [c], che si trovava allora in Terra santa. Durando (c) Fulcher. tuttavia la discordia fra i Genovest e Pisani , a cagion de i Vescovati Caractess. della Corfica , suggettati all' Arcivescovo di Pisa (d) , il Pontefice Cal-id Cafferi lifto II. a cui dispiacea troppo questa rottura fra due popoli , che av- Annel. Gr. rebbono potuto impiegar meglio le loro forze in Oriente contra de manfilit. gl' Infedeli, chiamò gli Ambasciatori di questi due popoli al sopra men-Rer. Italia. tovato Concilio Lateranense. Ne seguì un gran contraddittorio. Fu rimessa la decision dell'affare a dodici Arcivescovi e a dodici Vescovi, che dibatterono la pendenza, ma non vollero profferir la fentenza, Gualtieri Arcivescovo di Ravenna d'accordo con gli altri configliò il Papa di levar quelle Chiefe di fotto all' Arcivescovo di Pisa. Ciò udito dall'Arcivescovo di Pisa, cotanto fi sdegno, che gittò a' piedi del Pontefice la Mitra e l'Anello con dirgli, che non farebbe più nè fuo Arcivescovo, nè Vescovo. Azzo dovrebbe effere stato questo Arcivescovo, di cui oltre a quest'anno non parla l'Ughelli (e). Allora il Papa con (e) Ughell. un piede spinse via la Mitra e l' Anello, e disse all' Arcivescovo: Fra. in Archie, tello, bai mal fatto, e te n' avrai a pentire. Nel giorno seguente poi Pifan. nel pieno Concilio ordinò a Gregorio Cardinal Diacono di Sant' Angelo, che su poi Papa Innocenzo II. di leggere il decreto, che da li innanzi i Vescovi della Corsica cessassero d'esfere sottoposti alla Chiesa Pilana . A tutto questo su presente lo stesso Caffaro Istorico, il quale conferma la tenuta del Concilio Lateranense nell'anno presente . Però in vece di calmar la diffentione fra i Genovesi e Pisani, questa sentenza maggiormente l'accese.

> Anno di ERISTO MCXXIV. Indizione 11. di ONORIO II. Papa 1.

di ARRIGO V. Re 19. Imperadore 14.

On oltre l'anno presente menò sua vita Callisso II. Pontefice pur Pisson d'immortal memoria. Scrive Pandolso Pisano (f), ch'egli sece igi il. Υy

saa vols. atterrar le Torri di Cencio di Donna Bona, che erano una fentina d'iniquità, con ordine di non rifabbricarle mai più. Parla di poi della fua pia liberalità verso le Chiese di Roma, e massimamente verso la Basilica Vaticana con altre fue gloriose azioni. Meritava ben più lunga vita un Pontefice di sì rare qualità . Ma Iddio il volle per se . Caduto insermo nel mese di Dicembre dell'anno presente, presi i santi Sacramenti, fra le lagrime e i gemiti di tutti gli astanti cessò di vivere so-(a) Pagias pra la terra. Molto fi stende il Padre Pagi (a), per accertare il giorad Annal. no preciso di sua morte, pretendendo, ch'egli mancasse di vita nel di 13. del fuddetto mese, e sosse seppellito nel giorno seguente. Resta nulladimeno a mio credere tuttavia alquanto dubbiolo quelto punto. Pandolfo Pilano, che era allora in Corte di Roma, gli dice data sepoltura nella Basilica Lateranense in fostivitate Sancta Lucia . E Falco-(b) Falso ne Beneventano (b), anch' effo autore di questi tempi, racconta, ch' e-Bewoont, gli terminò i suoi giorni duodecimo die stante Mensis Decembris . Probabilmente egli scrisse intrante. Comunque sia, dopo sette giorni di Sede vacante fu eletto Lamberso Vescovo d' Ostia , nato nel territorio di Bologna, e persona Letterata, che prese il nome di Onorio II. Tuttavia l'elezione fua non passò fenza discordia e tumulto. I Laici principali di Roma erano allora Leone della nobiliffima cafa de' Franzipani, e Pier Leone, o sia Pietro di Leone, cioè figliuolo di un Leone ricchiffimo. Giudeo, che s' era farto Cristiano, come s' ha dalla Cronica (c) Chronic. Mauriniacense (c), da San Bernardo, e da altri S'accordarono questi Mastraiot. (d) di trattare amichevolmente insieme con segreto pensiero nondimeno for Pifan in di deludere l' un l'altro nel dare un successore al desunto Pontefice . Vue Hono Fece il Frangipane una fera avvertir tutti i Cappellani de Cardinali, che nella feguenre mattina portaffero feco il Piviale roffo fotto il mantello , con intenzione di far dichiarare Papa il fuddetto Lamberto Ofliense. Ma, non so come, essendos nel giorno appresso raunati i Vescovi nella Chiesa di San Pancrazio presso al Laterano, quivi restò eletto Papa Tebaldo Boccadipectra Cardinale di Santa Anastasia, col nome

di Celestino, consentendovi anche lo stesso Vescovo Lamberto, e mesfogli addoffo il Piviale roffo, intonarono il Te Deum. Non erano alla metà, che Roberto Frangipane, forse fratello di Leone, con alcuni fuoi parziali , e con alcuni della Corte proclamarono Papa il fuddetto Lamberso Vescovo d'Ostia , e il secero vedere al popolo , il quale è da credere, che anch' effo l'acclamò. Gran disputa-dovette succedere; ma in fine prevalendo la potenza de Frangipani , e cedendo con gloriofa umilià a i fuoi diritti il Cardinale Tebaldo, restò Papa l'ambizioso (e) Cardin, Lamberto , cioè Onorio II. Aggiugne poi l'autore della vita di questo de Aragon. Pontefice, a noi confervato dal Cardinale d'Aragona (e), che scorgonment II. do Onorio dubbiola, e poco canonica l'esaltazione suz, dopo sette

gior-

giorni depofe il Pontificato, e con una nuova univerfale elezione abilitato e confermato fanò gli antecedenti difetti . Sed quia electio ipfius Anno 1134 Honorii minus canonice processerat , post septem dies in conspectu Fratrum Sponce Mitram O' Mantum refutavit atque deposuit. Fratres vero tam E. piscopi , quam Presbyteri & Diaconi Cardinales , videntes ipsius bumilitasem , O prospicientes in posterum , ne in Romanam Ecclesiam aliquam inducerent novitatem, quod perperam faltum fuerat, in melius reformarunt; O eumdem Honorium denuo advocantes, ad ejus vestigia prociderunt, O sanguam Paftori fuo O universali Papa consustam sibi obedientiam exhibuere. L'Abbate Uripergense (a) scrive, che una parte de Romani desi- [a] Abbate derò d'avere per Papa Gualtieri Arcivosscovo di Ravenna, omni Religio Uriperio de Commic. nis testimonio satis commendatum . Più che mai continuò in quell' anno la guerra fra i Genoveli e Pifani. Secondo la testimonianza di Caffaro (b), venivano dalla Sardegna ventidue navi cariche di molto avere, (b) Coffini fcoriate da nove galee Pilane. Contra d'esse a vele gonsie navigarono dend. Gefette galec Genovesi , alla vista delle quali intimoriti i Pisani , si risugiarono nel porto di Vado, e abbandonarono esse navi. I Genovesi con grande allegrezza conduffero a Genova que legni col loro valfente, Per attestato di Fulcherio Carnotense (c), e del Dandolo (d), si se-(e) Fulcher. gnalarono in quest' anno ancora in Oriente l'armi de Veneziani, coman-Carnotraf. date da Domenico Michele loro Doge . Cioè con gli altri Crociati for-idi Dandol. marono l'affedio della ricchiffima e riguardevol Città di Tiro, e tanto i Chrone la strinsero e battagliarono, che in fine que cittadini Turchi e Sarace- Rev. Italia. ni furono costretti a capitolar la resa. Due parti d'essa Città toccarono a Baldovino Re di Gerufalomme, terria bereditario jure Veneticis tam in Urbe , quam in Portu : fono parole d'effo Fulcherio Serive il Dandolo, che fu convenuto con quel Re, ut in omni Civitate, quan capevene, Venezi unam rugam (vocabolo Franzese lazinizzato, significante contrada ) francam babeant, Ecclesiam, Balneum, Clibanum, Mensuras etiam bladi, vini, O olei : qua omnia libera fine, ficut propria Regis. Es insuper annuarim CCC. Bysantia in Festo Apostolorum Petri & Pauli de Funda Tyri babere debens, Molto più ferive Bernardo Tesoriere [e] e)Bernard. con dire, the fi doveano pagare ogni anno quaeuor millia Byzantiorum cap. 118. Saracenorum a i Veneziani, e che prendendo Afcalona e Tiro, tertiam Tom. VII. partem cum suis pereinentiis regaliter O libere obtinebunt. Tali conquiste mirabilmente fervirono alla mercatura e ad altri vantaggi de' Veneziani . Intesosi di poi , che l'Imperador di Costantinopoli era dietro a recar danno alle Terre d'effi Veneziani , venne la lor florta a Rodi , e negandole quel popolo risfreschi di viveri, presero quella Città, e le diedero il facco con asportarne di molte ricchezze. Poscia se ne ando mui Porta quella flotta a Scio, e impadronitafene quivi palsò il verno. Seguitando in- Committo tanto la guerra fra i Milanefi e Comafchi (f), l'anno presente ancora vi- Rer, Italia.

es ves de molti fatti d' armi, favorevoli ora all'una, ora all' altra parte. Afsecurité fediarono i Comaíchi l'Ilola loro nemica, un non potemo ridurla alla loro ubbidienza. Imprefero poficia i Milaneti l'affedio di Como, ma
cotal bravura ritrovarono in quel popolo, che loro convenne tornariene a cafa colle bandiere nel facco.

Anno di Cristo MCXXV. Indizione III. di Onorio II. Papa 2. di Lottario III. Re di German, e d'Italia 1.

[15] Abbai F U l'anno presente l'ultimo della vita di Arrigo fra i Re Quinto, Differente pi Storici: laonde non è da ascoltare chi parla di sua morte o nel pre-Om Fri- cedente, o nel fuffeguente anno. Accadde questa nel di 23. o pure nel fingenfix m 22. del mese di Maggio, senza ch'egli lasciasse prole di se. Trattossi Robertus de dunque nella Dieta de Principi dell'elezion del successore, e fra i can-Monte, C didati fi contavano (b) Lottario Duca di Sassonia, Federigo Duca di (b) One Suevia, Leopoldo Marchefe d' Austria, e Carlo Conse di Fiandra. Con-Filingenfu corfero i voti della maggior parte in Lassario III. fra i Re d'Italia, Dodechin e poi Secondo fra gl' Imperadori, il quale contro fua voglia eletto nel in Chrone. di 30, d' Agosto, su coronato Re di Germania nel di 13. di Settembre . Erano paffate fra questo Principe e l'ultimo Arrigo Augusto molte diffentioni e guerre, per le quali Lottario, uomo per altro valorofissimo, era stato una volta assai umiliato, e però conservava egli un mal talento contra tutti i di lui parenti. Tali erano fre gli altri il fuddetto Federigo Duca di Suevia, e Corrado fuo fratello, che l'Urspergense chiama Duca di Franconia, perchè figliuoli di Agnese sorella del fuddetto Arrigo V. ed eredi del medefimo Augusto. Avea lo stesso Federigo condotte seco alla Dieta circa trenta migliaia di com-

pófizione de Vefoovi fi quierò per allora; e gli fece poi più guerra ne feguenti anni per mezzo ancora del finddento Corrado fun fratello, [LLadady dopo averlo coll'aiuto di alcuni Principi fuoi parziali creato Re di me 1966. Per mania, ficcome vedermo andando inanzai. Non soi odire, se in solutioni queffo, o pure nel feguente anno, come vuole il Signor Saffi, deffi dell'antici fine à fui signorii Obrico Arcivefore di Milano. Ben 20, che a lui Manone. Ben 20, che a lui Manone. Ren 20, che que di minimo di principi del p

battenti, sperando o col terrore, o col savore di poter conseguir la corona. Escluso rivosse s'armi contra del nuovo Re; ma per interto enuditi Scrittori. Continuo io a credere, facome conghierturai nel Las veite la prefazione al fuddetto Annimo Poetra, che vivene il fuddetto Olri-Annimo Poetra, che vivene il diddetto Olri-Annimo Poetra, che vivene il diddetto Olri-Annimo Poetra, che vivene il diddetto Olri-Annimo Poetra, che vivene il medefimo Anfelmo, e che in questi tempi colla Coadutoria andaffe unito anche il titolo di Arcivefcovo: del che ho recato un altro efempio di questo fecolo nella Chifa Milanefe : Effendo poi mancato di vita Olrico o nel prefente, o nel feguente anno, allora Anfelmo restò folo, ed attuale Arcivefcovo di Milano.

Non pochi fátti di guerra fuccederono ancora in quest'anno fra i Milaneli e Comalchi con varietà di fortuna. Tornarono i primi all'affedio di Como, ma ne furono valorofamente rispinti. Varie battaglie ancora fi fecero nel Lago Lario, o fia di Como, e fenza mai perdersi d'animo tennero sorte i Comaschi contro la potenza de nemici . Ma effendo paffato a miglior vita Guido loro Vescovo, cominciarono da lì innanzi ad andare i loro affari di male in peggio. Tornò nell'anno presente a Venezia (a) la vittoriosa flotta del Doge di (a) Dandul. Venezia Domenico Michele. Prima nondimeno effendo feguita rottura in Chronic, coll' Imperador di Costantinopoli Giovanni Comneno, gli fecero guer-Rer. Italia. ra col prendere e dare a sacco le Isole di Samo, Mitilene, ed Andro. in Chrance. Venuti parimente in Dalmazia ricuperarono dalle mani degli Ungheri TemPli le Città di Spalatro e di Traù . Cacciarono anche dalla marittima Ter-Rer. Italie. ra di Belgrado, diversa da quella, che sta al Danubio, gli Ungheri; e quindi ricevuti con grande onore dal popolo di Zara, dove fi fece la distribuzion della preda, felicemente e con trionfo si restituirono alla lieta lor patria. Nella State dell'anno presente i Genovesi con dieci galce scorsero il mare di Corsica e Sardegna sino a Porto Pisano (b), con prender molti Pifani, merci, e legni de' medefimi. Trovata (b) Caffai ancora una lor Cocca, che portava quattrocento uomini, e un ricco ... carico, la perfeguitarono per quattro giorni. Per fortuna di mare fu Tem. VI. d' uopo lasciarla; ma questa andò poi a rompersi all' imboccatura dell'Arno. Prefero di poi e saccheggiarono Piombino nel mese di Settembre, conducendo prigioni a Genova tutti quegli abitanti grandi, e piccioli.

> Anno di Cristo Mcxxvi. Indizione iv. di Onorio II. Papa 3. di Lottario III. Re di German. e d'Ital. 2.

Un infigne accrescimento di potenza si sece in squesti tempi per constituta di Dodechino (c) alla linea Germanica degli Estensi (s) Duchi di Baviera. Cioè in questo, o pure nell' anno precedente, man co di vita Arrigo il Noro Daca di Baviera, il quale s'en trittato nel (s) Constituta di Monistero di Weingart (d), con lasciare gli Stati ad Arrigo IV. e Guel. Wangan.

Esa vole fo PI. fuoi figliuofi . Restareno di lui ancora Corrado, che sprezzato il mondo, mori poi in concetto di fantità, e quattro figliuole : fra le quali Giuditta, maritata con Federigo Duca di Suevia, fu madre del famoso Imperadore Federigo I. soprannominato Barbarossa. Ora il suddetto Arrigo IV. che poi venne da alcuni moderni Scrittori appellato il Superbo, per diftinguerlo dagli altri di questo nome, fu considerato dal Re Lorrario per quel Principe, che meritaffe più degli altri la confidenza ed amore suo, stante la sua potenza, e insieme l'antica nemiffà, che paffava tra la cafa de' Guelfi, il cui fangue e la cui credità era paffata in lui, e la cafa Ghibellina, da cui difcefero i tre ultimi Arrighi Imperadori, con lasciar eredi anche delle lor gare i due fratelli Federigo Duca di Suevia e Corrado. Perciò Lottario, a fine di maggiormente accrefcere la possanza di Arrigo IV. Duca di Baviera , gli conferì in quest' anno anche il Ducato della Sassonia : con che egli potea paragonarsi a i Re, se non nel titolo, certamente nell'ampiezza del dominio, perche allora i nobiliffimi Ducati della Baviera e Saffonia erano di maggior estensione, che oggidì. Un altro rissesso ebbe in ciò il Re Lottario, perche gia meditava di dare in moglie ad esso Arrigo l'unica sua figlinola Gelerada. Anzi non mancano Scrittori [a] Halmel. (a) , che credono contemporanee tali nozze celebrate nell'anno suffedis Cbr. guente coll' Investitura del Ducato della Sassonia; e sorse questo può sembtar più probabile. L'anno presente verisimilmente quel su, in cui Anselmo da Pusterla novello Arcivescovo di Milano, contro la volonta del fuo clero e popolo fi portò a Roma, per trattare del Pal-[b] Londol-lio, che il Papa riculava d'inviargli a Milano (b). A questa sua risofus jumor luzione si opponevano i Milanesi, pretendendo una novità pregiudizia-Las. 6.38 le alla dignità del loro Arcivescovo, il dover andare a prendere in Roma quel Pallio , che i precedenti Pontefici per li loro Legati avezno inviato in addietro a Milano. Colà giunto Anfelmo ebbe un bel-

harone fi opponevano i Milanofi , pretendendo tha novrià pregliatizahabeda le alia digintà del 1000 Activelcovo, il dover andare a prendere in
me 1,98 de la digintà del 1000 Activelcovo, il dover andare a prendere in
me 1,98 de la digintà del 1000 Activelcovo, il dover andare a prendere in
me 1,98 de la digintà del 1000 Active del 1000 Activelco del 1000 Activelco
no invitato in addierro a Milano. Colò giunto Andeino che un belrio II. Hette Ialdo in volere, che ricevefici il Palitio o dalle (me mani,
mo fill' Altare di S. Pietro. Anfelmo, chiefto parere a Robaldo Volcenico,
de la comò fenta Pallio a Milano. Ma non-fu ammello nel palazzo
Archiepificopale, e non dopo avere Uberto da Marignano fino Cancacliliere, e il Vefcovo d'Alta giurato, ch' epil non avea confentio a
pregiudizio al cuno della Chiefa Milanefe. In quelfa nano ancora, co

(et Coffer atterlato di Caffaro (r), i Genoveti colla lor flotta artivarono alla

(et Coffer atterlato di Caffaro (r)).

Ge bocca d'Arno Sbarcatí, furono alle mani colla fanteria e cavalleria de Píánni . Paffati poícia a Vado, diftruffero quafi tutto quel Catello, e di nouvo per battaglia s'impadronirono del Catlello di Piombino, che già fi cominciava a rifabbricare . Portatifi di poi in Corfica pre-

(

fero il Caffello di San Giovanni con far prigioni trecento Pifani. Pa- Ena Vole. rimente in quest'anno (a) tornò l'esercito de Milanesi contra della (a) Aveny. Città di Como con bloccarla ed occupar le colline d'intorno, e la mas Porta Valle di San Marrino, Erano co i Milaneli anche i Lodigiani e Cre-Tom, V. mafchi , coll'aiuto de'quali fi renderono padroni della Valle di Luga-Rer. Italie. no. Sempre più perciò peggioravano gli affari del popolo Comasco.

> Anno di CRISTO MCXXVII. Indizione v. di ONORIO II. Papa 4.

di LOTTARIO III. Re di Germania e d'Italia 3.

FIEDE fine in quest anno alla sua vita in Salerno. Capitale allora de i Duchi di Puglia, nel di 20. di Luglio (b) Guglielmo Du- (b) Falco ca di Puglia , compiuto di poco l'anno trentefimo di fua vita . Non in Cirmic. aveva egli ricayata prole alcuna da fua moglie , figlinola del Principe di Capua , la quale vinta dal dolore, tagliatifi i fuoi bei capegli, fra le lagrime e gli urli andò a gittarli topra il petto del defunto conforte. Concerfe ancera tutto il popolo di Salerno a deplorar la morte di quefto buon Principe, il cui cadavero con Reale magnificenza fu seppellito in quella Metropolitana . Appena arrivò quelta nuova a Ruggieri Conse di Sicilia, che non perdè tempo a passar con sette galee presso . a Salerno, e dl là fi fludiò d'indurre quel popolo a prenderlo per loro Signore, allegando la firerca parentela, e la promessa fattagli dallo stesso Duca Guglielmo di dichiararlo suo erede in mancanza di figliuoli . Hanno anche feritto alcuni , che veramente Guglielmo col fuo testamento gli mantenne la parola; ma dreiò non refla alcun buon fondamento. Se creder vogliamo a Falcone Beneventano, per dieci giorni si fermò il Conte Ruggieri in nave, cercando pur di trarre alle sue voglie i Salernitani, che trovò molto alieni dal darfi a lui, forte perche riputavano erede più legittimo e proffimo ab intestato Beamondo II. Principe d' Antiochia , nipote di Roberto Guifcardo , o pere per altri motivi. Ma finalmente chiamati a parlamento que cittadini col loro Arcivelcovo Romonido, diverso dallo Storico, con si belle parole e promesse di buon trattamento loro parlò, che fatto di poi generale configlio, l'accettarono per loto Signore. Alessandro, chiamaso da altri Abbate Celefino, ma che fenza dubbio fi dee appellar Telefino, perchè Abbate di Telefa, Scrittore di questi tempi, aggiugne una particolarità, cioè (c) che i Salernitani parlando con Sarolo, o fia Saroto, Mef-(c) Mexen fo del Conte , efagerarono gli aggravi lor fatti dal Duca Guglielmo, ant de Gell e da fuoi anteceffori, e che temendo altrettanto dal Conte Ruggieri, Riginili L non gli fi volcano fottomettere. E perchè Sarolo rifpole loro con qual tal. 5.

che villania, fe gli avventarono addoffo, e il privarono di vita. Non Tom. VI. oftanthe vote oftante sì grave offefa flette fermo il Conte, e diffimulando il fuo fde-Anno 1917. gno. feguitò a trattare, finchè induffe quel popolo a riceverlo per Principe, a condizion nondimeno che restasse in lor mano la guardia della Torre maggiore, o fia della Rocca. Ruggieri, nomo, che ben fapeva il fuo conto, accordo loro tutro, purche li metteffe in poffesso di Salerno. Altrettanto fece con Rainolfo Conte di Alife, à cui concedette esorbitanti dimande, per averlo dalla sua nella già incominciatà conquista della Puglia. L'elempio di Salerno si tirò dierro gli Amalfirani, che nel darsi al Conte Ruggieri, ottennero anch' essi di ritenere in lor potere le fortezze di quella Città . Aggiugne Falcone , che il Conte Ruggieri ridusse di poi alla sua ubbidienza anche le Città di Troia e di Melfi, ed-altre parti della Puglia, e se gli suggettarono alcuni Baroni di quelle contrade. Ma giunto a Roma l'avvilo di questi progreffi del Conte Ruggieri, se ne alterò sorte Papa Onorio II. con tutta la fua Corte, tra perchè dovea pretendere devoluto il Feudo della Puglia alla fanta Sede, e perchè non gli dovea piacere l'ingrandimento d'un Principe Signore della Sicilia, il quale fe diveniva padrone anche della Puglia e Calabria, avrebbe potuto dar la legge a Roma stessa. Però cominciò a far pratiche per impedire gli avanzamenti del Conte Ruggieri;

Paíso effo Papa a tal fine a Benevento, indi alla Città di Troia, che gli prestò ubbidienza. Gli avea già il Conte Ruggieri spediti Ambalciatori con ricchi regali , per impetrar l'investitura del Ducato di Puglia e Calabria; e tuttoché efibiffe di rilafciare al Papa la Cirtà di Troia, e Montefosco, mon partito si volle ascoltare, essendo insperanzito il Pontefice di mettere totto l'immediato fuo dominio tutto quel Ducato, o pure difegfiando d'inveffirne il giovane Boamondo II. Principe d'Antiochia ; a cui con più ragione apparrenevano quegli Stati . Ora veggendo il Conte Ruggieri si mal ditposto verso di lui il animo del Papa, comandò a fuor ufiziali di cominciare le oftilità contro la Città di Benevento : il che fu cagione ancora , che effo Papa Onorio fi trasferiffe cola. Quivi egli fulmino la scomunica contra d'esso Conte, e di chiunque gli prestasse aiuto : il che servi a Rainolfo Conte d'Alife per abbandonar Ruggieri, e feguitar la parte del Romano Pontefice , Dimorava tuttavia in Salerno il Conte Ruggieri , e di la spedi altri Ambasciatori a Benevento, pregando il Papa di concedergli il Ducato; ma furono ancor questi rimandati con lole dure risposte . Il perchè Ruggieri perduta la pazienza, è conofcendo volerci altro che preghiere e parole per piegar l'animo indurite del Pontefice, se ne

tornò in Sicilia, riloluto di cercar colla forza ciò, che non poteva mis Press ottener colle maniere amichevoli di pace; e fenza licenza del Papa Comenfis affunfe il titolo di Duca . Intanto i Milanchi più che mai anfanti di Ret. Italia, fortomettere la Città di Como (a), fecero venir da Geneva e da Pi-

sa buona copia d'Artesici, atti a fabbricar Navi, Castelli di legno, Esa vote. groffe Balifte, ed altri ordigni di guerra . Ottennero gagliardi foccorfi ANNO 1119. da Pavia, Novara, Vercelli, Afti, Alba, Albenga, Piacenza, Parma, Mantova, Ferrara, Bologna, Modena, e Vicenza, ficcome ancora dal Conte di Biandrate , dalla Garfagnana , e da altre parti. Dal che vegniamo a conoscere, che tutte le suddette Città si governavano 2 Repubblica , nè più erano governate da Ministri Imperiali . Con . questo possente esercito si portarono i Milanesi all'assedio di Como, che fu con vigore tottenuto da' cittadini , finchè ebbero forze . Ma in fifie veggendo vicina la rovina loro, prefero la rifoluzione d'imbar-car una notte tutte le loro donne e figliuoli col meglio delle fostanze; e fatto nello stesso un grande strepito nella Città, e una fortita fopra i nemici; affinchè non inquietaffero le preparate navi, anch' effi di poi imbarcatifi ful Lago, navigarono al Castello di Vico, con animo di quivi vendere caro la lor libertà e la vita. Entrati la feguente mattina i Milanefi nella Città , fi avvidero della fuga degli abitatori . Di la passarono al suddetto Castello di Vico, ma trovandolo inespugnabile, e necessario gran tempo e spesa per vincere la costanza de Comaichi, diedero finalmente orecchio alle proposizioni di pace : Fu questa in fatti stabilita , conservati i beni a i cittadini . ma condennata la Città a perdere le mura, ed ogni altra fortezza, eva prestare ubbidienza e tributo da li innanzi a Milano . Pretesero il Puricelli, e il. Padre Pagi, che l'eccidio di Como feguisse nell'anno sufseguente 1128. e il Signor Sassi. (a) riferisce altri autori del medesimo (a) Saxine parere . Ma effendo concordi gli Storici Milanefi e Comafchi , e Gal- Indulian vano Fiamma (b) in riferir questo satto all' anno persente, non credo, inner. (c) (b) Guid-che s'abbia da dipartire dalla loro opinione. E massimamente perchè vas. Fiore nell' antico Calendario Milanese da me pubblicato (c), è notato . An- ma Manie no Domini MCXXVII. capta est Civitas Comensium. Forse i primi au- Rev. Italic. tori parlano della pace probabilmente conchinfa nell' anno feguente, e (c) Rerano gli altri della prefa della Città , accaduta nel prefente .- Ed ecco come P.II. T.II. liberate le Città Lombarde dal giogo straniero, cominciarono a volgere l'armi l'una contra l'altra, male, che mireremo andar crefcendo per la matta ambizione, da cui chi più può, più degli altri ancora fi lascia sovvertire. Celebro il Re Lottario la sesta di Pentecoste in Mersebarg (d), ubi decensissimo mulsorum Principum babiso convensu unicam (d) Avadi. O dilectam siliam suam Gentrudem gloriaso Bavaria Duci Henrico, Ducis sasso. Heinrici , O Vulfida , Magni Ducis nata , Filio , cum multa bonorificentia in matrimonii bonore sociavit . L' Urspergense narra (e) , che in Au-(e) Usperg. gusta ne surono celebrate le nozze con rara magnificenza. Io ne so in Chiance, menzione, perchè fatto spettante alla linea Estense di Germania.

Zz z

Exa Volg.

Anno di Cristo meneviti. Indizione vi, di Onorio II. Papa 5. di Lottario III. Re di German. e d'Italia 4.

EL di 19. di Dicembre dell'anno precedente era mancato di vita Giordano II. Principe di Capoa (a), a cui succedette Ro-Benevente berto II. suo figliuolo. Per questa cagione, cioè per sostemere i diretti della sua sovranità, si portò Papa Onorio nel di 30, di Dicembre a Capoa, quivî accolto con varie finezze da Roberto. Invitati poscia i Velcovi ed Abbati ful principio di quest'anno con gran pompa ed allegria alla presenza del sommo Pontesice, Roberto su unto Principe e prese l'investitura da esso Papa. In tal conginntura Papa Onorio nella copiosa affemblea de Prelati e Baroni espote le sue doglianze contra di Ruggieri Conte di Sicilia per la guerra mossa a i Beneventani, e per l'ulurpazione di vari luoghi della Puglia, invitando tutti alla difefa di quegli Stati, ficcome dipendenti dalla Chiefa Romana, e dando Indulgenza plenaria a chiunque morifle in quella spedizione : ripiego firano, che tuttavia cominciò a diventare alla moda, con far fervire la Religione agl' interessi temporali . Roberto Principe di Capoa . Rainolfo Conte d' Alife, Grimoaldo Principe, o per dir meglio Signore di Bari, Tancredi di Conversano Conte di Brindisi, Ruggieri Conte d'Oria, ed altri Conti e Baroni, tutti con promesse magnifiche assunsero la difesa de i diritti Pontifici, e si prepararono a sostener la guerra contra del Conte Ruggieri. Confermò di nuovo il Papa tanto ivi quanto di poi in Troia, la fcomunica contra d'esso Ruggieri, ed inviò il Principe di Capoa col Conte Rainolfo all'affedio del Castello della Pillosa nel di 29. di Gennaio, e con esso loro più di due mila Beneventani. Ma o fia che l'offo foffe duro, o pure, come fu allora creduto, che quei Comandanti non operaffero con buona fede, nulla di rilevante fu fatto per impadronirfene : del che concepì tale fdegno il Pontefice, dimorante allora in Monte Sarchie, che se ne

no janceno il rontence, almorame altora in Nonte Sarcusso, cene le nei controlle differetto del Ducato Romano (\$). Intanto venuta la Prima-Troffere tron hel differetto del Ducato Romano (\$). Intanto venuta la Prima-Troffere tron del Prima-Troffere tron de l'accionato de l'accionato passo lo firetto; percie e fipano le Terre d'Unfredeo; je gli renderono Taranto ed Otranto, Città di Bommondo insinore Principe d'Antionità al quale mileramente poi nell'anno 1130, refib uccio in Oriente da i Turchi. S' inoltrò il vittoriolo Ruggieri, e firetta con vigoro fa affedio la Città di Brinditi, talmente la battagliò, che la coftrinse alla refa. Colla fiella felicità s' impadeoni della Città d'Oria, e di molte altre Cafella. A quelti dirigaevoli avvisi tromò Papa Onorio II. a Benevento, feco conducendo circa trecento foldati a cavallo Romani; e ordinato a Roberto Principe di Capoa, a Rainolió Conte; e a-

gli

gli altri Baroni di prendere l'armi, andò con grandi forze per opporfi esa vol alle vittoriose schiere del Conte Ruggieri. Ma questi, unita la sua gente, venne a postarsi al fiume Bradano, e quivi si accampò . Dall' altra parre anche l'efercito Pontificio mile le tende, fenza olare nè l'una, nè l'altra parte di guadare il fiume per cercare il nemico. Alessandro Abbate Telefino ferive ; efferfi trattenuto Ruggieri per riverenza al fommo Pontefice. All' incontro Ealcone (a) favorevole ad effo Pontefi- (a) Falco ce scrive, che Ruggieri, fentions Apostolicum cum exercitu valido mili- Braven sum O peditum, O Baronibus suis adversus se venientem, in montana secessis, devisans Apostolici virtutem, ne aliquo modo aliquid ei sinistrum contingeres; O sie per quadraginea dies Apostolicus ille ardensi. Sole mensis Julis fasigarus Comisem illum obsedis . Tanta inazione, e l'essersi cominciato a scarfeggiar di viveri e di paghe nel campo Pontificio, cagion fu, che dilerravano a furia i foldati c'e lo stesso Principe di Capoa, ficcome perfona di delicata complessione, non potendo reggere alla sferza del caldo eftivo, e agli altri difagi, spianto il suo padiglione per andariene . Falcone , l'autor della vita di questo Papa (b) , ed al-[b] Cardia, tri Scrittori, incolpano d'infedettà que Baroni, quafiche cercaffero fen-de Aragon. za ragione motivi di ritirarsi. Comunque sia, il saggio Papa, veggen-neci II. dosi elposto a pericolo di disonore e di perdite gravi, segretamente mandò Cencio Frangipane ad offerire al Conte Ruggieri l'investitura del Ducato, promettendo di dargliela in Benevento. Altro che questo non cercava Ruggieri, e però furono d'accordo. Andoffene il Papa a Benevento; gli tenne dietro Ruggieri con un buon corpo di fua gente, e andò a postarsi nel monte di S. Felice suori di Benevento. Pres tendeva il Pontefice, che Ruggieri entraffe nella Clttà a ricever quivi l'investitura; ma Ruggieri Principe cauto ed accorto persiste sempre in dire , che fuori e non entro di Benevento avrebbe ricevuto le grazie Pontificie. Convenne pertanto, che il Papa ufciffe, e fatto l'abboccamento al Ponte maggiore presso il fiume , nell'ottava dell' Assunzion della Vergine, quivi Papa Onorio H. investì il Conte Ruggieri del Ducato di Puglia e Calabria nella stessa sorma, che s'era praticata con Roberto Guilcardo, e col fuo figliuolo e nipore.

Si lagnarono forte del Papa per queflo fegreto accordo, fatto fema los participazione, e fema, parola in-lor difefa i Baroni, e le Circh , che tenevano la parte d'efio Pontefae, ; perchè reflavano alla diferezione del nouvo Doca Ruggieri: Ma chbero un bel gnidare. Dopo avere il Papa in quefla maniera afficurato il fuo diritto , fe ne tomò da li a non fo quami giorni a Roma. Non Vera ancor giunto, quando una parte de Beneventani crudelimente uccile Guglielmo Governator Eontificio di quella Città. Adirato il Papa proruppe in molte minacce , e fepch il Cardinalo Ghermode a quel governo, che trovò avere i

eas vote Beneventani formata una spezie di Comunità, senza però dipartiti dalla sessità l'ubbidienza del Romano Fontesse, situato il Duca Ruggieri si portico omno il al'asfetio della Cirtà di Troja (a); ma ritrovandola ben munita,
fossorio e i cittadini ritolati di difendersi, si tratto, a attendendo possica ad essenzia, rarre in possesso di che avvecinandoli si verno, andò a Salerno, e di
la in Sicilia a In Lombardia parimente su gran novità sia quell'anno.
Federigo Duca di Seveta, e Corrado sino fratello, siccome figliuoti di

Federigo Duca di Suevia , e Corrado ino fratello , ficcome figliuoli di Agnefe forella dell'ultimo Arrigo Augulto , prietendeano al Regno e all'Imperio , e perciò dicemmo nata guerra fra-loro e il Re Lottario in Germania - Penò Federigo, di fare un, bel colpo coll'inviare il fralegato dello Corrado in Litalia, acciocche fi proaccialle quello Regno (b). Defraggio veva effere preceduto qualche fegreto trattaro co i Milanefi , perciocmanas, pe dia pepera comparve i m Milano , che quella nobibi col popolo trutto

fi dichiarò in fuo favore . Soggiornava in questi tempi l'Arcivelcovo Anselmo suori di Città nelle sue Castella ; su chiamato per parte del clero e popolo a far la coronazione di Corrado, la quale in fatti fi elegui nella festa di S. Pietro di Giugno in Monza, con dargli l' Arcivescovo la corona Ferrea nella Basilica di S. Giovanni Batista, e dichiararlo Re d' Italia. Fu da li a qualche giorno rinovata quelta funzione nella Basilica di Santo Ambrosio di Milano. Alla prima coronazione si trovò presente lo Storico Landolfo da S. Paolo, ma per suoi affari mancò alla feconda. Scrive egli di poi d'esso Corrado: Hune namque gradientem per Comitatus O' Marchias Lombardia , O Tufcia , Comites O' Marchiones cujuscumque Nobilitatis, viri potentes & bumiles, cum gaudio susceperunt O' amaverunt . Ma coloro , che gli secero refistenza, nè il vollero per loro Re, ejus acusissimi gladii forsisudinem fenferunt, asque mortem & confusionem, ceu Anselmus Marchio del Busco. O' illustris . . . . Comes , susceperune . Uno Scrittore Tedesco s' immagind, che questo Conte, di cui s'è perduto il nome, fosse Alberso, o Ingelberto, dichiarato, per quanto egli crede, da Papa Onorio Mar-

(6) Amin'ichefe della Tolcana, con..citare un documento da me prodotto (c.).

2) Elipsi în cui și încontra Affersa Dei gratia Marchie & Dous, Lege vincera S.s.

2) Lica, cooperante gratia & Benti Perri, & Damini Papa Honorii ijus Vi-carii muurer Stc., Ma quello non vuol dire ç. ch' egli foffe Marchefe di
Tolcana , In quelli tempi fi truova Corrado , Marchefe veramente di
(a) Amini, Tolcana , liccome ho offerato altrove (d.) e fi truovano documenti,

(a) doupe, I oteana, income no oltervato attrove (d), e li traovano documenta. Diffini, e che patano di lui aggii anni 1421e e 1413o, Quell' Afferra e, di cui è di atta menzione nelle mie. Antichità Effenti, fi vede creato da Papa Onono. Il Marchige e Duea dopo la morte dell'attinio Imperatore Arrigo, con dargli l'inveltitura de' l'eni e Stati della Comretta Mattilda, ma lenza ch'egii certestaffe dominio alcuno, ne in rOcana, ne in Mandra che gii certestaffe dominio alcuno, ne in rOcana, ne in Mandra che gii certestaffe dominio alcuno, ne in rOcana, ne in Mandra che gii certestaffe dominio alcuno, ne in rOcana, ne in Mandra che gii certestaffe dominio alcuno, ne in rOcana, ne in Mandra che gii certestaffe dominio alcuno, ne in rOcana, ne in Mandra che gii certestaffe dominio alcuno, ne in rOcana, ne in Mandra che gii certestaffe dominio alcuno, ne in rOcana, ne in Mandra che gii certestaffe dominio alcuno, ne in rOcana, ne in Mandra che gii con control contro

10-

tova, Ferrara, Modena, ed altre Città, fottopolle una volta a Ma- sa volt tilda . A noi dunque bafterà di fapere , che Corrado incoronato Re , per tale fu riconolcioro, non dirò da tutti, bensì da moltifimi in Lom-bardia e Tofcanà. Ma che? Il Pontefice, che avea approvata per meazo de fooi Legari l'elezione del Re Lottario, mosso da lui pubblicò. contra di Corrado una terribile fcomunica (a); per cui cominciò tofto (a) one a formare il fuo credito, e fa in fine ammemata in Italia la di lui rofo 1,7, porenza.

Anno di CRISTO MCXXIX. Indizione VII.

di ONORIO II. Papa 6.

di LOTTARIO III. Re di German, e d'Ital. s.

TELLA Vità di Papa Onorio H. è feritto, ch' egli (b) delegavit Pe. (b' Cardia, trum Presbyterum Cardinalem tituli Santa Anaftafia ad partes Ru in Va. Ho venne , qui deposuit Aquilejensem, & Venetum Patriatches . Il Cardinal mi II. Baronio (c) non ne seppe il perchè. Ma Bernardo di Guidone (d) ne P. I. T. III.
adduce il reato, quia invenit cos Schismaticis favorabiles explisiffe. Il (c) Baron. Dandolo (e) scrive, quin Schifmaticis fuerant autores. Tolomee da Luc-Ecclefiall. ca (f) vi agenugue un forte. Non fi può intendere questo dell'ante-(d) Berna cedente scisma ; perche la pace avea abolito tutti i delitti e processi del Gnido-Adunque', siccome subodorò il Sigonio (g), potè più tosto procedere Homei IL la lor condama per aver promofio, o abbracciato il partito di Corrado P.I. T.III. usurpatore della corona d'Italia conero il giuramento prestato al Re e Dendal, Lostmio, cioè ad un Principe approvato dalla fanta Sede . Da una in Chronic. fettera scritta in questi tempi dall'Arcivescovo di Salisburgo al Vesco-Rev. Italia yo di Bamberga, che si legge sta le raccolte da Udalrico (b), impa-l'i Preten-riamo, che su eletto in luogo di Gherardo, stirpe i sutile e pieno d'altr. Estifvizj, un altro Patriarca, che era Decano di Bamberga, nomo dabbe (g) signi ne, e perciò eliminatam fuisse veterum sparcitiarum, que longo illichalia sempore dominata fuerat, fordisatem, quum abjetta indigna satis omni Ec-(h) Udalri. clesiastico regimini persona, Clerum & Populum vidimus tam boneste tam-bergenfu que canonice de alterius substitutione cogitare. Qui nulla si parla di Econo scilma ; folamente è accusato quel Gherardo , chiamato Riccardo dal-Tum II. l'Ughelli (i), d'inabilità e di vizj. E però le lodi a lui date dal per 353 Candido, e da effo Ughelli, e da altri, si debbono cancellare. Ma lial. eletto che fu il Decano fuddetto, quel Clero il perfeguitò in maniera, Tom. V. che fu obbligato a fuggire, e noi non fappiamo, fe quel Pellegrino, che gli succedette, sia lo stesso Decano. E nondimeno da stupire, come tali Scrittori parlino della deposizione di que due Patriarchi, e nul- (» Londo). la dicano di quanto avvenne ad Anfelmo Arcivescovo di Milano. Noi fut boristi certo abbiamo da Landolfo da S. Paolo (1/2), che Gievanni da Crema della s. 19.

Ena Vole. Cardinale Romano, venuto a Pavia, quivi rauno un Concilio de' Va-Asso 1119 fcovi Suffraganei della Chiefa di Milano per ilcomunicare il fuddetto Arcivescovo, perchè egli avesse coronato ed alzato Corrado al Regno contro il legittimo Re Lottario. Anselmo, udito questo rumore, spedi colà molti de fuoi per pregarli di non procedere avanti fenza afcoltarlo; ma il Cardinale e i Vescovi, incitati da alcune Città, che aderivano ad esso Re Lottario, niuna dilazione vollero accordargli, e fulminarono contra di lui la scomunica. Dico la scomunica, perchè non parla quello Storico di depofizione. Anzi aggiugne, che la maggior parte de' Milanesi, finche visse Papa Onogio II. tennero per loro Pastore il sopra mentovato Anselmo, Quali poi sossero le Città costanti nell'ubbidienza al Re Lottario, lo spiega il medesimo Storico con dire : At Papienfes, Cremonenfes, Novarienfes queque, O corum Episcopi, O aliarum Civisatum, pradicantes boc Regium opus Anselius contrarium Dea , & magno Regi Lothario , nequaquam illius Pontificis (cioè di Anselmo ) legationem susceperunt , sed ipsum prastante Cardinali ille I obanne encommunicaverunt .

Si aggione à a moviv di finnicizia fra le fiddetre Citrà e Milano l'altro della nobil Terra di Crema, oggidi Città. Era queltà sopopula nello figirituale e temporale a Cremona, e ribellatafi implorò
la protezion de Milandi, che volentieri na contempo, la come poliporte Città della protezion de milandi, che volentieri na contempo, la come poliporte Città, che di mal occhio miravano il fovercho ingrandimento de
tre Cità, che di mal occhio miravano il fovercho ingrandimento de
Milandi, lomo moffero guerra; guerra, che colò poi tanto fague, e
parcchi anni durò. Ma che divenne del fiddetto Carrado Re? Lo
Heflo Landolfo narra, che firsti manus Hamorii Pape ilpun refigierazio,
arque ad Germaniam, quofi ad fue popria loza redire fecir. V ha che
crede, che la di lui ristrata fegouife nell'amo prefente, o noi feguente, ma non ne apparicono le proove; e che ciò avveniffe folamenta
nell'amo i 132. lo vedermo fia poco. E flato creduto, ch' elio Re
Corrado loggiornaffe tuttavia in Jacca nel di 4, di Settembre, perchi
eccondo l'areticalo di Franceto Maria Eirotentini (a), in quel giorno
le condo l'areticalo di Franceto Maria Eirotentini (a), in quel giorno

nell anno 1132. lo vedremo lra poco . E lato creduto , ch ello Re a Parocerica de legiornalic ruttavia in Lacca nel di 4, di Settembre, perche da Parocerica de legiornalic ruttavia in Lacca nel di 4, di Settembre, perche mandat, e longo concedette un privilegio al Monifero di S. Ponziano. Ma da 199146. abbracciar sì fatta opinione des ritenere ognuno il vedere, chi egli in ello privilegio è intitolato Corredin drivine graita Revonnatum Dux, co

csio privilegio è intitolato Cornados frinna gratia Revennatum Due, O' Tholpice Prefix O'Merchio, Se si trattaffe del gla menzionato Cettrado, coronato Re in Milano, avrebbe egli adoperato il titolo di Re. Però Marchefe di Tolcana et an questi tempi un Cornado, qiverfo da Cor-Marchefe di Tolcana et an questi tempi un Cornado, qiverfo da Cornado, fratello di Federago Duca di Suevia; e quest'ultimo, se crediatum all'Urspergensie (b), ra Duca di Franconia. Per, constiguente mi

h) Abba mo all Uripergenie (b), era Duca di Franconia . Per conteguente ne Uripergenie (b), era Duca di Franconia . Per conteguente ne Uripergenie (b), era Duca di Tranconia . Per conteguente ne Uripergenie (b), era Duca di Tranconia . Per conteguente ne Uripergenie (b), era Duca di Tranconia . Per conteguente ne di Arrigo V. Au-

V. Augusth, come immagină îi indetero Fiorensini. Di quello Corrado na venă Marchiel di Tofeana ho i pubblicato du diplomi (e), festuarie al- servizia Marchiel di Tofeana ho i pubblicato du diplomi (e), festuarie al- servizia ratio pour respective proposition de sumberga (e) un altra lettera, feritra da Livipudo Ve. fra: vato Udalrico da Bamberga (e) un altra lettera, feritra da Livipudo Ve. fra: vato Udalrico da Bamberga (e) un altra lettera, feritra da Livipudo Ve. fra: fevo di Novara Lationio 100 ej graia Ramanoum Regi Augusta, in cui di leggiama le feguenti parole: Excellentia sejhe pre cerro capnofea, quad eva leggiama le feguenti parole: Excellentia sejhe pre cerro capnofea, quad eva leggiama le feguenti parole: Excellentia sejhe pre cerro capnofea, quad eva leggiama le feguenti parole: Excellentia Germano (e) estuaria velidata, frategrafia fidelia de describa de la constanta valuaria parole de la constanta parole de la constanta valuaria parole de la constanta parole de la constanta parole de la constanta parole de la constanta la constant

Giunta che fu la Primavera (c), tornato Ruggieri Duca di Puglia [c] Aida e Conte di Sicilia di qua dallo Stretto, con un pollente efercito, tro- librio 16 vò, che Tancredi di Conversano s'era rimesso in possesso di Brindisi e e fegu. d'altre Terre a los dianzi tolte. Intraprese l'assedio di quella Città ma trovatala più forte ed oftinata, fi ritirò e attefe ad impadronirsi di Montalto, di Rossano, e d'altre Terre, la conquista delle quali cagiono, che per timore di tanta potenza molti Baroni veniffero a prestargli omaggio , e ad enorario qual loro Sovrano . Fra gli altri non tardò a pacificarsi seco Rainolfo Conte di Alife, mariro di una sua forella, coll'aiuro del quale riduffe dopo pochi giorni d'affedio la Cirtà di Troia a fottometterfi a i di lui voleri. Tenute poscia un parlamento nella Città di Melfi, dove chiamò tutti i Baroni di Puglia, intimò la pace e concordia fra loro, il mantenimento della Giuftizia, e il rispetto alle Chiefe, e atte persone facre. Gli stava poi fin cuore la permissione da lui mal volentieri accordata a i Salernitani di tener essi la guardia della Torre maggiore, o fia della fortezza di quella Città, parendogli di non effere padrone, se la lasciava in lor mano. Perciò con tutte le fue forze paísò fotto Salerno, e attorniatala da tutte le parti, riciriele la ceffion d'esse Terre; e su d'uopo ubbidirlo. Da quanto poi loggiugne Alessandro Abbate Telesino, pare, che (d) anche Sergio Duca di Napoli fosse allora costretto a giurar suggezione e sedeltà ad esso lib.a cap.t. Ruggieri, se non volle sar pruova delle forze di lui. Ma il medesimo Storico parla di poi all'anno feguente della fuggezione de' Napoletani : Perciò poco o nulla restò nel paese, che ora appelliamo Regno di Napoli e Sicilia, su cui o immediaramente, o mediaramente non fignoreggiasse il Duca e Conte Ruggieri . Avvenne ancora in quest' anno, che

Tom.VI. A22 fe

ra van feitici galet di Genoreli, antitando in uncita de Rinai bro penidi, il acciori trovareno a Mellina già fichi in aera (a). Attacano una autici cano il una sunti cano il una carente de Pilinai, farono successificati i refinita fino i Hallina di Correltero in autici de Pilinai, farono successificati i refinita in al la concientra una bona forma di covorci i, i quali con il di il diana del medestino Runggiri in refinitario. Portoli P. Paccolo rio II. nell'anno preinte a Benevento nel mefe d'Agollo, e vi confessione della completa della refinitario per pergato i legione della confessione della con

Anno di Cristo Mcxxx. Indizione vitit.

d' Innocenzo II. Papa i.

di Lottario III. Re di German, e d'Italia 6.

Det di 14. di Febbraio dell'anno presente il sommo Pontesice Omorio II. diede sine a i suoi giorni, e su seppellito nella Basi-

lica Lateranense. La morte fua produsse un fiero sconvolgimento nella Chiefa Romana . I più buoni e faggi de Cardinali , ben conoscevano i maneggi, che facea Pietro Cardinale di Santa Maria in Traflevere, nomo fereditato pe' fuoi perversi costumi, e figlinolo di Pierro, figlinolo di Leone, cioè di un Ebreo fatto Criftiano .- Anche San Bernardo (c) Brean [c] dà il titolo di Judaica soboles ad esso Pretro Cardinale, nomo sommamente ambiziolo, e petentiffimo in Roma per le aderenze e paren-Sugriss in tele fue , e per le ricchezze tanto di fua cafa , che ammaffate colla vita Lade fina rapacità in varie Legazioni. Perciò effi buoni , prima che si pub-[4] Araulf blicasse la morte di Papa Onorio [d], segretamente elessero Papa Gra-Sogienf. de gorio Cardinale di Santo Angelo, di nazione Romano, personaggio in cui concorreyano le virtù meritevoli di sì alto grado per confessione d'ognuno, e massimamente di San Bernardo, allora celebre Abbate di Chiaravalle . Fece egli quanta resistenza pote , ma in fine accertata l'elezione, affunfe il nome d'Innocenzo II. Non istettero molto dopo questa elezione gli altri Cardinali della fazion contraria ad eleggere pubblicamente Papa e confecrare il fuddetto Pietro Cardinale, che pre-(e) Falcole it nome di Anacleso II. Falcone scrive [e]; effere succedute sì fatte me in Chr. elezioni nel giorno stesso, che morì il Papa. Altri vogliono che Innocenzo restasse elesso nel di 451 di Febbraio, ed Anacleto nel di feguente. Certo è, che precedette quella d'Innocenzo, e pare che non

folle peranche seppellito il Papa morto: il che tenuto su per tosa con- les ven graria a i facri Canoni. Ma da una lettera feritta dal Velcovo di Luca ca all' Areivescovo di Mariemburgo [a] si raccoglie, che celebraris exse [a] Udalric quiis fi procedette all'elezione. Certo è altresi, che sebbene si conta la Tembrica rono più Cardinali dalla parce di Anacleto, pure in maggiore riputazione Come, H.A. furono i favorevoli ad Innocenzo. Dichiarofi in tale occasione Leon Frangipane con tutta la fua cafa in favor d'esfe Innocenzo, il quale non potendofi softenere nel Laterano, fi ritirò nelle forti case de medesimi: ma Anacleto impadronitoli della Balilica Vaticana, e spoeliatala de suoi più prezioli arredi, li fervi di quel reforo, e dello fooglio d' altre Chiefe, ficcome ancora del ricco erario proprio e di fuo fratello per tirare nel suo partito la maggior perte de grandi e piecioli di Roma. Assall policia di nuovo le cale de Frangipani, che fecero gran refiltenza. Ma conoscendo. Papa Innocenzo, che non potea a lungo mantenersi quivi, prese la risoluzione di cedere alla potenza dell'avversario. Imbarcatosi dunque nel Tevere co i Gardinale del fuo partito (b), a riferva del (b) Perre Vescovo Sabinense, che lasciato per suo Vicario in Roma, poche fac. Discouri cende ebbe per moko tempo, felicemente navigo fino a Pila, dove fulib. 4 654con fommo onore ricevuto. Di là ito a Genova [c], dispiacendogli (e) Coffui forte la guerra di quel popolo , tanto operò ; che conchiule fra loro deval. Giuna tregna da offervarii, finchè egli ritornaffe di Francia . Aggiugne Caffaro, Scrittore Genovese di questi tempi, che il Papa suddetto, per maggiormente cattivarsi l'assetto di quel popolo, promise di levare il loro Vescovo Siro di sotto all' Arcivescovo di Milano, e di conserirgli la dignità Archiepiscopale. Confecrollo anche Vescovo, allorchè su giunto a Sant' Egidio vicino al Rodano, Andoffene dunque Papa Innocenzo II. in Francia, accolto da per tutto come vero Papa. Pochi furono in quelle parti coloro che faceffero conto delle lettere scritte loro dall' Antipapa- Anacleto; a cui nondimeno, altri popoli e dentro e fuori d' Italia aderirono con fomma confusione della Chiesa di Dio. Fra gli altri proccurò Anacleto di guadagnate al fuo partito An-

felmo Arcive (covo di Milano (d), che già dicemmo Icomunicato fotto (d) Landolil predefunto Papa Onorio II. Gli mandò dunque il Pallio; e perciò fur panis il popolo di Milano seguitò quasi tutto la parte di Anacleto e di Cor-anancia. rado Re, che furono d'accordo in questa congiuntura fra loro. Non pote già Anacleto far lo stesso con Gualtieri Arcivescovo di Ravenna, il quale per la testimonianza del Rossi (e), è molto più d'una sua (c) Rabena lettera scritta all'Arcivescovo di Mariemburgo (f) - si sa che su costante in favorir Papa Innocenzo, Ma principalmente ebbe cura Anaeleto fi Ulderidi affodarfi colla buona corrifpondenza di Ruggieri Duca di Poglia e berg. T. II. Sicilia , del Principe di Capoa , e degli altri Baroni di quelle contra-corp. H.fl. de . Ne gli su difficile . Appena ebbe il sudderto Ruggieri slargate, co-todam. A 2 2

tanto l'afi, che gli nacque, o gli fu fatto nafere il penfiero di danan nie porre il titolo Ducale, e di-affiamere quello di Re, giacche zali erano divenute le fue forze, ed ampiatro cotanto il fuo dominio, che ben fi conveniva, a lui un titolo più luminofo. Ne trattò coll' Antipapa (a) Li diad. Anacleto (a), il quale non vi fece difficultà per simore di non disguanti del contro per affittere a quefa coronazione. Siccome offerto il Padre Del Color (a) Padre del Contri, per affittere a quefa coronazione. Siccome offerto il Padre Del Color (a) Padre Del Color (a

clero di muovo fi facelle coronare. Ma quelta doppia coronazione de (El Falos giudo di buno findamento. Falcone Beneventano (c) parta d'una fola, Beneventa, d'atta coll' approvazione d'Anacleto. Aleffandro Abbate di Telefa (d) (d) 1880 una fola anch' egli riferifice, nè parta punto dell' affenfo e della coopela principali dell' Antigna, prechè giudiò meglio di taccre una particolarifign. de la fino dell' Antigna, prechè giudiò meglio di taccre una particolarifign. M. Sierro Discono (Fine: P. Petris Caroniali (c) di Anacle-

fry. th, che a'fuoi di non facca bel fenite , ne molto onore al Re Ruggieri. Ma Pietro Diacono ferree, che Pervis Cardinalis! (cide Anacleto) Rogerio Duci Apulia Corvuem tribuera, O' per Privilegium Capumum Principatum, O' Ductum Meapolinamum em Apulia, Calabria, O'
Sicilia illi confirmenti, Regemque. cusfitinenti, ad fium partum attraviri,
om eziandio concedergii altri privilegi; che Ruggieri con quebbo buon
tront feppe accorramente chiedera, e facilmente ottenere: laonde San
(c'homare Bernardo in una delle fue lettere (c) ebbe a dire, che Anaeleto dabet
fryk 117 Ducem Apulia, fed falum ex Principibia, iplumque culphopasa Corvue mer-

cede ridicula comparatum. Totto ciò fu conchiulo verlo il fine di Settembre, in cui Anacleto si portò ad Avellino e a Benevento. E perciocchè fi credette, che Palermo Capitale della Sicilia fosse il luogo più proprio per la coronazione di Ruggieri , quivi nel facro giorno del Natale dell'anno presente si fece questa funzione con quella magnificenza, che vien descritta dal suddetto Abbate di Telesa: rito che Tè di poi conservato, e ravvivato, pochi anni sono; cioè che in quella Città fi piglia la corona anche del Regno di Napoli . Vi affifte come Legato Pontificio il Cardinale fopra accennato; e Roberto II. Prinsipe di Capoa, ficcome il più nobile riguardevole de firoi Vaffalti, gli mife la corona in capo . Il vedremo ben presto mal ricompensato per questa sua attenzione da Ruggieri . Intanto Papa Innocenzo giunto in Francia, vi fu accolto con gran venerazione. Preffo di Orleans fu a vifitarlo il Re Lodouico, che già nel Concilio di Estampes l'avea riconofciuto per vero Papa. Andò a Sciartres, a Clugm, e ad altri luoghi . Nel Novembre tenne un Concisio numeroso nella Città di Chiaramonte. Per cura massimamente di San Bernardo non solamente i Franzest, ma anche il Re Lottario in Germania, e il Re Arrigo d'Inghiterra nell'anno feguente, prellaceno ubbidienza a Papa Innocenzo, sa vanquantunque non mancaffero alcuni in quelle parti, che di dichiararono anno almo
in favore dell'Annipapa Annaclero. In quest anno rello rincidato da il
Turchi in Soria Bennando II. Frincipe el Antucchia, fieche in lui finì di
efiniqueri la profapia di Roberro Guideato, e il Re Reggeri più
francamence poèt tenere gli Statt a lui occupati in Italia. Terminò
anora i fuoi igorni Dennario Michole (a) Dope di Venezia. Terminò
zato a quel trono Pitere Filano - Parimente all'anno prefente vengo di
no riferiti i priuleja; e le efenzioni accordate da Baldeono Re di Ge de Inderufalemme, da i Patriarchi, e dal Principe d'Antiochia alla nazione
Veneza in Acon, e in altri luoghi d'Oriente.

Anno di CRISTO MCXXXI. Indizione FX.
di INNOCENZO IL Papa 2.
di LOTTARIO III. Re di German. e d'Ital. 7.

7 Erso la metà di Gennaio del presente anno Papa Innocenzo II. andò alla Città di Sciartres, e colà comparve ancora Arrigo Re d'Inghilterra, per tributargli il suo ossequio, siccome scrisse Orderico Virale (b). Nel dì 29. di Marzo si trovò esso Pontesice in Liegi col- (b' Orderin l'accompagnamento di molti Vescovi ed Abbati Franzesi. Vi concorse Esteladi. ancora Laterrio Re di Germania e d'Italia con buona parte de' Prela-16.13. ti Tedelohi (e), e quivi sì egli, come la Regina Richenza fua moglie (c) Vuas. . furono folennemente coronati da esso Papa. Promise in tal occasione Esta Lottario di venir nell'anno feguente in Italia per liberar la Chiefa Ro-va Vallia mana dallo scisma, e rimertere in possesso di Roma il legittimo Pon-Histori tefice Innocenzo. Venuto poscia a Parigi esso Papa, quivi celebrò con incredibil magnificenza e divozion di quel popolo la Settimana fanta, e la Paiqua del Signore . Visità di poi altre Città della Francia , ed avendo intimato un gran Concilio nella Città di Rems (d), lo tenne (d) Orderinel di 19. di Ottobre coll'intervento di tredici Arcivescovi, e di du-intervento gento sessantatre Vescovi, se non è scorretto il testo dell' Urspegense (e), e colla presenza dello stosso Re e Regina di Francia. In esso su(e) Usperg. solennemente pubblicata la scomunica contra dell' Antipapa Anacleto in Chiente. (f), e di chiunque il favoriva ; e non folamente il Re de Romani [f] Dude-Lottario, ed Arrigo Re d'Inghilterra mandarono colà a confermar la conserine. loro aderenza al Papa, ma anche i Re d'Aragona e di Caftiglia. Sul principio di quest' anno, per quanto ci afficura Falcone Beneventano (g), il suddetto Anacleto non potendo sofferire la Comunità stabilità dal (g) Falco popolo di Benevento, cioè una specie di Repubblica, o sia un' unione in Chemis. da lor fatta per refistere, octorrendo agli ordini del Papa loro Sovrano, chiamato in aiuto fuo con un buon corpo di milizie Roberto

Principe di Capoa, fece imprigionare i più potenti ed arditi di puella Anno 1864 Città, in guita che riduffe quel popolo a difmettere la Comunità; e a prestare una piena ubbidienza a luoi voleri, Andò poscia a Salerno, e di la passò a Roma. Allorche il popelo d' Amalfi, siccome di topra è detto, fi fottomile a Ruggieri, dichiarato poscia Re di Sicilia e Pu-(a) Alreas glia, (a) ritenne in suo potere le fortezze di quella Città. Lo Tcaltro Ruggieri diffimulò allora il fuo sdegno per quetta lor pretenfione. Ora

lib.1,649.7. che le la vide bella, spedita per mare una flotta sotto il comando di Giovanni fuo Ammiraglio, e raunato un forte efercito per terra mise l'assedio a quella Città. Dopo aver preso loro le Terre di Guallo: Capri, e Trivento, affedio anche Ravello, e talmente colle perriere flagellò la torre di quel Castello, che già minacciava rovina. Allora fu, che non solamente il popolo di Ravello, ma quello eziandio della Città d' Amalfi, mandarono a trattar di pace, ne cui capitoli diede il Re Ruggieri quella legge, ch'ei volle a i tudditi fuoi . Dopo di ciò tornò Ruggieri a Salerno, e quivi foggiornando, si vide comparis davanti Sergio Duca di Napoli, che configuato dal timore dell'ambizione e potenza d'esso Re, senza voler aspettare la forza, andò a sottometterfi a lui , amando meglio di contervare il fuo dominio come vasfallo, che di perderlo affatto col voler fare resistenza. Da ciò pare, che si deduca, avere bensì Ruggieri ottenuto dall' Antipapa "Anacleto un non so qual diritto fopra Napeli nell'anno precedente", ma averne egli folamente nel prefente acquiftata la fovranità per la volontaria dedizione di Sergio . Come poi potesse pretendere Roma diritto sopra quella nobiliffima Città, che per più lecoli s'era mantenuta indi pendente dall' Imperio Occidentale, con riconofcere per Sovrani i fol Imperadori d'Oriente in vari tempi : io lafcerò indagarlo ad altri: Non so ben dire, fe in quell' anno, o pure nel feguente fuscedesse, quan to viene feritto da Falcone Beneventano, e dall' Anonimo Cafinenfe (b) Anorym. (b) a Cioè che effendo fuggita a Salerno, o pure chiamata dal Re Rug-

Caparalis gieri a Salerno Masilda una forella, moglie di Ramolfo valorofo Con te di Alife, col figliuolo d'esse Conte, inforse nemicizia fra loro. Altri Baroni ancora, fra quali Tanoredi di Convertano Conte di Brindifi , Grimoaldo Principe di Bari , e Goffredo Conte di Andria , fi colle garono inficme, veggendo, che Ruggieri tendeva a mettere il piede ful collo a sutti. L' Abbate Telefino, ficcome parzial di Ruggieri, fo pra d'effi Baroni rigetta la colpa de movimenti di guerra, che forra vennero, e de' quali parieremo all'anno seguente. Sarebbe stato da defiderare, che quest' litorico avesse registrate sotto i suoi precisi anni le imprese di Ruggieri. Ma egli lo trascurò . E ne' testi di Falcone . e dell' Anonimo Casinense non v' ha sempre tutta l'esattezza necessaria della Cronologia. Era nel precedente anno cominciata la guerra fra

i Mi-

i Milaneti dall'una parte, e i Paveli, Cremoneti, e Novareti dall'al- en vage tra; e-quella durb nel prefente e nel fuffeguente anno. Abbiamo una tras et apuella durb nel prefente e nel fuffeguente anno. Abbiamo una tras ettimonio automotivo, cioè L'andiolio da S. Paolo (a), che ci afficura, col ambiente dell'en final vinalità dell'en anno dell'en dell'en fatti vinairoti in effa tenzone i Milaneti. E fecondo Gualvano (app. Abbiamo (

Anno di Cristo McxxxII. Indizione x.
d' Innocenzo II. Papa 3.
di Lottario III. Re di Germania e d'Italia 8.

DER qualche mese ancora si trattenne Papa Innocenzo in Francia con aggravio non picciolo di quelle Chiefe, come ferive Orderico (d), (d) Orderico perche egli non aveva altra maniera da mantenersi . Nel Febbraio su gedesas. al Monistero di Chigato, e a Lione, da dove passo a Valenza, e alis. 13. Santo Egidio . Finalmente per Monrem Genua ( Geneva crede il Padre Pagi (e), che si debba leggere; Jacopo da Varagine (f) scrive, che In- (el Pagin nocenzo II. nel fito rirorno fu in Genova) fines Lombardia intravit, at-Anad. Ber que apud Aftam folemnirare Resurrectionis Dominica celebrata (nel di 10, st Varagi di Aprile ) venis Placensiam : Quivi celebro il terzo suo Concilio co in Chemie Vescovi di Lombardia, della Romagna, Emilia, e Marca d' Ancona. Convien dire, ch' egti lungo tempo fi fermaffe in quelle parti per aspettar l'arrivo del Re Lottario, il quale secondo il concerto dovea venire in Italia Vedefi una di lui Bolla (g), data in Cremona II. Idus (g) Cam Julis dell'anno prefente in favore de' Monaci di S. Silto di Piacenza . 19. di Pia E in Brefcia IV. Kalendas Augusti un' altra . Portano esse Bolle l'uso i appendis. dell' anno Pifano . Abbiamo dall' Annaliffa Saffone (b) , e dagli Annali (h) dovoli d' Ildesheim (i); the il Re Lorrario celebro la festa dell' Assunzion del la Santa la Vergine in Virtzburg, e di la poi mosse alla volta d'Italia, ma con Hildeleun' Armata affai tenue rifpetto al fuo decoro . Però folamente circa il " principio di Settembre arrivò per la via di Trento a i prati di Roncaglia ful Piacentino, dove foleano adunara i Principi, Vescovi, Baroni, e Legati delle Città di questo Regno, allorche il nuovo Re veniva. es poir. Colh. si portò ancora il Papa per abboccarsi con iui, e stabilir le cole

anni dell'Antispas la Città di Roma; i'e
conferir la corona dell' imperio ad esto fic Re Lottario. Ma cen poco suo
onore si Lottario ricevuro; perciocche secondo l'asterione di Albertico
onore si Lottario ricevuro; perciocche secondo l'asterione di Albertico
onore si Lottario ricevuro; perciocche secondo l'asterione di Albertico
onore si contra contra

Monifero di Nonattola, per cui erano infore liti fra i popoli di Modena e Bologna. Ho lo pubblicazi una fian Bollà darta in quel Monito pubblicazi una fian Bolla arparifero (b) JV. Idus O'dhóris coll' anno Pifano 1132. che è il volgare 1132.
Differo e, Da tal Bolla apparifec l'opuleraz d'efib Moniferro. Dopa ciò il Poneficio palfando per Monte Bardone, ciòè per la firsta di Pontremolis,
andò a fermati in Pifa. Colò chiamati gli Ambalciatori de Genoveli,
tratò fra effi e i Pifani in pace: e per gratificara emende que popo-

II, da quali avea ricevuti più fervigi, levò Siro Vefesoo di Genova dalla fungezione dell' Artivefecto di Millano, col conterergii la dignità Ar-(c) Cania, hispiticopale (c), e fottomettere a lui i Vefesovati di Bobbio, e di Brudio Millano, della contenta di Bobbio, e di Brudio Millano, della contenta di Bobbio, e di Brumonia II, gna l' Arcivefecto di Pfla, e a la listottomife in oltre il Vefesovato Millano, della contenta amenpio di Pfla, e a la listottomife in oltre il Vefesovato Millano, della contenta amen-Millano, della contenta amen-Tili calibi, grandimento di questi due Arcivefesovi. Se ciò è, appartine il fatto aldado. Ce il anno feguente a Ma forfe in Comento furono foliamente foedito le Bol-

menfilit. le di quanto in Pila era flato accordato. Abbiamo dagli Annali d'Il-(A-mai defeim (e), e dal Conografo Salfone, e che il Re Lottario celobro la Bidistrio felta del Natale nella Terra di Medicina fila Bolopnefe, e non già Ma-Climage, destie, o fia Menze, come fospettò il Leibnizio per posa conoficerza professo di quale Terra. Egli era nel luogo di Fontana ful Pisaennino, allortori della Terra. Egli era nel luogo di Fontana ful Pisaennino, allordella della Conocidette, in non so qual giorno, a i Canonici di Cremona un Il desino pivilierio (f.), norano coll'anno pfilicon.

[f] Awige, privilegio (f), notato coll' anno Pifano.

lidit. Dof. Una gran rivolta di Baroni di Puglia era feguita contra Ruggieri Re di

for. 61. Sicilia. Virifimilmeme sperando la venuta del Re Lottario e di 23pa I nuodo Pade estro, si animarono tutti contra di chi faceva a tutti gauta. Ma Rug-Berrette, gieri , appena compassa la Primavera , con potente circuito passa del Sectorio, gieri , appena compassa la Primavera , con potente circuito passa del Sectorio (2), si propri o 2 Tangino, e di la paido all'assissa di Brandis, Talgiano.

refa. Ritenne prigione Goffredo Conte di Andria, che fa aftretto a ce- Esa Vele dergli buona parte delle sue Terre. Quindi, portò la guerra contro della Città di Bari, e in tre settimane indusse que cittadini a capitolare la refa , e a dargli in mano Grimoaldo Principe di quella Città , che fu mandato prigione in Sicilia . Venuti poi ad aperta rottura comra di Ruggieri il Principe di Capoa Roberto II.º e Rainolfo Conte d' Alife; cognato del Re medefimo, unirono un'Armata y se crediamo a Falcone, di tre mila cavalli, e quaranta mila fanti ('numero che ha dell'eccessivo ). Riuscì all'accorto Re Ruggieri di guadagnar Crescenzio Cardinale dell'Antipapa. Anacleto, che governava allora Benevento, con indurre parte di quel popolo, e Landolfo Arcivescovo a giurare la neutralità in que torbidi di guerra. Ma sparsasi voce che Crescenzio volea dare in poter di Ruggieri essa Città di Benevento, quel popolo andò nelle furie : e follecitato di poi dal Principe di Capoa e da fuoi aderenti dabbracciò il partito di Papa Innocenzo II. Portoffi il Re all'affedio di Nocera, per foccorrere la quale s'affrettò il Principe di Capea, ficche all' Atripalda, o come ferive l' Abbate Telefino, al fiume Sarno, in luogo chiamato Scafato, nel di 24. di Luglio fi venne ad una battaelia campale. Al primo incontro riufcì a Ruggieri di far piegare e prendere la fuga all'ala finistra comandata dal Principe di Capoa: ma il valorolo Conte Rainolfo, che guidava l'ala destra, con tal bravura fi spinse addosso all' Armata del Re; che in fine la sbaraglio, ed ottenne piena la vittoria coll'acquifto di un ricco bortino, ma . non senza grande spargimento di sangue da ambedne le parti. Vedesi descritta quelta vittoria in una lettera del Vescovo Agatense presso Udalrico da Bamberga (a). Non era avvezzo a fimili colpi il Re Rug- (a) Udal gieri : questo servi ad umiliare alquanto la di lui ambizione ed alteri-gensu T.IL. gia . Ritirolli egli più che in fretta a Salerno, con volto nondimeno Cop. Hift. allegro e coltanza tale d'animo , come fe mulla di contrario gli fosse par sono accaduto. Ma quetta fua difavventura incoraggi forte tutti i fuoi ne- card. mici, di modo che i Baroni già abbaffati ripigliarono l'armi contra di lui. Era dietro a far lo stesso anche il popolo di Bari; ma comparso colà Ruggieri frenò i lor movimenti colle buone , e coll'accordare, a que' cittadini quanto seppero addimandare . Poscia dopo aver dato un terribil facco al territorio di Benevento, venuto il Dicembre fe n'ando in Sicilia a preparar nuove forze, per potere relistere, anzi per potere dar legge a tanti, che s'erano ribellati contra di lui.

the state of the second

amount of the second consideration of the second

in the state of th the second of th Es a Volt

Anno di Cristo MCRERIII Indizione RE.
d' Innocenzo II. Papa 4.
di Lottario III. Re 9. Imperadore 1.

DDOLCITO alquanto il verno, palsò in Tolcana il Re Lottario. e a Calcinaia nel territorio di Pila si abboccò di movo con Pa-(a) Cardin pa Innocenzo (a). Marciò di poi per la strada Regale fino a Viterbo. d' Aragen, dove arrivato ancora per la Maritima il Pontefice, s'inviarono poficia me. II. P. L unitamente per Orta, e pel territorio della Sabina e di Farfa fino a Tom. III. Roma. Da che furono vicini a Roma, fi accamparono prefio a Santa Agnese, in quel luogo ebbero una visita da Teobaldo Presetto di Roma, e da Pietro Latrone (e non Leone, come ha il testo del Baronio), e da altri nobili Romani del loro partito. Entrati finalmente in Roma ful fine d'Aprile , Papa Innocenzo II. liberamente prefe alloggio nel Palazzo Lateranenfe, e Lottario colle fue genti nel Monte Aventino. Buona parte allora de Romani fi dichiarò in favore del legittimo Pontefice; ma non lafciò per questo l' Antipapa Anacleto ce' fuoi aderenti di rener faldo Caftello Sant Angelo colla Bafilica Vaticana, ed altri fiti forti di quella Città, coll'andare intanto inviando Ambasciatori al Re Lottario, pregandolo di voler dar luogo fenza guerra ad un esame canonico delle sue ragioni, e di quelle d'Innocenzo con esibire ancora oftaggi e fortezze in deposito. Ma i fatti non corrisponde-. vano alle parole . Ne Lottario avea condotto feco tali forze da poter mettere costui al dovere. Non più di due mila cavalli scrivono alcuni,

(a) Farch' egli aveffe di feguito (b). Vennero bensi in aiure del Papa con o carette del Conone (f. c); con altre anora vi acoretreo i Pfinni; e-precontrol del Conone (f. c); con altre anora vi acoretreo i Pfinni; e-pretrol del Conone (f. c); con altre piccioli lueghi: ma ne pur quefte balledende (f. vi a finidar l'Antipapa ben fortificato ed affillito da molti nobili Rodi four mani flosi aderenti. Veggendofi dunque mal difiotle le colie [d]), fu ride Conone foliuto di dar come fi potea la corona Imperaise al Re Lotrario: al
la Carette (four de la Bafilica Lateranne, gianche mon fi potea far la
familia funzione nella Vaticana. Perranto nel di 4 di Gingno giorno di Domenica, dalla mano di Papa Innocenzo II. ricevette Lotatrio la coro-

menta, ania mano ai Faja innocenzo II. necevette Lotatrio ia conce na e il triolo d'Imperadore. Ora egli fi enrova chiamano-Lawriei III. in quanto era Re d'Italia, e Lotario II. come Imperadore: Da li a ponti giorni fi compofe la differenza durata fin qui fra la fainta Sede el de montifetti i beni Allodiai della Conteffa Mattida. Fu prefo quello-mezzo termiciamente de la contenta della Esta properadore per deportadore per de la Perio International della de

ne, che il Pontence ne invettitie ello Lottario, e dopo lui Arrigo IV. Duca di Baviera e Saffonia, genero dello fieffio Imperadore, con che egli giuraffe omaggio e fedeltà per effe Terre al Pontence Romano. Ne rapporta il Cardinal Baronio la Bolla Pontificia a Abbiam veduto

di fopra , che la linea Estense di Germania , o sia de i Duchi di Ba- za a veta viera per le nozze del Duca Guelfo V. colla fuddetta Contessa Matilda, pretese la di lei eredità . Restarono esaudite in quest'anno le sue pretensioni . di modo che il Duca Arrigo , il più potente de' Principi di Germania, e che riteneva in Italia la porzione sua negli antichi Stati della cafa d' Este, maggiormente stele la sua possanza ancora in queste parti colla giunta di quelli della Contessa Matilda . Vennero a Roma in tal congiuntura Roberto Principe di Capoa, e Rainelfo Conte di Adife con circa trecento cavalli (a), sperando di concertar le maniere di [a] Fatto difenderfi da Ruggieri Re di Sicilia; ma gittarono i passi; perche trop- me in Che. po fmilze erano le forze dell' Augusto Lottario, e meno poteva Papa Innocenzo, perchè in mano dell' Antipapa restavano quasi tutte le Torri e Fortezze di Roma

Approffimandoli intanto i caldi pernicioli della State, l'Imperador Lottario con rimettere a tempo più propizio il totale riftabilimento di Papa Innocenzo, fen venne alla volta di Lombardia. Era egli nel campo di S. Leonardo ful Mantevano nel di 30, di Luglio (b), quando (b) Anticonfermò al popolo di Mantova sutti i suoi privilegi con facoltà di tras-lialie. Differire il Palazzo Imperiale dal Borgo di S. Giovanni al Monistero di S. Rufino di la dal fiume-Mincio . Abbiamo dagli Annali d' Ildesheim (e), che giunto l'Augusto Lottario alla Chiusa sull' Adige, nell' andare (c) duralte da Verona a Roveredo, effendogli negato il paffaggio dagli abitanti di quel paese, egli mirabilmente s'impadroni della Città situata in cima al "Amalifia monte (ben difficile è a credere, che ivi fosse una Città) sece prigio. Sano. ne il padron d'essa, e selicemente passò in Germania, con celebrar la Natività della Vergine in Vistzburg, dove fu gran concorfo di Principi Ecclesiastici e Secolari . Dimorò per qualche tempo ancora Papa Innocenzo in Roma nel Palazzo Lateranense; ma troyandosi continuamente infestato dall' Antipapa, e mal sicuro, ne usci, e nel mese di Settembre andò a ricoverarsi in Pisa, dove con grande onore ed amore accolto, trovò quel popolo costantissimo nel suo servigio. Mentre era in Roma l'Imperador Lottario, certificato il Re Ruggieri, che nulla v' era da temere di lui ; con un' Armata più poderola delle paffate venne dalla Sicilia in Puglia (d), pieno di veleno contra de Baroni ri- (d) Alexen. belli, e mancatori del giuramento a lui prestato. Ciò udito da Rober- der Totesta to Principe di Capoa, veggendo egli fallite le fue speranze di ottener cap. 36. soccorso da i Tedeschi, d'ordine del Papa nel di 24. di Giugno se n'andò per mare a Pifa, dove gli riufcì d'impetrar per allora alquanto di gente, con cui se ne ritorno a casa, portando seco la promessa d'un aiuto di cento Legni nel Marzo proffimo venturo. Fece anche un trattato co' Genovest, senza de' quali non si vollero impegnare i Pisani.

Bbb 2

Raa Vole Baroni a lui contrari (a) . Prefe Venofa , Nardo , Baroli , Binerbino

[a] Falco ed altre Città , commettendo tali crudeltà fopra d'esse , e sopra gli Bravert, abitanti , che peggio non avrebbono fatto i Turchi e Saraceni nemici Romaldus di Crifto. Tento indarno coll'affedio Brindifi, che fu bravamente di Saleranan feso, Ma con felicità occupò le Terre di Alessandro Conte di Matera, il quale fi faivò colla fuga in Dalmazia Goffredo Conte di Andria fatto prigione, fu inviato in Sicilia a far penirerma di fua fellonia. Nor fu più propizia la forte a Taneredi di Conversano, che si accinse alla difesa di Montepiloso. Affediata quella Terra da Ruggieri, benche forte di fito, e guernita di coraggiofi difensori , pure devette cedere alla forza ed industria d'esso Ruggieri , che condannò alle prigioni di Sicilia il Conte caduto nelle fue mani. Con barbarie inudita fece Rusgieri tagliare a pezzi tutti gli abitanti di quella Terra, fenza riguardo alcuno ne a donne, ne a fanciulli . Si crederte il popolo della Cirtà di Troia, allorche intese incamminato il Re alla lor volta, di placarlo; e però gli ufcirono incontro con una divota processione, e-colle Reliquie de' Santi . Ma l'inumano Re con occhi torvi guatara la mifera gente, non volle afcoltarla, di maniera che chi qua e chi là prefero la fuga. Fece egli mettere ne' ferri molti di que' cittadini , e dare il fuoco alle lor case e beni. Un egual trattamento provò poscia la Città di Melfi . Con questo rapido corso di vittorie e di cradeltà s' im-

cipe di Capoa , Rainolfo fuo cognato Gonte d'Ajife , e Sergio Duca (b) Pagin di Napoli . Secondo il P. Pagi (b) patsò mel di 3- di Dicembre dell'and de Marcoli . Secondo il P. Pagi (b) patsò mel di 3- di Dicembre dell'and

no preiente a miglior vita San Bernardo Velcovo di Parma, la cui vita lcritta da un autere contemporanco è passata sino a nostri tempi; Sappiam di certo, ch' egli avea accompagnato a Roma nell'anno presente l'Augusto Lottario.

padroni egli di Bifiglia, di Trani, d'Atoli, di Sanz' Agata, e di alte. Terre. Intano il Conte Rainoflo tremendo, che il emporate an daffe a fearicatfi fopra le fue contrade, ricorfe per aiuto a Sergio Daca di Napoli, il qualte avea parimente cangiato mamello; e di alto ali popolo d'Averia ottenne promefa di un aggliardo sinto. Ma per allora cefò il biogno, perchè il Re-Ruggieri sell'Ottobre patò in Sicilia con molti navigli carichi d'oro e d'agento, e d'atre fpoglie delle mifere Terre, ch' egli avea non conquiltate, ma ridotre all'unima rovina. Altro da foggiogne non gii relava, je non Roberto Prim a rovina. Altro da foggiogne non gii relava, je non Roberto Prim

Anno di Cristo Mcxxxiv. Indizione xii.
d' Innocenzo II. Papa 5.
di Lottario III. Re 10. Imperadore 2.

[6] Lebis T Enns in quest anno nel di 30. di Maggio Papa Innocenzo II. un Tomitr. Concilio (c) generale nella Cirtà di Pala, elessa da lui per suo do-

domicilio, finche Dio provvedeffe allo feifina di Andeleto. Sono periti na vote eli Arti di quell'infigne facra adunanza, a cui concorfero i Vefcovi ed Anno Tal-Abbati non folamente dell' Italia, ma anche della Francia e Germania. Fra gli altri v'intervenne San Bernardo Abbate di Chiaravalle , gran luminare allora della Chiefa di Dio . Sappiamo, che in effo Concilio fu confermata la feomunica contro il fuddetto Antigapa, e contro turti i fuoi aderenti e protettori (a). Furono ivi depolti Pietro Vescovo di (a) Cordio, Tortona, Uberto Vescovo di Lucca, e i Vescovi di Bergamo Bosano, de ed Arezzo, forfe perche fantori dell' Antipapa Anacleto. Offervo il Car-mornii II. dinal Baronio [b], che nel ritornare da questo Concilio vari Vescovi P.I.T. III. ed Abbati Franzefi; furono effi prefi ed incarcerati nella Lunigiana, e Rer. Italia. in Pontremoli. Ne parla Pietro Abbate di Clugni in una lettera a Pa-donal. Rec. pa Innocenzo (c); ma senza specificare, chi fosse l'autore di tale ini. (c) Permi quità, cioè se i partigiani dell' Antipapa, o pure alcun padrone di quel- fi lib.; E-R. Terre . Dalle memorie accennate dal Fioremini (d) abbiamo, che pil. 27. nel di 26. di Novembre dell'anno 1131, si truova nel distretto di Volterra Ramprettus divino munero Thufeie Prafes & Marchio, Quefto fuo Manild hadiploma l' ho io divolgato altrove (e). Leggefi poi negli Annali Pifa-Pip 347. ni , all'anno 1135. Pifano , cioè nel 1134 nottro volgare , che (f) liale, Dif-III. Kalendas Junii Pifis oft celebratum Concilium per Papam Innocentium, feet !! O alios Pralatos .: In quo Concilio Ingilberrus de Marchia Infeia, invoftis les Pifani sus oft . Que posten defensus a Pisanis , O a Lucensibus ubique offensus , Ren. balis. O victus apud Ficecchium in campo ; Pifus cum laceymis fugiens , a Pifanis vindicatus ell . Chi deffe l'investigura della Toscana a questo Ingelber-10 - non apparisce . Potrebbe creders y che il Papa colle pretensioni dell' credità della Contessa Matilda, la desse. Ma questi non potea conferire ad abrui- le Provincie dell' Imperio , escluse dall'eredità d'esfa Matilda. E se egli le avesse prerese come Allodio, già abbiam veduto , che ne aveva investito Arrigo Duca di Baviera. All' anno 1137: fi scorgerà, che l'Imperadore mandò soccorso allo stesso Ingilberto : e però dovea quelti effere fuo vaffallo per la Tofcana. Ma non volendo i Lucchefi chi loro comandaffe, quindi nacque la guerra contra di questo Marchese. Non è facile a me il determinare, te in questo o " pure nel precedente anno fosse da i Milanesi-rigettaro e deposto Anfelmo Arcivescovo di Milano dianzi scomunicato, per aver coronato Re d' Italia Corrado . Ne era anche provenuto gran danno alla Chiefa di Milano, come attesta S. Bernardo in una fua lettera a i Milaness (g); (g) Burnard. perchè Papa Innocenzo II. l'avea spogliata della dignità di Metropoli Epifatti Ecclefiastica, e a lei soctratti i suoi Suffraganei, e fra gli altri costi-

tuito Arcivescovo il già Vescovo di Genova sottoposto a Milano, Niega il Padre Pagi quelto fatto; ma paiono affai chiare le parole di San Bernardo al popolo Milanese , dove dice : Quid consulis ribi verus tua

an vin rebellio? Agnofee points, in que potestes, glorie, & bonnee Suffragencoano vité rum tuernet remain prevent cossissific, con quel che segue. Non era sorestiera in questi tempi una tal pena, e l'abbiam anche veduta usata (a) Lunioi. Contro la Chiest di Ravenna. Racconta Landolso da S. Paolo (a), che

[5] Lendré contro la Chiefa di Ravenna. Racconta Landelfo da S. Paolo (a), the primer Millanfe diero e popolo fi follevarono contra d'elfo Anfelmo, orana 160, Medi.

Per di Grava de la Carta de la C

fit coftretto a ritirarii nelle Caftella della Chiefa Milanefe. Fu poi confermata; o fia autenticata nel Concilio di Pifa la depofizione d'Antelme dal Pontefice Innocenzo. Ma prima d'esfo Concilio aveano i Milanef invitato alla lor Citir Soss Bernardo; la cui fantisi de autorità facca in questi tempi gran rumore da per rutto, acciocchè colla sita prefenza dell'erzza mettelle fine allo feitima della doro Citri, e il innocentia fi con Papa Innocenzo III. e coll Imperiadore Lottario. Se ne feusò il finto Abbate allora, perchè chiamato a Pifa. Ma appena terminato quel Concilio y il Pontetto l'inviò colt con Guide, son già Arcivelcovo di Dia Propiese, perfonggio di rare vitrà, e con Giffred Vesticovo di Staturess (I).

July 1, cop. 2. La divozione, con cui il popolo di Milano venne all'incontro di que celebre Abbate, fu incredibile. Il riceverono come Angela di Dio baciandogli i piedi, e pelandogli il mantello, con dispiacere nondimeno della fua profonda umiltà. Colla mediazione di questi Legati Apostolici, e di S. Bernardo, abiurò tutto quel popolo non meno l'Antipapa, che il Re Corrado fottomettendoli al vero Papa e all' Augusto Lottario. E perciocche era vacante per le addotte cagioni la Chiefa Ambrofiana, universale su il defiderio di quel popolo, per ottenere in lo ro Arcivescovo il santo Abbate di Chiaravalle, per la cui intercessione fuccederono allora molte miracolofe guarigioni in Milano . Corfero in folla alla Chiefa di San Lorenzo, nella cui Canonica era egli alloggia to, richiedendolo per loro Pastore; ma il buon Santo, che teneva sot to i piedi tutte le grandezze umane, nel di seguente colla suga delufe tutte le loro speranze . Altrettanto avea fatto a Genova. Allora fi che alcuni fuoi discepoli restati in Milano , si accinsero colla raccolta delle limofine a fondare il Monistero de' Cisterciensi di Caravalle suo ri di Milano. Andò poscia S. Bernardo a Pavia, e quindi a Cremona per troncare il corfo alla guerra, che que popoli tuttavia manteneano contra di Milano. Pare, che i Paven fi quetaffero alle vigorofe infinu zioni di lui, ma non già i Cremoneli, tuttoche vedessero ritornata al (c) Borned, l'ubbidienza de veri suoi superiori la Città di Milano, come si raccoglici

15 desarra de una lettera d'essa S. Bernardo a Papa Innocenzo (c).

[d] Faia - Torno sul principio di quest'anno Raberra II. Principe di Capos Benevera.

Torno sul principio di quest'anno Raberra II. Principe di Capos Incorra.

Torno con a Pilay per sollecitare i soccorsi a lui promessi (d) y e sul fine di Feb.

braio compatve in Capoa menando feco due de Confoli Pifani, e circa mille soldati levati da quella Citta. Sergio Duca di Napoli, e Rainolfo Conte di Alife approvarono il trattato da lui fatto in Pifa (a) e 'al Alexan formministrarono il danaro occorrente per accelerar la venuta della flotta Pifana . Intanto eccoti arrivare a Salemo il Re Ruggieri con circa int. 2.0.54 fessanta galee , ch' egli immediatamente spedi contra di Napoli . Ma ritrovarono quel popolo, che non dormiva, ed accorfe valorofamente alla difesa , Però dopo aver dato il sacco ad alcune Castella di que contorni, se ne ritornarono a Salerno. Quivi raunata una poderosa Armata di Siciliani e Puglicfi, e spintala addosso al Castello di Prata, tuttoche fosse luogo-forte, quasi in un momento se ne impadront; e lo diede alle fiamme . Nello fteffo primo giorno fottomife Altacoda . la Grotta, e Summonte : il che sparse il terrore fra i Beneventani. Capuani, e Napoletani luoi avverlari... Inoltratofi poi verso il Principato di Capoa, prese Palma, e Sarno. Intanto il Conte Rainolfo animò tutti i suoi adcrenti , ed uscì in campagna coll' efercito suo per fermare i progressi di Ruggieri . Ma questi dopo aver munite le rive del finme Sarno di cavalieri e d'arcieri, per impedire al Conte il passaggio, andò a mettere l'affedio a Nocera, Città forte del Principato di Capoa .. V' era dentro Ruggieri da Surriento con buona guarnigione, animofo guerriero, e rifoluto di ben difenderla; ma per tradimento d'alcuni gli convenne depor l'armi e renderfi . Paísò di la il Re Ruggieri contra le Terre del Conte Rainolfo, e ne conquisto alcune; il che veduto dal Conte, per configlio de fuoi mando a trattar di pace. Ruggieri diede allora luogo alla collera contra del cognato, e purchè egli si sottomettesse, accettò la proposizione di restituirgli la moglie e il figliuolo. Presentossi dunque il Conte al Re, e inginoschiatofi volle baciargli i piedi. Nol confent) Ruggieri, e baciatolo in volto pacificoffi con lui , e ne ricevette il giuramento di fedeltà . Trattò in tal' occasione Rainolfo anche della pace con Roberto Principe di Capoa; e il Re s' indusse a concederla, purche Roberto prima della metà del mese d'Agosto si riconoscesse suo vassallo, e cedesse le Terre perdute . Era in questo mentre ito a Pifa Roberto, per implorare il promesso soccorso da Papa Innecenzo e da Pisani , Passato quel termine , il Re veggendo non effere accertata l'efibita pace , s' impossessò di Castello a Mare, e d'altre Terre di Ugo Conte di Boiano. Andò al Monistero di Telesa (b), dove su ben accolto da Alessandro Abbate, Scritt- [b] Iden tore poi dei fatti del Re medefimo ; e di la s'inviò alla volta della ibid a by nobiliffima Città di Capoa . Niuna difefa volle far quel popolo , con attendere folo a, placarlo; e però uscito in processione, con grande onore l'accolfe , e con inni e lodi il conduffe alla Chiefa maggiore ; e gli: giurò fedeltà Si accigneva appreffo il Re Ruggieri, dopo efferfi impa-

tra di Napoli e ma Sergio Duca di quell'inclita Città giudicando me glio di non alpettar la tempesta, venne in persona a rendersi, cioè a fortoporfi come vaffallo alla di lui-fovranità. Altrettanto fecero que della cafa di Borello . Prefentoffi anche Ruggieri forto Benevento ; con obbligar quel popolo a proftargli giuramento di fedeltà, falvo nondimeno l'omaggio dovuto al Papa. Però non fu pigro l' Antipapa Anacleto a volar colà, e a ripigliarne il possesso, con sar poscia demolir le case d'alcuni di que cittadini, che non crano in lua grazia : Cusì in breve sempo riduffe il Re Ruggieri fotto il fuo dominio quel vafto e fioritiffimo paele. Dopo di che pieno di gloria le ne tornò a Salerno, e di la in Sicilia . Roberto Principe di Capoa resto in Pisa presso Papa Innocenzo, aspettando amendue con pazienza migliori venti dal Settentrione, cioè dall' Imperadore Lossario. Scrive Landolfo da San Paolo (a) Landulf (a), the in quest anno il Principe Corrado, cioè lo stello; the da Mijunior Hift. lanesi avea conseguita la corona del Regno d'Italia altiori consilio povirus , Imperatoris Lotharii Vexillifer eft factus , cioè s' era riconciliato cap. 42. coll' Imperadore .- Ma raccontando altri Scrittori, che questa pace folamente fegui nell'anno proffimo venturo, o Landolfo anticipò il tempo o pure s'incomincio in quest'anno il trattato della concordia, e poi si compiè nel seguente . Fino a questi tempi mend i suoi giorni Folco Marchefe d' Efte, figlinolo del celebre Marchefe Azzo II. e Progenitore della linca de Marcheli d'Este, che fiorisce ruttavia ne i Du-

chi di Modena . Ciò apparifice da uno strumento di cession di beni da (b) Anichi lui fatta al Monistero di San Salvatore della Fratta (b). Quanto di vi-P.Le. 32. ta gli restasse di poi, nol so dire . Ben so, ch'egli giunto al fine de fuoi giorni, lasciò dopo di se quattro figlinoli, cioè Bonifazio, Folco IL Alberto, ed Obizo, o fors anche il quinto, chiamato Azzo, Pertaro no tutti il titolo di Marchesi , siccome costa da i loro strumenti, e lienorcegiarono in Este, Rovigo, e nelle altre antiche Terre della ca fa d'Efte .: and a lawrence of the second T . - 20 pt 10.

> Anno di Cristo MCXXXV. Indizione XIII. d'INNOCENZO II. Papa 6. di Lottario III. Re 11. Imperadore 3.

UANTO le conquiste e vittorie rendeano, più orgoglioso il Re Ruggieri, altrettanto affliggevano il buon Pontefice Innocenzo II., dimorante in Pifa, che fempre più mirava allontanarfi la speranza di rientrare in possesso della Città di Roma. Seco ancora si trovava Roberto Principe di Capoa dopo la perdita del tuo Principato (c). Però Pla Saxo, frequenti lettere ello Papa andava scrivendo all' Imperador Lottario

per muoverlo a feccorrere la Chiefa di Dio, e reprimere il Re Rug- Sea Volggieri nemico dell' Imperio . Afficurò in quest' anti. L' Augusto fuddetto i suoi propri interessi in Germania col dare la pace a vari suoi nemici e ribelli . I più potenti ed oftinati erano finora stati Federigo Duca di Suevia, e Corrado suo fratello. Fin l'anno precedente Arrigo Duca di Baviera e Saffonia , genero dell' Imperadore , dopo aver foftenuta con vigore negli anni addietro la guerra contro i due fuddetti fratelli, avea tolta loro la Città d'Ulma: colpo, che sbalordi forte il Duca Federigo, di modo che, mentre l'Imperadrice Richenza si trovava nella Badia di Fulda, egli co' piedi nudi comparve alla di lei prefenza, per implorar la grazia dell' Augusto suo consorte. Fu accettata la di lui umiliazione, e l' Imperadrice dopo averlo fatto affolvere dalla scomunica per mezzo del Legato Apostolico, che si trovava presso di lei (a), trattò di poi una piena concordia, a cui ebbe parte anche [a] 165 m San Bernardo, che in questi tempi merce della sua fantità ed eloquen- in Chrome. za era il mediatore di tutti i grandi affari. In quest' anno adunque nel dì 17. di Marzo tenne l'Augusto Lottario una solenne Dieta di quasi tutti i Principi della Germania in Bamberga. Colà arrivò anche il Duca Federigo, e gittandosi a' piedi dell' Imperadore, umilmente il supplicò della sua grazia, che non gli su negata, con impegnarsi di accompagnare esso Imperadore nella spedizion d'Italia, già risoluta per l'anno seguente. Oltre a i Legati del Papa, che il sollecitavano a venire, mandò ancora Giovanni Comneno Imperadore de Greci i suoi al medefimo Lottario con' ricchi presenti, per confermar la pace ed amicizia fra l'uno e l'altro Imperio, ed anche per muoverlo contra del Re Ruggieri, il cui ingrandimento recava già non lieve gelofia a i Greci stessi. Diede udienza Lottario a questi Ambasciatori nella festa dell' Affunzione della Vergine in Mersburg, e li rimando ben regalati e contenti . Poscia dopo la festa di S. Michele di Settembre trovandosi esso Imperadore in Mulausen, colà venne Corrado fratello del suddetto Duca Federigo tutto umiliato, ed avendo ottenuta l'affoluzioni della scomunica da Corrado Areivescovo di Maddeburgo, fu ammesso all'udienza dell'Imperadore, a' cui piedi espresse il suo pentimento, per la già usurpata corona d'Italia, ed implorò il perdono di tutti i suoi falli, che l'ottimo Augusto con buona volontà gli concedette. Nella festa poi del Natale chiamò Lottario alla Città di Spira tutti i Principi, e con effi concertò la spedizion d'Italia, tanto sospirata dal Romano Pontefice. Altre novità fuccederono in quest'anno in Italia. Dopo il ino ritomo in Sicilia gravemente infermatofi il Re Ruggieri , fece temer

Gcc

Tom. VI.

di fua vita (b). Non s'era egli peranche ben riavuto dal male, che (b) Alexanla Regina Alberia sua moglie su sorpresa da più gagliarda malattia, dei Tri-sia, che la portò all'altra vita, Principessa per la sua Religione, e per le

na vote fue tante limofine di memoria benedetta fra i Siciliani . Tal malineo nia ed afflizione per quelta perdita affali il Re conforte, che ferratofi in camera, come inconfolabile, per più giorni non fi lasciò vedere se non da' fuoi più intimi familiari. Come fuol accadere in fimili cafi. cominciò a prendere piede, e a volar da per tutto la fama, che Ruggieri più non fosse vivo, e che per politica si occultasse la morte sua. Pertanto pervenuta questa voce a Pisa, Roberto Principe di Capoa

affrettò il foccorio promeffo a lui da' Pifani, e con circa otto mila com-(a) Falco battenti, e con venti navi di quel popolo (a) fi portò nell'Aprile di Benevent, quest' anno a Napoli, dove sì egli, che il Duca Sergio alzarono bandiera contra del creduto defunto Ruggieri. Altrettanto fece ancora il Conte Rainolfo, figurandosi anch'egli di poter così operare a man salva, perchè perfuaso della morre del Sovrano, a cui avea giurata fedelià. Allora fu, che il popolo di Aversa, tuttochè non mancasse chi afferiva molto ben vivo il Re, ribellatofi richiamò l'antico fuo Principe Roberto. Volevano i Pifani marciare di la addoffo a Capua, sperandone la conquifta; ma furono ritenuti da chi fapea effervi un bnon prefidio, comandato da Guarino Cancellier di Ruggieri, uomo accorto, il quale mandò legata a Salerno la gente più folpetta di quella Città, ed uscì ancora in campagna contra de nemici poltandoli al fiume Chiano. Il non veder comparire alcuno dalla Sicilia, accrefceva ogni di più la credenza della morte del Re: quand'ecco arrivare esso Re a Salerno nel di s. di Giugno, e dar fubito gli ordini per unir tutte le fue forze. La prima fua impresa su contro la Città d'Aversa, da cui essendo suggita buona parte di que cittadini per paura a Napoli, non credendosi ivi sicuro il Conse Rainolfo, anch' egli tenne la medefima via. Restò la dianzi opulenra Città alla discrezion di Ruggieri, che dopo averla abbandonata al facco , la fece dare alle fiamme . Devastò poscia tutti i contorni di Napoli: e Guarino suo Cancelliere inviato contre le Terre del suddetto Conte, s'impadronì dell'amena Città di Alife e di Sant' Angelo. Perchè Cajazzo e Santa Agata fecero refistenza, paísò lo stesso Ruggieri all'affedio di esse, e le costrinse alla resa. Di la tornò ad insestar Napoli; ma conoscendo troppo difficile la conquista di quella forte Città, se ne ritirò, comandando solamente, che si risabbricasse Cucolo ed Avería, per ristrignere ed insestare co i loro presidj i Napoletani. Alle calde istanze di Roberto Principe di Capoa, e come si può credere, anche di Papa Innocenzo, spedirono i Pisani in quest'anno altre venti savi con gente guerriera a Napoli per opporfi agli attentati del Re Ruggieri . Trovavali allora la Città d'Amalfi senza milizia , perchè impegnati gli abili all'armi dal Re parte per mase, e parte in terra contra de fuoi nemici. Animaronfi perciò i Pifani ad affalire una mattina quella Città, e l'affalirla e il prenderla fu lo stesso. Andò tutta a facco quella ricchiffima Città; innumerabile e preziofo fu il bottino, tas voieche vi fecero, e ne asportarono alle lor navi i Pisani. In questa congiuntura vecchia tradizione fra i Pifani è ftata, che i lor Maggiori, trovato in Amalfi l'antichiffimo e rinomato Codice delle Pandette Pifane, lo portaffero coll'altre spoglie a Pisa, da dove poi per le disgrazie di quella Repubblica passò a Firenze . V' ha uno Scrittore del fecolo quarrodecimo, da me dato alla luce, che lo accenna. Se poffa l'afferzion fua baftare, s'è disputato fra due valenti Letterati in questi ultimi tempi: intorno a che nulla io oferei di decidere. Ben so, che nell' anno presente 1135, chiamato da' Pisani secondo il loro stile 1126. toccò ad Amalfi la difavventura fuddetta. Poscia i Pilani secero lo steffo giuoco (a) alla Scala, a Revello, e ad altri piccioli luoghi. Ma fa-(a) Alexenputosi dal Re Ruggieri il guasto dato dall'armi Pilane, da Aversa accorse der Teleste. colà colla fua Armata, e trovati i Pilani all'affedio della Fratta, diede loro una confiderabile spelazzata con ucciderne, o farne prigioni circa mille e cinquecento. Fra i prigioni si contarono due de' Consoli Pisani, e il terzo vi lasciò la vita. Se ne tornarono i restanti alla lor patria colle navi cariche di spoglie, e con esso loro andò ancora il Principe Roberto . Ruggieri dopo effere tornato a i danni de' Napoletani, e fatto tagliar loro gli alberi portanti le viti , andò a Benevento , dove colla . bandiera investi del Principato di Capoa Anfaso suo terzogenito ( nome, che è lo stesso che Alfonso ) e dichiaro Conte di Matera Adamo sno genero . Disposti poi gli affari della Puglia , e creati nel di del fanto Natale Cavalieri Ruggieri Duca suo primogenito, e Tancredi Prinripe di Bari fuo secondogenito, se ne andò di poi in Sicilia. Per quanto crede il Signor Saffi (b), nel dì 29. di Luglio dell' anno prefente (b) Sexina eletto fu Arcivescovo di Milano Robaldo, o sia Robaldo Vescovo d'Al-in Not. ad ba, il quale fu detto, che accettaffe l'elezione con patro di ritener il dulfi junite, primiero suo Vescovato (c). E circa questi rempi uscirono i Milanesi el Landolin campagna contra de' Cremonesi , ma con poca fortuna , perchè fu-fin moitre de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de rono fatti prigioni cento trenta de lero foldati a cavallo. Apparifee an-diolane 42. cora da una lettera di S. Bernardo (d), che anche i Piacentini ebbero (d) S. Bernelle lor prigioni altri Milanefi. Accadde circa questi tempi, che il de-und Epist. posto Arcivescovo Anselmo colla speranza di aver soccorso dall' Antipapa Anacleto si mosse per Pò alla volta di Roma . Nelle vicinanze di Ferrara fu preso da Goizo da Martinengo, e inviato prigione a Pisa a Papa Innocenzo, il qual potcia mandollo a Roma nel mete d'Agosto. Quivi l'infelice confegnato a Pietro Latrone Ministro del Papa, nello stesso mese sinì i suoi giorni, senza sapersi, se di morte maturale. Come poi s'arrifchiaffe il Papa a trafmettere un prigione di tanta confeguenza a Roma, dove comandava l' Antipapa, non si può intendere, ie non supponendo, che anche il partito d'esso Pontesice ritenesse sut-

Ccc 2

na vole. tavia affai vigore, e delle fortezze in quella vasta Città.

Anno di Cristo MCXXXVI. Indizione XIV. d' Innocenzo II. Papa 7. di LOTTARIO III. Re 12. Imperadore 4.

D Uossi ben credere, che se non era amareggiato, era almen bisoveder crescere ogni di più le prosperità del Re nemico Ruggieri, e non mai muoversi da suoi paesi l'Imperador Lossario per venire al soccorso d'esso Papa e de'fuoi Alleati. Però ful principio del presente anno spe-(a) Falo di allo stesso Augusto per suo Legato Gherardo Cardinale (a) con Roberto Principe di Capoa, e Riccardo fratello del Conte Rainolfo, a ricordargli vivamente il bilogno e le promesse di lui . Lottario benignamente li accolfe, li regalò, e li rimandò in Italia con ficurezza, che in quest' anno egli farebbe calato con formidabil efercito in Italia. Anche Sergio Duca di Napoli palsò per mare a Pisa, a fin d'implorare al fuo pericololo stato gagliardi soccorsi dal Papa e dal popolo Pisano. Quante buone parole e promesse egli volle, facilmente ottenne; ma nulla di fatti . Qualche segreto emissario dovea avere il Re Ruggieri in quella Città, che con regali distornò l'affare: laonde convenne al Duca tomariene, ma affai mal contento, a Napoli, Città, che già penuriava di viveri, non potendone ricevere ne per terra, ne per mare, perchè tutti i contorni , e il mare stesso erano insestati dalle genti e dalle galee di Ruggieri. Tuttavia Sergio ebbe maniera di arrivare colà con cinque navi cariche di vettovaglia : il che fu di gran conforto a quel popolo. Ma più si animarono essi coll'avere il Duca portata loro la ficurezza, che in quell'anno comparirebbe in Italia l'Imperador Lottario con gran potenza, e verrebbe a liberarli dal tiranno Ruggieri. Quali imprese facesse in quest' anno esso Ruggieri, non è giunto a nostra notizia, perchè la Storia di Alessandro Abbate di Telesa termina col fine dell'anno precedente; e Falcone altro non iscrive, se non che crebbe a tal fegno la fame nella Città di Napoli, che molti fanciulli, giovani, e vecchi cadeano morti per le piazze. Contuttociò era dispofto quel popolo a foccombere piuttofto alla morte, che di andar fotto il dominio dell'odiatiffimo Re Ruggieri . Ne Sergio Duca mancava dal fuo canto di rinvigorirli con far loro conoscere imminente l'arrivo at dell'Imperadore, colle cui forze si sarebbono liberati da quelle angu-Name. Hit. ftie. Turtavia Falcone non dice una parola, che Ruggieri fosse in perfona al blocco di Napoli . Tenne in quell'anno l'Augusto Locrario nella festa dell' Assunzion della Vergine una Dieta generale in Wirtz-

for in Car. burg (b), terminata la quale si mise in murcia con un potente esercito

to alla volta dell' Italia . Seco erano gli Arcivefcovi di Colonia, Tre- En volt veri, e Maddeburgo, con affai altri Vescovi ed Abbati, Arrigo Duca Anno 1156. di Baviera e Sallonia, e genero d'effo Augusto, Corrado Duca, dianzi efimero Re d'Italia, ed altri non pochi Principi e Baroni. Presso alla Città di Trento ritrovò i ponti rotti, e che s'opponeva al fuo paffaggio. Presto se ne sbrigò; ed arrivato alla Chiusa dell' Adige, quivi ancora gli fu contraftato il passo; ma colla morre degli abitanti e del loro Signore si sece largo, ed arrivò a Verona, dove su con grande onore accolto. Andò poscia ad accamparsi presso il fiume Mincio, ed effendo comparfi in folla i Lombardi, tenne ivi una magnifica Corte nella festa di San Maurizio, cioè nel di 22, di Sertembre; e però non è da credere, come si figurò il Padre Pagi, ch'egli nell'Agosto fosse giunto al Castello di San Bassano; e molto meno, ch'egli fosse nell' Aprile dell' anno precedente in Piacenza, come ha un privilegio pubblicato dal Campi (a), dato alla famiglia de' Bracciforti: documen- (a) Camai to anche per altre ragioni apocrifo ed iniuffiftente. In tal congiuntura Pracreza il Vescovo di Mantova, che in addietro non s'era voluto sottomette- Tem I nelre all'Imperadore, fu necessitato ad umiliarsi, e ad implorar la sua sepondica grazia. Gualtalla, chiamata dall' Annalista Sassone Oppidum munitissimum Warflal, d'ordine d'esso Augusto [ non ne sappiamo il perchè ] su asfalita, e prefa, e posto di poi l'affedio all'alia sua Rocca. Tale era anche allora il costume degl' Italiani, e spezialmente del Re Roggieri, di fabbricar fimili Rocche, Fortezze, Castelli , e Gironi nelle Città , per tenere in freno i cittadini, ed avere un luogo ficuro contra de nemici . Dubbio nondimeno mi è rimafto, se ivi veramente si parli di Guastalla, perchè sembra parlarsi in luogo posto alla collina e non al piano, come Guastalla. Nella stessa maniera su anche presa la Città di Garda ful Lago Benaco, o fia di Verona: de quai due luoghi l'Imperadore infeudò il fuo genero , cioè il Duca Arrigo . Ho io dato alla luce [b] uno strumento difettoso nelle nore cronologiche, e che appar [b] Amiglisiene. forse con errore, all' anno presente, in cui si vede fatta dona- P. I. c. 19. zione del Castello di Cavallilo, posto nel Veronese, al Monistero delle Carceri d'Este da, esso Arrigo Duea di Sassonia. Lo strumento è satto in Este, e il Duca dice : Cum ad nestrum dominium spettent multa Oppida, Caftra, arque Rura sita in Marchia Trivisana, & ca, que in doffrien Verenens babemus &c. Può effere, che ad un altro anno, e forse al Duca Arrigo Leone appartenga quel documento. Ma comunque sia, di qui ancora risulta il dominio, che la linea Estense di Germania, cioè de i Duchi di Saffonia e Baviera, tuttavia riteneva in Italia fopra la fua parte dell'eredità del Marchefe Alberto Azzo II. Progemitore anche dell'altra linea de' Marchesi d'Este.

Si trovò Cremona ribellante all'Imperadore; e pure i Cremoness

cep.19.

Faa Volg-erano stati fin qui nemici di Corrado innalzato da' Milanesi, e contra ri all'Antipapa. Si fa, che avendo loro ordinato l'Imperadore di rilafciar i prigioni Milanefi, nol vollero ubbidire, ne confentirono alle (a) Ore proposizioni di pace. Ottone Frisingense scrive (a), che dibattuta la

Frifingens. controversia de Milanesi co i Cremonesi, su data ragione a i primi, e messi gli altri al bando dell'Imperio. La disputa era per Crema. Perciò Lottario in passando pel territorio loro, permise il sacco de i loro poderi, e il taglio alle loro vigne. Cafalam, isem Cincellam oppuena. vis , cepit , O deffruxit , interfectis , O captis pluribus . Qui fi parla di Cafal Maggiore; ma qual luogo fia Cincella, nol fo dire. Arrivato poscia l'Imperadore a Roncaglia sul Piacentino, bellissima e larga pianura, quivi per molti giorni si riposò, ed alzò Tribunale con rendere a tutti giustizia. Vennero colà ben quaranta mila Milanesi ad inchinanlo con fomma allegrezza, e in ubbidienza di lui Castrum munitissimm Samaffan oppugnantes, ejus tamdem adjutorio ceperunt. Sono icorretti preffo l'Annalista Sassone vari nomi di luoghi , e di persone Italiane , In vece di Samassan credo io, che s'abbia a leggere Soncinum, che sere-

(b) Landal mente fa preio con S. Baffano, come s' ha da Landolfo da S. Paolo (b) for positor Ando poscia Lottario a mettere il campo ne Borghi di Pavia . Cinà anima.cas, che al pari della collegata Cremona nol volle ricevere, anzi gli mando alcune risposte ingiuriose. Male per quel popolo ; perchè prevalendos

dell'occasione i Milanesi, acerbi loro pemici, talmente si diedero all'ingegno, che mifero il piede in quella Città. Gia s'era dato principio agl' incendi e alle stragi ; ma usciti in processione i Cherici e Monachi, corfero chiedendo misericordia a i piedi dell'Imperadore, il quale ficcome Principe clementiffimo loro perdonò, e fece defiftere i Milaneli dalle offele. Ma perciocche nel di seguente resto ucciso un Conte Tedesco, che insolentemente volea rompere una porta della Città: su in armi tutto il campo contra de' Paveli minacciando la morte a tutti ; ma questi mostrata la loro innocenza, ottennero il perdono, con restar nondimeno condennati a pagar venti mila talenti. Così dall'Anna-(c) Avadi lista Sassone (c) narrati si veggono questi fatti . Ma Landolfo da San Paolo, Scrittore di maggior credito in questo, racconta.(d), che Lot-

tario venne a Lardirago ful fiume Olona in vicinanza di Pavia. Ukiti les citate. in armi i Pavefi ferono rispinti fin sotto le mura dal Principe Correle, e molti ne restarono prigioni. Allora i Pavesi vennero, a piedi dell'Imperadore, e dopo aver liberati i prigioni Milanefi, ottennero anch' efi la libertà de suoi. Trovaronsi ancora ribelli all'Augusto Lottario Vercelli, Torino, e Gamondo [ non fo fe nome ficuro ), e però coll'eletcito paísò egli colà, e colla forza mise al dovere quelle Città : e lo stello sece con Castello Pandolso. Post bac ingrassus est serram Hamadas

Principis Sue Majestati contendicentis , quem destructio innumeris Urbitis,

é lecis munisti fubirci fibi compulir. Questo Principe Hamadan ha gran ta. vola ciera d'esser Amedo Conte di Morienna, Progenitore della Real Cafa anno 1142 di Savoia, che possedeva molti Stati in Italia, ed è chiamato zio del Re di Francia da Pietro Cluniacense. Dagli Scrittori del Piemonte non

è frata conofciuta questa particolarità.

Venne poscia Lottario a Piacenza, anch' essa collegata co' Cremonesi e Pavesi, e la elpugnò. Da Parmigiani su accolto con grande onore, e loro in ricompenía concedette un Castello, e presidio contra de' Cremoneli loro nemici . Ne si dee lasciar sotto silenzio, che mentre questo Imperadore sul principio di Novembre tenne la sua magnifica Dieta in Roncaglia, pubblicò una Legge intorno a i Feudi, che fi truova fra le Longobardiche (a), è nel Codice de Feudis. Abbiamo anco- (a) Leg. ra dal Dandolo (b), che trovandofi egli in Correggio Verde ful Par-P. II. T. I migiano, confermò i patri e privilegi a Pierro Polano Doge di Vene-Rev. Ita zia. Se vogliamo ripolar sulla sede di Buonincontro Morigia (c), e di la Corento. Galvano Fiamma [d], Scrittori del quartodecimo secolo, l' Augusto Tom, XII. Lottario in quest' anno Mediolanum venit , ubi ab Anfelmo de Pufterla Rer. lialie. Archiepiscopo Mediolanensi primo in Modoesia, secundo in Mediolano coro-Annal M nasus fuit . Postea per Innocensium Secundum in Roma coronatus fuit in Ber. Italie. Ecclesia Lateranensi. Zoppica di troppo questo racconto. Non era più (d) Flam Arcivescovo, anzi ne pur vivo in questi tempi Anselmo. E già vedemmo ne Mania. Lottario coronato Imperadore in Roma nell'anno 1133. Che se quegli Rev. balic. Storici fi fono intefi dell'anno stesso 1133, allora passava discordia fra effo Imperadore e i Milanefi , ed Anfelmo Arcivescovo era legato dalla scomunica. Verisimit cosa nondimeno sarebbe, che trovandosi Lotzario sì vicino a Milano, e così ben riftabilita l'armonia fra lui, e quel popolo, fi faceffe coronare colla corona Ferrea del Regno d' Italia . Ma nulla dicendo di così importante funzione Landolfo da S. Paolo , Scrittore presente a i fatti d'allora , non si può sar fondamento full' afferzione de' fuddesti Storici posteriori, siccome lontani per due secoli da' tempi di Lottario. Abbiamo bensì dal medefimo Landolfo [6], e) Landolche probabilmente in quest' anno, e prima che calasse in Italia Lotta-fin Merio , fegui un fatto d'armi fra i Milaneli e Paveli colla sconfiita de doloma as primi. Vexilla Mediolanensium, O corum agmina capta aut fugata a Papiensibus velus mitissima ouium pecora . Portossi di poi l'Arcivescovo Robaldo a Pifa, dove giurò fedeltà a Papa Innocenzo : rifoluzione, che dispiacque non poco al popolo Milanese, quasiche cotale umiliazione fra inuifie la dignità e libertà della lor Chiefa. Pare nondimeno, fecondo l'opinione del Puricelli [f], che Robaldo fostenesse il suo punto in [f]Purion!. mon volere ricevere dalla mano del Papa il Pallio Arciepiscopale, con Redise Efigere, che gli fosse inviato a Milano, come per tanti secoli s'era pra-Ambrefian. ticato in addictro. A questa opinione da qualche fondamento S.Bernar. "176.

Par vole do nella lettera CXXXI. se non che si crede essa ferrita nel precedende con la compara de la compara de la compara anche l'andata a Psis di Robaldo a quell'anno. Certo è, che questo Arcives(coy, allorche l'Imperador Lottario su in Ronaeglia , si porto to suoi Suffraganei a firgii la Corte; e che per ordine d'esso Augusto fullmino la scomunica contra de Cremoness, ostinata in non volere rendere i prigioni Milanesi: scomunica nondimeno non approvata da Papa Innocenzo II. il quale in quell'anno, o pur nel seguente, ne mando l'associacios quel popolo.

> Anno di Cristo Mcxxxvii. Indizione xv. d' Innocenzo II. Papa 8. di Lottario III. Re 13. Imperadore 5.

DORTO' grandi mutazioni in Italia l'anno presente. Non apparisce, in qual luogo l'Augusto Lottario solennizzasse la festa del fanto (a) Uzbell. Natale dell'anno addietro. Abbiamo un fuo diploma (a) dato in Reg. Appendix, carnationis MCXXXVI. Indictione XIV. che dovea correre fino al fine Epifes. in dell'anno. Abbiamo in oltre un Placito tenuto nella stessa Città di Reggio dall' Imperadrice Regenza sua moglie (b), Sepeima die intrante Men-(b) Antique fe Novembri dello stesso precedente anno, Indictione XIV. segno che es-Differ. 11. fa Augusta risiedeva in Reggio, mentre l'Imperadore girava per la Pag-513. Lombardia. Non fusfiste già, che l'Imperadore co' Gremonesi assediasse (e) Campi Crema in quest' anno, come volle Antonio Campi (e). Erano allora 18.di Crem. i Gremonefi in difgrazia d'esso Augusto . Sappiamo bensì dall' Annali-(d) Annali- fia Saffone (d), ch' egli si accampò nelle pianure di Bologna, ed assediò quella Città con pensiero di venire anche agli affalti, se non sosse stato il rigoroso freddo di quel verno, che l'impedì. Presero nondimono i suoi un Castello sortidimo alla montagna, dove tagliarono a pezzi più di trecento persone . Venne poscia a' voleri di lui essa Città di (e) Om Bologna . Ottonne Vescovo di Frifinga scriffe (e) , che Bononienses &

(6) Our Bologna. Ottonne Velcovo di Frifinga Icrisse (e), che Bononienses & Frisqueshi mcke. 17. Æmilienses, qui priori cum expeditione despenerans, supplieres, ac multum mcke. 17. Eroitii afferentes, ultro occurrant. Seguita a dite l'Annalista Sassone che Lottario, capta Bolonia, venis Cassan pacifice. Foste vorrà dire

che Lottario, capas Bolonia, venni Colfan passifica. Forle vorrà dire Cefons, nel nome fuo da lui lionpitat, come altri luoghi: e quivi celebrò la fella della Purificazion della Vergine, con effere compario cahà anche il Duca di Ravenna a pagase i tributi del fuo offequio. Abbiam veduto all'anno 1129, Corrado Duca di Ravenna. In quelli tempi preffo il Roffi. troviamo Pierro Duca in Ravenna. Se d'alcun d'effi fi parli, nol faprei dire. Di li fpedì Lottario il Duca Arrigo fuo genero in Tofcana con un buon corpo di combattenti, per rimeterre nel fuo pollo Eggelberro Marchefe cacciatro da que' popoli; cioè quel me-

defimo, di cui s'è parlato all'anno 1134. Non si sentivano più voglia eva vota i. Toscani di avere un Marchese, cioè un superiore, che loro comandaffe a nome dell'Imperadore, da che aveano preso ancor quelle Città forma di Repubblica. Paisò di poi l'Imperador Lottario in vicinanza di Ravenna, dove fu onorato da quell' Arcivescovo Gualcieri, e da tutto il clero e popolo. Post has aggressus est Lutizan (a), quam priori- (a) Annalis bus faris rebellem O inexpugnabilem Imperatoribus, primo imperu cepis fla Saxo. Che Città fra questa, mi è ignoto, Ben di qui ancora si vede, che la Romagna era allora degl' Imperadori , e che ne investivano gli Arcivescovi di Ravenna . Inde Vanam (Fano) , deinde Sinegalla (Sinigaglia ) obfedit , & enpugnavis , Sieque Avennam Civitasem adit . Vuol conam. Spoletum cum aliis Urbibus feu Caftellis in deditionem accepis. Ciò yin Cat. 1. fecondo il fuddetto Annalista i non succedette fenza venire alle mani col can 19. popolo d'Ancona, e colla morte di due mila d'essi : dopo di che per mare, e per terra allediasa quella Città fu costretta a renderli ; o a contribuir cento legni al servigio del medesimo Augusto. Ma Buoncompagno, Storico di questo secolo, ed Italiano [c], niega, che An-(c) Bonco cona fi rendeste a il-voleri dell'Augusto Lottario, il quale l'assediò beni all'assediò beni all'assediò beni all'assedio ben she ma fenza frutto: Gli Scrittori Tedetchi fapeano per lo più gli af-Antone. fari d'Italia per fama ; e la fama ingrandifee facilmente le cofe . Se ger tralie, erediamo all' Urspergente . Lottario passato l' Apennino andò a Spoleti, fenza faperfi i perchè quella Città facesse resistenza all' Imperadore , e maffimamente le mettellimo per vero, che allora quelle contrade fossero governate da uno de' Duchi Guarnieri Vaffalli dell' Imperio Sombra nondimeno più probabile, che Lottario non valicaffe l'Apennino, fapendo noi dall' Annalitta Saffone, che celebro la fanta Pafqua nella Città di Fermo, e di la entrò nella Puglia; impadronendoli a forza d' armi di Castel Pagano luogo fortissimo, al cui Governatore Riccardo fece poscia il Re Ruggieri abbacinar gli occhi, per non aver fatta la dovuta refistenza. Spedi egli il Duca Corrado ad oppugnandum Castellum Rigian i cui abitatori non aspettarono la forza per rendersi . Arrivato esso Corrado a Monte Gargano, Lassedid per tre giorni, finche giunto anche l' Impéradore coi groffo dell' Armara, quel popolo depose l'armi, e venne all'ubbidienza. Dopo aver fatte le fue divozioni alla Bafilica di S. Michele Arcangelo, paísò Lottario a Troja, Ranne I forfe Canne Je Barletta; gli abitatori delle quali Città oftilmente uscirono contro al Cefareo efercito, non con altro guadagno, che di reftar moles d'este o tracidati, o prigioni. Non volle sermarsi l'Imperadore ad espugnar que luoghi, e continuato il cammino, fu volontieri ricevato da i cittadini di Trani, che all'arrivo ino imantellarono la Rocca di Ruggieri . Ed effendo comparte venture navi d'effo Re con animo di rin-Tom. VI. Ddd

il Marchele Eggelberto, o lia Ilgelberto, nel piano di Mugello vinfe

"A Vele rinforzar quel presidio, otto d'esse surono sommerse, e l'altre s salvarono colla fuga . Tentò il Re Ruggieri coll'efibizione di una gran copia d' oro di placar e guadagnare l'Imperador Lottario, ma il tro-

vò fordo a queito canto. Intanto il Duca Arrigo passato in Toscana, per rimettere in posto

il Conte Guido, ribello d'esso Marchese, e col distruggere tre sue Ca-[a] Annali stella, l'obbligò a riconciliarsi con lui (a). Accompagnato poscia da esfo Conte, affedio Firenze, e dopo averla costretta alla refa, vi rimiofe il Vescovo dianzi ingiultamente cacciato dalla Città. Da Pistoia, ove non trovò opposizione, andò alle Castella di-San Genesio, e di vico, che cella forza furono sottomesse. Dopo avere distrutta la Torre di Capiano, nido d' affaffini, s' inviò, alla volta di Lucca con penfiero d' affediarla : ma interpostifi alcuni Vescovi col fanto Abbate di Chiaravalle Bernardo, che chiamato era prima venuto a trovare il Papa, quel popolo, a cui non erano ignori i maneggi de lor nemici Pifani contra di loro, comperò la pace collo sborio di una buona fomma di danaro . Serive l' Abbate Uripergense (b) , che il Duca Arrigo su investito del Ducato di Toscana dall' Augusto suocero, verisimilmente per le ragioni spettanti alla linea Estente di Germania sopra gli Stati posseduti dalla Contessa Matilda in Italia. Inviatosi poi alla volta di Groffeto, elpugno Hunfiam, forle Siena, e diede alle fiamme i fuoi contorni. Alle chiamate di lui risposero con infolenza i Groffetani; ma affediata la lero Città, dopo aver preso calle macchine di guerra un fortifismo Castelle vicino, diede loro tal terrore, che non tardarono ad arrenders. Trovosti, o venne di Marzo in quella Città il Pontefice Janocenzo, ed onorato e scortato dal Duca, con esso lui palsò a Viterbo. Erano umvi per la maggior parte i cittadini aderenti all' Antipapa Anacleto ; aveano anche distrutta dianzi la vieina Città di San Valentino; ma per le esoriazioni del Papa, e per la paura del Duca si arrenderono col pagamento di tremila talenti, intorno a i quali nacque discordia, pretendendoli il Pontefice come padrone della Città, e il Duca per diritto di guerra. Giunti che furono a Sutri, quivi Inno:enzo depose quel Vescovo, e ne creò un altro. Da Monte Casino casciarono il presidio del Re Ruggieri . Capoa collo sborio di quattro mila talenti fi efentò dall' affedio, ed ivi fu rimello in possesso di quel Principato Roberto op-(4) Persa presso dianzi dal Re Ruggieri (c). Quindi-nel di 23. di Maggio passarono

16.45105. buona guarnigion di Ruggieri, e i più de cittadini fautori giuratis del-False l'Antipapa, I maneggi e il timore gl'indussero a rendersi, e ad amin Chronic mettene il legittimo lor Sovrano Innocenzo, a cui giurarono fedeltà. Poicia nel di 25. di Maggio effo Papa col Duca Arrigo andò a ritro-

Discoust Cor, Coffe, il Pontefice Innocenzo II. e il Duca fotto Benevento, dove esa una

var l'Imperadore, che già aveva intraprefo l'affedio di Bari; e nel came Esa Vole mino, per attestato di Pietro Diacono, si rende loro la Città di Troia. Con ammirabil onore ed allegrezza fu accolto il Papa dall' Augusto Lottario. Senza fare refistenza il popolo di Bari si diede ad esso. Imperadore: ma non già la Rocca fortiflima, ivi fabbricata dal Re Ruggieri, che costò gran tempo, assatti, e maneggio di macchine militari per impadroniriene . Fu messa a til di spada quella guarnigione . La presa di si importante Città fu cagione, che Melfi, e l'altre minori della Puglia e Calabria fi fottometteffero .- Intanto la flotta de Pisani , composta di cento navi da guerra, e pervenuta a Napoli, ebbe ordine dall'Imperadore di portarfi contra d'Amalfi, il cui popolo collo sborso di molto danaro, e renderfi all' Imperadore e a i Pifani, fchivo l'eccidio Prefero di poi effi Pifani a forza d'armi Ravello ; la Scala , la Fratta, ed altri luoghi marittimi - Restava la sola Città di Salerno, Città per copia di popolo, di ricchezze, e di fortificazioni allora molto riguardevole, alla divozione del Re Ruggieri, Ebbero ordine i Pifani , Sergio Duca di Napoli , e Roberto Principe di Capoa di mettere. l'assedio per terra e per mare a quella Città; e vi fu spedito anche il Duca Arrigo col Conto Rainolfo, e un corpo di Tedeschi (a) .. Nel dita) Annali. 18. di Luglio fi cominciò quell' affedio , al quale intervennero anche fia Saxo. ottanta legni di Genovest, è trecento di Amalstani, se pur non v'ha errore in sì sfoggiato numero di navi . Gran difesa sece il presidio di Ruggieri , inligni prodezze vi fecero i Pilani , i quali aveano anche preparata un' altiffima e mirabil macchina per espugnar così dura Fortezza. Ma venuti il Papa e l'Imperadore, cominciarono un trattato co i Salernitani , per cui fu-loro conceduto l'ingreffo e la fignoria di quella Città : il che intefo da' Pifani, i quali speravano il sacco di esa fa ; talmente s' indispettirono , che abbandonarono ogni offesa , e-bruciata la macchina preparata, mifero alla vela per tornarfene a cafa, e gran fatica duro il Papa per ritenerli . Romonido Salernitano (b) rac. (b) Romantconta, che da i Salernitani fu dato alle fiamme il castello di legno de Ch.T.VII. Pifani : del che tanto sdegno concepirono essi Pifani contra dell'Impea Rer. Italia radore, per non avergli aintati, che fi accordarene col Re Ruggieri: Cagiono nondimeno quelta mala intelligenza, che non fi conquiltaffe la Torre maggiore, o sia la Rocca , in cui si rifugiò parte della guar-

Dopo aver celebrata la festa dell' Assunaioni della Vergine in Salemo, il Papa e l'Impradore len vennero ad Avellino, e quivi trattarono di crarer un Duca del Poglia, che per valore e prudenza fostato a governare e sostener que posoli contro la potenza del Re Ruggieri. E perciocche Roberto Principe di Capoa per la delicatezza del luo corpo, e per altri difetti di antino, non parve a proposito per la

nigione del Re Ruggieri

1

vols rilevante impiego, ne fu creduto più degno il Conte Rainolfo, chiamate da altri Rainone, e Reginolfo, ma da altri poi con errore Raidolfo, e Rainaldo, Oui inforfe lite fra il Papa e l' Imperadore, pretendendo cadaun d'effi la fovranità in quelle parti, e il diritto d'investirlo . Era (a) Perus dianzi nata un' altra controversia fra loro a cagion di Salerno (a), che Che Cafe, il Papa dicea di suo diritto, e l'Imperadore lo sosteneva per Città dellib 4.6.117- l'Imperio, come s' lia principalmente da Romoaldo Salernitano . Per quafi trenta giorni durò la disputa dell'investitura da darsi al Conte Rai nolfo, nè altro temperamento trovandos, finalmente tenendo colle ma-(b) One ni amendue, cioè Innocenzo e Lottario il Gonfalone (b), per mezzo Cor. 116, 7, d' effo l' investirono del Ducato con infinita allegrezza di que' popoli . Un' altra calda contesa, narrata a lungo da Pietro Diacono, fu ne' me-Benevata defimi tempi fra questi due supremi Principi della Chiesa e dell'Impemu in Chr. rio, a cagion di Rinaldo eletto Abbate di Monte Cafino . Perchè ciò era feguito fenza confentimemo di Papa Innocenzo II. e perchè egl pretendea Tcomunicati que' Monaci per aver aderito all' Antipapa , non voleva ammettere per conto alcuno quell' Eletto , e pretendeva , che i Monaci venuti al campo , gli comparifiero davanti in abito di penitenza ad implorar l'affolizione : Si fece una lunga disputa per questi . Lottario sostenne per quanto pore i Monaci , e la liberth di quell' infigne Monistero , ficcome Camera dell' Imperio; ma in fine Papa Innocenzo II. la vinfe. Fu rigertato Rinaldo, e promoffo Gui baldo a quella Badia . Iti poscia nel di 4. di Settembre a Benevento tanto il Papa, che l'Imperadore, quel popolo per mezzo d'esso Papa ottenne dall' Augusto Lottario, che sossero levati via vari aggravi loro imposti da i vicini Conti Normanni . Dopo di aver prefa Palestrina afilo allora di affaffini, e liberato il Monistero di Farfa, vennero poscia amendue alla volta di Roma . Innocenzo , affiftito da i Frangipani e da altri nobili, ripigliò il possesso del Palazzo Lateranese; e Lottario congedatofi dal Papa s'inviò per ritornare in Germania. Nel cammino prese Narni, domò il popolo d'Amelia, e per Orvieto passò ad Arezzo, ed indi per Mugello a Bologna. Quivi congedò l'efercito, lafciando andar cadauno alle lor case. Giunto egli a Trento, e quivi solennizzando con allegria la festa di San Martino, cadde infermo. Ciò non ostante avendo egli voluto continuare il viaggio; in una vilissima cafuccia all' imboccatura dell' Alpi, passò all' altra vita, miseram bumane conditionis memoriam relinquess. S'è disputato intorno al giorno della sua morte; ma i più convengano, che questa accadesse nel di 3. di Dicembre di quest'anno. Non si saziano gli antichi Storici di esaltar questo

Imperadore per la fomma fua Religione, per l'amore de poveri , per la gloria militare, per la prudenza, e per altre virtù, di modo che non men dagi' Italiani, che da i Romani su rinovato in lui il titolo di Padre della Patria. Fir portato il fuo cadavero alla fepoliura nel esa se Monistero di Luter in Sassonia. Ed ecco uha mirabile scena delle umane instabili grandezze. Ma

ne fuccedette un' altra nello stesso tempo non men considerabile. S' era fin qui ritenuto il Re Ruggieri in Sicilia, afpettando miglior volto della fortuna, con applicarsi intanto a raunar milizie, e a preparar l'altre occorrenze di guerra. Saggiamente immaginò egli, che non tarderebbe a ritirarii l'Imperadore colla fua possente Armata, e che non' farebbe allora difficile il ricaperare il perduto. Così in fatti avvenne: Appena era giunto verío Roma l'Imperador Lottario, che Ruggieri con tutte le fue forze sbarco a Salerno; e tra perche fi trovo tuttavia occupata da i fuoi la Torre maggiore, e per la divozione, che gli profeffava quel popolo, con facilità ne ricuperò il poffesso e dominio [n] . (a) Rom Poi senza perdere tempo prese Nocera, e quindi Alife con tutte le in Chi Terre proprie del Duca Rainolfe. Voltoffe appreffo alla volta di Capoa Falco Benecon furore, e fe ne impadronì; ma con lafciare affatto la briglia alla in Chris crudeltà. Fu dato il facco a quella nobil Città, e ne furono asporta- Permi Dia te immonse spoglie e ricchezze, perchè si stese l'insolenza militare an-Che Cole che alle Chiefe, e fin le Monache restarono involte in quella orribil calamità . Di molti Saraceni Siciliani avea feco Ruggieri , che accrebbero l'efecrabile sfogo dell'avarizia è della libidine fenza rispetto alcuno alla Religione, Roberto Principe di Capua si ricoverò attrove, e putza la Terra di Lavoro vonne in poter di Ruggieri. Intanto Sergio Da ca di Napoli, al veder tanta mutazion negli affari, non tardò ad implorar perdono e pace da Ruggieri, che l'obbligò a militar feco inquella campagna. Dopo la prela di Avellino arrivò il Re sotto Benevento, dove quel popolo rimuziando ad ogni difefa, fi fottopole tofto a lui, e all'Antipapa Anacleto verso la metà di Ottobre. Monte Sarchio di poi , Monte Corvino , ed altre Terre parimente gli fi diedero. Ma non fi atterri per questo rovescio il miovo Duca di Puglia Rainolfo, rifeluto di mozir più tofto valorofamente, che di cedere con vergogna al Re mimico. Aveva egli un corpo di Tedeschi lasciatigli dal-P Imperador Lottario, e raunati i popoli di Bari, Troia, Trani, e Melfi, compole una groffa Armata, con cui usciro in campagna andò a metterfi a fronte di quella di Ruggieri . Erano vicini a venire alle mani, quando il mirabil Abbate di Chiaravalle San Bernardo, di confemio, o per ordine di Papa Innocenzo, arrivò al padiglione di Ruggieri per trattar di pace. Non mancò certo al fanto Abbate facondia e zelo in tal congiuntura; tuttavia tali dovettero effere le condizioni d'accomodamento da lui proposte, che non piacquero al Re, e massimamente per fentirsi egli superiore di forze a Rainolfo . Rottosi dunque . il trattato di pace, e partitofi il fanto Abbate secundo die flante MenAnd up I David Camillo Pellegrine il di 30. di Ottobre, si venne ad un fatto d'armi appresso Ragnano. Per atteltato di Romoaldo Salernitano la prima fohiera de feritori, con mandata da Ruggieri Duca di Puglia, primogenito del Re, si fieramente urto nel battaglione opposto, che il mile in rotta, e l'infegui fino a Siponto. Ma il Duca Rainolfo, cell'altre fue fchiere cos) animolamente affall il groffo dell'Armata nemica, dove era in persona lo flesfo Re Ruggieri , che lo fconfiffe , e riportò piena vittoria . Reftarono ful campo circa tre mila persone, fra le quali Sergio Duca di Napoli: moltiffimi furono i prigioni, immento il bottino, per cui tutti quei di Bari , Trani , ed altri aderenti , fe ne tornarono ben ricchi alle lor cafe . Il Re Ruggieri col benefizio di un buon cavallo e degli sproni, fr falvo; ed arrivato nel di feguente alla Padula, di la passò a Salerno, dove quel popolo corfe ad offerirfi al di lui fervigio ; e i Beneventani avendo ottenuto in quella congiuntura un graziolo privilegio da lui : tutti fi dichiararono per lui : Dopo la vittoria non illette colle mani alla cintola il Duca Rainolfo . Con un buen corpo di gente fostomife a' fuoi voleri la Città di Froia : obbligò ancora colla forza Ruggieri Conte d'Ariano a fottometterfi con tutte le fue Torre; e di la nel primo di di Dicembre ando col fuo efercito a mettere l'affedio al Caftello della Padula. Non per quelto fi moffe di Salerno il Re Rupgieri Nel ragionare con S. Bernardo aveya egli mostrato desiderio, che se gli mandaffero da Papa Innocenzo tre Cardinali , ed altrettanti dell' Antipapa , per claminare in un congresso le ragioni dell'una e dell'altra parte. Ancorchè foffe per più capi disdicevole una tal proposizione: pure non ebbe difficultà il Papa di spedir colà a questo fine i Cardinali Aimerico Cancelliere, e Gherardo, e con esfo loro San Bernardo. Inviò Anacleto anch' egli i fuoi , cioè Matreo Cancellière, Pietro Pifano, uomo di raro sapere, e Gregorio, Cardinali del suo partito. Per quattro giorni afcoltò Ruggieri con fomma attenzione le ragioni de primie poscia per altri quattro giorni quelle de secondi ; ma scaltro ch' egli era, volle prendere tempo > e col pretefto di non faper egli folo terminar questa gran contesa, fece istanza, che andasse con lui uno per parte de' Cardinali suddetti in Sicilia, dove pensava di celebrare il santo Natale, affinche nell'affemblea degli Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati fi facesse la décisione opportuna. In fatti l'accompagnarono colà Guido da Castello Cardinale di Papa Innocenzo II. ed un altro per parte di Anacleto. A questo fi ridusse il buon Pontefice, per desiderio della pace, e di terminare amiohevolmente il deplorabile foilma

Anno di CRISTO MCXXXVIII. Indizione I. d' INNOCENZO II. Papa 9.

di GORRADO III. Re di German. e d' Ital. 1.

OLLE Dio liberare in quest'anno la Chiesa sua dal peso dell'Antipaca Anacleto (a) . Il colp) la morte nel d) 25, di Gennaio (a) Orderie, dell' anno prefente, e al cadavero ino non fi sa dove fosse data sepol. Prof. Hist. tura da fuoi parenti. Ber sì favorevol accidente s' innalzò maggiormen-libas tura da luoi parenti. Bet si lavotevoi accidente a minazzo maggiorinete minate in Roma l'autorità di Papa Innocenzo, e parea, che dovelle anche moretano metterfi fine allo scisma . Ma i fratelli dell' Antipapa", cioè i fielipoli in Chronic. di Pier Leone, e gli altri lor fazionari fignificarone al Re Ruggieri, quanto era accaduto, per sapere, se doveano sar pace, o pure eleggere un altro Antipapa . Ruggieri per ilperanza di vendere più caro la fua

concordia prdino, che paffaffero all'elezione di un altro Antipapa : e però verso la metà di Marzo alzarono un nuovo idolo nella Chiesa di

Ma lempre più crescendo il concorto de Romani a Papa Innocenzo II. i figliuoli di Pier Leone , non volendo restar soli , ed esposti a gravi pericoli - nell' Getava di Pentesofte , come s' ha da una lettera di San Bernardo (b), andarono ad umiliarii al Pontence Innocenzo, e gli giu- (b) S. Berrarono fedeltà ed omaggio . Ci vorrebbe far credere Pietro Diacono and Gastin fr) . che Innocenzo li guadagnaffe con buona fomma di danaro . ma dan probabilmente non merita fede. Trovavali allora in Roma il fieddetto (c) Penis fanto Abbate, Bernardo, tutto intento a i vantaggi della Sede Apolto-Ch. Cafe. lica. Rinfer al eredito e zelo fuo d' indurre il novello Antipapa Vitto-

re a deporre la porpora e la mirra; facade condottolo a piedi del Por-

Dio , cioè Gregorio Cardinale , a cui impolero il nome di Vissore IV.

refice rinunzio ad ogni fua pretenfione ded imploro milericordia pel fuo trascorio. Altrettanto secero quali-tutti i suoi aderenti con allegrezza inestimabile di tutta Roma, anzi di tutta la Cristianità. Con ciò venne alle mani di Papa Innocenzo ogni fortezza della Città di Roma, e quivi torno a rifiorir la pace, e la benedizione di Dio. Ma S. Bernardo , che nulla curaya le umane grandezze , non tardò dopo aver vedoto il frutto delle tante fue lodevoli fatiche a ritomarfene accompagnato dalla fua umiltà in Francia. Non fi fa bene intendere ciò, che narra Falcone Beneventano (d) con dire , che anche il Re Rug- (d) False gieri riconobbe per vero Papa Innocenzo, ed ordino a i Beneventani mu in Chr. di forrometterfi a lui; il che fu eleguito; mentre non apparifce feguito fra effo Papa e il Re accomodamento alcamo ; anzi fi sa , che Inno-

cenzo II. continuò la guerra contra di lui, e venne in quell' anno colle sue milizie ad Albano, per andare ad unirsi col Duca Rainolfo, e far fronte ad ello Ruggieri; ma fopraggiuntagli un' infermità; gli convenne defiftere. Quanto ad effo Rainolfo, feguito ben egli ad affedia-

re e a tormentar colle maochine militari il Castello della Padula; ma scorgendo troppo dissicile il superarlo, passo ad Alife, e se ne impa dronì . Intanto venuta la Primavera , dalla Sicilia comparve in Puglia il Re Ruggieri con un possente esercito . Implorato da Beneventani il fuo aiuto, corfe colà, e prese alcune Castella nemiche di quel popolo. Gli venne contra il Duca Rainolfo con una buona Armata, cercando di dareli battaglia; ma Ruggieri addottrinato dal paffato non volle avventurarfi ad un nuovo conflitto, ed accortamente schivando gl' inconeri , piombò poscia sopra la Città di Alife , e la prese : Prima il lacco con tutte le fue crudeli confeguenze , e poscia le fiamme terminarono l'eccidio di quella ricca e bella Città Di la passò all'assedio di Venafro, che parimente gareggiava colle migliori nelle ricchezze e fortificazioni, e con furiofi affalti fe ne impadron). Se gli diedero Presenzano, Rocca Romana, e Tocco nel mele di Settembre. Nel di 4. di Ottobre fu in Benevento, e poscia prese le Castella di Morcone, S. Giorgio, Pietra Maggiore, Apice, ed altri, ne' quali mile buone guarnigioni per riftrignere sempre più il Duca Rainolfo, il quale cuttodiva Troia , Bari , Melfi , ed altre Città da lui dipendenti . Andoffone di poi Ruggieri verso il Verno a Salerno per di la passare in Sicilia .. Era intimata in Germania una general Dieta in Magonza per la

(a) One festa della Pentecoste, a fin di eleggere il nuovo Re: (a). Ma alcuni genfi de' Principi temendo, che la corona potesse cadere in Arrigo Duca di lib.7.c.21. Baviera e Saffonia , genéro del già defunto Lottario , la cui potenza per fignoreggiar egli due così infigni Ducati, era oggetto della loro invidia e malevolenza, anticipando quel tempo, adunati nella Città di Conflans, promoffero al Regno il Duca Corrado y fratello di Federago Duca di Suevia, cioè quel medefimo, che abbiam veduto di fopra mo mentaneo Re d'Italia. A questi Principi sece animo Teodoino Cardina le e Legato Pontificio con promettere loro sosius Populi Romani Urbium que Iralia affensum : E questa fu la ricompensa delle fatiche fatte da fuddetto Duca Arrigo in scrvigio della Sede Apostolica . Non solamente reftò egli escluso del Regno , ma venne creato Re un Principe suo nemico, ed anche feomunicaro negli anni addietro dal medefimo Papa (b) Annali-Innocenzo (b) . Nella Domenica terza di Quarefima fi fece in Aquifgrana la coronazion d'esso Corrado. Da gran tempo regnava la discordia fra la cafa di lui , perche erede degli Augusti Arrighi di fangus Ghibellino e quella del Duca Arrigo fuddetto, proveniente bensì da sangue Italiano de Principi Estensia ma erede della samiglia de Guelli in Germania: il che è da notare, perchè di qua presero origine le sa zioni Guelfa e Ghibellina, che lacerarono di poi cotanto la mifera Ita-

lia, ficcome abbiamo dallo stesso Ottone da Frifinga; e meglio fi com-

proverà andando innanzi e Ora il medefimo Duca Arrigo, e i funi popoli

poli di Baviera e Saffonia, ficcome non concorfi a tale elezione, fi op- ERA Vole posero al novello Re Corrado. Crescendo nulladimeno di giorno in Anno 1138. giorno l'autorità e possanza di lui , que popoli insieme colla vedova Imperadrice Richenza, correndo la festa della Pentecoste, il riconobbero per Re in Bamberga . Citato per la festa di San Pietro il Duca Arrigo a Ratisbona, comparve colà; e perciocchè in mano fua erano tutte le Imperiali Infegne, cioè la corona, lo fcettro, e gli altri ornamenti del defunto Augusto, tante belle promesse gli surono fatte, che le cedette al Re nuovo. Ma nulla di tante promesse su a lui attenuto: e Corrado rivolfe tutto il fuo odio e studio alla rovina di questo Principe, con metterlo al bando dell'Imperio, e privarlo de'fuoi Ducati. A Leopoldo iuniore figliuolo del fanto Marchefe Leopoldo, diede la Baviera : al Marchese Adalberto la Sassonia : il che si tirò dietro non poche guerre, e un fiero sconvolgimento di quelle Provincie. Restò il Duca Arrigo per la maggior parte colla forza spogliato della Baviera; ma i Saffoni, che del fuo governo si pregiavano, imbracciarono lo scudo per lui.

> Anno di CRISTO MCXXXIX. Indizione II. d' Innocenzo II. Papa 10. di CORRADO III. Re di German. e d' Ital. 2.

C UL principio d' Aprile tenne Papa Innocenzo il Concilio II. gene-Tale Lateranente (a), a cui intervennero circa mille tra Arcivesco- [a] Labba vi , Vescovi , ed Abbati . Furono quivi fatti molti nobili decreti con-Comilion X. tra de Simoniaci, Ufurari, Incendiari, Ecclefiattici incontinenti, ed altri delinquenti . V' ha chi crede , che nel Concilio da lui tenuto in Chiaramonte nell'anno 1130, o pure in quello di Rems del 1131, fi pubblicasse il famoso Canone Si quis suadente Diabolo, con cui è intimata la icomunica contra chi mette violentemente le mani addosso agli Ecclefiaftici, riferbata al Sommo Pontefice. Certamente quelto Canone fu pubblicato, o pur confermato nel suddetto Concilio Lateranense ; e quivi ancora fulminata fu la medefima censura contra del Re Ruggieri , ed annullare tutte le ordinazioni fatte dall' Antipapa Anacleto (b). Appena era terminato quelto Concilio, che il valorofo e pru- (b) Falco dente Duca Rainolfo, trovandoli nella Città di Troia, forpreso da un ar- m chr.nic. dente febbre, nel di 30. d'Aprile diede fine al fuo vivere, con incredibil dolore, e pianto non folo di que cittadini, ma di quegli ancora di Bari, Trani, Melfi, e Canofa, ridotti all'ultima disperazione, perchè colla morte di lui restavano tutti senza capo, ed esposti al genio crudele e tirannico del Re Ruggieri. E a tal nuova all'incontro efel- ... tò sommamente esso Re, nè tardò a comparire dalla Sicilia a Salerno

sas vote con affai navi, gente, e danaro. Quivi raccolto dalla Puglia, Calaanno 1139 bria, e Capoa un potente esercito, parte ne diede a Ruggieri Duca di Puglia suo figliuolo, e parte ne ritenne per se . Sotromile egli al suo dominio tutta la Provincia di Capitanata, e il Duca fuo figliuolo li fece rendere ubbidienza da tutte le Città della Puglia, fuorche da Bari Capitale di quelle contrade ; perchè il Principe d'essa vi avea dentro quattrocento nomini a cavallo, e cinquanta mila cittadini atti all' armi : di modo che tentò bensì il Duca di foggiogar quella Città , ma conofcendone l'impossibilità, lasciò l'impresa, e andò ad unire il corpo de suoi combattenti con quello del Re suo padre . Trattarono poscia amendue di mettere l'affedio alla Città di Troia; ma faputo, che v'era dentro un forte e copiolissimo presidio, preso tolamente il vicino Castello di Bacarezza, quivi lasciarono dugento cavalieri con ordine di riftrignere ed insestare i Troiani . Affediarono pescia la Città d' Ariano , ed inutilmente. Alla difefa stavano dugento soldati a cavallo, e copiose schiere di fanti . Però levato l'assedio, infierirono solamente contro le viti, gli ulivi, alberi, e seminati di quel territorio. Con estremo dispiacere sent) anche Papa Innocenzo II. la morte del Duca Rainolfo; e veggendo in una deplorabil confusione tutta la Puglia, e il Re incamminato a fottomettere quell' intero paele, faggiamente si rivolfe più di prima a' pensieri di pace, e volle portarsi in persona a trattarne. Uscito dunque di Roma coll'accompagnamento di Roberto Principe di Capoa, e di circa mille cavalli, e di gran moltitudine di fanti, giunte alla Città di S. Germano . Allora il Re Ruggieri gli spedì Ambasciatori con proposizioni d'amicizia e di pace, che surono amorevolmente accolti dal Papa; e il Papa anch' egli inviò a lui due Cardinali con invitarlo a S. Germano. L' invito fu accettato, e Ruggieri col Duca Ruggieri suo figliuolo, e colla sua Armata si portò in quelle vicinanze, e per otto giorni feguirono de i forti maneggi di pace, ma fenza poterfi accordare fra loro a cagione del Principato di Capoa, che il Pontefice efigeva per reftituirlo a Roberto, e Ruggieri pretendeva devoluto per la di lui pretefa fellonia.

Mentre si saceano tali negoziati, il Re prese una parte delle Cafella de sigliuosi di Borello; e perthè in periona egli era colòn, ed eta
già tramontata la speranza della pace, il Papa comandò a i luoi; obe
sississifiero e devastafero il Castello di Galluzzo. Portata questa nuova
al Re, a marcie sioratate sin venne egli con tutti l'Armara alla volta
di S. Germano, e si accampò presso a quella Città, entro la quale
tuttavia dimorava il Pontesse. Non si tenendo esso Papa, neì siuoi, sicuri
in quel luogo, sloggiarono ben presto per cercare un siro di maggiori sicurezza. Ma il giovane Rusgieri Duca, presi con seco circa mille cavalsi, e possioni in un'imbolicata, dove doveno passare i Romanzi, all'im-

rov-

provviso fu loro addoffo, e li fece dare alle gambe . Salvoffi il Prin- Esa vote cipe Roberto con Riccardo fratello del defunto Rainolfo, e co i più Anno 1136 de Romani, de quali nondimeno molti si annegarono nel fiume, ed altri rimalero prigioni. Fra quelli ultimi per dilavventura si contò anche il buon Papa Innocenzo, il quale nello stesso giorno, cioè nel di 22. di Luglio , come si ha da Falcone , su condotto sotto buona guardia alla presenza del Re Ruggieri, che gli sece assegnare un padiglione per lui , e per Aimerico Cancelliere e per gli altri Cardinali prigioni . Andò a facco tutto il tesoro, e tutti gli arredi del fanto Padre, a cui, e agli altri fuoi fuccessori volle Dio dare un nuovo ricordo di quel verferto del Salmo: Hi in curribus, O' in equis: nos autem in nomine Dei nostri invocavimus. Differente nondimeno si vuol confessare il caso prefente da quel di S. Leone IX. Papa. Questi andò per combattere, ma pare che Innocenzo II. folamente fi movesse per cercare la pace, e che per femplice fua scorta camminaffe con quegli armati. Fors anche intervenne qualche iniquità nell' aguato a lui e alla fua gente tefo. Che nondimeno seguissero delle ostilità, si raccoglie da Giovanni da Ceccano, di cui fon queste parole (a): Mense Junii venis Papa cum Romanis (1) Johann. ad expugnandum Regem Sicilia , O incensa sunt a Romanis Falvatera , r. l. Ital. Infula, O' Sanctus Angelus in Tudicis. Racconta Romoaldo Salernitano Sacr. U. (b), the Ren e vestigio prosequutus Domnum Papam, ad pedes ejusdem voluis bumiliser fatis accedere . Sed ipfe , uspose vir conftans & egregius , dui Salmai. oum primo recipere noluis . Ma andando innanzi e indietro propolizioni Tom VII. di pace , il faggio Pontefice col configlio de' Cardinali , per fottrarre a Rev. Italia. i difagi i molti nobili Romani, rimalti anch'elli prigioni, fegnò in fine l'accordo con legittimare a Ruggieri il titolo di Re, conferitogli dall' Antipapa Anacleto, ed inveftire lui del Regno di Sicilia, e il figliuolo di Ruggieri del Ducato di Puglia. Nel diploma di tale investitura presso il Cardinal Baronio (c), si legge confermato anche a Rug- (c) Baron in gieri il Principato di Capoa; ma niuno parla del Ducato di Napoli e di Amalfi. Nella festa di S. Jacopo di Luglio seguì la suddetta concordia , e quanto la mestizia era tiata incredibile fra i popoli Cristiani per la prigionia del Papa, altrettanta fu la confolazione e l'allegrezza per la pace e liberazione di lui. Presentoffi dunque con tutta riverenza il Re Ruggieri infieme co' fuoi figliuoli, cioè col Duca Ruggieri, e con Anfuso, o sia Alsonso Principe di Capoa, a' piedi del Pontesice (d), e [d] Falco dopo aver chiesto perdono, ed ottenuta l'assoluzione, ricevette l'in- Benevertavestitura degli Stati suddetti col Gonsalone dalle di lui mani . Accompagnò egli di poi con tutto onore il Papa fino a Benevento, nella qual Città entrarono amendue nel di primo d'Agosto, dove il Pontefice fece atterrare il Castello sabbricato in quella Città da Rossemanno, già creato Arcivescovo da Anacleto, e deposto in questa congiuntura con Ecc 2

configli.

Esa vole sustituirgli Gregorio . Furono cagione i prosperosi successi del Re Ruggieri, che i Napoletani vennero a Benevento anch' effi a metterii forto il fuo dominio, con accettar per loro Duca Anfulo fecondogenito d'esso Re. Preso poscia congedo dal Papa marcio Ruggieri coll'esercito alla volta di Troia , i cui cittadini non tardarono a rendersi ; ma pregatolo, che entraffe in Città, rispose loro, che non vi metterebbe al piede, finche quel traditore (cioè il defunto Duca Rainolfo) dimoraffe fra loro. Fu costretto con suo gran rammarico quel popolo a far difotterrare il cadavero fetente d'effo Rainolfo, che da alcuni fuoi nemici con una fune legata al collo tratto fu per la Città, e gittato fuori d'essa nelle sosse: vendetta orribile e detestata da tutti, e infino dal Duca Ruggieri, il quale presentatofi al padre tante preghiere adoperò, che gli fu conceduto di farlo seppellire. Non entrò per questo il Re Ruggieri in Troia, ma a dirittura andò a piantar l'affedio per terra e per mare alla Città di Bari. Spedì Innocenzo Pontefice il Vefcovo d'Offia a que cittadini con efortazioni paterne di cedere amore volmente alla forza, per fottrarfi al rigore. Ma quel fuperbo popolo nè pur volle lasciarlo entrare in Città, non che badare a i di la

Tornossene intanto il Papa dopo il di 2. di Settembre a Roma, ricevuto con immenso gandio da i Romani, i quali tentarono bensi d'indurlo a rompere la pace fatta per forza; ma Innocenzo, ficcome Prineipe di veterana prudenza, non volle acconfentire al parer di que bravi, che poco dianzi aveano lafciati si bei fegni del loro coraggio nella precedente zuffa. Continuò il Re Ruggieri per tutto l'Agosto e il Settembre l'affedio di Bari ; le fue petriere e torri di legno diftruffero purte delle mura e torri della Città e non pochi palagi : crebbe anche a difmifura la fame fra quel popolo fino ad aver per grazia di poter mangiare carne di cavallo e un tozzo di pane : di maniera che finalmente trattarono della refa che fu loro accordata con oneste capitolazioni . Tutto pareva tranquillo e quieto, quando presentatosi al Re Ruggieri uno de suoi foldati dimandò giustizia contra di Giacinto Principe di Bari, perchè gli avesse satto cavare un occhio. Diede nelle smanie il Re, e fatto fare il processo da' Giudici di Troia, Trani, e Bari, con protendere rotta la capitolazione, fece impiccare il fuddetto Giacinto con dieci fuoi Configlieri, e cavar gli occhi a dieci altri, e imprigionare in oltre e spogliar de i loro beni vari prudenti cittadini di Bari : fe con giustizia e buona sede, Dio lo sa. Con questi barbarici passi camminava il Re Ruggieri, che poscia sul fine di Ottobre se n'andò a Salerno, ed ivi stando pubblicò vari confichi e bandi contra di chi avez Impugnate l'armi contra di lui . Finalmente nel dì 5. di Novembre imbarcatoli in una nave ben corredata, paísò a Palermo. Fece gran guer-

guerra in quest'anno il Re Corrado ad Arrigo Estense-Guelso Duca di Ban Volg. Sassonia, e Baviera, in maniera che questo Principe (a), ante posen- (a) Oin tissimus, O cujus autoritas (ut ipse gloriabatur) a mari usque ad mare, Frisingensia idest a Dania usque in Siciliam extendebatut, in tantam in brevi bumili- 1167.622. tatem venit, ut pane omnibus fidelibus & amicis suis in Bajoaria a se deficientibus , clam inde egressus , quatuor tantum comitatus seciis in Saxoniam veniret. Ma in Saffonia affistito da que' popoli, rende inutili gli sforzi e difegni d'esso Re' Corrado , siccome ancora quei di Adalberso creato Duca di Saffonia. Ma mentre egli con vigore e fortuna attende a difendere e a confervar quegli Stati, e già si dispone a portar la guerra in Baviera per ricuperar quel Ducato, eccoti la morte, che mette fine alla vita e a tutte le di lui applicazioni terrene. Corfe voce di veleno a lui dato. Secondo l'Annalista Sassone (b), facto colloquio (b) dimeliin Quidelingeburch, Heinricus Nobiliffimus asque probiffimus Dux Bavaria pad Ectard. atque Saxonia, veneficio ibidem, ut fertur, infectus, XIII. Kalendas Novembris vitam finivit . Il suo corpo trovò riposo e sepoltura nel Monistero di Luter in Sassonia alla destra dell'Imperador Lottario III. suo fuocero. Questo Principe, eguale un tempo a i Re per la fua potenza, che godeva anche in Italia, oltre a tanti altri Stati, la fua por-zione nell'eredità del fangue Estense, e da cui discende la Real Casa di Brunswich, vien da moderni Storici contradistinto dagli altri Arrighi Estensi-Guelfi col titolo di Superbo, non per altro se non perchè non s' inchinò a pregare i Principi dell' Imperio a fine di confeguir la corona Germanica. Per altro le virtù abbondarono in lui, e lasciò dopo di se una gloriosa memoria, e un solo picciolo figliuolo maschio, nomato Arrigo Leone, che superò anche la gloria del padre; e raccomandato a i Sassoni, su da essi con somma fedelta e valore sostenuto contro i tentativi del Re, e degli altri nemici. Nella Toscana, che era stata ad esso Duca Arrigo conceduta in seudo dal sudderto Lottario, da quì innanzi comparifce Marchefe di quella Provincia Udelrico, fe2 condo le memorie accennate dal Fiorentini (c). Ma che in questi tem- (c) Fioren pi la Toscana si trovasse in uno stato inselice, si raccoglie da una let- Manid, La tera da Pietro Abbate di Clugni scritta al Re Ruggieri , dove scrive (d) , che nelle parti miserabilis O infelicis Tuscia nunc res divina atque (d) Perm burnana nullo servato ordine confunduntur. Urbes, Castra, Burgi, Villa, Elibs, E-Strata publica, O' ipfa Deo consecrata Ecclesia bomicidis, Sacrilegis, ra-pil-34 ptoribus exponuntur . Peregrini , Clerici , Monachi , Abbates , Presbyteri apfa supremi Ordinis Sacerdoses , Episcopi , Archiepiscopi , Primates , vel Patriarche in manus salium traduntur, Spoliantur, distrabuntur. Et quid dicam? verberantur, occiduntur. Cost eirca questi tempi quell'Abbate. Le guerre fra i Genovesi , Lucchesi , e Pisani doveano aver prodotto (e) Cefferi sì efectandi disordini. In quest'anno (e) essi Genovesi ottennero dal Re mens. L. s. Cor-

ummer Cocole

Esa vote. Corrado la facoltà di battere moneta . Però effi di poi fin quafi a i nostri giorni usarono di mettere il nome di questo Re nelle loro monete. Durava tuttavia la rabbia de' Cremonesi contra de' Milanesi a cagion dell'occupazione di Crema. Si venne perciò nell'anno presente ad un fatto d'armi fra loro, che riusci inselicissimo a i primi. Però scris-[a) Sicard. fe il loro Vescovo Sicardo (a): Anno Domini 1139. magna pars Cremo-Chronic. 111, nenfium a Mediolanenfibus apud Cremam capea, carceralibus vinculis eft Rer, Italic. mancipata .

> Anno di CRISTO MCKL. Indizione III. d' Innocenzo II. Papa 11. di Corrado III. Re di German, e d'Italia 2. IN questi tempi cominciò Arnoldo, o sia Arnaldo da Brescia a sar

gran rumore nella Chiefa di Dio . Costui portatosi in Francia , e

messosi sotto la scuola di Pietro Abailardo, seminatore di nuove e pericolofe dottrine, dopo aver profittato nella malizia, fe ne ritornò in Italia, e presa la veste Monastica, si diede in Roma a spacciar le sue (b) Lipmin false merci (b). Grande adulator de Laici, e bel parlatore, prese a tutta prima a censurare spietatamente i costumi corrotti allora in buona parte del Clero Secolare e Regolare; e secondo l'arte degli altri Erefiarchi passò oltre a condennar generalmente le soverchie ricchezze de' Monaci e degli altri Ecclesiastici, e massimamente i loro domini temporali, fostenendo, che ciò non si poteva accordar col Vangelo; e che i loro beni erano del Principe, e doveano tornare a i Laici. Veniva con piacere accolta questa adulatrice e falfa dottrina dalle persone affarto mondane, e prese anche in Roma stessa buone radici. Perciò su egli scomunicato nell'anno addietro nel Concilio Lateranense: perlocchè temendo della pelle, fi ricoverò circa questi tempi in Francia. Di là cacciato andò in Germania, spargendo da per tutto il suo veleno. San Bernardo il teneva d'occhio, e scrisse varie lettere per sarlo conoscere a chi buonamente gli dava ricetto. Abbiamo da Falcone Beneventano [e] Falce (c), che nell'anno presente il Re Ruggiori inviò Anfuso Principe di Capoa fuo figliuolo con possente esercito di cavalli e fanti a conquistare la Provincia di Pescara, che abbracciava allora quasi tutto l'Abbruzzo ulteriore. Non poca fatica e tempo costò al Principe suddetto il ridurre all'ubbidienza fua le Castella di quella contrada: laonde ebbe ordine dal padre anche Ruggieri Duca di Puglia di portarfi colà con un

groffo corpo di fanteria, e mille cavalli. Perchè tali conquifte si faceano a i confini degli Stati della Chiefa Romana, fe ne ingelosì, e turbò non poco Papa Innocenzo II. il quale perciò spedì due Cardinali a i Principi fratelli, facendo lor fapere di non toccare i confini Romani.

Ri-

Rifipofero effi, che il loro difegno era, non gà di occupare l'altrui, carvatema di ricuperar folamente le Terre fipertanti a i lor Principari. Informano di ciò il Re Ruggieri, che non volca liti col Romano Pontefice, verfo la merà di Luglioi sbaro à Salerno, venne nelle vicinanze di Benevento, e quivi trattò col Cardinal Giovanni Governatore di quella Citrà, confermando la rifoluzione fua di mantenerar fiedele al Papa. Andò pofcia a Capoa e a S. Germano; e perché intele, che Papa Innocenzo era difgultato de fiusi fajiuoli, li richiamò da Pefcara. Avrebbe egli voluto abboccarfi con ello Pontefice, ma quelti con varie fuefe fe ne fortraffe, di modo che Ruggieri per troncar il corfo alle conceptute gelofe, ilenzali è l'estroito. Nulladimeno abbiamo da Giovanni da Ceccano (a), che i di lui figliuoli nel mefe di Luglio prefero Sora (o) Johan. da latri luogli fino a Ceperano. Andò Ruggieri a Monte Cafino, e d'Circum levato a que Monaci Monte Carvo, con pretenderlo fuo, diede loro bad. Jac. in cambio la Rocca di Bantra.

Tenne poscia il Re un parlamento in Ariano, dove proibì con rigorose pene lo spendere nel Regno suo le Romesine, cioè a mio credere la moneta battuta in Roma; e ne sustituì dell'altra battuta da lui di lega molto inferiore, a cui diede il nome di Ducato; e denari di rame, rre de' quali valeano una Romefina: il che recò un incredibil danno a tutto il suo dominio , e sece universalmente desiderare la di lui morte. E perciocchè avea comandato anche a i Beneventani di ricevere quella moneta, se ne alterò sorte il Papa, e loro ordinò di non ubbidirlo. Appresso andò il Re a Napoli per la prima volta. Fu con immenfo onore incontrato da quella nobiltà e popolo fuori di Porta Capoana, e alla Porta ricevuto dal clero con bella processione. L'addestrarono vari nobili sino alla Chiesa maggiore, dove l'aspettava l'Arcivescovo Marino. Non manco di far carezze e regali a quella nobiltà, di visitar tutta la Città, e in una notte fece misurare il circuito della medefima, il quale fi trovò allora di due mila e trecento fessantatrè paffi . Nel dì feguente dimandò a i Napoletani , quanto foffe il giro della lor Città, e non fapendolo dire alcuno, lo disfe egli con ammirazione di tutti. Sul principio poscia di Ottobre se ne tornò in Sicilia, lasciando in Puglia il Duca Ruggieri, e in Capoa il Principe Anfuso. Ci vien meno quì la narrativa di Falcone Beneventano con grave danno della Storia di que' pacsi . Intenti i Genovesi, al pari d'altre Città libere d'Italia , ad ingrandire la lor Signoria (b) , nell' anno pre-for Ceffot fente con grande efercito per mare e per terra andarono addoffo alla annellio L. Città di Ventimiglia, e costrinsero tanto essa, come tutte le Castella di quel Contado a fortometterfi al loro dominio . Ma non suffiste già (e) \*\*\*\* ciò, che sotto quest'anno è scritto negli Annali Pisani (c), cioè che quel en Pisani popolo ebbe guerra con Ruggieri Re di Sicilia, e tenne in fuo potere Ren. Lutte.

Constituting Group

res ven Napoli per fettre anni: favola reoppe groffolana . Fu benn in quata de la compania del compania del compania de la compania del compania d

a i Veneziani con promettere fedetich e cento a l'ettre Folson Dog, e concedere loro varj privilegi ed elenazioni nella loro Cirla; dal de molfii i Veneziani con una polfente flotta andarono contro a i nemo di quel popolo, e li fecco defillete dalle offee. Intanto non manava ne pure in Germania la guerra. Il Duca Guelfo VI, da che codi di vivere Arrigo IV. Duca di Baziera e Salfonia Iso firattello, molfich pretenfioni fue fopra la Baviera, ficcome Ducato paterno ed avio, e ulffeguenemente la guerra a Lepolole, che n'era flata o inveltito dal Re

6) our Corrado (b). Mentre questi facea l'assectio di Falea, eccepi all'inprisperso provotic comparire il Duca Guestic coelle sue chiere, che gli diede una
tinazioni protra, e l'astrinse alla siuga nel di 3, d'Agosto. Ma avendo volucio
di consideratori pregnativa della mentiona della linga della mentiona della ment

Eftenfi, il quale non lafciò dormire per questo esso Re Corrado, con successivamente continuar la guerra contra di lui. Confermò in que si anno esso Re a i Piacentini il privilegio di battere moneta, come costa dal suo displama riferiro de Limberto Locati (c).

(c) Locatus costa dal suo diploma, riferito da Umberto Locati (c),

Placent. Chronic. Placentin. Tom. XVI.

Anno di CRISTO MCXLI. Indizione IV. d' INNOCENZO II. Papa 12. di CORRADO III, Re di Gorman. e d' Italia 4.

Ren. Italia. di Corrado III. Re di German. e d'Italia 4.

T'N questi tempi resta quasi affatto al buio la Storia d'Italia, per

I mancanza di Scrittori, o per meglio dire, delle anțiche Conike (18 menă petire. Scrive il Cardinal Baronio (4), che le Cittu di Italia Gittanamus du bate. Scrive il Cardinal Baronio (4), che le Cittu di Italia Gittanamus di bate. In Longolondia Patavini adurețiu Vrouvenție; Medicilamenție impleachii stir Commistre perdere candonuser. Abbiam vedato gă, quanti anni, prima fific cefsata la guerra îra i Milancii e Comafchi col totale abballament de gli ultifuii. La guerra de Pilani e Lucchefi fi ravivit moto; più tuditi.

faccome vedereno. Crede il Cardinale fuddetto, che a quell'anno appendio per la compania quella del popolo Romano contra del popolo di Tivoli, minima i rata da Ottone. Erifingenfe (r). Ma per attellato di Sicardo fuscolò di l'Appendio fa [f] nell'anno tegreme. Non fi la il prechè la Citta di Tivoli di Minima i rata del propolo di Romano del processore grantempo fi manteneva dilibbidicime e ribelle al Pontefice. Fosfe pri Tim, più gare e discordie inforte a cagion de confini e d'ingiurie e danni fa m. tatas, quel popolo e i Romani. Non potendo Innocenzo II. colle buore in-

dur-

durli alla conoscenza del loro dovere , avea fulminato molto prima Par Veli

d'ora la scomunica contra d'essi . Jam per muleum semporis Tyburrinos excommunicaverat ac aliis modis profferat : fono parole del fuddetto Frifingenfe : Però non aspertò il Papa a quest' anno a scomunicarli, come preteje il Sigonio. Ora i Romani induffero il buon Innocenzo a metrere l'affedio a Tivoli, e v'andarono con grande sforzo, già perfuafa di divorar quel popolo . Ma i Romani d'allora erano ben diversi da quelli del tempo antico. Poco dianzi volcano muover guerra di nuovo al Re Ruggieri , fe il Papa più faggio di loro aveffe acconfentito. Nè pur tennero faldo contra il folo papolo di Tivoli : Ufcito questo animosamente della Città , ed attaccata la mischia con gli assedianti , la caricò si forte, che gli aftrinfe a voltare vergognofamente le fpalle, e a lasciare indietro un ricco bottino. Per questo accidente finistro implacabili divennero i Romani contra di quel popolo. Da gran tempo ancora bolliva difcordia fra i Veroneli e Padovani (a); e perciocche i primi aveano divertito dal fuo alveo il fiume. Adigo con pregiudizio degli akri , si venne circa questi medesimi tempi ad una sanguinosa batrastia fra loro. Si dichiarò la fortuna in favore de Veronefi. Sul campo reitò gran copia di Padovani, moltiflimi furono i prigioni; ma costo muefta vittoria affar caro agli steffi vincitori. Abbiamo dall' Anonimo Cafinence (b), the in quelt anno ancora il Re Ruggieri venne in Puglia; (b) Anto e si portò al Monistero di Monte Casino; e giacche Dio avea restituita la pace in tutti i suoi domini, attese a farvi esercitar la giustizia, e Rei, Italia. a levarne le prepotenze e gli abuli. Vien ciò afferito da Romoaldo Salernitano colle (equenti parole (e) : Rest mutem Rogerius in Regno fuo e)Roman perfecte pasis tranquillitate positus, pro confervanda pace Camerarios. O du in Cle. Justiciarios per totam terram inflicuie; unalas confuetudines de médio abstulis. Two Pri. apply the property level of manufacture property with the de S. Rev. Lealie.

Anno di Caisto Mexett. Indizione vi delle delle d'Innocenzo II. Pape 13.7 di Connapo III. Re di German, e d' Italia 3. be sent to a solor. Other extended of

ONTINUANDO nella lor contumacia i cittadini di Tivoli , per te-Aftimonianza di Sicardo (d) : affediò il Pontefico in quell' anno co d' Sicardor i Romani la loro Città Nulla dice dell'esito di quell'impresa lo Ste in Chrane. rico fuddetto, lafciando in dubbio, te questo fia l'affedio infelice, di cui s'è parlato nell'anno precedente, o pure un altro. Abbiam di certo da Ottone Frifingense , the Papa Innocenzo li ridusse a rali anguftie, che furono forzati a capitolare e fottometterfi, ma non fo fe nel presente, o pure nel suseguente anno. Ho io prodotto il giuramento pre-

stato ad ello Pontefice da quel popolo, in cui fi legge (e): Civientem el Antique Tibureinam , Donnicerius, & Regalia, qua Romani Poneifices ibidem ha Digen 20. Tom. VI.

was van huerons i O municionem Pontis Lucaris, Viceonoma, Santhum Polson, Caanus etal- fiellum Boccensi, Cantalapum, Bandellum 5, Ciciliamum, G. alia Regula per Perri, que boles, adistro resi de retinendum 6.00 de la Regula que O Relleviam ciudem Crivatis Tiburina in parfasem Donnis Polhunecurii, G. Succefform eins, bibera- dimitam 6.00. Di garvi difordia produffe un tale aggulamento, ficcome vederum all'anno feguente. Na potenno digerica i Modernie, che da Terra e Badia di Nonantalo per tita nel doro Gontado, fi fific data a i Bolognetia. Però, nel prefente tita nel doro Gontado, fi fific data a i Bolognetia. Però, nel prefente

fia nel loro Contado, fi folic data a teloopeti. Però nel pretene (c) Cerrica andarono a campo fotto quella Terra (d), mainertendo tutti i hos de Bules contorni. A tale avvilo ulci in campagna I efercito del Bologene I; si l'avvilo che la cagione e de i Modene i, alciato I safeto, marciarono contro del controlo del Bules de Lavino, e afferentano controlo del controlo del Bules del Carvino, de afferentano controlo del Bules del Carvino del Bules del Carvino del Bules del Carvino del Bules del Carvino del Carvino del Bules del Carvino del Bules del Carvino del Bules del Carvino del Carvino

o Lews Effente-Guelfo, e indulfe la di tot mater Gulerale figliusia de la Limpetade Lottario a palfare alle feconde ingoze, con durige, fratello del Duce Lopoldo, e a questio àrrico sonorde il Ducato della Besta di Duce Lopoldo, e a questio àrrico sonorde il Ducato della Besta di Competato del la Recommenta del constituto del la Recommenta del constituto del la Recommenta del foddetto Arrigo Leone , pretendendo indebinamento restre la Reviera alla fia cada, continuò di guerra acontra dispusado del constituto del la Reviera alla fia cada, continuò di guerra contra del guerra con que la guerra con varie vicende. Sincola del guerra con varie vicende del guerra con con contra del guerra con varie vicende del guerra con contra del guerra con varie vicende del guerra con contra del guerra con con contra del guerra con con contra del guerra con contra del guerra con contra del guerra con contra del guerra con con contra del guerra con con contra del guerra con contra del g

(G. Gedriri va da lungi offervando queño ficco il Re Ruggieri (d), e sumendo che l'erre cella e la guerra il Re Cornado potelle calare in Talia armato a fosi di l'erre cella e la guerra il Re Cornado potelle calare in Talia armato a fosi danti, feppe animare il Duca Grelfo a continuar la gara, forguliffre anima mille Marsa fe ob be de atravia rimancias confinenzia. Anche al Ungheria per paura di Cornado, invitò-alla fuo Gorte effo Duca Guello VII de acapte pecanis non moderno, a del consocio monimono dandam pellicens, al retellandam mibilonimus infigero Con tal vispore, fettra ana Tananario, professi di ripo effo Duca Guello val infortare canno il Re.

quanto di Done di Baviera y the Corrado non pote mai strovar tampa et agio per palare in Italia a prendere la corona.

Anno

Anno di CRESTO NCELLII. Indizione vel.

Sta che nell'anno precedente, o pore nel prefente, il popolo di Tivoli tornafie all'ubbidienza di Papa Innocenzo II. certo è, che per il muligenza ulattà da lui con elli, il popolo Romano diecle

principio a molte fcandalose novirà in pregiudizio dell'antichiffima fia enoria ed autorità temperale de Papir. Erano si fieramente inviperità i Romaniscontra de Tivolefi (s), che quando fi trattò di capitolar con (a) one effi , pretefero che il Papa non li riceveffe in grazia fe non col patto m Che. 1.7. di fmantellar le mura della for Città, e di mandare disperii fuori d'ef- eq. 17. fa gli abitanti: A quelta irragionevole ed innmana prerenfione non pote acconfentire il benigniffimo Pontefice : perciò i Romani genfi di fuperbia rivolfero anche contra del buon Pentefice lo fdegno ed odio loro . Fatta dunque una fedizione, e corfi a folla in Campideglio col pretefto di rinovar-il antica gloria della Città ; riffabilitono il Senato , che da gran tempo era fcaduto y e fenza rifpetto alcuno al Papa loro Signore, intimarono di nuovo la guerra a Tivoli . Abbiam più volte veduta menzione del Senato Romano anche a tempi di Carlo Magno, e-ne fuffeguenti fecoli; ma fenza fapere, qual foffe la di lui autorità in que tempi e ne quando esso sosse di poi abbattuto da i Papi e Non volevano i Romani di questi rempi esser da meno de lor predecessori s Il male for the non guardarone mifure, ed affunfero lina foecie di fovranità. Nulla tralasciò il Pontefice di esostazioni a e minacce y per sermare i paffi a questa specie di ribellione; adoperò anche i regali; ma indarno tutto: sì grande era la foga del popolo ; e maffimamente della nobiltà. Ed ecco germogliar le sementi delle perverse dottrine , lasciate in quella Città da Arnaldo da Breseia. E da credere, che sì fatri sconcerti servissero a conturbare non men l'animo, che la fanità di Papa Innocenzo II. In fatti caduto egli infermo paísò nel di 24. di Settembre dell'anno presente a miglior vita , lasciando sulla Terra un' immortal memoria delle fue rare doti , e massimamente della sua incomparabile prudenza e benignità ; e dall' aver anche proccurata fa riforma del clero, con sustituire dovunque pote a i Canonici Secolari i Regolari. Furono ancora varie Chiefe da lui fabbricate, o rifarcite.

Rimile fra l'altre cole il tetto della Basilica Lateranenie, obe-era caduto, con avergli il Re Ruggieri somministrate le grandiose occorrenti travi. Ebbe sepostura in essa Chiesa in un avello di porsido. In luogo

sas volto quali fi ricreava il nome de celebri Pontefici ; che fierirono ne primi Anno 1249. fecoli della Chiesa. Questo Pontefice, secondo l'attestato di Romoaldo (a Rossad Salernitano (a) , ricuso di confermare la concordia flabilita fra il fue das Salera, predeceffore, e il Re Ruggieri, e perciò fra loro inforfe mala Intelli-Ton VII. genza. Circa questi tempi, per testimonianza del Dandolo (b), nacque Res. Italie, lite fra i Veneziani e. Padovani a cagione di un taglio nel fiume Bren-16 Dandol. Tom XII. mi . Sped Pierro Polano Ambasciatori a Padova per chiederne conto Fu loro data una risposta assai arrogante . Il perchè i Veneziani colle lor forze uscirono a farsi gaustizia , ed azzusfatisi co i Padovani alle Tomba , diedero loro una rotta , e conduffero circa trecento di que nobili prefi, nella battaglia a Venezia. Poscia iti colà gli Ambasciator de' Padovani, dopo aver protestato, che non per sar dispiacere o danno al popolo Veneziano, era feguito quel taglio, fi rimife fra lore l'amicizia , e concordia primiera . Abbiamo parimente dall' Anonimie (e) Assay Cafinense (c), che il Re Ruggieri portatosi in quest' anno al Monistero di Monte Casino, la fece alla Turchesea, con levare da quel sacro Rer. Italie. luogo tutto il Teforo, lafciandovi folamente la Croce dell' Altare mag giore col Giborio, che doveya effere d'argento, e tre tavole da Alta re . Restano ignoti i pretesti di questa scelleraggine ; se non che anti camente erano troppo suggette all'ingordigia e avarizia de' Principi la ricchezze delle Chiefe. S'impadronitono parimente i figlinoli d'effo Re (d) Johann. della Provincia di Marfi, e per attestato di Giovanni da Ceccano (d) anche della Terra d'Arce: il che probabilmente fu origine de' diffapori Ind. Serr. inforti fra lui e Papa Geleftino.

Anno di Cristo Mckliv. Indizione vit.

di CORRADO III. Re di German, e d'Italia 7.

TERMEN in quest' anno il fuo breve. Pontificato Papa Coloffino II.

noto effendo egli giunto a governar la Clifeta di Do a cinque
modi e mezzo. Nel di 9. di Marzo diede egli fine al luoi giorni. Venne policia eletto Pontefice nel di 72. dello teffo mele Governdo de Caccia, male di Santa Groce (e). Da Papa Innocenzo III. per la sa abilità
de forço: era flata colotivito Gancelliere della Santa Romana Chiefa. Perfe il
il. nome di Lucio II. Serive Romoaldo Salemitano (f), che il Re Regfifferant giori fece gran fefta e per l'editazione di quello Papa, per effer egli della
ta Clause. Compadre, e molto amino, fiperando perio di averlo in rutto favorevolo. Nel tardò egli a fepdire i fino la mbalciatori a prefugnita inbidicaza, e a pregarlo di voler venire fino a i confisii, ciode a Ceperano per

un comune abboccamento. Andò il Papa, e il Re venuto per mare a sas voto Gaeta, fi portò poscia ad incontrarlò a Ceperano. Gran dibattimento Ax fegul fra loro intorno la pace, ed inclinava il Papa alla concordia: ma ripugnando i Cardinali, fi fciolie il congresso senza conclusione alcuna. Ruggieri bollendo per la collera ; se ne tornò in Sicilia : ma pria di muoverfi ordino a Ruggieri Duca di Puglia suo figliuolo di farne rifentimento. Fu ubbidito. Entro quelti con, un copiolo eiercito nella Campania Romana, o sia in Terra di Lavoro, e diede il sacco a tutte quelle contrade fino a Ferento; ma forfe fara ivi feritto Ferentino: dopo di che se ne tornò in Puglia. Così toccò, come d'ordinario succede . anl' infelici popoli il far penitenza de' falli altrui. Abbiamo dall'Anonimo Cafinenfe; che il Re Ruggieri venne a Monte Cafino; e quivi fi abboccò col Papa, e che se ne partì in discordia, con poscia prendere parte della Campania con Terracina. Affediò anche Veroli Deinde quodam pasto fasto, quod ceperat, reddidit. Sembra dunque, che feguiffe di poi fra loro qualche aggiustamento. Mor) in quest'anno Aufuso, o sia Alfonso Principe di Capoa e Napoli, figliuolo secondogenito di Ruggieri Re di Sicilia. A lui fu fustituito in que Principati Guglielmo; terzogeniso del Re medefimo". In questi giorni sempre più avanzandofi l'ardire de Romani, oltre all'erezion del Senato, fu anche eletto Caro d'esso Senato , o sia Patrizio , Giordano figlinolo di Pier . Leene, fratello a mio credere del defunto Antipapa Anacleto : il che . ci fa intendere, effere fenza fondamento ciò , che alcuni hanno feritto, the la famiglia di Pier Leone-fu sterminata in Roma. Una parte del popolo minore teneva co i Senatori : e poco mancava ad una patente ribellione. Abbiamo da Otton Frifingense (a), [ giacche convien (a) o mendicare dagli Scrittori stranieri le cote nostre ) che in questi tempi Cb., 46. 7. la pazza difcordia fguazzava per le Città d'Italia .. Afpirava cadauma 1972-20 d'esse alla superiorità, e pareva a ciascuna troppo ristretto il suo dominio, nè restava maniera d'allargarlo, se non con pelare, o soggiogare i vicini Durava tuttavia la gara fra i Veneziani e Ravennati , che vicendevolmente fi danheggiavano per terra e per mare . I. Veronchi uniti co i Vicentini: facevano guerra a i Padovani collegati co Trivifani ; e probabilmente quest'anno fu quello , in cui milero a ferro e fuoco le Caffella e le campagne di Trivigi . Maggiore era l'incendio în Tofcana per la guerra, che da gran tempo andava ripullulando fra i Pitani e Lucchefi , la quale involte in quell'incendio anche le Città circonvicine. Non v'era Città libera, che in sì fatte turbolenze non facesse delle leghe con altre Città, per ortenere ainto . E queste facilmente v' entravano, per non veder erescere di troppo una Città confinante colla depressione dell'altre

Erano in Lega i Lucchen en 1 Sapen ; i Fiorentini co i Pifani ... L'ofte

Las Vola L'ofto de Fiorentini infieme con Ulrico, o fia Ulderico Marchefe di To Anno 1144 feana, corie fino alle porte di Siena, e ne bruciò i Borchi : Trovandofi in tali strettezze i Sanefi ricorfero per aiuto a i Lucchefi, i que li si per fovvenire a quella Città collegata come ancors pe fofenen il Conse Guido Guerra, che era malmenato dagli stessi Fiorentini . dichiararono contro a Firenze. All' incontro i Pilani a richiesta de Fio rentini uscirono in campagna. Un siero guasto su dato da esse e da Fiorentini alle Castella e Ville del suddetto Conte Guido I Santi che erano venuti per faccheggiare il Comado di Firenze, colti i un' imbofcata , quafi tutti vi rimafero prigioni . Più rabbiofa rinfe) le guerra fra i Pilani e Lucchefi Moltafimi dall'una e dall'altra par vi lasciarono la vita; ma innumerabili surono riserbati alle misere d una lunghiffima prigionia Lo Storico fuddette ; cioè Ottone Velon di Frifinga , attefta di averli veduti da li a qualche anno cesì foud di e macilenti nelle pubbliche carceri p che cavavano le lagrime d chiunque paffava per di la fegno che non vi doveva effere carrello e cambio fra loro, o che ebbero la peggio i Lucchefi, ne refte ad efi (a) Ander maniera di redimere i fuoi Dagli Annali Palani (a) abbiamo e che la

The street of th

6) demande in observation of the control of the con

(6) Pamp Pierre Abbase di Clugni (d); che venendo egli nell'anno fapuente pri la Epsi, in via probabilmente. di Pontermoli ) a Roma per vifitar Papa Epseno in III. Il fin el viaggio fraligiano da un Marchete Obiezzo (foir Mulifonia); ma ricorfo egli-a Piacentini i, quefti colla forza obbligare quel Marchete e utti i finoi fipheria a dargli findiciazione; con efficiente del marchete de utti i finoi fipheria a dargli findiciazione con efficiente del marchete del marchete

(c) Moise un gran dono la liberth ricuperata da i popoli Italiani ; e pur quelli ricus (che ferv) a renderii più infelici . Per atteffato del Malvezzi (e) , la Ciul Trae, 201 di fercica in quelli medelmii stempi pati un furiofiliano incondii Rei, Italia cui fu fatto un verfo:

Plas

Plangiour immedicis succensa Brixia flammis.

Ena Volg.

Anno di CRISTO MCXLV. Indizione VIII.

di CORRADO III. Re di German, e d'Italia 8.

Bee fine in quest'anno la vita e il breve Pontsficato di Papa Lucio II. Se vogliamo prestar fede all'autore confervato a nei dal Cardinale d' Aragona (n) egli ficcome nomo prudente e coraggiolo (a) Cardin dopo aver ben prefe le tue militre co i fautori della maestà Pontificia, de la mella infieme una mano d'armati, sforzò i nobili Romani, che con- en ll. P.I. tra il divieto del fuo predeceffore Innocenzo II. aveano iftituito Il Sez Tom. III nato, ad uscire del Campidoglio, e ad abiurare la novità da lor fatta: Non la racconta così questa saccenda Gotifredo da Viterbo (b); (b) Got Storico del prefente fecolo - Secondo lui, questo Papa ascese bensì accompagnato da alquante foldateiche nel Campidoglio, rifoluto di cacciar di la vienperofamente i Senatori . Ma il Senato e popolo Romano avendo dato all'armi; ripulfarono in un momento il Papa con tutti i luoi aderensi . Anzi fu si eforbitante il tumulto loro , che effo Pontefice percoffo da più faffate, finche fopravville ( il che fu poco) non pote più federe nella Cattedra fina . Ch' egli foffe colpito da un fasso, l'afferma ancora un altro Scrittore, accennato dal Cardinal Baronio (c): laonde dopo pochi giorni infermatofi dovette-foccombere al-(c) Barrain l'imperio della morte . Manco egli di vita nel di 25, di Febbraio Annal. Rec. dopo aver quali fabbricata di pianta e arricchita di molto la Chiefa di Santa Croce in Gerusalemme, di cui era stato Titolare v Servi la di lui morte a rendere più che mai orgogliofa quella fazione di nobili Romani che s' era rivoltata contra de fommi Pontefici , e che flabilli più fortemente l'unione ed autorità del Senato Romano nel Campidoglio. In mezzo a questi tumulti non trovandosi in piena libertà il facro Collegio de Cardinali, fi rauno nella Chiefa di S. Cefario, e quivi di comune confenso elesse Papa nel da 27. di Febbraio Bernardo Pifano, Abbate Ciftercienfe di Santo Analtalio, discepolo negli anni addietro di S. Bernardo , uomo di molta bonta di vita / Era questi tenuto per uomo più tosto semplice e ma per ispezial grazia del Cielo rinfer di poi un eloquente e valorolo Pontefice . Prefe il nome di Eugenio III. (d) e condotto alla Bafilica Lateranenfe, fit quivi intronizza-(d) Cardin to Si disponeva egli a ricevere nella seguente Domenica la consecragione in S. Pietro , fecondo l'antica confuentidine ; ma intefo , che igeni Illa Senatori meditavano d'opporfi, e d'impugnare la di liti élezione; qualora riculate di confermar coll'autorità Apostolica la rinovazione da lor fatta del Senato agini tempo di notte ; accompagnato da pochi Cardisan vole nali , fegreramente ofci di Roma, e fi riviro alla Rocca di Monticel Congregati poscia nel di seguente gli altri Cardinali , che per timon dell'infuriato popolo s'erano qua e la dispers, se n'andò al celebre Monistero di Farfa nella Sabina, e quivi nel di 4. di Marzo, giorni di Domenica, fu solennemente consecrato. Andossene di poi a Viter bo, dove celebro la Santa Pafqua, e fermossi in quella Città per one mefi . Tornò in questo tempo a Roma l'Erefiarca Arnaldo da Brefia

(a) Once spargendo con piena libertà il veleno della fua dottrina (a), aggina Frifingento fe nuovi sproni alla nobiltà Romana per privare della loro automà i Fuderai, fommi Pontefici. Andava costui predicando, che si dovea rifabbricate Licap to il Campidoglio, rimettere in Roma non folo il Senato, ma anche l'Or Ligar. dine Equeftre , come fir al tempo degli antichi Romani ; nè dovere il

Papa impacciarfi nel governo temporale; ma contentarfi dello fpirma le . Tal piede prefero queffi velenos infegnamenti , figurandos coloro di dover vedere di nuovo Roma padrona del mondo, che l'inferon popolo fi diede ad atterrare i magnifici Palazzi e Torri non folament di que' nobili, che abborrivano quella facrilega novità i ma anche di Cardinali : alcuni de quali in oltre riportarono delle ferite dalla matta plebe, che non conofce ne' fuoi trasporti milura : Abolirono in oltre i (b) OneRomani (b) la dignità del Prefetto di Roma ; obbligarono tutti i 10

in Corone, bili cittadini a giurar suggezione al loro Patrizio Giordano, figliuolo di 1167. 6.31 Pier Leone, ed incastellarono, cioè ridusfero in fortezza la Basilica Va ticana, con far poscia delle avanie, e dar anche delle ferite a i pel legrini, che per divozione colà concorrevano . Il Pontefice Eugene, dopo avere colla pazienza, e colle buone tentaro in vano di frenar b disubbidienza de Romani , venne alle brusche con fulminare la komunica contra di Giordano dichiarato Patrizio. Adoperò ancora gli altri rimedi efficaci della forza temporale, per metterli in dovere, avendo congiunte le fue armi con quelle del popolo di Tivoli. Non fict dunque l'anno, che furono aftretti i Romani ad una concordia, per cut fi contento il Papa, che fussiftesse il Sonato, come era in uso il tanti fecoli addietro, ma con-obbligare i Romani ad abolire il Patri zio, a rimettere la dignità del Prefetto di Roma, e a prestare l'ubb dienza dovuta a i Pontofici , padroni legittimi di Roma . Ciò fatto, di

Viterbo fe ne tornò a Roma verso il Natale del Signore con immer (c) Cardia fo giubilo di quel popolo e clero (c), che gli fece un folenne incontro in Pra En cantardo il Benedictus, qui venis in nomine Domini : il che può inte geni III. maraviglia per quel , che s'è prima veduto . Andato egli al Palazzo Rer, Italic Lateranense; celebro di poi con magnifica solennità e quiete di tutti la festa del Natale. Applicossi parimente in quest'anno il buon. Pomeso a rimettere la pace fra i Pitanie Eucchefi s al qual-fine sece venir

in Italia Pierro Abbate di Glugni , personaggio di gran credito , fice-

me costa da una lettera d'esso Abbate citata all'anno precedente. Ma Re. Vole, qual effetto producesse un tal negozio, resta a noi ignoto.

Anno di Cristo Mcxlvi. Indizione ix.
di Eugenio III. Papa 2.
di Corrado III. Re di German. e d'Italia o.

Oca quiete trovo in Roma il Pontefice Eugenio . Troppo erano efacerbati gli animi del popolo Romano contra quello di Tivoli (a). Accecati da quelt' odio, tutso di il tormentavano, perchè fi fman- (a) Otto tellasse la nemica Città; nè potendo egli reggere a tanta petulanza e Frifing fastidio, fi ritirò di la dal Tevere, forie in Castello Sant' Angelo, che era tenuto dagli altri figliuoli di Pier Leone Iuoi fedeli . L' Anonimo Cafinenie (b) totto l' anno 1145, che è secondo noi il 1146, non 50 (b) Anne come scrive, che Papa Eugenio pacem cum Romanis reformans, muros mas Cosia. Tibureina Civisaris destrui pracepis . A me non fi rende credibile questo Ren, Italia, farto; perchè se il Pontence sosse giunto ad accordar questa pretensione a i Romani, non avrebbono elli poi continuata la guerra co i Tiburtini, ne Papa Eugenio avrebbe abbandonata Roma, ficcome fece nell'anno prefente, per lottrarfi all'indiferetezza e alle violenze de Romani. In fatti egli fi parti affai dilgustato da Roma. Il troviamo in Sutri nel di 25. di Aprile (e). Per attestato d'altri se ne andò poscia a Viterbo, poscia (e) Johanne a Siena, e secondo le Croniche accennate dal Tronci (d), di la venne de Conce alla fua patria Pifa . Dall' Anonimo Cafinense fappiamo (e) , che egli (d) Tronci fi portò anche a Lucca, probabilmente per iftabilir, fe potea, la pa-M ce fra quelle due Repubbliche : Valicato poi l'Apennino , fe è vero (e A ciò, che ne scrive il Sigonio, passò alla Gittà di Brescia, dove diede man Ca una Bolla X. Kalendas Sepsembris , in cui scrive al popolo di Bologna Ret. Italic. di avere intimato a i Reggiani e Parnrigiani di mon porgere aiuto a i Modenesi contro la Badia di Nonantola; e perchè non aveano ubbidito col confentimento de Cardinali, del Patriarca d'Aquileia, e di molti Vescovi, avea privato le loro Città della dignità Episcopale. Temo io, che questa Bolla appartenga agli anni posteriori. Dalle Croniche, di Piacenza abbiamo, ch' egli fu in quella Città e di la s' inviò alla volta di Francia. Non si può ben accertare, se vivente Papa Lucio II. o pur fotto il presente Papa Eugenio III. i nuovi Senatori di Roma scrivessero al Re Corrado, appellato Re de Romani, una lettera, a noi conservata da Ottone da Frilinga (f). Gli fignificavano di avere (f) Otto ristabilito il Senato, come era a' tempi di Costantino e di Gittstiniano; de Golf. Frio di effere a lui fedeli , e di faticare indefessamente coll' unica mira di efaltare la di lui dignira e persona, nulla più desiderando, che la ve-cap. 28. nuta di lui a prendere la corona Imperiale. L'avvisavano, che i Franbas vels gipani e i figliuoli di Pier Leone ( eccetto che il loro fratello Giorda no ) e Tolomeo con altri , erano dichiarati in favore del Papa , e senevano Castello Sant' Angelo per impedire la coronazion d'esso Corrado ; ma che essi rifabbricavano e fortificavano Ponte Molle in di lui fervigio. Aggiunfero, che il Papa e il Re di Sicilia tenevano ad una, andando d'accordo in non volere Corrado in Italia, e molto meno in Roma; ed è ben probabile, che Ruggieri anche da questa parte s'ingegnaffe di contrariare alla venuta di Corrado, le cui armi-potesno rinovar la scena disgustosa dell' Imperadore Lorrario Scriveano essi Romani oltre a ciò , effere leguita concordia fra il Papa e lo steffo Ruggieri ( ciò fembra indicare l'accordo fatto da Papa Lucio II. nell'anno 1144.) per cui il Pontefice avea conceduto a Ruggieri virgant, O' annulum , Dalmaticam O' Mitram atque fandalia . O ne ullum mittat in terram fuam Legatum nisi quem Siculus petierit : il che viene interpetrato dai Siciliani per un indizio della decantata lor Monarchia Et Siculus dedit ei multam pecuniam pro detrimento vestro, & Romani Imperii. Ma il Re Corrado niun conto fece di tale rappresentanza. affai informato del fiftema delle cofe , e del buon cuore del Papa; anzi venuti a fui due Legati Pontifici, l'uno de quali era Guido Pilano Cardinale e Cancelliere della fanta Romana Chiefa, per la rinovazione degli antichi privilegi, con tutto onore gli accettò e concede quanto chiedevano. Si truova nell'anno 1147. Cancelliere d'essa Romana Chie la Guido Cardinale; ma non so dire, fe fia lo stello .. Abbiamo dalla

(a) Johns Cronica di Folia Nuova (a) fotto quell'anno , che Romani suerenni fadi Cresta per Tibutiun, C multos ex sis decellaverusar. Anche i Genoveti (b) focto
chi. Son, op prova del loro valore contra del Seraceni dominanti in Minorica
(b) Cuffari Corra di profeffione. Armarono ventidne galec, e molte altre navi
morfilo, con affai macchine militari e callelli di legname. Generale di quella
flotta fu lo flefio Caffaro , che diede principio agli Annali di Genova

flotta fu lo fiello Caffaro, che diede principio agli Annali di Genova-Sbacatai nell' Itola di Minorica fantie cavalli, diedero il giagalo al paefe, feoro molti prigioni, prefero la Città e la distrutfero, ma dopo averne cavato un ricoe bottimo. Di la palfarono ad Almeria 3, Città marittima della Spagna nel Regno di Granata, e polole l'alfedio, comicicanono a flaggliarla con perirere, gatti, cel altre maschine ulate in quefit tempi. «Veggendofi in mal-ponto-quegl' Indedi; feoro il lanap per treggia o paec. Fu per la tregua accedato, che pagafero cento tredici mila maraborini , e ne pagarono, venticinque-malia in-quefia notre. Stando i Genovefi intenti, a veder numerare il danaro y chbe agio il Re d'Almeria di falvarfi in due galee, col vefto, della forma accondata. Crò Tol I pagolo d'Almeria la fegoriem mattina unvaltro Re, che ratificò la promella antecedence; ma -percité non la mantenne. ri della Città, ed accostandosi il Verno, se ne tornarono con trionso can voca alla lor patria.

Non potea star quieto in questi tempi Ruggieri Re di Sicilia , Principe agitato dallo spirito de' Conquistatori. Giacchè non potea stenderfi dalla parte di Roma, per non difgustare il Papa, ne verso la Marca d' Ancona, per non tirarfi addoffo lo sdegno del Re Corrado; determinò di portar la guerra addosso a i Mori d'Affrica . Pertanto con, poffente flotta sbarcò su quelle coste, assali la Città di Tripoli, nido di Corfari ; e tuttochè la trovasse sorte per sito , per buone mura e Torri, pure dopo aver presa l'Isola delle Gerbe, a forza d'armi s'infignori di quella Città, con trucidar quanti v' erano alla difela, e condurre le lor donne schiave in Sicilia . Il Padre Pagi (a) rifemice (a) Pagiva questo satto all' anno presente . Secondo Roberto dal Monte (b) , ed Barro, ad anche per attestato dell' Anonimo Casinense (c), tal conquista si dovreb-bose Ano.
be attribuire all' anno precedente 1145. Altri poi ne parlano all' anno de Monte. 1147. come ha Noverio Scrittore Arabe, citato da esso Pagi, e que-Chronic. fta è forse la più verisimil opinione. Veramente per la Cronologia dels mus Casi la Sicilia in questi tempi a noi mancano lumi ficuri. Penía il fuddetto Tom. V. Pagi , che appartenga all'anno 1148. la guerra del Re Ruggieri con-Rev. Italia. tra di Manuello Imperador de Greci, e a quell'anno veramente ne parla Roberto dal Monte (d). Ma non è ficura la Cronologia di quell'au-(d) Robert. tore . Mette egli nello stesso anno 1748. la presa d'Almeria in Ispa- de Moure gna, e le conquifte fatte da esso Re. Ruggieri nelle coste d' Affrica; e ad Signore. pur vedremo, che tali avventure fon da riferire all'anno seguente 1147. Ne potendoli credere, che Ruggieri in uno stesso anno guerreggiasse contro i Greci , e contro i Mori d' Affrica , m' indeco io a credere , che in quest'anno egli ostilmente entrasse nel dominio Greco. Con tale opinione meglio s'accorda Ottone Frifingense, che narra di poi satti accaduti nell' anno 1147. Una Cronica del Monistero della Cava (e) (e) Chronic. metre essa guerra contro i Greci sotto lo stesso anno 1147. ma quivi Test Pil. ancora fono fcorretti i numeri per colpa de' copilti, e fi conofce, che Rev. Italia. l' autore avrà scritto 1146, perchè dopo aver narrata l'assunzione di Papa Eugenio nel 1145, rasconta al seguente anno la guerra della Grecia. Il motivo d'essa fu , che passava da lungo tempo nemicizia fra gli Augusti Greci, e il Re Ruggieri, pretendendo sempre gl' Imperadori d'Oriente, che i Normanni indebitamente ritenessero in lor potere la Sicilia, ed ingiustamente avessero tolto all' Imperio Greco molze Città di Puglia e Calabria: Tento Giovanni Commeno Imperadore, padre di Manuello, di far lega contra di Ruggieri col Re Corrado, fic- (1) Oue come abbiamo da Ottone Frifingense (f), Pietro Polano Doge di Ve-Frifingense nezia ne era mediatore, e venne anche per questo un' Ambascieria de 116,40,23 Greci in Germania. Ruggieri, per quanto ferive Roberto del Monte, Fridaisi J.

En von mandò anch' egli i fuoi Ambafeiatori a Cofaminopoli , per ottener la Amouta' pace; ma quelti furono meffi in prigione ad onta del diretto delle generi i. Da tale affonto arirato forte il Re Ruggieri, fepetì a mio credor re nell'anno prefente una poderofa flotta nella Dalmazia e nell' Epiro; comandata da valofto Gaptani. Shararanone fli no Corfu, e con aftuzia s' impadronirono di quella Citrà , e di tutta l' Ilola . Lafaiato vi un buon prefidio, e continuato il viaggio, facchegigatoro di poi la Co-falonia, Corinto, Tebe, Atene, Negroporte; ed altri pareli del Greca (al Danado Col Imperio (a). Non fi può dire l'immenfità della preda d'oro; d'armanto del compenso del como del compenso del como del com

cia e in Ifpagna gli ficiamiti, e le floffe di vari colori di fera , con oro ancora teflute. Coffavano un occhio a chi degli Italiani ne vo-leva . Da lì innatazi fu introdotra in Sicilia quefta bell' arre , che poi col tempo fi diffice per altre parti della noftra Europa , e rende di sulle per altre parti della noftra Europa , e rende di quedicatori del per caro il prezzo di sì fatte tele. Ugone Falcando [9], Scristore di quedicatori fin fecolio, ne fa una vaga defirizione, como di coli arra, nel primatti, cipi dell' opera fina . E-tale fini il guadagno, che riportarono i Greti Arra, la disi antici caro dell' peri fina . E-tale fini guadagno, che riportarono i Greti Arra, la disi antici caro di que di considera gli affari in Terra Santa in quelli tempi, maffimamente dapposiche gli infe-

, datigo nemicizia coi Re Ruggieri. I rovavanti in cattiva postura giu afra in Terra Santa in quelti tempi, maffinmamente dasposich gil Infedeli aveano tolta a Criftiani la nobil Città di Edeffia in Soria. Ora pet zelante cloquenza di Som Bernando nell'a mono prefente Labouse Pill. Re di Francia, e Cervado III. Re di Germania prisefo la Croce, e in Obbligarono di marciare nell'anno feguente con grandi forze, e coll'accompagnamento di copiola nobilità in Levante a militare contra della mici del nome Criftiano.

fece trasporiare a Palermo. Prima non si lavoravano, se non in Gre-

Anno di Cristo MCXLVII. Indizione x.
di Eugenio III. Papa 3.
di Corrado III. Re di Germania e d'Italia 10.

(c) Assay J. N quest' anno , principalmente per promuovere l'assay emporante au Colo. J. della Crociata , passò in Francia il buon Papa Eugenio (e). Fu as l'inov. I incontrario il Re Lodovico VII a Dijon , e inferme poi celebrareno la Re lutali fanta Passay in Parigi. Dopo la Pentecoste esso Re andò a prender difesprete alla Chica di San Dionigi, secondo i riti d'albita, il bordone e la monta la color del contrario del contrario del contrario (entre la della da Pellegrino (d), e la bandiera appellata Orosamma, e si

moffe con gran comitiva di Prelati e Barons , e col fuo efercito andò Exa Velead imbarcarfi per paffare in Oriente . Fra gli altri feco-conduffe (a) (a) Otto De Italia Amedeum Taurmensem , Fratremque ejus Guilielmum Marchio Frifingers. nem de Monte Ferrato avuncules suos . Come fossero fratelli questi due cap an Principi, quando si sa, che la Real Casa di Savola era ben diversa da Giffin quella de Marchefi di Monferrato, non fi comprende. Probabile è ciò, che il Guichenone (b) immaginò, cioè che fossero fratelli uterini . Sa-15] Guide. rebbe da defiderare, che ci foffero rimafte in maggior copia antiche non, fi memorie. o notizie di questi tempi, per meglio intendere quali Stati son de Sopossedesiero, e quai personaggi avessero quelle due nobilissime Famiglie. wyr T.L. E per conto del fuddetto Guglielmo Marchefe di Monferrato, non voglio tacere, ch' egli ebbe per moglie una forella del Re Corrado, attestandolo Sicardo Vescovo di Gremona (r), che fiori ful fine di que Constitu fto fecolo, la dove parlando del medefimo Corrado ferive: Cujus Soror Tom VII. Marchioni Guilielmo de Monse-Ferrato , nomine Julitia , fuit matrimonio Ra. Italie. copulara, ex qua quinque Filios genuit eximiis meritis, bac fette deferi-bendos, scilicer Guilielmum, Conradum, Bonifacium, Fredericum, & Raynerium, quorum divorfa fuere dona forsune. Questa pare la prima volta, che i Marchefi di Monferrato portarono le loro armi in Oriente per la Fede di Gesti Crifto , dove poi fi acquistarono tanta gloria e posfanza, ficcome andremo vedendo. Poco prima il Re Corrado s'era mef-. fo in arnese per marciare anch' egli in Oriente (d). Tenne una general Dieta in Francoforte , dove fece dichiarare Re il fanciullo Arrigo lib. 1. fuo figliuolo . Colà comparve il giovane Arrigo-Leone Guelfo-Eftenfe , Dica di Saffonia, con fare iltanza d'effere reintegrato nel Ducaro della Baviera, tolto a fuo padre; e dato ad Arrigo figliublo di Leopoldo, con pretenderlo a se dovino per diritto d'eredirà. Con sì buone parole tratto di questo affare il Re, che indusse il giovanetto Principe a sospendere questo interesse sino al suo ritorno da Terra santa. Adunque dopo l' Ascentione il Re Corrado imprese il viaggio d' Oriente con un immenfo efercito. Andarono spezialmente in compagnia di lui il suddetto Arrigo Duca di Baviera, Ossone Vescovo di Frifinga, fratello utezino del medefimo Re Corrado, e Storico nobiliffimo di questi tempi, e Federigo iuniore sue nipote, che su poi Imperadore. Suo padre Federigo Duca di Suevia, non avendo che questo figliuolo, per troppo affanno di vederlo condotto via , da lì a non molto diede fine a moi giorni . Pacificatofi ancora il Duca Guelfo, zio paterno del Duca di Saffonia, col Re Corrado, e prefa la Crece, andò anch'egli in questa facra spedizione. Arrivò il Re Corrado col suo innumerabil efercito a Costantinopoli, dove Manuello Comneno, che aveva per moglie una sorella della Regina Geleruda, e però fuo cognato, gli usò di molte finezze, e fece de i gran regali. Ma a chi non è nota la fede de Grere ese, ci ? Promife affaifilmo quell' Impendore ; e mafinnamente de i vivenle Remari, ma nulla attenne (a). Anai da che qui terribbi ruvolo di Grociali fi de Sulley, paffaco oltre allo Stretto, niuna furberia lafciò intentata per fait pe in compartire ; mantenendo anche intelligenza cò i Turchi. Io. non mi feron punto nel racconto di quede indicita vavventure, perchè nulla ferante

panio nei accomi di talia, e l'alcerò ; che i Lettori confolition fopra ciè gi Scrittori della guerra fanta . Felico all'incontro fio un'altra Crosso di Franzei e Spagnoli contra de Saracontro fio un'altra Crosso gli anno. Vi accorfeto dall'Aralia i Palani, ma-principalmente i Geo gri-vefi: (b)-con un poderofilima. notta t. Capitatane in quelle parti and

(i) C-flei veff-(d) con uma polerofillima filora. Capitatane in quelle parti anche mundo, un' altra y che andava in Terra finta, diede mano a far quelle consideration. Per per la completa qui en presenta del consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consid

lo Groots's exposited el plugarazione di quella Girth, nel cui Gille (
lo rifugiatifi ventinula Saracen, si ricattarono a forza d'oro. Ma gi

(c) 5 mm/ Stroit i Spagnodi (c) c a afficirano, s' che à quell'impreda intervenue

si dell'as anche Alfonjo Re di Spagna, il Re di Navara, ed altri popoli di que

Plitti dell'associatione dell'a

le contraile, 'e di Franca. Ottone Frifingenie fertre, 'the Almena Libbona étano Città in fericum pamussum, opficis pranchiffens. In quest' anno ancora il Re di Sicilia Ruggieri porto di nuovo la gum na Affica contra de' Mori, Abbiam detto, che nell' anno precelme eggi conquisto Tripoli, Forfe in quest' anno ciò avvenne. Nel qualectamente pare, ch eggi contraunado le conqueste, come ferrieri Novem

to Protectiantes paris, vitago Commando de Conjunta de Mahadia, cui de Adul Storio Arabe citato dal Fadere Pagi (d), s'impadioni di Mahadia, cui de Adul Storio Arabe Citato de Californie (e), di Statzo, di Californie (e), di Statzo, di Californie (e), di Statzo, di Californie (e), con renderie tributare alla in el Californie (e), con renderie tributare alla in el Californie (e), con con a Secondo le Croniche di Bologna in quell'anno (f), quals dei historie (e), un figiliario intendendo nella Settinana afanta, a E. Del. fecolo per fonde historie (e), con control de la protection de la protectia (e), con control de la protect

3VIII.Rm ofaie molto una volta, e facili a comunicar l'una all'altra il foco, oltre ad altre case coperté di paglia, siccome ho dimostrato nella Antichità Italiane

Anno di CRISTO MCXLVIII. Indizione XI. di EUGENIO III. Papa 4.

di CORRADO III. Re di Germania e d'Italia 11.

Teli A Quarefima di quest'anno tenne Papa Eugenio un gran Concilio nella Città di Rems (g), dove surono pubblicati molti G-

noni spettanti alla disciplina Ecclefiastica , e fu chiamata all'esame la esa vote doftrina di Gilberto Vescovo di Poitiers . Dopo il Concilio ando il Pon-Anno II tefice a vifitar le infigni Badie di Cifterzio , e di Chiaravalle , e poscia s' inviò di ritorno in Italia . Si truova egli nel di 7, di Luglio in Gremona, dove confermo i privilegi della Badia di Tolla, e nel di s. di Luglio in Brescia, secondochè si ricava da altra sua Bolla (a), e da (i) con una fua lettera feritta al clero Romano (b) . Girolamo Roffi (c) rapporta un fuo Breve , dato in Pifa nel di 10. di Novembre Indictione Tom. I. XII. Incarnationis Dominica MCXLIX. Pontificatus Domini Eugenii Pa- (6) Baron pa III. Anno quareo. Qui è l'anno Pilano, e la nuova Indizione co-lesso minciata nel Settembre . Però appartenendo quel documento all'anno (e) Rabenta presente, in cui correva l'anno Quarto del suo Pontificato , vegniamo was liba. in cognizione, ch' effo Papa visitò nel viaggio la sua patria Pila. Un' altra simile Bolla da lui data nella stessa Città di Pisa XIIII, Kalendas Decembris Indictione XII, Incarnationis Deminica Anno MCXLVIII, ho io pubblicato (d). Ma dovrebbe effere lo stesso anno in tutte e due .(d) Antique. Nella di lui vita (e) altro non fr legge, se non che, rerminato il Con-lializamente cilio, ad Urbem Juam, & commissum fibs Populum, dustore Domino, in-10) Cardin, columis remeavis . Ma o non entro, o pure non fi fermo in Roma in Practia L' Anonimo Casinense (f), scrive; ch' egli venne a Viserbo E da Rosani III. moaldo Salernitano abbiamo , che il fuo foggiorno fu in Tufcolo , o l'anniro fia Tufculano . Erano, suttavia sconcertati gli affari fra hui e il popolo Ton. i Romano : Intanto dopo la perdita d'innumerabil gente il Re Corrado Ret. Italia imbarcatofi arrivò nella settimana di Pasqua a Tolemaide, appellata allora Acon , Altri de fuoi pervennero a Tiro e Sidone (g) E Lodout. (a) Otto co Re di Francia anch' egli , dopo avere perduta buona parte de fuoi suggita fin verio la metà di Quarefima giunfe ad Antiochia . Unitifi questi due dona l.l.s. Principi fra le Città di Tiro e di Tolemaide, per tre di affediarono. (ap. 18. Damaico, ed aveano già prefa la prima cinta delle mura; ma per frode de Principi Cristiani d'Oriente, o sia de Templari, ed Ospitalieri, convenue ritirarlene (b); Fu anche risoluto l'affedio di Ascalona, e vilb) Brenard, sterrero sotto parecehi giorni : senza fronto nondimeno ; perche la Città Cor. 10. era fortifima , ed entro flava il miglior nerbo de Saraceni ; ne mai Tom VII. vennero le milizie promefie da Gerufalemme . Però dopo avere i due Rer. Italia, Monarchi infelicemente gitrato tempo , danaro , e gente ; denza alcun . profitto della Gratianità d'Oriente, troppo discorde, troppo data all'intereffe e a i pia eri y ad altro non più penlarono , che a ritornariene alle lor contrade. In quelta fpedizione cadato infermo Amedeo Conte di Morienna, Terzo di questo nome presso gli Storici della Real Casa di il Gritte. Savoia , fin) di vivere nell'Isola di Cipro . Il Guichenon (i) colla sua Hofferre folita franchezza rapporta la di lui-morte all'anno feguente, ma che de la Maif. questa avvenisse piuttosto nel presente, si raccoglie da Bernardo di Gui-Tom, L

sa vas done, là dove ferive (a): Amedeus Comes Mariantenfis, cioè Mamiantenfis (a): m Cypre Infula obiti ; con raccontare di poi gli affed it Dama (b): m Cypre Infula obiti ; con raccontare di poi gli affed it Dama (c): It III. to e d'Acalona, certamente foctedui in quell'anno. Ad Amedeo foc fir. III. to colorte nel dominio Umbero III. di hii figliuolo. In quell'anno at Academia Comer di Barcellona tolat fa a i Mori di Spagna I important paratilli. Città di Troncia e quantilla città di Troncia (c): Città di Troncia (c): Controla e quantilla città di Troncia (c): Città di Troncia (c): Controla e quantilla città di Troncia e di Troncia e quantilla città di Troncia e quantilla citt

Genovele, pure altronde fi la y che i Genoveli ebbero mano in quella conquilla, e ne riportarono per ricompensa il dominio della terza parre di quella Citrà, o pure il terzo della preda. Per quanto i la (b) Anui dagli antichi Arnali di Modena [b] nel primo giorno di Luglio pue farmi della Civila Matine cessi combusta sini.

Vacres Mu. Civitas Mutina cafu combusta fuit . tin. T. XI. Civitas Mutina cafu combusta fuit . Rer. Italic.

Anno di Cristo MCXLIX. Indizione XII. di Eugenio III. Papa 3.

di CORRADO III. Re di German, e d'Italia 12.

URANDO tuttavia le controversie de Romani con Papa Eugenio,

questi colla forza cercò di metterli in dovere.. Roberto del Mon-(e) Robon, te scrive fotto il presente anno, che (c). Papa Eugenius in Italian m-Append ad greffus, cum Romanis vario evensu confligir. Per attestato di Romonido Salernitano (d), non mancò il Re Ruggieri, da che ebbe intele l'ar-(d' Roman, rivo d'effo Papa nelle vicinanze di Roma, di spedirgli i suoi Ambasciatori per attestargli il suo offequio, ed offerirgli aiuto. Aveva gli Ton VII. questo Pontefice fatta buona massa di combattenti, e guerreggiava contro i disubbidienti Romani. Accetto volentieri il Pontefice l'esibizione del Re, che non tardò ad inviargli un corpo di foldacesche. Ciò che feguisse in tal guerra , le Storie , che abbiamo , nol dicono , se non (e) Anny che l' Anonimo Cafinenie scrive [e], che Eugenius Papa Tusculanum nmus Cafia gressus, sultus auxilio Rogerii Regis, Romanos sibi rebelles expugnat. Its Rer. Italie, tanto i due Re Corrado e Lodovico fi milero in viaggio per tornare dalla Terra fanta alle lor case, portando con esso loro nulla di giona, e molto di rammarico. Fu anche un gran dire fra i popoli Cristiani dell'infelicità di questa spedizione ; perchè tanta gente s' era mossa di Francia, Germania, Inghilterra, ed altri paesi, che pareano bastanti · a subiffar tutti gl' Infedeli d' Oriense. Spezialmente addosso a San Bernardo si scatenarono le lingue maldicenti de' popoli, quasichè egli aveffe temerariamente mandate al macello tante migliala di persone, e si fosse ingannato nelle sue predizioni , con aver promesso vittorie , che poi fi convertirono in foli pianti . Non potè contenersi il fanto Abba-

te dal fare una favia apologia del fuo operato; e la fece ancora pri lui Ottone Vefcovo di Frifinga. Imbarcatofi il Re Corrado arrivò mi confini dell'Acaia e della Teffaglia, dove fi trovava l'Imperador Memello (no cognato , che corte(mente l'accolic (a). I patimenti in ad-ta-vie cui dietro fatti e l'afanno, ch' eggi seco portava, al fecere cadere grave-momente infermo, e gli convenne per forza prendere ivi ripolo per qual-Polipero, che tempo. Spedi intanto inmanzi Federigo inimore, nipore foto, accipe-chè vegiafic alla quiere dell'Imperio, giacche abbiamo dall'Urfergen-Poliche vegiafic alla quiere dell'Imperio, giacche abbiamo dall'Urfergen-Poliche (e, che il Dues Guelfo per la Calabria e Puglia ritornato in Germania (b). Retre poco a riconinciar la guerra contro la Baviera. Nel fino (b) Mellor palfaggio per la Sicilia aveva egli ritorvuno non folo grandi finezze dal Urfergen-Politero (e). Politero dell'accolicio del

Il motivo appunto, per cui fi trovava in Acaia l' Augusto Comneno, era per vendicarsi del Re Ruggieri, che gli aveva occupata l'Isola di Corfu, e dato il facco a tante altre Città e luoghi del fuo dominio. Aveva egli, per testimonianza di Niceta Coniate (c), fatto ve- (c) Niceta nir dall'Afia, e da altri luoghi quante Legioni aveva, ordinate nuove Choniat. leve di foldati, allestite le vecchie navi, e fabbricatone gran numero di nuove , di maniera che compose una formidabil Armata di circa mille legni, con difegno ed anche con isperanza non solo di far vendetta, ma di riacquittar anche la Sicilia, Calabria, e Puglia. Chiamò in oltre i Veneziani in aiuto suo, con accordar loro una Bolla d' oro, e privilegi maggiori, che quei del tempo addietro (d). Era al-(d)Dandal. lora Doge di Venezia Pietro Polano, e questi in persona con quanto Tem. XII. sforzo potè di gente e di navi andò a congiugnersi colla flotta Impe-R., Italia. riale. Paísò dunque con sì potente apparato di guerra lo stesso Manuello Comneno Augusto in persona all'Isola di Corsu, e vigorosamente intraprese l'assedio di quella Città, dove si trovava un gagliardo presidio del Re Ruggieri , a cui non mancava coraggio e voglia di disendersi . Accadde, che in questi tempi Lodovico Re di Francia sciolse le vele da Terra fanta per ritornarfene al fuo Regno. Erano indirizzate le prore verío la Sicilia , ma portò la dilgrazia , che abbattutofi in parte della flotta Greca , la quale andava icorrendo que mari , fu fatto prigione. Parve questa a i Condottieri d'essa flotta una bella preda da ricavarne una groffa ranzone, e già erano in viaggio per condurre e presentare l'infelice Re al loro Imperadore. Aveva il Re Ruggieri mello in mare feffanta galee ben armate, con ordine di scorrere contra de' suoi nemici . Ne era Ammiraglio Giorgio , appellato da altri Gregorio , il quale non ardi di andare a cimentarfi colla troppo superiore Armata de' Greci, assediante Corsu, ma veleggiò alla volta di Costan-

Tom. VI.

se voe tinopoli , dove attaccò il fuoco a que' Borghi , gittò faette ( non glà la della meser ; come ha Roberto del Monte (e) ma ignese ; come farive il della del

6 466. che tornando indietro quella flotta Siciliana, s' sincontrò nel convogilo Greco, che menava progioniere il Red il Francia Lodovico. Venne alle mani co i Greci, li ruppe, ed ebbe la forte di rimettere in libera th quel Re, per le cui generole preghiere l' Ammiragilo Siciliano s'induffe a rilaticar dalla prigionia molti Greci prefi in tal conginutura. Che gli Storici moderni della Francia vogliano diffinular quella avventura di un loro Re, può paffare; ma che fi mettano a negaria, non ne so veder fufficiente ragione, quando abbiamo Storici antichi baffevoli ad afficurarcene. Fu comdotto fano e falvo il Re Francefe forte avvoli ad afficurarcene. Fu comdotto fano e falvo il Re Francefe forte avvoli ad afficurarcene. Eu condotto fano e falvo il Re Francefe forte avvoli ad afficurarcene. Eu condotto fano e falvo il Re Francefe forte avvoli ad afficurarcene. Eu condotto fano e falvo il Re Francefe forte avvoli ad afficurarcene. Eu condotto fano e falvo il Re Francefe forte avvoli ad afficurarcene. Eu condotto fano e falvo il Re Francefe forte avvoli ad afficurarcene. Eu condotto fano e falvo il Re Francefe forte avvoli ad afficurarcene. Eu condotto fano e falvo il Re Francefe forte avvoli ad afficurarcene.

Dibrand, Palermo, come vuole Bernardo Leloriere (9), ma certamente in Cania el Ca, labria nella Città di Potenza, dove i trovava il Re Ruggieri . Non America Ca, labria nella Città di Potenza il Conserva alcuna, per atterlare al Monarca (accidente, Franzegete la fius hencovolenza e il fiuo offequio . Gli fece molti regali; la Cidente, e concevolmente il fece condurre e feorare per tutti i fiuo Stati . Nel d's, d'Ortobre arrivò il Re Lodovico al Moniflero di Monte Cafino,

of 3, a Unione arrivo it Ne Dodovito at somittee at protone Canno, ricevuto con grande none da que Monaci, e vi fi férmé per tre di. Chemia Continuato potica il viaggio, trovè Papa Eugenio in Ticolo, il quadrafarque, le, fecondochè attella Romoaldo Salemitano (c), incodevole de l'avoi attata de la compartiti in Francia de filo Re, somo prossa decisir, com recurrante della compartiti in Francia de filo Re, somo prossa decisir, com recurrante della compartiti in Francia de filo Re, somo prossa decisir, com recurrante della compartiti in Francia de filo Republica della compartiti in Francia della filo dei taccer , che mentre quello Re i trovava nella configurati in Francia di Fernancia (d), Gregorio Signor di Fumone ando per fat-

(8) Jakes, la terra di rerentino (a), tregorio signor di Fumone ando per tiato de Consesse gli riverenza. Ma colto nel viaggio da Papa Eugenio, refib fipogliato Chi. Fold defio Caffello di Fumone.

Con tal vigore intanto il Greco Augusto continuò l'assendio di Coretta del Consesse del Conse

[6] Nieur fi (e), che finalmente lo coftrinfe alla refa, con accordare a i difen\$\frac{1}{2}\times 7\times for int oneffa capitolazione. Mai il Governator della Città Siciliano,
o perché maggiormente non fi difefe, come forse potea, o per altri
motivi, temendo l'ira del Re Ruggieri, si acconciò ci Greci, nè
volle più riveder la Sicilia. Perché possita una fiera tempesta compigià l'Armata navale d'estif Greci, con affondar anche non pochi legni, l'Imperador Manuelle non credette più tempo di tentar l'impreta
di Sicilia, maffinamente accoltandoli il vemo; e però sharcate le genti alla Vallona, artese a scaricare il suo sisso contro a i popoli del
la Servia, che durante questa guerra aveano fatte varie scorretto
pasci del sio Imperio. Tuttavia non fini questa guerra, lenza che la
stotta de Veneziani e de' Greci venisse alle mani con quella del Re
Ruggieri. Ben calda si la zusfia, e la peggio toccò a i Siciliani,

lasciarono diciannove galee in poter de nemici. Pare che non s'accordi esa vote colle notizie fin qui addotte la Cronologia di Andrea Dandolo, mentr'e- ANNO 11450. gli scrive, che Pierro Polano Doge di Venezia nell'anno diciottesimo

del fuo Ducato, cioè nel 1148, dopo aver mella infieme l' Armata per andare a Corfu, infermatofi, dopo aver dato il comando d'effa flotta a Giovanni suo fratello, e a Rinieri suo figliuolo, se ne tornò a Venezia. Finita l'impresa di Corfu, si restituì quella stotta vittoriosa alla patria, dove trovò già paffato all'altra vita il Doge, in cui luogo fu fustituito Domenico Morosino, personaggio di gran bontà e valore nell'anno stesso 1148. Certo è , che nel presente 1149. succedette la guerra e ricuperazion di Corfu. Però converrà intendere, che i preparamenti di tale spedizione si facessero nel precedente anno, in cui ancora mancò di vita Pietro Polano, trovato poi morto da i Capitani, che tornarono da quella feliciffima imprefa. Abbiamo poi da Romoaldo Salernitano, che quantunque il Re Ruggieri fomministrasse aiuti a Papa Eugenio III. e mandaffe più Ambasciatori a lui, per istabilir seco una buona pace e concordia, pure nulla potè ottenere. Dio il vifitò ancora con un altro flagello in quell'anno; imperocchè per attestato dell' Anonimo Casmense, la morte gli rapi il primogento suo Ruggieri. Duca di Puglia, in età di trent' anni con infinito cordoglio del Re suo padre, e di tutti i suoi popoli. Vir speciosus O miles strennus, pius, benignus, misericors, O a suo Populo mulsum dilectus, vien chiamato da Romoaldo. Lasciò questo Principe dopo di se due piccioli figliuoli, a lui procreati fuori di matrimonio da una nobil Dama, figliuola di Roberto Conte di Lecce, appellati l'uno Tancredi, che fu poi Re di Sicilia, e Guglielmo, de quali si parlera a suo tempo. Di cinque legitrimi figliuoli , che avea dianzi il Re Ruggieri , non restò in vita, se non Guglielmo suo quartogenito . Si può credere, che Papa Eugenio non adoperaffe in vano la forza contra de ricalcitranti Romani , al vedere , che fegul fra lui ed effi una concordia accennata dall'Amonimo Calinense con queste parole : Eugenius Papa pacem ( o sia pa-Etum ) cum Romanis reformans, Romam reversus est . Anche Romoaldo Salernitano afferisce, che questo Pontefice, dopo essere dimorato per qualche tempo in Tufcolo, fi compose co Romani, da quali non meno che da' Senatori tutti fu con fommo onore qual Sovrano accolto. Ma poca fussiftenza ebbe una tal pace. Io non so se si possa riposar fulla fede di Girolamo Rossi (a), che a quest'anno mette la guerra (a) Rubner

fatta da' Bologness e Faentini alla Città d'Imola collegata co i Raven-Hifter, Ranati, con impadronirli di S. Cassiano, e rimettere in piedi il Castello appellato d'Imola. Seguì, secondo quell'autore, una battaglia fra i popoli di Ravenna e Forlì dall' un canto, e i Faentini dall'altro con ifpargimento di gran fangue da ambedue le parti. Ma nulla di ciò par-Hhh 2

res vos lando gli Annali di Bologna, più ficuro è il fospenderne la credenza.

(a) Menti Abbiamo bensì dalle Croniche di Piacenza (a), Parma, e Cremona,

Remandi, de vendo in queffi anno i Piacentini affediato il Caffello di Tabiano,

Rem. Insica accosti i Parmigiani e Cremoneti, diedero loro una grande ficontita,

Rem. Lossi, accosti i Parmigiani e Cremoneti, diedero loro una grande ficontita,

(b) John wond och e la maggior parte d'eli Piacentini reflo prigioniera,

(c) piace vanni da Bazzano negli Annali di Modena (b), dopo aver notata la

Rematila Total Guidetta de Piacentini, aggiugne, che in quell'anno la Terra di

Anno di CRISTO MCL. Indizione XIII.

Annal, Mr. Talie. Nonantola fu distrutta de i Modeness.

di EUGENIO III. Papa 6. di Corrado III. Re di German. e d'Italia 13.

BENCHE' fosse seguita pace fra Papa Eugenio e i Romani, pure re-stando assai torbidi gli animi, nè desistendo il Pontesice dalla voglia di abbattere la novità del ristabilito Senato, fu egli di nuovo forzato a ritirarsi fuori di Roma, malcontento di quella nobiltà. Abbia-(c) Anone mo, ma non fo ben dir fe in quest' anno, dall'Anonimo Casinense (c), in Chronic, the Eugenius Papa Urbe egressus, Campania moratus ost; e da quello, che poi foggiugne, affai fi comprende, che per difgufti egli paísò a Terra di Lavoro. Avea San Bernardo inviato ad esso Papa nel precedente anno il primo Libro de Consideratione . Gl'inviò nel presente il fecondo, e poscia i tre altri di quella bellissima Opera. Prima nondimeno ch'egli uscisse di Roma, venne a visitarlo Pietro, celebre Abbate di Clugnì, il quale atteffa in una lettera scritta a S. Bernardo (d) Petrus (d), d'avere ricevuto di grandi onori e fegni di benevolenza non fo-Clasifice. Lamente da esso Papa; le cui mirabili e savie maniere va descrivendo, ma anche dal Senato Romano, da i Vescovi, e da i Cardinali. Da che il Re Ruggieri vide nell' anno addietro tutta la fina prole ridotta in un folo rampollo, cioè in Guglielmo, creato da lui o in questo, o in esso precedente anno, Duca di Puglia, per desiderio d' aver altri figliuoli a maggior sicurezza del suo Regno, avea presa per moglie Sibilla (e) Romani forella di Odone II. Duca di Borgogna (e); ma questa Principessa tolta su dei Salera, dalla morte nell'anno prefente, fenza ch'ella deffe alcun frutto del fuo

martimonio. Penfando i Piacentini alla vendetta, e alla maniera di rifarti del danno e della verogona lor fatta nell'afficio di Tabiano da i Cre (1) dissuita monefi nell'anno precedente (f), fitnifero, o pure confermarono lega co i commente dilla con indutti a metterfi in campena coll'eferzio loro contra di Reo Lota Cremonefi. Cen' fece il popolo di Milano, In quello mentre i Piacentini violatono le lora comi successi il controlo di Cremonefi. Cen' di Cremonefi.

tini voltarono le lor armi e macchine contra il fuddetto Caftello di Tabiano, del quale in fine s' impadronirono, e tofto lo fpianarono. Ben diverio fu l'esto dell'Armata Milanese. Venuta alle mani nel di cinque di Luglio coll'Armata Cremonese a Castelnuovo, su sorzata a vol- san Volgo tar le spalle con perdita di molta gente e cavalli. Peggio anche le occorfe , perchè restò in mano de' vincitori il Carroccio loro. Era questo allora l'uso delle Città più forti d'Italia di uscire in campagna con questo Carroccio istituito, siccome già dicemmo, da Eriberto Arcivescovo di Milano nel fecolo precedente . Nè altro effo era , che un carro tirato da due o tre paia di buoi , ornati di belle gualdrappe . V' era nel mezzo piantata un'antenna, tenente in cima la Croce, o pure il Crocefisso colla bandiera sventolante del Comune . Stava sopra d'essa qualche foldato, e intorno marciava di guardia il nerbo de' più robufti e valorofi combattenti . A guifa dell' Arca del Signore condotta in campo dagli Ebrei, era menato questo carro. Al vederlo si rincorava l'efercito. Guai fe cadeva in mano de' nemici : allora tutti à gambe. Grande impegno era il perderlo; grandi maneggi si faceano per ricuperarlo. Circa questi tempi, per attestato del Dandolo (a), Domenico (a) Dandolo in Chronic. Morofino Doge di Venezia inviò uno fluolo di cinquanta galee ben ar-Tom XII. mate fotto il comando di Domenico fuo figliuolo e di Marino Grade-Rer. Italie. nigo contro la Città di Pola ed altre dell' Istria, che erano divenute alloggio di Corfari, nè più ubbidivano a Venezia. Riuscì di mettere al dovere quella Città, poi Rovigno, Parenzo, Umago, Emonia, oggidh Citrà nuova. Secondo gli Annali Pilani (b), in quest' anno segul (b) Annali battaglia fra i popoli di Pifa e Lucca colla totale disfatta e gran mor-Tem VI. talità de' Lucchesi . Ma non parlando di questo satto gli Storici Pisani Rev. Italie. moderni, non paiono ficure tali notizie, e tanto più, che quegli Annali fono di autore poco efatto. Abbiamo ancora dalla Cronica di Fossa nuova (c), che Papa Eugenio nel mese di Ottobre andò a Ferentino, do-(c) Johannve confecrò molti Arcivescovi e Vescovi . Anche Romoaldo Salernita-Chomic no (d) attesta, che Rex Rogerius Archiepiscopos & Episcopos serra sua Folla ma a Papa Eugenio juffit confectari. Aggiugne l'autore d'effa Cronica, che du Salera, la Città di Terracina fu presa nel di 26. di Novembre, ma senza di-in Chronie. re da chi . Senza dubbio dal Papa , a cui in quelle turbolenze s' era ribellata, o che era stata alienata da' fuoi antecessori, come chiaramente attesta l'autore della sua vita nella Raccolta del Gardinale d'Aragona (e) . (e) Cerdin.

Anno di Cristo McLi. Indizione XIV.

di EUGENIO III. Papa 7.

di CORRADO III. Re di German. e d'Italia 14.

VERISIMILMENTE in quest' anno il Re Rongieri, voglioso pur di dispilire con un nuovo maritaggio alla mancanza di tanti fin gliuoli a lui rapti dalla morre, per testimonianza di Ronaddo Salernitano, Benristem filiam Comissi de Reseste in usorem accepis, de que filiam

tas vec, filiam babuit, quem Conflamiam appellavuit. La notizia è d'importanza per le cofe, che vedremo a fuo tempo dopo affaiffini anni, ne quali queflei fan figila Coftanza cagion fui di grandi mutzaioni nella Sicilia. Volendo in oltre afficurare il Regno a Gafieliono fuo figliosolo, in que la compania de la compania del maggio Biennio estato del maggio Biennio estato del maggio del 1154, partebbe, che ciò appartenefle all'anno la compania feguente. Ma più fotto egli foggiugne, che Guglielmo cum Parse das Cheme fui Annis O'Monflish adem reproversa. Aggiungono gli Storici Sicilia.

ni, che in questo medefino anno il Re suddetto diede per moglie a le Comstignitudo Guglielmo Margheria figlianda di Grazia Re di Navarra (c); Fanta di e voggliono che in quest'amo se ne celebrafiro solonnemente le nozza di comi di directiva di considerata di comi di considerata di considerata di considerata di considerata di considerata di considerata di comi di considerata di cons

di fuo fratello, per acquildra la corona del Regno Germanico, ficcome diremo fra poco. Celsò in questi tempi la guerra, che il Duca fe altra Gaello avea ricominciato in Germania contra del Re Corrado (e); per di Chiasa, interposizione appunto del medefimo Federigo, nipore di Corrado, e

a' elfo Guelfo, preché gli fece affegnare alcune rendire del Fifeo Regle colla Villa di Merdingen, e con ciò l'induffe a vivere quieto. Così lafaò ferrito l'Abbate Uripergenfe, di cui fono ancora le feguent prote: Rezinta Gristo pell longum obfidiomen Regerio Regi Scilide defiredta el d'anno Domini MCLI. Quando non vi fia errore di fiampa, la Città di Rieti, non men che Afocil, doveve effere allora comprefa nella Puglia, fignareggiata da effo Re Ruggieri. Scrive ancora Gioterno del Cercono (f. che Pene Esseries el la) to, di Moneio ando

nella Puglia, fignoreggiata da effo Re Ruggieri. Scrive ancora Giofindera vanni da Ceccano (7), che Papa Espenio nel da 170. di Maggio ando Carteria. Caftro, e vi dedicò la Chiefa di fanta Croce, e nel di 27, d'Op-Pafemon cobre dedicò la Chiefa del Monifleto di Gafemaro, dopo di che torno (8 Brania Segna. Per quanto offervò il Cardinal Baronio [g], circa questi term contente la commerca a Roma gli Arcivefecto di Colonia e di Magonza, contra

de quali bolliva un gran procefio, e vennero carichi di danaro, credendofi di compera la grazia del Papa, e della fiva Corre, come ne tempi addietro fuccedea, e parca più facile allora pel bilogno del Pontefice, tuttavia involto nella guerra co i Romani. Ma furnon rimandati indietro con tutto il loro reforo. Nova ver, dice San Bernardo in la Sana licrivendo ad effo Papa (6). Quando holetura suman Roma refulire? Esta della muer Romanosmo confilio id ultrapatum non credimus. Durando tuttavia of sono la contrara de i Piacemini co i Parnisjani (7), da i primi fu prefo e

Acception, muse Romenowem confile id ujarpatum non credimus. Durando tuttavia [Jameno la guerra de i Piacemini co i Parriajejani (?), da i primi iu prefo e premi di diffrutto Fornovo. Con gran concorio di icolari fi fpiegavano in quera di diffrutto Fornovo. Longran concorio di icolari fi fpiegavano in queto di tempi in Bologna le Leggi Romane, rifulcitate circa il principio di quello quello. queño fecolo. Cadde in penfiero a Graziano Monaco Benedettino, To tes vestacano di partia, perché nato in Chufu, abiante allora nel Moniflero vicano di partia, perché nato in Chufu, abiante allora nel Moniflero vica, per metterlo nelle fecule , e nelle mani della gioventà fituliofa. \*\*munin.\*\*

Intraprefe dunque il fino decreto, componendolo di Canoni, di Concili, elettre di Papi (fra le quali non poche apocnie, perché provenienti da Ifidioro Marcatoro ; e pafii di lanti Padri. Prima di lui più d'una di fimili Raccolte era latta latta; ma quefta portò il vanto, e divvenne poi celebre ed ulsta nelle focule. Stabilirono in quell'anno lega infieme i popoli di Mofena e Parma, promettendo i Parmigiani di affiltre agli altri a loce Revii vigue ad Brugum Floravagle, C de Alphibus vifque da Flumen Padi (b). Laticiarono a i Reggiani il luogo, fe vo di continuo devano entrare in quefta lega. Ebbe con cio principio la firetta alle- mitimo dervano entrare in quefta lega. Ebbe con cio principio la firetta alle- mitimo de la continuata di poi per anni moltifimi fra le Città di Modena e di Parma.

Anno di Cristo melli. Indizione xv. di Eugento III. Papa 8. di Federico I. Re di Germania e d'Italia 1.

TEL di 9. di Giugno dell'anno presente era Papa Eugenio in Segna, come costa da una sua Bolla, data in savore di Ricbilda Badeffa dell' infigne Monistero di santa Giulia di Brescia, da me data alla luce (c). E fin qui era durata la discordia de Romani con esso (c) Antique Pontefice, il quale per lo più a motivo di maggior quiete e ficurezza, fen. 70. era dimorato fuori di Roma . San Bernardo scrivendo in questi tempi al medesimo Papa il Quarto Libro de Consideratione , parve che predicesse il fine di questa briga [d]. Quid tam notum saculis, dice egli, (4) S.B. quam protervia O fastus Romanorum? Gens insueta paci, sumultui affue- e.z. de Co sa, gens immitis O intractabilis usque adbuc, subdi nescia, nisi quum non siduation. valet resistere. En plaga: tibi incumbit cura bac; dissimulare non licet. Rides me forsisan, fore incurabilem persuasus. Noli diffidere. In fatti per attestato dell' Anonimo Casinense [e], il cui anno 1151. si dee inten-(e) 400 dere per l'anno presente, Papa Eugenio, stabilito un accordo co i Ro-Tom. V. mani, rientrò pacificamente in Roma nel di 11. di Ottobre . Anche Rm. Italia. Roberto del Monte [f] in quest'anno scrive: Eugenius Papa cum Roma- de Monte nis pace salla Urbem ingredisur, ibique cum eis boc Anno primisus commo Approd. at rasur. Giovanni da Ceccano [g] aggiugne, ch' egli entrò in Roma nel di [g] bosan. 6. di Settembre. Lo stesso abbiamo da Romoaldo Salernitano [b], il de quale attesta, che Eugenio su con tommo onore ricevuto da i Sena-neve, tori e da tutto il popolo Romano. Poscia con tante limosine e bene (h)Romand. fizj fi guadagnò il cuore d'esso popolo, che quasi comandava a bac-in Cérenie. chet-

Ens vote chetta nella maggior parte della Città. Es nifi effes mors amula, qua illum Auno 113te ciso de medio rapuit, Senatores noviter procreatos Populi adminiculo usurpata digniture privasses. Era nell'anno addietro cominciata una gran guerra (a) Annym fra i Re dell' Affrica . Seppe ben profittarne il Re Ruggieri [a]. Inviò Geftarafut Robertas de egli colà nel presente anno, se pur non su nel susseguente, la sua Armata navale, a cui venne fatto d'infignorirà della Città d'Ippona,

oggidì Bona , e d'altre Terre in quella costa di Barberia . Ch' egli ancora prendesse Tunisi, lo attesta Roberto del Monte, secondo l'edizione del Padre Dachery nello Spicilegio. Ma è da dolersi, perchè la Storia non ci abbia-dato un più distinto ragguaglio di tali imprese. Certo è, che avendo poco prima i Mori Naassamoniti, abitanti verso Fez e Marocco, strangolato il Re loro, s'impadronirono delle due Mauritanie : e poscia stendendo le conquiste verso Oriente , distrussero il Regno de' Zeridi colla prefa della Città di Bugia , minacciando con , ciò la Sicilia , Puglia , e Calabria . Ma fece vedere a costoro il Re Ruggieri, che non gli metteano paura le loro bravate. Abbiamo da-

(b) Annali Piacentini [b], che in quest' anno il popolo di Piacenza pre-Tom. XVI. le a Parmigiani il Castello di Medesana, e lo distrusse; e perciocchè Rev. Italia. dovette feguir qualche accordo fra loro, in cui ebbero i Cremonefi gran mano, affinche Parma restituisse i prigioni di Piacenza: in segno di gratitudine i Piacentini cedettero ad effi Cremoneli Castelnuovo di

Bocca d' Adda . Un fiero incendio devastò tutto Borgo S. Donnino a riferva della Chiefa maggiore. Maggiori avventure furono quelle della Germania nell'anno pretente . Già fi preparava il Re Corrado per ve-(c) Om nire in Italia a prendere la corona Imperiale (c), rifoluto infieme di Frifagenssi far guerra al Re Ruggieri in vigor della lega e del concerto satto

Friderici I coll' Imperador de' Greci suo cognato. S' era egli trasserito a Bamberga Lib.1.e. 63.

Dedictions: con pensiero di tener ivi una gran Dieta, quando venne a battere alin Append le sue porte l'inesorabil morte. Mancò egli di vita nel di 15. di Febbraio dell'anno corrente. Scrive Ottone da Frifinga, effere corta allora voce, ch'egli fosse stato aiutato ad uscire del mondo da alcuni Medici del Re Ruggieri, che fingendo d'aver paura di quel Re s'erano rifugiati in Germania. Erano allora veramente in gran credito i Medici della scuola di Salerno, e consultati da vario parti. Nè già è in-

verifimile, che l'accorto Ruggieri avesse tentato per questa esecrabil via di liberarfi da un dichiarato nemico, la cui possanza quella sola era, che dava a lui una fondata apprenfione. Tuttavia in fimil cafi i fospetti e le dicerie del popolo sono a buon mercato . Allorchè Corrado vide in pericolo la fua vita, trattò co i Principi di chi gli dovesse succedere. Gli restava bensì un figliuolo per nome Federigo, ma di età picciola, nè atta al governo. Però faggiamente configliò, che eleggessero Federigo, appellato poscia Barbarossa a cagion del colore del-

della sua barba, figlinolo di Federigo il Guercio Duca di Suevia suo Era Volgfratello; al quale confegnò le insegne Reali, e vivamente raccomandò Anno 1151il tenero fuo figliuolo . Fu data fepoltura al di lui corpo in Bamberga , vicino alla tomba del fanto Imperadore Arrigo . Tenutafi poi la gran Dieta del Regno nel dì 4. di Marzo in Franco-forte, quivi restò a comuni voti eletto Re ed Imperadore futuro il fuddetto Federigo. Degno è di offervazione, che a tale elezione ebbero parte tutti i Principi della Germania per attestato di Ottone Vescovo di Frisinga, che uno fu di que' Principi : il che fa conoscere, quanto sia mal appoggiata l'opinione, di chi pensa tanto prima istituito il Collegio de sette Elettori: del che ho parlato anche io altrove [a]. Nè a quella Dieta mancarono (a) Antique. Principi e Baroni Italiani . Non fine quibusdam en Italia Baronibus, scri listicanam ve il suddetto Frisingenie. E Amando (b) Segretario del medesimo Fe-(b) Amand. derigo racconta, che multi illustres Heroes ex Lombardia, Tuscia, Ja-de prim nuensi , & aliis Italia dominis &c. conveneruns in Urbe Francosurtensi &c. per eleggere il nuovo Re . Più importante ancora è un' altra offervazione fatta dal medefimo Frifingente, zio dello stesso Federigo, cioè (c) che il motivo principale, per cui convennero i voti di tutti i (c) Otte Principi nella persona di Federigo, fu quello di pacificare ed unire insie-Frisegusti me le due potenti e famole famiglie di Germania , cioè la Ghibellina , Friderici. e la Guelfa. Della prima era erede, e capo lo stesso Federigo Barbarossa: la capa. dell' altra il Duca Guelfo VI. e Arrigo Leone Duca di Saffonia , fuo

nipote. Era nato Federigo, ficcome ho detto, da Federigo Duca di Suevia , e. da Giuditta figliuola d' Arrigo il Nero Estense-Guelso , padre del fuddetto Guelfo VI. Duca: per conseguente veniva ad essere Guelfo zio materno del Re Federigo, e il Duca di Saffonia Arrigo Leone fuo cugino . Unendosi dunque in un solo Principe il sangue d'amendue le sopraddette infigni famiglie, fi credette, che cefferebbe da lì innanzi la nemicizia ed animolità mantenuta fra loro tanti anni addietro. Ecco le parole del Frisingense: Due in Romano Orbe apud Gallia Germaniave fines famosa Familia bactenus fuere : una Henricorum de Guibelinga , alia Guelforum de Altdorfio : altera Imperatores, altera magnos Duces producere folita. Ifta, ut inter viros magnos, gloriaque avides affolet fieri, frequenter fe fe invicem amulantes , Respublica quietem multotiens perturbarunt . Nutu vero Dei , ut creditur , paci Populi sui in posterum providensis , fub Henrico V. factum eft , ut Fridericus Dux , pater bujus [ di Federigo Barbarossa ], qui de altera , idest , de Regum Familia descendeeat , de altera , Henrici scilicet Noricorum Ducis filiam in uxorem acciperes , ex eaque Fridericum , qui in prasentiarum eft & regnat , generaret. Principes ergo non folum industriam , ac sape dicti juvenis virtutem , sed esiam boc, quod utriusque sanguinis consors, tamquam angularis lapis, utro-Tom. VI.

San vole rumque borum parietum diffidentiam unive poffet , confiderantes , cont Anno 1152- Regni eum constituere adjudicaverunt : plurimum Reipublica profuturum pracogitantes , fi tam gravis O diutina inter maximos Imperii viros di privatum emolumentum simultas , bac demum occasione , Deo cooperante , sopirerur. Ho voluto rapportar intero questo passo, perchè esso è la chia ve dell'origine delle famote fazioni Ghibellina e Guelfa, che recarono ne' fecoli fuffeguenti tanti travagli e guai all' Italia. A questo lume funiscono varie savole intorno a tale origine, spacciate da i poco informati Storici, essendo certo, che per le nimistà passate in Germania in i Re Ghibellini, e la linea de Duchi Estense-Guelfa di Germania. ( le quali poi fi rinovarono, ficcome vedremo a fuo tempo ) prefero piede in Italia queste malederre fazioni. Adunque il nuovo Re Federigo portatofi ad Aquifgrana , nel di 9. di Marzo fu ivi folennemene coronato, e diede principio al fuo governo con ispedire i fuoi Legati a Papa Eugenio III. e a tutta l' Italia, per notificare ad ognuno la fua elezione, che fu accertata e lodata da tutti. Una delle principali applicazioni, ch' egli ebbe in questi principi, su quella di terminare amichevolmente la lite mossa da Arrigo Leone Estense-Guelso Duca di Saffonia, che pretendeva il Ducato della Baviera, ficcome figliuolo el erede del Duca Arrigo il Superbo, contra del Duca Arrigo figliuolo di S. Leopoldo, che ne era in possesso per concessione del fu Re Corrado III. Ad amendue fu affegnato il termine per dedurre le loro ragioni nel mese d'Ottobre in Erbipoli, o sia in Wirtzburg. Presentarons ancora a' piedi del novello Re con affai lagrime Roberso già Principe di Capua, Andrea Conse di Rupecanina, ed altri Signori della Puglia, fogliati dal Re Ruggieri de loro Stati, chiedendo giuftizia ed aiuto la determinazione di Federigo fu, che pazientassero, finchè egli calasse in Italia, per venire a prendere la corona Imperiale : spedizione, che reftò fiffata per l'anno 1154, e che, ficcome vedremo, diede principio ad infiniti sconcerti e guerre nella misera Italia . Rapporta il Cardinal (a) Baron Baronio (a) la concordia flabilita in quest'anno fra Papa Eugenio e il Esc. Re Federigo per mezzo de loro Deputati . Federigo s'obbliga di non

far pace, nè tregua col popolo Romano, nè con Ruggieri Re di Sicilia fenza il confentimento di effo Eugenio, e de Pontefici fuoi faccessori, e di contervare e difendere tutte le Regalie di S. Pietro ; e all'incontro il Papa promette di coronarlo Imperadore, e d'aiutarlo fecondo la ziustizia. Ho riferito anch' io un diploma d'esso Re Federigo in con-(b) Autiqu. ferma de' privilegi de' Canonici di Vercelli (b), spedito in Wirzburg XI. trainent Kalendas Novembris Anno Domini MCLII. Indictione XV. In quell' 20-(c) Sizennu no scrive il Sigonio (c), che ebbe principio la guerra fra i Parmigia-Rogeo ni, e Reggiani. Vennero i primi faccheggiando fino al fiume Secchia-

ltal. ltd. 12 Accordero i Reggiani , ma rimafero feonfitti colla prigionia di molti,

che nel di dell' Affunzion della Vergine furono poi rilafciati in camic. Tea. Vege ciuola con un baltone in mano, e uno feopazzone. Paffarono appref. America foi i vittoriofi Parmigiani nel Settembre fino a Borgo S. Donnino, e prefolo ne fecero un dono alle fiamme. Di quetti fatti non vegeo qua rola ne' vecchi autori. Ma il Sigonio forfe li prefe da qualche Cronica manuferitate diffente allora, e fimarita oggia.

Anno di Cristo McLIII. Indizione 1. di Anastasio IV. Papa 1. di Federigo I. Re di German. e d'Italia 2.

M ERITAVA bene il piissimo ed ottimo Pontesice *Eugenio' III.* di vi-vere più lungamente. Egli s'era già cattivato colle sue liberalità e dolci maniere il popolo di Roma, di modo che già si trovava: in istato di abolire il Senato, onde era venuta tanta turbazione a lui, e a i tre suoi predecessori. Avea sabbricato un Palazzo presso San Pietro, e un altro a Segna (a); avea riciperata Terracina, Sezza, Nor-(a) Cardin. mia, e la Rocca di Fumone, alienate un pezzo fa dal dominio di San de Aragon, Pietro. Le sue rare virtù il faceano venerabile ed ubbidito da per tut-genii III. to. Ma Iddio il volle chiamare a se con immenso dolore di tutto quel clero e popolo . Succedette la morte sua nel dì 7. di Luglio del prefente anno, mentre egli dimorava in Tivoli, e fu il fuo Sepolero nella Bafilica Vaticana onorato da Dio con varie miracolofe guarigioni . Da lì a due giorni fu promosso al Pontificato Romano Corrado Vescovo di Sabina, Romano di nazione, che prese il nome di Anastasio IV. In quest' anno ancora l'immortal servo del Signore San Bernardo, sondatore di tanti Monisteri, andò a ricevere in Cielo il frutto delle insigni sue viriù e gloriose faniche. Tanto angustiarono in questi tempi i potenti Bolognesi uniti co' Faentini la Città d'Imola, troppo inferiore di forze (b), che dopo una rotta data a quel popolo, il costrinsero ad (b) Maub. una svantaggiosa pace, e a dipendere da lì innanzi da i loro cenni de Griffion Scrive ancora il Sigonio (e), che i Piacentini uniti co i Cremonesi nel Bosso dì 26. di Giugno vennero alle mani coll'efercito de' Parmigiani a Ca-T. XVIII. falecchio, e restarono sconsitti, e per la maggior parte presi furono (e) Signo condotti nelle carceri di Parma. Onde s'abbia egli tratte quelle noti-tal.lib.12. zie, nol so io dire. Negli antichi Annali di quelle Città non ne truovo vestigio. Erano già passati quarantadue anni, che la Città di Lodi stava sotto il giogo de' Milanesi, trattata non con quella piacevolezza che si cattiva il cuor de' sudditi, ma bensì con quell' asprezza, che li fa gemere e sospirar tutto di mutazion di governo. Accadde, che due (d) om Lodigiani (ficcome abbiamo da Ottone Morena (d), Storico diligente Morena Hidi questi tempi, e nativo di quella Città) l'uno appellato Albernando Rer, Italia.

Mia-

sa. wie, Alamano, e Maefiro Omobiuono, per lor propri affari effendo iti alla 
sale 1915 (iti di Coflatza, vi fi trovarono nel tempo ltefio, che il nuovo fla 
Federigo tenne ivi un parlamento. Offervato, che molti di ricchi che 
povetr ricorrevano ad effo per giufittia, e l'ottenevano, faitò che 
protenti ricorrevano ad effo per giufittia, e l'ottenevano, faitò che 
preniero di fare un pafo forte, fenza averne commefione e facoltà alcama dalla loro Città. Cioè prefe in fipalla, o pure in mano due groffe Croci di legno [che tale era allora l'ufo in Italia di chi aggrava 
to portava le fue querele al trono de Principi ] andarono a gittari ajeidi di Federigo nel di 4. di Marzo dell'anno prefente, chiedendo con
affai lagrime mifericordia e giufitias contra de Milanefi, come tiranni
della lor patria Lodi, ed efponendo ad uno ad uno tutti gli afpri trattamenti, che avea patrio e tuttavia pativa quella infelice Città.

Fra le rare doti , che fi univano in Federigo Principe di grande accortezza e mente, di petto forte e di valore impareggiabile, non era l'ultima l'amore della giuftizia, ma inflessibile e congiunto, siccome vedremo, con tal feverità, che andava al barbarico. Appena ebbe intese tali doglianze, che ordinò tosto al suo Cancelliere di scrivere lettera vigorofa a i Confoli, e al popolo di Milano in favore e follievo della Città di Lodi, e deputò a portarla un uomo di fua Corte appellato Sicherio. Tornati i due buoni Lodigiani a Lodi, notificarono a i Confoli e al Configlio della Credenza di quella Città quanto aveano operato. Siccome altrove ho io dimostrato, il Consiglio della Creden-22 nelle Città libere d'Italia, non era composto della sola plebe, come ha creduto taluno. V'entravano anche i Nobili , qualora aveano parte nel governo. Altro in fomma non era, che il Configlio fegreto, a cui chi interveniva, prestava giuramento di non rivelar quello, che ivi si trattava. In gran pena furono que cittadini per tal novità, semendo, e con ragione, il rifentimento e surore de' Milanesi ; però in vece di ringraziamenti caricarono di villanie que due femplici cittadini, e ferrarono loro in petto queste novelle. Venne Sicherio a Lodi, credendofi di portar via un groffo regalo; ma i Confoli di Lodi, riprovando l'operato de' due lor cittadini , non altro fecero , che fcongiurarlo di tornarfene indietro fenza prefentar la lettera del Re a i Milanefi. Ma egli arditamente ito a Milano, sfederò gli ordini del Re, ricevuti con sì mal garbo da que' Confoli e dal loro Configlio, che dopo aver gittata in terra e pestata co' piedi la lettera, si avventarono addosso a Sicherio, che ebbe fatica a salvarsi; però se ne tornò egli affai brutto in Germania, ed espose al Re e a suoi Baroni il grave affronto fattegli, e il pericolo da lui corio. Sommo fu lo fdegno di Federigo, e de' suoi Principi, e se la legò al dito, per sarne vendetta a suo tempo. Crebbe indicibilmente lo spavento ne' Lodigiani . Di dì in dì si aspettavano l'ultimo esterminio, minacciato loro da' Mila-

O nel fine di quest' anno, o sul principio del seguente, non volendo il Re Federigo, che restasse un seminario di guerra in Germania, col lasciare indecisa la lite insorta fra Arrigo Leone Duca di Sasfonia, ed Arrigo Duca di Baviera, a cagion della stessa Baviera (a): (a) om finalmente diede la sentenza, con aggiudicar quel Ducato insigne al sud-de se detto Arrigo Leone, goduto da' fuoi Maggiori per tanti anni addietro, Fridenci L. Si venne poi nell'anno 1156. ad una transazione, per cui restò in do-La conte. minio dell' altro Arrigo, col titolo di Duca, la Provincia dell' Austria. oggidì Arciducato, che era in addietro parte della Baviera. Oltre a ciò aveva esso Federigo data già, o pur diede allora al Duca Guelso zio paterno dello stesso Duca Arrigo Leone, e materno d'esso Re Federigo (b) , l'investitura della Marca di Toscana , del Ducato di Spoleti ,(b) Chronia del Principato di Sardegna , e de Beni allodiali della fu celebre Contessa avad leib Marilda . Che Volderico , dianzi Marchele di Toscana , cessasse di gode-natama re di quella dignità , fi raccoglie da una fua magnifica donazione fatta Branfuir. alla Chiefa d'Aquileia nell'anno 1170, che io ho data alla luce nelle Antichità Italiane (c). Sicche possedendo la linea degli Estensi di Ger-(e) Auriga, mania tali Stati in Italia , e in Germania i vasti e nobilissimi Ducati Italianimi della Sassonia e Baviera con Luneburgo e Brunsvich , anche oggidì esi-pagazza flenti fotto il loro dominio; e fignoreggiando l'altra linea de' Marchefi Estensi una fioritissima porzione di Stati , massimamente nella Marca Trivifana : la petenza del fangue Estense arrivò al sommo in questi tempi . Confermò Papa Anastasso IV. nell'anno presente i Privilegi a Pacifico Abbate del Monistero di Brescello, fondato da Azzo Conte o Marchefe bisavolo della suddetta Contessa Matilda , con Bolla data (d) fet Antique. Laterani V. Idus Decembris , Indictione II. Incornationis Dominica Anno beliano MCLIII. Pontificarus vero Domni Anastasii Quarti Papa Anno Primo.

ERA Vole, ANNO 1154Anno di Cristo melly. Indizione 11. di Adriano IV. Papa 1. di Federico I. Re di German. e d'Ital. 3.

"U questo l'ultimo anno della vita di Ruggieri, primo Re di Si-[a]Romad. F U quelto l'ultimo anno della vita di Romaddo Salernitano (a) nel dus Salern. dl 26. di Febbraio in età di cinquantotto anni , Principe glorio/o per Tom. VII. tante imprese, di statura alta, corpulento, con faccia leonina, faggio, Rer. Italia. provido, accorto, più inclinato a raccogliere, che a fpendere il danaro, fiero in pubblico, benigno in privato, verso chi era fedele liberale in premiarli, afpro fino ad effere crudele contra chi gli mancava di fede. Era più temuto che amato da i fuoi fudditi; e più ancora de i fudditi aveano paura di lui , perchè l' avean provato , i Greci e Saraceni . Altre fue lodi fi poffono raccogliere da Ugo Falcando nel prin-(b) Hogo cipio della sua Storia (b). A lui si dee principalmente la fondazione de Falcandus i due bei Regni di Sicilia e di Napol. Veramente è corfo anche a me qualche fospetto, che nel precedente anno potesse egli essere mancato [c] Baron di vita. Nel testo di Romoaldo la di lui morte è riferita all' anno Amad. Err. 1152. nell' Indizione I. Gertamente l'anno è fallato, perchè la Prima Epift. P.II. Indizione correva folamente nel Febbraio del 1153, al che non badò Rev. Italie. il Cardinal Baronio (c). Ma per quel, che dirò, e l'anno, e l'Indi-[e] Robert zione fono ivi scorretti . Oltre a ciò nella Lettera di Corrado Domede Monte de nicano (d) intorno alle cose di Sicilia, e nella Cronica di Roberto del Signori. Monte (e), Ruggieri si sa morto nell'anno 1153. Quel che è più, [s] Otto Ottone Frisingense, Scrittore contemporaneo, ed informato degli affari de Golin d'allora, scrive, che il Re Federigo nel Mese di Settembre spedi Am-Frideni I basciatori a Manuello Imperador de Greci, non solamente per trattare [8] Pergri del fuo maritaggio, ma ancora (f) pro Guillelmo Siculo, qui Patri fuo Rongi in No. gerio noviter defundo successerat, utriusque Imperii invasore debellando.

un ad Ass. nym. Cafes. Tale spedizione, secondo il contesto di quella narrativa, appartiene al-[h] Pagint I anno 1153. E pure con più fondamento fi dee riferire all' anno pread Annal fente la morte di Ruggieri, ficcome portò opinione Camillo Pellegrino Bassa. (g), uno de' più accurati Gritici dell' Italia, opinione confermata di Carefe poi dal Padre Pagi (b), perchè in effa convengono l'Anonimo Cafi-Ton, Italie, nense, e Ridolso da Diceto; e il Pellegrino artesta, ciò ricavarsi dagli [k] Bernard. strumenti e diplomi d'allora. Aggiungo io, che nella Cronichetta del Guidonii in Monistero della Cava, da me data alla luce (i), si legge Anno 1154. Viu due. Monitero della Cava, da me data alla luce (1), it legge Anno 1154-gati W. Indictione II. obiir Regreius Res, O Guildemus Filius eius Jublimiuru -P.I. T.III. Altrettanto ha Bernardo di Guidone nella vita di Anastasio IV. (1). [1] Pmw Quel poi, che può decidere tal controversia, si è uno strumento, rap-Sieil. Sarr. portato da Rocco Pirro (1), e scritto Anno ab Incarnatione Domini no-

Spraces, firi Jesu Christi MCLIV. Regnante Domino nostro VVillelmo, Dei gratia

∫an-

fandisfimo & glariossifimo Rege Sicilie , Apulie , & Capue Principatus En vae.

Anno I. Menje ocer II. post obitum beasissimi Regis Regerii patrii sin internationale Municipatus Dopo il qual documento non dovrebbe più rell'ar controversia intorno a quetto punto . Al Re Ruggieri siccedetre Gagielomo I. Sito ssigniono ja dichiatrato Re, ma non erde delle virti del padre , che diede principio con qualche lode e plauso al suo governo, ma nel prospessio di male in peggio andando, si acquistò co' tuoi dictri e visi il soprannome di Garirov . Si sec egli coronare in Palermo nella Pasqua dell'anno presente, e non approvando egli i saggi Ministri lasciati a lui da suo padre, parte ne lucenziò , e parte ne bando, o cacco di no risione.

bandì, o cacciò in prigione. Leggesi una Bolla di Papa Anastasio IV. da me data alla luce (a), in favore della Badia della Pompola, che si dice data Laterani (a) Antique. XIV. Kalendas Aprilis, Indictione II. Incarnationis Dominica Anno MC- Differe. 65. LIII. Pontificatus vero Domni Anastasii Papa Quarti Primo . Quando per avventura non fosse quì adoperato l'anno Fiorentino o Veneto, si dee scrivere Anno MCLIV. Un' altra sua Bolla, spedita VIII. Kalendas Maii, vien riferita dal Campi (b). Continuò quelto Pontefice la fua (b) Compi vita fino al dì 2. di Dicembre dell'anno presente, in cui Dio il chia- Piacreza mò a se . Succedette a lui nella Cattedra Pontificia Niccolò , nato in Tom. II. Inghilterra nel Castello di Santo Albano, già Canonico Regolare in S. Ruso d' Arles, poi Vescovo d' Albano, che spedito in Norvegia consermò nella Fede di Gesù Cristo quella barbara nazione, eletto nel dì 3. d'esso Dicembre, benchè renitente, da'voti concordi di tutto il sacro Collegio (c). Affunfe egli il nome di Adriano IV. personaggio di esem-[c] Cardin. plarissima vita , di sublime intendimento e sermezza d'animo , tardo in Pita alla collera, veloce al perdono, e gran limofiniere. Sotto il Pontifica-drimi IV. to di Eugenio III. e d'Anastasio IV. era sempre dimorato in Roma Rev. Italia. l' Eretico Arnaldo da Brescia , protetto e sostenuto da alcuni perversi potenti , e massimamente da i Senatori contro il divieto de Papi. Non cessava costui di seminare il suo veleno, e benchè scomunicato e bandito dal novello Papa Adriano, non folo si rideva delle censure, ma pubblicamente inveiva contra di lui. Avvenne, che il Cardinale di Santa Podenzana nell'andare a Palazzo fu infultato da uno di quegli Eretici, e ferito a morte. Adriano per tali eccessi sottopose all' Interdetto tutta Roma, e quivi ceffarono i divini ufizj: gastigo non mai per l'addietro provato da quell' Augusta Città (d) . All' avviso dell' affunzione (di Romaddi Papa Adriano , non tardò il Re di Sicilia Guglielmo ad inviargli dus Salera. Ambalciatori per attestargli il suo ossequio, e insieme per trattar di pace . Ma ritrovarono ben lontano da questa il nuovo Pontefice , che colla venuta del Re Federigo sperava di meglio acconciare gl' interessi della Chiefa Romana ne Principati di Puglia e di Capoa. Intanto i

Mila-

Es. Vols. Milanesi informati de' mali ufizi fatti contra di loro dal popolo di Pa-Anno 1156.

(a) Smr via, con incitare lo sdegno del Re Federigo a i lor danni (a), mar-Raul Hift ciarono coll' efercito per farne vendetta . Galvano Fiamma fcrive (b) Tom. VI. Rer. Italic.che expulsis Laudensibus & Cremonensibus, super Papiam equisaverunt (b) Gualo de Mense Augusti, cosque in admirabilem servitutem redegerunt. Ma. Hamma questo autore, fecondo di favole nel raccontar le avventure di questi Fior. T. XI. tempi, troppo dice con quelle parole. Non altro gli autori contem-(c) One poranei fcrivono, fe non che ne fegul un gran guafto (c). Co i Mim. Hi-lanefi andarono in oste i Comaschi, Lodigiani, e Cremaschi, ne v'era for. Lander T.V. memoria di un sì grande efercito, come fu questo. Nel di 11. d'Ago-Rer. Italic. flo a Lardiraga fopra il fiume Olonna vennero alle mani co i Paveli;

e nella battaglia, che durò dubbiofa fino al tramontar del Sole, furono molti gli uccifi, molti i prigioni dall' una parte e dall' altra. Ma nel giorno seguente i Milanesi, che s'erano accampati, surono per un accidente prefi da un sì panico terrore, che fe ne tornarono tutti alle lor case, lasciando indietro un ricco bottino d'armi, tende, ed arnesi.

Durante questa guerra calò per la valle di Trento in Italia il Re Federigo nel mese di Ottobre, coll'accompagnamento conveniente al fuo grado, cioè con un fioritiffimo efercito. Seco fra gli altri era Arrigo IV. Guelfo-Estense, soprannominato il Lione, Duca di Sassonia e Baviera, il quale per attestato di Ottone Morena in Lombardiam cum ipso Rege fere non cum minori copia equitum, quam ipse Rex, venerat. Si attendò il Re presso il Lago di Garda, per ivi aspettar tutta la fua gente, e nel di feguente giunfe ad accamparfi ne i Prati di Roncaglia ful Piacentino : Era il costume , che venendo in Italia il Re , o sia l'Imperadore, andava a posar colà, e vi si dava la revista di tutti i vaffalli, cioè Feudatari, sì di quei di Germania, che doveano accompagnare il Re, che degl' Italiani, obbligati cadauno a concorrere cola per riconoscere il Sovrano. Chi mancava senza licenza del Re, perdeva i fuoi Feudi. Li perderono appunto in tal congiuntura i Vescovi di Brema e di Alberstad, ma solamente lor vita durante, perchè si toglievano alle persone, e non alle Chiese. Non si dee quì tralasciare il ritratto, che sece allora dell' Italia Ossone Vescovo di Fri-

(d) Om finga (d), zio dello stesso Federigo. Consessa, che i popoli nulla più riteneano de' barbarici costumi degli antichi Longobardi, e ne' loro co-Frideric. stumi e linguaggio compariva molto della pulizia e leggiadria de' vec-La cap. 13 chi Romani . Talmente si piccavano della libertà , che non voleano esfere governati da un solo, eleggendo più tosto i Consoli, scelti da i

tre Ordini, cioè da i Capitani, Valvassori, e Plebe, assinchè niuno d'essi ordini soperchiasse l'altro. Uso era ancora di mutar ogni anno questi Consoli. E per maggiormente popolar le Città, constringevano tutti i Noboli e Signorotti, abitanti nelle loro Diocesi, ancorchè

feudatari liberi del loro dominio, di fuggettarfi alle Città, e di ve- Esa Vole. nire ad abitarvi. Ammettevano ancora alla milizia, e a i pubblici ufizj gli Artigiani più mecanici e vili: il che strano pareva al suddetto Ottone; perchè in Germania non si praticava così, confessando nulladimeno, che in tal maniera le Città d'Italia in ricchezze e potenza avanzavano tutte l'altre fuori d'Italia. Ma un sì felice stato veniva accompagnato anche dalla fuperbia, e dal pessimo costume di portar poco rispetto al Re, vedendolo mal volentieri venire in Italia, e spesso non ubbidendolo, fe i di lui comandamenti non erano affiftiti dalla forza di un buon esercito. Ma sopra gli altri si sacea distinguere l'alterigia del popolo di Milano, che teneva il primato fra queste Città, sì per la fina forza e per la copia d'uomini bellicofi, come ancora per aver sottoposte al suo dominio le Città di Como e di Lodi. Fermossi il Re Federigo per cinque o fei giorni in Roncaglia, dove comparvero i Confoli di quafi tutte le Città a dir le loro ragioni, e tutti a giurargli fedeltà . V' intervenne Guglielmo Marchese di Monferrato , Signor nobile e grande, e quasi l'unico, che si sosse salvato dall'imperio delle Città, il quale portò querele contra de' popoli d' Afti, e del Cairo . Altrettanto fece degli Astigiani il loro Vescovo. Ma più lamentevoli surono le doglianze de' Comaschi e Lodigiani contra de' Milanesi, benchè presenti fossero i Consoli stessi di Milano, cioè Oberto dall' Orto, e Gherardo Negro . Colà ancora vennero i Legati di Genova a venerare il Sovrano, a cui presentarono lioni, struzzoli, pappagalli, ed altri preziosi regali di Levante . Racconta Caffaro ne suoi Annali ( era egli uno degli Ambasciatori) che Federigo [a] fece loro molto onore e considen- [a] Caffari za degli affari del Regno, con promeffe di onorar sopra l'altre Città dene quella di Genova. Meditava già questo Principe di far guerra a Gu- Tom. VI glielmo Re di Sicilia; e però tante carezze dovette fare a i Genovefi, Rr. Italie. per valerfi della lor flotta in quella occorrenza. Non mancarono, come ho detto, i Milanesi d'inviare due de loro Consoli a Roncaglia [b], per atteftare la lor fedeltà a Federigo, con cui ancora s'accorda- [b] Ono rono di pagargli quattro mila marche d'argento, e di reftituire i pri-

gioni a i Pavesi . Ma durò ben poco questo sereno . Volendo Federi- Ono Frissego marciare alla volta del Piemonte, prese per condottieri i Consoli di sensi de Milano, che il menarono per luoghi disabitati, dove non si trovarono tappe, nè mercato per comperarne. I due Storici Ottoni credono ciò fatto per frode de Milanefi , e che di quì avesse principio lo fcoppio dell' ira di Federigo contra d'essi. Ma Sire Raul pretende, che Federigo cercasse col fuscellino i pretesti di prenderla contro il popolo di

Milano; perchè pensò la di lui politica, che se metteva al basso i Milanesi, gli altri popoli tutti avrebbono chinata la testa. Dovette essere un accidente quel cammino per paese deserrato dalle guerre precedenti. Tom,VI. E che

Kkk

\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* E che non veniffe da cabala de' Milanefi, lo fecero effi conofcere, perde faribe ché fapura l'ira di Federigo, andarono tofto a dirupar la Cafa di Gherardo Negro, l'uno di que' Confoli, per cui balordaggine fi può cre-

dere che succedesse quell' inconveniente .

Comunque sia, Federigo incominciò le ostilità contro Milano. Arrivato a Landriano, fece restituire a Pavia i fuoi prigioni; ma i Milanesi prigioni sece legarli alle code de cavalli, alcuni de quali si sottraffero poi colla fuga, ed altri si riscattarono con danaro. Arrivò alla Terra di Rosate, dove erano di presidio cinquecento cavalli Milanesi : e volendovi entrar per forza i Tedeschi assamati, venne ordine da Milano a quella guarnigione, e a tutti gli abitanti di uscirne. Entrativi poscia i Tedeschi dopo il sacco bruciarono tutta la Terra . Passò il Ticino su quel di Novara, e bruciò i ponti, che vi aveano fatto fabbricare i Milanefi. Mentre era in Biagraffo, comparvero i Deputati di Milano, per pagare le quattro mila marche accordate ; ma Federigo le rifiutò, e strapazzò i Mess, con trattare il lor popolo da gente di mala fede ed ingannatrice. Aggiunfe di più, che non isperaffero da lui accordo alcuno, finchè non avessero rimesse in libertà le Città di Como e di Lodi . E per conto di Lodi aveva egli già inviato un fuo Cappellano colà, per farsi giurare fedeltà. Risposero que cittadini di non poter farlo senza il beneplacito di Mila ... , a cui erano sudditi . Spedirono poscia colà a chiederne licenza, e questa non su negata da i Milaneli . Continuò il fuo viaggio Federigo con distruggere da' fondamenti tre Terre di giurifdizion di Milano, cioè Galliate, che era dell' Arcivescovo, Trecate, e Mumma. Sire Raul scrive; Castra & Villas de Monsi, O Trecate. Truovasi nondimeno presso di lui Turris de Mommo. In que' contorni celebrò Federigo la festa del Natale con grande allegria, mentre gl'innocenti abitatori di quelle Terre piagneano, detestando la di lui crudeltà. Era col Re Federigo calato in Italia an-

Intérmiente il Daca Guessia, e l'appiamo dalla Cronica di Weingart (a), che Viringeri, vennero a trovatio Legari de omnibus Croitatibus Tufcia , neceno con some Il.comibus Croitatibus Spoleri , manera condigna offerentes, Or subjettionem Sergiri. voluntariom promitentes : Prefe egli anche possibili di tutte le Callella Sungia. voluntariom promitentes : Prefe egli anche possibili che il Pontesco e la Sponice. che il Pontesco e la Sponica che il Pontesco e la Po

b) Rubricceffe alcuna quercia (4). Vennero in quell'anno i Mori Moffamuti al Minisco Caffello di Pozzuolo, e gli dicietro il lacco; ma ne pagarono la pena; dispetici, percibe accorfa la flotta del Re Gugileimo ne prefe molti, e flermino il refo colle fpade. Chiuderò le preferiti notizie con una fpertante al-

la cafa d'Efte. Per l'eredità del comune sippire, cioè del Marchese (c) Amicia. Alberto Azzo II. erano state sin quì liti ed anche guerra (c), di cui fa si bipos menzione la Cronica di Weingart, fra gli Estensi di Germania Duchi di Pilepas Baviera e Sassonia, e gli Estensi d'Italia Marchesi. Per terminar sì sat-

te

te differenze, Arrigo il Leone Duca di Saffonia , venuto in quell' anno Esa vote. col Re Federigo in Italia, trovandosi sul Veronese nella Villa di Pove- Anno 1134gliano nel dì 27. di Ottobre, concedette a titolo di Feudo tutte le fue ragioni fopra Este, Soresino, Arquada, e Merendola a i Marchesi Bomifazio, Folco II. Alberto, ed Obizzo, dall'ultimo de' quali discende la Serenissima casa d' Este, che già ne erano in possesso, facendo lor fine di tutto le offese satte da essi, o da i lor Maggiori alla linea de' Duchi . Con questa concordia i Marchesi tennero da li innanzi pacisicamente quegli Stati . Di Rovigo e d'altri Stati . ch'essi parimente godeano, non si vede parola in quest' accordo. Il medesimo accordo secero di poi i Marchefi con Guelfo Duca di Spoleti e Marchefe della Tofcana nell' anno 1160.

> Anno di CRISTO MCLV. Indizione III. di ADRIANO IV. Papa 2. di FEDERIGO I. Re 4. Imperadore 1.

V Esso la Quarefima venne Guglielmo Re di Sicilia a Salerno : il che pervenuto a notizia di Papa Adriano, gli spedì Arrigo Cardinale de Santi Nereo ed Achilleo per affari , che noi non sappiamo (a). Perchè nella lettera a lui scritta non gli diede il Papa il titolo (a'Romustdi Re, ma quello solamente di Signor della Sicilia, se l'ebbe tanto dus Salra nia male, che rimandò il Legato fenza voler trattare con lui: cofa che Tom. VII turbò forte la Corre Romana. Nè contento di ciò, prima di tornar- Rer. Italia. fene in Sicilia, diede ordine ad Asclintino, o Anscotino suo Cancelliere, dichiarato Governator della Puglia, di muovere guerra allo Stato Ecclesiastico . Portossi costui all'assedio di Benevento, e ne devastò i contorni. Trovaronsi ben animati alla disesa que' cittadini , anzi avendo presa disfidenza di Pietro loro Arcivescovo, l'uccisero. Fu questo affedio un fuono di tromba, che eccitò alla ribellione molti de' Baroni di Puglia, o perchè gente facile alla rivolta, o perchè fotto mano commossi dalla Corte di Roma . Alcumi d'essi accortero alla difesa di Benevento, altri abbandonarono l' Armata del Re : il che sece sciogliere quell' affedio. Entrò poscia (b) il Cancelliere nella Campania Ro- [b] Anony mana; diede alle fiamme Ceperano, Babuco, Todi, e i luoghi vici- Tom. V. ni; e nel tornare indietro fece fmantellar le mura d' Aquino, di Pon-Rer. Italie. tecorvo, e d'altre Terre, e cacciò via tutti i Monaci, a riferva di dodici . Per queste ostilità Papa Adriano sulminò la scomunica contra del Re Guglielmo (c): il che maggiormente servì ad accrescere la ribel. [c] Cardin. lion de Baroni di Puglia. Per le istanze del clero i Romani secero istan- in Puglia. za, che si levasse l'Interdetto da Roma, promettendo di cacciarne Ar. drieni IV.

naldo da Brescia. Tornò dunque il Papa in Roma, e andò ad abitare

es voit al Palazzo Lateraneníe. Sul principio di quell' anno marciò il Re Fetra 13 dis derigo coll' efercito fuo a Vercelli e a Torino (a), fenza che refti meprincensi mora di quanto egli vio operafie. Paffato il Po verfo quelle parti vencontinue ne alla volta della groffa Terra del Cairo, e della Città d'Atti. Semprincipio e per feco Gauleion Metablici del Monfertato, con inculsar le fue

pre era feco Goglielmo Marchefe del Monfierrato, con inculcar le fue doglianze contra que popoli per torri a lui fatti. E percioche quelti non aveano ubbidito a i precetti lor fatti dal Re, furnono poli al bando come ribelli. Atrivato Federigo al Cairo, trovollo voto di abitatori, ma pieno di vettovaglie. Dopo vari giorni di pofata in quel luogo, fece atterrame le Torri, che non erano poche, e tutta la Terra diede in preda al fuoco. Eranfi anche ritirati gii Affigani co i lor mobili ad un forte loro Caffello, creduto Novi dall'Ofio, e Anone dal (20 Stairo Signo Saffi (b). Diede Federigo quella Città al Marchefe di Monfier-

(s) frair Signor Saiti (2). Diede Federigo quella Città al Marcheie di Monterno Nome fato, che ne fece inmantellar molte Torri, e una parte delle mura. Memore. Aggiungono gli Annali d'Afli (c), che quafi tutta quella Città fu condontelle gianta al le famme. Non ceffavano innanto i Paved d'inicita Federigo. Ten. 20. contro la Città di Tortona [4], allegando vari aggravi ricevuti da que' Fo. Infanciatadini. Era nondimeno il reato principale de' Tortone fi aver eglino

un groffo nerbo di cavalleria; e a quell' imprefa concorfero ancora colla lor genne: Paveri, e, Guiglielmo Marcheé di Monferato. Elegantemente fi vede deferitto da Ottone Vefoxov di Friinga quello lungoafficio fortenuto con gram vigore da quel popolo, a cui s'era unitor
anche in tal congiuntura Obizgo Malufpino Marchefe, potente Signore
in quelle parti, e in Lungigana. I mangani, e le petruere, gli archi,
le baleftre, e le mine furono in un continuo efercizio ; ma con tutto
lo sforzo de mentii on farebbe caduta quella forte Città, fe la pemuria dell'acquae del pane non aveffe finalmente affretta a capitolare.
Federigo, antíofo di non perdere più tempo, perché gli premeva forte il viaggio di Roma a fin di ricevere la corona Imperiale, accordò
a tutti gli abitanti l'udicia libera con quanto poteano portar feco. Ento egli di poi coll' efercito nell'abbandonata Citrà circa il di 16. d'A(e) for prife (Sire Raul (e) Jerive nel di 18. di quel mée) la quale dopo un

Band Phil-Sacoo generale tutta fii data in preda alle fiamme. Se vogliam crederam the firm of the

Ba-

Bagnolo , che avea trattata la refa con quella promeffa , veggendofi Esa Volcburlato , fama fu , che pel dolore da lì a tre giorni mancaffe di vita assessizi Lafciarono i Pavefi un corpo di lor gene , che altro per otto giorni non fece , che rovinar da fondamenti le cafe non affatto atterrate dal fuoco .

Nel di 17. d' Aprile , giorno di Domenica , Federigo invitato da' Paveli alla lor Città , quivi per attestato di Ottone Frisingense (a) in (a) one Ecclesia Sancti Michaelis, ubi antiquum Regum Longobardorum Palatium de Gestir fuit, cum multo civium tripudio Coronatur, Gualvano Fiamma, Buonin-Fridrici I. contro Morigia, ed altri Scrittori Milanefi lasciarono scritto, che Fe-116.2.6.21. derigo fu coronato in Santo Ambrofio di Milano , o pure in Monza , chi dice nell'anno 1154, e chi nel presente 1155. Senza esaminar meglio questa loro opinione, anch' io la riferii nel mio Trattato de Corona Ferrea (b) stampato nell'anno 1698. Ora conosco essere una frot- (b) Ametola di quegli Storici. La nimicizia inforta fra lui e i Milanefi non gli Tom, II. permife di vifitar Milano, o Monza, e molto meno di ricevere la corona del Ferro dalle mani di Uberto Arcivescovo, Anzi, siccome osservò il Sigonio (c), e dopo lui il Signor Saffi [d], nè pur fi dee crede-(c) Sigonius re, che seguisse la coronazione ed unzione di lui in Pavia. Il Corona-Ital. L. 12. sur del Frifingense unicamente vuol dire, ch'egli nella Basilica di S. (d) Saxim Michele si fece vedere colla corona in capo, e lo scettro in mano. Signatum. Venne Federigo a Piacenza, Città, che dopo avere nel di 26. d' Aprile ricevuto il foccorfo della cavalleria e fanteria di due porte di Mi-Îano, s'era ben preparata alla difefa. Questo apparato e la fretta di Federigo, esentarono da ulteriori molestie quella Città. Celebrò Federigo vicino a Bologna la festa della Pentecoste, e il Ghirardacci [o] (e) Ghirarrapporta un suo diploma dato III. Idus Maii juxta Rhenum, in cui or-di Bologna dina a i Bolognesi di rifare il Castello di Medicina , da essi distrutto . lib. 3-Di la paísò in Tofcana, dove comandò a i Pifani d'armare la lor flotta contra di Guglielmo, Re di Sicilia, e diede l'Arcivescovato di Ravenna ad Anselmo Vescovo di Avelberg, stato suo Ambasciatore a Costantinopoli, con investirlo fecondo il folito dell' Efercato di Ravenna. Camminava a gran giornate egli e l'efercito fuo verso Roma, e questa sua fretta diede non poca apprensione a Papa Adriano (f), che [f] Cardia. peranche non fapeva, con qual animo venisfe questo Principe, e Prin-in Vita Acipe, a cui costava poco l'eccidio delle Città. Per consiglio di Pietro driani IV. Presetto di Roma, e di Ottone Frangipane, gli mandò incontro per concertar prima le cofe tre Cardinali, che trovarono Federigo in S. Quirico . Fra l'altre domande , che questi gli secero , vi su quella di avere in mano Arnaldo da Brefcia, che i Visconti o Conti di Campania aveano tolto alle genti del Papa, e il teneano in un lor Castello, onorandolo qual Profeta. Non tardò Federigo a spedir gente, che presa vois se uno di que' Visconti, il quale per liberarsi, consegnò quell' Eretico aver 153 a i Cardinali Mello costui nelle sorze del Prefetto di Roma (a), fu la composita del presenta del revere, acciocchè la ricomposita i soni di corpo di questo infame. Andraron innan-h. 1941. 14 del presenta del prese

l' Imperadore ; ma finalmente Federigo promife e giurò di confervar tutti gli onori e Stati al Pontefice e a i Cardinali; e il Pontefice di coronarlo . Giunto Federigo nel territorio di Sutri , si attendò coll' esercito nel Campo graffo. Colà venne da Nepi Papa Adriano, incontrato prima da molti Principi Tedeschi; e quando su per ismontare al padiglion Reale, aspettò indarno, che Federigo gli venisse a tenere la staffa . Fu cagion questo accidente , che i Cardinali spaventati se ne fuggiffero a Città Castellana, lasciando con pochi familiari il Pontefice, che imontato si mise sul faldistorio preparato. Allora comparve Federigo, e baciatogli i piedi, s'accostava per ricevere il bacio di pace : ma il Papa intrepidamente gli rispose, che non avendo esso Re usata quella riverenza, che i di lui predeceffori aveano praticata co' Romani Pontefici, non volea baciarlo. Era Papa Adriano d'animo grande, e forte in sostenere i suoi diritti. Non la cedeva a lui Federigo, e pretendea di non effere tenuto a questo. Durò il dibattimento di questo punto per tinto il di seguente. Ma fatto conoscere a Federigo, che tale era il ceremoniale e costume con varj esempli , egli si arrendè; e passato a Nepi, dove era la tenda del Papa, che gli veniva incontro, sceso da cavallo andò a tenere la staffa ad esso Pontesice, che poi l'ammife al bacio di pace ; e di la infieme s' inviarono alla volta di (b) Auriga. Roma. Di questo litigio ho io rappor ato altrove (b) un documento.

(8) Amire Roma . Di quefto litigio ho io rapporato altrove (b) un documento.
Ordinamo Avenano anche i Romani prima fipetiti a Federiga i loro Ambalciatoforme a remaina del controlo del con

governo temporale di Roma, come era ne fecoli vecchi, con efclufica ne del Papi. All'alterigia e baldanza, con cui parlaro, i, Romani, non porè ftare a fegno la fofirernza di Federigo. Rifosè ioro di maravigilari, che fosficor ventuti con pensiero il dar legge a chi siccome Principe e Sovrano di Roma doveva egli importe ad essi ficcome Principe e Sovrano di Roma doveva egli importe ad essi. Eslabi al porenza e il ditritto degl' Imperadori Franchi e Tedeschi, e rigetti le lor propostizioni. Participato poi l'asfire al Papa, fit consigliato a non darsi di quel popolo, e di fepcific il più prefto possibile impossifiari di S. Pietro, e della Città Leonina: parere, che tosto siu, e con esticità efectivale.

Nella mattina del dì feguente , giorno 18. di Giugno , folennemente marciò Federigo a S. Pietro , accolto dal Papa a i gradini della Bafilica , e dopo aver prestato i soliti giuramenti , cantata che su la Esa Vole Mella, ricevette dalle mani del Pontefice la corona Imperiale con gli Auro 1151 altri ornamenti, e con alte acclamazioni di tutta l'Armata. Ma i Romani , che videro fatta la festa senza di loro , come impazziti per la rabbia, dopo aver tenuto configlio in Campidoglio, diedero all' armi, e circa il mezzogiorno furiofamente uscirono di Città, e cominciarono verso S. Pietro a far man bassa contra qualunque Tedesco, che incontravano . Corfero anche i Tedeschi all' armi , e si diede principio ad una terribil mischia, cedendo ora gli uni, ora gli altri; e questa durò fin verso la notte, ma colla peggio de' Romani, de' quali circa mille rimafero ful campo, innumerabili feriti, dugento prigioni : il resto si falvò nella Città . Afflittissimo per questa tragedia il Papa , tanto si adoperò colle preghiere, che sece rilasciar i prigioni al Presetto di Roma . Nel dì seguente egli e l'Imperadore , giacche mancava loro la suffistenza de viveri, ritiratisi a Tivoli, quivi diedero riposo all'elercito; e di poi venuta la festa di S. Pietro, la celebrarono solennemente a Ponte Lucano . Missam Adriano Papa eclebrante , Imperator coronatur, dice il Frifingense (a). Cioè vi assistè Federigo colla corona (a) Idem in capo, il qual paffo dichiara l'altro fopraddetto di Coronatur in Pavia. cap. 14-L'autore della vita d'Adriano IV. (b) scrive, che in tal occasione Pon-(b) Cardin. sifex O Augustus ad Missarum Solemnia in die illa pariter Coronati pro-de Aragon. cefferunt . Crescendo poscia i caldi e le malattie de soldati , Federigo dian. W. lalciato il Papa, come si può credere, assai deluso, dopo avergli rilasciato il dominio di Tivoli, salvo in omnibus jure Imperiali, si rimise in viaggio alla volta della Lombardia. Giunto a Spoleti, nè potendo ottener vettovaglia, nè contribuzione da quel popolo, che avea anche ritenuto prigione il Conte Guido Guerra, il più ricco fra i Baroni della Toscana, già inviato da esso Augusto al Re di Sicilia, senza volerlo rendere : mosse l'oste contra di loro . Uscirono baldanzosi gli Spoletini, ed attaccarono la zuffa; ma furono cusì ben rispinti ed incalzati, che con esso loro alle spalle entrarono nella Gittà anche i Tedeschi vittorioli . Andò la sconsigliata Città a sacco, e poi ne su satto un miferabil falò: gastigo barbarico e sempre detestabile di questi tempi. Nella vita di Sant' Ubaldo (e) Vescovo di Gubbio, è scritto, che Fe- (e) Via derigo passò per quella Città, e benchè istigato da i Castellani circon- s. Obadii adella vicini a distruggerla, pure per intercession del santo Prelato nessun ma- sansior, ad le le fece . Potrebbe dubitarsi del suo arrivo colà , sapendosi , ch'egli diem 16nel viaggio arrivò ad Ancona, Città allora dipendente dall' Imperador de' Greci, dove da i di lui Ambasciatori su visitato, e riccamente regalato. Paísò poscia il Po a S. Benedetto di Polirone, e pervenne nel (d) Antique distretto di Verona. In quella Città pubblicò la sentenza contra de l'alicanon Milanesi, per aver essi distrutte le Città di Como e di Lodi [d], pri- pag- 591.

Es. Volg. vandoli del diritto della Zecca, con trasferirlo alla Città di Cremona fus \$2500 1155 fedele, ficcome ancora di tutte l'altre Regalie godute in addietro da effo popolo di Milano. Ebbe poscia nel passaggio dell'Adige a dolersi de' Veronesi pel ponte malamente satto su quel fiume; e alla Chiusa trovò una man di affaffini, che gli vietavano il paffo, richiedendo regali e pagamento per chiunque volesse passare . Fece Federigo salire una brigata de' fuoi full' erto monte, e faticar tanto con rotolar pietre, che avendo fnidati da quelle caverne que malandrini , gli ebbe nelle mani , e di loro fece far la giustizia, che meritavano. Così fano e salvo se ne tornò in Germania l' Augusto Federigo, con aver ottenuta la corona. e nulla operato in favore di chi l'avea coronato.

Finita questa scena, un'altra ne ebbe principio in Puglia. Avrebbe desiderato esso Imperadore, allorchè su in Roma, di portar la guerra in quelle parti; ma l'esercito suo, in cui si vedeano cader malati tanti di loro, troppa ripugnanza ne avea dimostrato. Pertanto i Baroni fuorusciti altro sar non poterono, se non impetrar delle patenti da esso Imperadore, come inviati da lui a que' popoli. Ricorsero ancora a Papa Adriano, che promife loro ogni aiuto, anzi fu egli il principal promotore di quelle ribellioni, come accennano Romoaldo Sa-(a) Romas lernitano (a), Guglielmo Tirio (b), ed altri. Fra i principali, che ar-

dai Salerti mati congiurarono contra del Re Guglielmo, vi fu Roberto già Principe (b) Guilled di Capoa , Andrea Conte di Rupe Canina , e Riccardo dall' Aquila . mus Tyrist Anche Roberto di Bissavilla Conte di Loritello, benchè cugino germa-Cardinal.de no del Re Guglielmo, entrò in quella congiura, anzi ne fu il capo, in Pite A da che il perfido Ammiraglio Maione, favorito del Re, l'avea messo dismi W. in dilgrazia di lui (c). Mossero pertanto questi Baroni una fiera solle-P. I. T. III. Vazione in Puglia contra del Re Guglielmo. Al Principe Roberto riu-Annymus sch di ricuperare Capoa col suo Principato; all'altro Roberto di pren-Cafronfis dere Sueffa, Tiano, e la Città di Bari, il cui Castello sece egli spia-[e] Hage nare . Il Conte Andrea s' impadron) del Contado d' Alife. Aveano effe Filendas Baroni ful principio tenuto trattato con Manuello Imperador di Costantinopoli, per tirarlo in questa guerra: occasione da lui sospirata molti (d) Romani-anni addietro (d) . V' entrò egli dunque a braccia aperte, e spedì in

dus Salera. Puglia Michele Paleologo, quel medefimo, che in Ancona fece l'am-Tom. VII. basciata all' Imperador Federigo, con gran somma di danaro al Conte Rer. Italia. Roberto, e agli altri Baroni, acciocchè affoldaffero gente, e facessero guerra al Re Guglielmo. Mandò in oltre una flotta comandata da un Sebasto, la quale s' impossessò di Brindisi, a riserva del Castello. Tut-

te l'altre Città marittime s'accordarono co i Greci, e col suddetto Roberto Conte di Loritello. In somma si sostennero in sì fiera tempesta alla divozione del Re Guglielmo folamente Napoli, Amalfi, Surrento, Troia, Melfi, e poche altre Città e Castella forti. Per accalorar maggior-

giormente questa impresa mosse da Roma Papa Adriano (a) , accompa- Esa Volte gnato da molte schiere d'armati , e circa la festa di S. Michele di (a) Cordon Settembre arrivò a S. Germano , dove Roberto di nuovo Principe di de Aregue Capoa, e gli altri Baroni gli giurarono fedelià ed omaggio. Di là paf-drien, IF. sò a Benevento, e per tutte quelle parti fu riconofciuta la di lui Sovranità . Intanto dugento cavalli Milanesi con dugento fanti , appena partito da Piacenza Federigo (b), entrarono nella disfinutta Città di (b) Sim Tortona, e vi fi afforzarono il meglio, che poterono. V'accorfero i Raul Hill Pavefi colla loro Armata (c); ma o perchè non fi attentarono, o per-Rev. Italie. chè il Marchese di Monserrato per suoi segreti fini li dissuase, se ne Monroelle tornarono indietro colle pive nel sacco. Ciò udito da i Milanesi, che se Leadianzi aveano richiamato da Tortona quel corpo di gente fenza effere Rec. Italian stati ubbiditi, fentendosi animati a soccorrere una Città, che per loro amore s'era facrificata, nacque in loro gran voglia di rifabbricarla, e a questo fine spedirono cola le genti di porta Ticinese e Vercellina, che si diedero a rimettere in piedi le mura. Successivamente vi mandarono i foldati di due altre porte. Ma eccoti nel di 23. di Maggio l'esercito Pavefe venire a trovarli. Uscirono in campagna i Milanefi, e si affrontarono co'nemici; ma in fine toccò loro la mala fortuna, e il dare alle gambe con laiciare in preda de Pavefi tutto il loro equipaggio. oltre a molti uccifi o presi . În questo fatto d'armi co i Milanesi fi trovò lo stesso Ottone Morena Istorico. Nel di seguente diedero i Pavesi un ficro assalto alla Città, e v'entrarono anche due bandiere d'esfi, ma furono respinti con bravura. Essendo poi tornati a Pavia i nemici, attefero i Milanesi a rifar le mura e le fosse di Tortona, tutte alle loro spete . E questo passava in Italia . Da che su in Germania l'Augusto Federigo (d), alla metà d'Ottobre tenne una gran Dieta in [d] Otto Ratisbona, dove diede il possesso della Baviera ad Arrigo Leone Esten-de Gestie se-Guelso, Duca di Sassonia , e ammise all'udienza Tebaldo Vescovo di Fridenzi L. Verona, inviato dalla fua Città a scusarsi ed umiliarsi. Ne v' andò in-la cap sa darno. In gratiam, dice Ottone da Frifinga, recepta est Verona. Nama magnam pecuniam dedit ac militiam, quam babere poffet, contra Mediola menses ducere sacramento firmavit.

> Anno di Cristo mclvi. Indizione 1v. di Adriano IV. Papa 3. di Federigo I. Re 5. Imperadore 2.

N Ella Primavera di quest'anno l'Imperador Federire celebrò in Witzeburg le sue nozze con Bearrice figlisola di Rinaldo Conte di Berogona (e), che gli porto in dote molti Stati. Vennero in questi 13 Mentempi gli Ambalciatori del Greco Augusto Manuello Commeno, ma non l'oba-c 30-Tom. VI.

534 Vote furono ammessi. Curioso è il motivo, che ci vien quì narrato da Ottone Frifingenfe, per cui fvanì tutta la precedente amicizia e confiden-22, che passava tra i due Imperi Occidentale ed Orientale. Sia verità o bugia, fu rappresentato a Federigo, che i Greci, allorche egli passò da Ancona, aveano destramente colta una lettera figillata col figillo d'esso Imperadore Federigo (quasichè niuna di queste lettere si conservasse nella Corte di Costantinopoli ) e s'erano serviti di quel sigillo applicato ad altra carta, fingendo, che Federigo avesse conceduta al Greco Augusto la Campania e la Puglia, per tirar dalla sua i popoli di quelle contrade. Con quelta frode, e con gran profusione d'oro guadagnati non pochi Baroni di Puglia s'erano fatti padroni di un gram tratto di paele, e spezialmente di Bari Capital della Provincia, dove era morto Michele Paleologo Condottiere di quella impresa. Corse anche voce in Germania, che Guglielmo Re di Sicilia fosse o mancato (a) Hogo di vita, o impazzito. E in fatti abbiamo da Ugone Falcando (a), Falcandus che Guglielmo nell'anno addietro per artifizio del fuo disleale Favorito ed Ammiraglio Maione se ne stette, come chiuso nelle stanze del fuo Palazzo in Palermo, fenza dare udienza a chi che fia, fuorche ad esso Maione, e ad Ugone Arcivescovo di quella Città. Ora benchè Federigo odiasse non poco il Re Guglielmo, pure più rabbia in lui cagionava il vedere, che i Greci, Potenza maggiore, e capace di far maggiori progressi in Italia, avessero usurpata la Puglia; e però chiamandoli traditori, già si disponeva a tornare in Italia per muovere guerra contra di loro. Ma da che intese, che Guglielmo era vivo, e fano di mente, e che altra faccia aveano presa gli affari di Puglia, sic-

> pensieri contra de' Milanesi, che erano in sua disgrazia, con sare i preparamenti necessari per tale impresa.

Ora è da sapere, che, per attestato del suddetto Ugone Falcando , molte trame furono fatte dal menzionato Majone contra di non pochi Baroni della Sicilia, i quali giunfero a ribellarfi con gran confusione di cose in Palermo, e in altri luoghi. Servirono tali sconcerti a svegliare l'addormentato Guglielmo, che non arrivò già per questo a conoscere, qual mostro egli tenesse appresso nella persona di Maione. Rifaputo bensì finalmente il grave sfacciamento de' fuoi affari in Puglia, si applicò tosto al riparo. Il suo primo tentativo su quello di rimet-(b) Codia tersi, se potea, in grazia di Papa Adriano (b), e tanto più perchè si in Vis. Ha venne a sapere, che l' Imperador Greco sacea proposizioni ingorde di desari W. danaro al medefimo Pontefice per ottener tre Città marittime, con promettere ancora di dargli tali forze di gente, e d'oro, da poter cacciare Guglielmo dalla Sicilia. Venuto dunque a Salerno inviò al Papa il

come dirò fra poco, finontò da quel difegno, e folamente rivolfe i fuoi

Vescovo Eletto di Catania, ed altri della sua Corte, con plenipotenza

di far pace colla Chiefa Romana, offerendole il danaro efibito da i Gre- Ena Vole. ci, tre Terre per li danni dati, omaggio, ed ubbidienza, e la libertà delle Chiefe. Non prestò sede a tutta prima il Pontefice Adriano a queste proposizioni, e per chiarirsene inviò a Salerno Ubaldo Cardinale di Santa Praffede. Accertoffi egli tutto effere vero, e il Papa trovandovi del vantaggio, inclinava forte alla concordia, fe non che gli fi oppose la maggior parte de' Cardinali, che macinavano nella lor mente delle inufate grandezze, in maniera, che diffurbarono tutto il negoziato. Ebbero bene a pentirfi della loro ingordigia, e a provare, che chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia, verra esaltato. Il Re Guglielmo, messo insieme un poderoso efercito per mare e per terra (4), [a]Rossa andò alla volta di Brindifi , occupato da' Greci , da dove fi ritirò Ro in Chiana. berto Conte di Loretello, con venire a Benevento. Si teneva tuttavia Commo il Castello pel Re. Assediata quella Città, i Greci co' Pugliesi uscirono in Chenic in campo aperto, e diedero battaglia. Duro un pezzo dubbioso il com. Johann. de battimento; ma in fine la vittoria fi dichiarò in favore di Guglielmo. Molta nobiltà de' Greci fu ivi prefa, ed inviata nelle carceri di Palermo; gran bottino di danaro e di navi fu fatto, e riacquistata la Città nel dì 28. di Maggio. A non pochi ancora de' Baroni Pugliefi ribelli toccò la difgrazia di cader nelle mani del Re. Tolta fu ad alcuni la vita, ad altri la vista. Ciò satto, marciò egli alla volta di Bari col vittorioso esercito. Uscirono i cittadini ad incontrarlo senz' armi, e in abito di penitenza, chiedendo misericordia. Altro non ottennero dal Re, troppo sdegnato per lo imantellamento della fua Cittadella, fe non lo spazio di due giorni per uscire della Città con quanto poteano asportare. Dopo di che spianate prima le mura, fu quella dianzi si superba, si popolata e ricca Città ridotta in un mucchio di pietre, e diviso il suo popolo in varie Ville . Un si lagrimevole spettacolo fece , che non tardarono l'altre Città della Puglia perdute a rimetterfi in grazia e fotto il dominio del Re Guglielmo, il quale continuò il viaggio fino a Benevento, dove i più de' Baroni fuoi ribelli s' erano rifugiati.

Tal paura mife il fino avvicinamento a Roberto Principe di Capoa, dimorante in elfa Cirtà di Bencento, che non credendoli ficuro prefe la fuga . Ma nel passare il Garigliano, tesogli un aguato da Riccardo ell' Aquila Conte di Fondi, fu prefo, c poi consenato a Gnglielmo. Con questo tradimento Riccardo rientrò in grazia del Re; e Noberro inviato prigione a Palermo, ed abbeinato , finì poco appresso miferie la fua vita. S'interpose il Pontesce Adriano, che in rovava in Benevento anch' egli, per salvare Roberto Conte di Loritello, Andrea Conte di Rupecanina, ed altri Baroni, che erano prefo di lui chiusi in quella Cirtà, ed il Re si contentò di non modeflarii, purchi desistro fondi del Regno: grazia di cui non radarano a prevaleri. E

Lll 2

Exa Vols allora fu, che effo Pontefice, chiarito delle umane vicende, e penfan-Anno 1356. do al suo stato, mandò egli ttesso a ricercar quella pace, per cui pochi mesi prima era stato supplicato.. Inviò dunque i Cardinali Ubaldo di fanta Praffede , Giulio di S. Marcello , e Rolando di S. Marco al Re Guglielmo , per avvertirlo da parte di S. Pietro di non offendere Benevento, di foddisfare per li danni dati, e di confervare i fuoi diritti alla Chiefa Romana. Furono effi benignamente accolti dal Re. intavolarono il trattato della pace, e dopo molti dibattimenti fu effa conchiula. Mediatore fra gli altri ne fu Romoaldo Arcivescovo di Salerno. quel medefimo, che ci ha lalciata la fina Storia, da me data alla lu-(a) Baron, ce., Rapporta il Cardinal Baronio (a) il diploma del Re Guglielmo, che el. Est contiene le condizioni dell'accordo, e con esso s' ha a confrontare ciòs che ne scrivono alcuni moderni. Si obbligò il Papa di concedere al Re l'investitura del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia, del Principato di Capua, Napoli, Salerno, e Malfi, ficcome ancora della Marca e dell'altro paele, ch'egli dovea avere di qua da Marsi . E il Re si obbligò a prestargli omaggio contro ogni persona, e a giurargli sedeltà, con pagar ogni anno il cenfo di secento schifati per la Puglia e Calabria, e cinquecento per la Marca: cole tutte eleguite di poi nella Chiefa di S. Marciano fuori di Benevento, dove alla prefenza di molta nobiltà e popolo diede Guglielmo il giuramento a' piedi del Papa.

e ricevette l'inveltitura . Sotto il nome di Marca è da vedere , che paefe fosse allora difegnato. Forse quella di Chieti, non osando io foiegar ciò della Marca di Camerino, che è la stessa con quella d'Ancona e di Fermo . Confermò Papa Adriano IV. con fua Bolla , riferita parimente dal Cardinal Baronio, la concordia fuddetta; concordia nondimeno, che dispiacque ad alcuni de Cardinali, e molto più all'Imperador Federigo, che si vedea precluso con ciò l'adito alla meditata guerra di Puglia . Di grandi regali in oro, argento, e drappi di feta lasciò il Re Gugliemo al Papa, a i Cardinali, e a tutta la Corte Pon-(b) Cardia tificia (b), e poi se ne andò. Da Benevento venne il Papa alla volta di Roma, con passare per Monte Casino, e per le montagne di Mardian IV. fi . E perciocche la Città d'Orvieto, per lunghissimo tempo sottratta alla giurildizione della Chiefa Romana, era tornata alla fua ubbidien-

za, volle il buon Pontefice confolar que' popoli colla fua prefenza. Con fingolar onore quivi ricevuto, alla vennta poi del Verno passò alla volta dell'ameno e popolato Caltello di Viterbo, e di là a Roma, dove pacificamente alloggiò nel Palazzo Lateranenfe. Nell'anno prefente i Milanefi, ricevuto qualche rinforzo di gente da Brefcia, continuarono la (e) Sireguerra contro a i Pavesi (e). Presero loro vari luoghi, e fra gli altri Rand H.B. il forte Castello di Ceredano, non avendo olato i Pavesi e Novaresi,

Rer. belie. benchè ufciti in campagna con tutto il loro sforzo, di venire ad alcun

Res, Italia

to d'armi, ne di tentar di foccorrere quella Terra, che poi fu spia-Eas Volsnata. Andarono ancora i Milanesi nella Valle di Lugano, e suggettarono circa venti di quelle Castella . Seguì ancora un conflitto fra essi e i Pavesi, in cui ebbero la peggio gli ultimi. Studiaronsi in questi tempi i Piacentini (a) di fortificar la loro Città con buone mura, tor-(a) Annales ri, e fosfe, ben prevedendo i malanni, che sovrastavano alla Lombar-Tom XVI. dia per la ribellion de' Milanefi . Intanto diede fine a' fuoi giorni Do-Rer. Italia. menico Morosino Doge di Venezia (b), in cui luogo su sustituito Vitale bi Dandal. Michele II. il quale non tardò a far pace co i Pilani . Nell' anno pre-Tom XII. sente ancora, se è da prestar sede alla Cronica di Jacopo Malvezzi Rev. Italia. (c), i Bretciani per cagion delle Castella di Volpino e Ceretello mos-(c) Malanfero guerra a i Bergamaichi. Vennero alle mani coll'efercito d'effi nel Brixian. mese di Marzo vicino a Palusco, ed insigne vittoria ne riportarono Tem XIV. col far prigioni due mila e cinquecento Bergamaschi, e prendere, il Rev. Italia, loro principal Confalone, che portato nella Chiefa de' Santi Faustino e Giovira, ogni anno nella gran folennità fi spiegava. All' incontro fecero i Genovefi pace e concordia con Guglielmo Re di Sicilia (d), e(d) e-ffari lor ne venne molto vantaggio ed onore. Tom. VI.

> Anno di Cristo MCLVII. Indizione v. di Adriano IV. Papa 4. di Federigo I. Re 6. Imperadore 3.

APPOICHE Papa Adriano avea fatte coll Augusto Federigo tante doglianze di Guglielmo Re di Sicilia , ed era restato con lui in concerto di fargli guerra: cofa che Federigo non avea potuto efeguire dopo aver prela la corona Imperiale a cagion delle malattie entrate nell' efercito fuo : restò forte esacerbato esso Imperadore all' udire nell'anno precedente la pace data dal Papa a Guglielmo con accordargli il titolo di Re, fenza participazione alcuna ed affenfo fuo. Adirato perciò fin d'allora cominciò a far conoscere il suo mal talento contra d'esso Adriano col disticultare agli Ecclesiastici del Regno Germanico di paffare alla Corte Pontificia per ottener benefizi, o per altri affari. Mosso da questa non picciola novità Adriano spedì nell'anno presente due Cardinali , cioè Rolando Cancelliere , e Bernardo del titolo di San Clemente alla Corte Celarea (e) . Correva il mese d'Ottobre , e Fe-[e] Radrajderigo Augusto s' era portato a Belanzone per farsi riconolcere padrone en de Grift. del Regno della Borgogna, siccome in fatti ottenne, avendo in perso sib.1.6.8. na , o per lettere prestata a lui ubbidienza gli Arcivescovi di Lione, Vienna, Arles, i Velcovi di Valenza, d'Apignone, e d'altre Città. Era concorfa a Befanzone gran foresteria per veder l'Imperadore, e per affari . V'erano Romani , Pugliefi , Veneziani , Lombardi , FranEsa Volte zefi , Inglefi , e Spagnuoli . Furono ricevuti onorevolmente i Legati Apostolici, i quali presentarono a Federigo una lettera del Papa, conceputa con gravi rifentimenti, perchè esso Imperadore non avesse finoragastigato quegli scellerati di Germania, che aveano preso e messo in prigione Esquilo Arcivescovo di Lunden in Svezia (e non già di Londra come immaginò il Baronio ) nel fuo ritorno di Roma, con ricordargli appresso la prontezza, con cui esso Pontesice gli avea conserita l'Imperial corona : del che non era pentito, nè si pentirebbe, quand'anche majora Beneficia Excellentia tua de manu nostra suscepisset. Letta la lettera, e spiegata a chi non sapeva il latino, si alzò un gran bisbiglio nell'affemblea a cagione de termini forti in essa adoperati , ma principalmente per quella parola di Beneficia, che fu prela in fenfo rigorofo, qualiche adoperata nel fenfo de Legifti, presso i quali significa Feudo, e volesse il Pontefice far sapere, che l'Imperadore dalle mani del Papa riceveva in Feudo l'Imperio. Diede motivo a tale interpretazione l'aver veduto in Roma una pittura, rappresentante nel Palazzo Lateranense l' Imperador Lottario a piedi del Papa, con questi due versi sotto:

> REX VENIT ANTE FORES, IVRANS PRIVS VRBIS HONORES, POST HOMO FIT PAPÆ, SVMIT QVO DANTE CORONAM.

Quell' Homo vuol dire Voffallo. Ne fu fatta doglianza collo stesso Papa Adriano, che avea promesso di farla cancellare. Uscirono parole calde su questo nell' Assemblea, e s' aumentò il fuoco; perchè dicono, aver risposto uno de i Legati: A quo ergo babes, si a Domino Papa non babes Imperium? A tali parole poco manco, che Ottone Conte Palatino di Baviera fguainata la spada non gli tagliasse il capo. Quetò Federigo il tumulto, e poi diede ordine, che i Legati fossero messi in sicuro, acciocchè nel di seguente per la più corta se ne tornassero a Roma. Notificò poi esso Imperadore questo avvenimento con sua lettera sparsa per tutta la Germania, lamentandofi del fasto de i Legati, e del poco rispetto a lui mostrato dal Papa, con aggiugnere, essersi trovati presso quei Legati non pochi fogli in bianco figillati, per potere a loro arbitrio scrivervi quel, che voleano, per accumular danari, e spogliar le Chiese del Regno. Si vede, che tanto il Papa, quanto l'Imperadore erano inclinati alla rottura. L'avere il Papa dalla fua il potente Re di Sicilia 4 il facea parlar alto; ma questa loro concordia quella appunto era, che a Federigo maggiormente movea la bile. Ne mancavano i Baroni Pugliesi rifugiati colà di accenderla vie più, con isparlare da per tutto

[a] Otto de del Papa. Ottone da S. Biagio (a) mette l'avvenimento suddetto sotto en Chronic, l'anno 1156, ma Radevico, Scrittore di maggior pelo, fotto il prefente.

Durando tuttavia la guerra in Lombardia, i Milanefi fatto un Esa Volg grande sforzo contra de' Paveli, con qualche aiuto ancora de' Brefciani, e dato il comando dell' Armata a Guido Conte di Biandrate, nel mefe di Giugno, si portarono alla volta di Vigevano, Terra insigne de' Pavesi , alla cui difesa s'erano posti Guglielmo Marchese di Monserrato , Obizzo Malaspina Marchele, che dovea aver cangiata casacca, ed altri Baroni (a) . Distruffero il Castello di Gambalò , assediarono di poi Vi- (a) Sim gevano, e tanto lo tennero stretto, che per mancanza di viveri lo Tom. VI. astrinsero alla refa, e di poi lo spianarono. Seguì in tal congiuntura un Rer. Italia accordo fra i Milanesi e Pavesi, che durò ben poco. Ottone Morena rena Hestar scrive per colpa de' Milanesi , e Sire Raul per mancamento de' Pavesi . Laudens. Perciò il popolo di Milano, che era tornato a cafa, di nuovo uscì in campagna, e passato in Lomellina, fertilissimo paese già tolto da i Pavesi a i nobili Conti Palatini di Lombardia , si diedero a rifabbricar la Terra di Lomello, Capitale allora di quella Provincia. Nel medesimo tempo maggiormente accalorarono il rifacimento e le fortificazioni di Tortona, di Gagliate, Trecate, e d'altri luoghi; fecero di buone fosse a Milano, di maniera che per attestato di Sire Raul, in tali satture, e nel rimettere de i fortiffimi ponti fopra i fiumi Ticino ed Adda, spesero più di cinquanta mila marche d'argento purissimo. Si mossero contra di loro in quest'anno i Gremonesi; ma senza alcuna impresa di rilievo se ne tornarono alla loro Città. Intanto gl' infelici Lodigiani, secondo l'afferzione di Ottone Morena; Storico contemporaneo di quella Cità, furono con aggravi nuovi maggiormente afflitti dal popolo di Milano. Non fi sa, che in quest' anno il Re di Sicilia Guglielmo alcuna impresa facesse. Perduto ne piaceri, e ritirato nel suo Palagio di Palermo, lasciava le redini all'indegno Maione suo Ammiraglio, il quale gli dovca lodar la vita ritirata e luffuriofa de i Sultani Turchefchi per sarla egli intanto da Re, e per continuare in questi tempi la persecuzione contra di qualunque Barone Siciliano, che sosse o paresse contrario a' fuoi voleri e difegni. Ma nel mese di Novembre Andrea Conse di Rupecanina (b), uno de' Baroni di Puglia ribelli, che dianzi era (b) si fuggito fuori del Regno, vi tornò per voglia massimamente di vendi- in China care il tradimento fatto a Roberto Principe di Capoa da Riccardo del- de Crecam l' Aquila Conte di Fondi . Uni egli una picciola Armata di Romani , Chron Greci, e Pugliesi, e con essa entrato nel Contado di Fondi, lo prese Fossa mueinfieme colla Città d'Acquino, e bruciò il Traghetto, dove tradito fu il suddetto Principe di Capoa . Consermò Papa Adriano in quest' anno IV. Idus Novembris, stando nel Palazzo Lateranense, i privilegi a Guifredo Abbato del Monistero di S. Dionisso di Milano, come costa da fua Bolla da me data alla luce (e).

Italicarum Diffett. 70

Anno

ANNALI D'ITALIA.

Fra Volg.

Anno di CRISTO MCLVIII. Indizione VI. di ADRIANO IV. Papa 5. di FEDERIGO I. Re 7. Imperadore 4.

L'Anno fu questo, in cui Federigo Imperadore determinò la seconda fita ventra in Italia, per domare i Milandi, Brestani, e Piacettini, inbelli alla sina corona. A questo fine me in potenti diffino circito, e ne fece la massa re contorni d'Augusta. Erazo gal accionaria a Roma i due Cantinali Legati, rimandati indiarro dall'Impec (1) Recistratat a Roma i due Cantinali Legati, rimandati indiarro dall'Impec (2) Recistratoria de Roma i due Cantinalia. I e dividi ol ciero Romano; per fundatori per l'affonto lei fatto in Germania. Fo dividi ol ciero Romano; finance de l'anticoni per l'affonto lei fatto in Germania. Fo dividi ol ciero Romano; distanta l'anticoni per l'affonto lei fatto in Germania. Fo dividi ol ciero Romano; distanta l'anticoni per l'anticoni per di controlo della distanta della controlo della co

Adriano scrisse una lettera agli Arcivescovi e Vescovi di Germania . gravida bensì di lamenti per lo strapazzo fatto a i suoi Legati; ma con raccomandarfi, che placaffero e metteffero in miglior fentiero l'Imperadore . All'incontro quei Prelati gl'inviarono una risposta assai vigorofa in difefa della dignità Imperiale, rilevando fopra tutto l'infolenza di que' versi, e di quella dipintura, che dicemmo osservata nel palazzo Lateranense, la quale non dovea peranche essere stata abolita, e toccando anche gli abusi ed aggravi introdotti nelle Chiese della Germania da i Ministri della Guria Romana . Perciò il faggio Pontefice , udendo, che Federigo si preparava per tornare coll'armi in Italia, giudicò meglio di smorzare il nato incendio con inviare in Germania due altri Legati più prudenti , cioè Arrigo Cardinale de' Santi Nereo ed Achilleo, e Giacinto Cardinale di Santa Maria della Scuola Greca, che per viaggio furono presi, spogliati, e posti in prigione da due Conti del Tirolo. Furono poi rilasciati, ed Arrigo il Leone Duca di Baviera e Saffonia fece poi un' esemplare vendetta di que' nobili masnadieri . Trovarono questi Legati Federigo ne' contorni d' Augusta, ed ammessi all' udienza, gli parlarono con gran riverenza, e prefentaroneli una lettera mansueta del Papa. In essa egli spiegava la parola Beneficium, dichiarando di non aver mai pretefo, che l'Imperio fosse un Feudo. Bastò questa a calmare l' ira di Federigo , ed avendo egli poscia dato buon sesto ad alcune altre differenze, che passavano fra lui e la Corte di Roma, su ristabilita la pace, e i Legati contenti, e nobilmente regalati, se ne ritornarono a Roma. Avea già l'Augusto Federigo spediti in Italia per precursori alla sua venuta Rinaldo suo Cancelliere, e Ostone Conte del Palazzo. Questi verso la Chiusa sull' Adige s' impadronirono del Castello di Rivola, importante per la sicurezza del pasfaggio dell'Armata. Giunti a Cremona, quivi tennero un gran parlamento, al quale intervennero gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna,

quin-

quindici Vescovi, e molti Marchesi, Conti, e Consoli delle Città, Vi- Esa Vole. fitarono di poi l'Efarcato di Ravenna, e nell'andare alla volta d'An-Anno 1157. cona , fcoprirono , che i Greci allora dominanti in quella Città , affoldavano gente fotto pretefto di volere far guerra a Guglielmo Re di Sicilia, ma in fatti con difegno d'impadronirsi d'altre Città marittime dell'Adriatico. A man larga ipendevano coftoro, e però vi concorrea popolo da tutte le bande . I Legati incontratifi nel cammino con Guglielmo Maleraverser [ vuol dire Radevico da Traversara ) il più nobile de' Ravennati, gli fecero tal paura, che non pensò più a trattar co i Greci. Arrivati poi nelle vicinanze d'Ancona con un drappello d'armati, ne chiamarono fuori i Ministri del Grego Augusto, e secero loro una calda ripaffata con varie minacce, in guifa tale che i medefimi stentarono ad iscusarsi . Dopo ciò sen vennero que' Legati a riposare in Modena. Diviso in vari corpi l'immenso suo esercito, Federigo parte ne inviò in Italia pel Friuli, parte pel Mongivì, altri per Chiavenna, e pel Lago di Como. Galò egli stesso per la Valle di Trento col fiore dell' Armata, seco conducendo Uladislao Duca di Boemia, a cui poco prima avea conferito le infegne e il titolo di Re, Federigo Duca di Suevia, figliuolo del Re Corrado, Corrado Conte Palatino del Reno suo fratello, con vari Arcivescovi, Marchesi, e Conti.

La prima Città, in cui ful principio del mese di Luglio si scaricò questo terribil nembo d'armati, su Brescia. Benchè forte di mura, benchè provveduta di gran copia di forti cittadini (a), fece ben qual- (a) Otto che opposizione sulle prime al Re di Boemia, che non tardo a devastare i suoi contorni; ma giunto che su l'Imperadore in persona, e desse fermatofi circa quindici giorni in quelle parti, con faccheggiare e bruciar molte Castella e Ville, mandarono i Bresciani a trattare d'accordo, e con dargli feffanta oftaggi, e una groffa fomma di danaro, fi procacciarono il perdono e la pace da Federigo. Se vogliam prestar fede al racconto dell' Uripergenie (b), pagò quel popolo sessanta mila (b) Aiba Marche d'argento; ma forse quel sessanta cade sopra gli ostaggi , sem-in Chronica brando eccessiva una tal somma , giacchè vedremo in breve , quanto meno costò a i Milanesi il loro accordo. Stando sul Bresciano pubblicò l' Augusto Federigo le Leggi militari, riferite da Radevico (c), ed(c) Radeviintimata la guerra contra di Milano, fu configliato da i Savi e Dot-Fridenit L. tori d'allora a citar prima quel popolo, per poter profferire legittima-lib.1.6.26. mente la fentenza contra di loro. Comparvero gli Avvocati Milanefi, sfoderarono leggi e paragrafi con grande eloquenza: ma a nulla fervì. Fecero efibizione di molto danaro all' Imperadore, fi raccomandarona a quanti Principi ivi erano: tutto indarno . Convenne loro tornarlene colle mani vote, e nel configlio de' più valenti Giurisconfulti d' Italia chiamati colà, fu profferita contra de' Milaneli la fentenza, e tutti Mmm Tom. VI.

san vote messi al bando dell'Imperio. Incamminossi di poi la formidabil'Armaano 115t. 121 Olis ta alla volta dell' Adda per passarlo (s). Non v'era che il ponte di Cassano, per cui si potesse transitare; ma dall'altra parte del ponte Sm Raul, v'era un buon corpo di Milanefi con affaiffimi Villani alla guardia :

ficchè si credette disperato il passaggio. Ma venendo il Re di Boemia, e Corrado Duca di Dalmazia all' ingiù dietro il fiume, parve loro d'avere scoperto un bel guado, e senza pensarvi più che tanto, spinsero i cavalli nell' acqua. Molti fe ne annegarono, ma molti ancora falirono felicemente all'altra riva. Visti costoro di la dal fiume, e portatone l'avviso a i Milanesi, che custodivano l'altra testa del ponte: addio, buon pro a chi ebbe migliori le gambe. Allora con tutto fuo comodo paísò l'Imperadore colla nobiltà per quel ponte. Paísò anche parte dell'esercito; ma sul più bello una parte d'esso ponte pel troppo peso si ruppe, e precipitarono in acqua molti Cavalieri e Scudicri . Quei poscia, che erano già passati, incalzarono i suggitivi Milanesi, ne uccifero alquanti, e molti ne fecero prigioni. Ingrandì poi la fama tal-(b) Abbas mente questo passaggio, che l'Abbate Urspergense (b) spacciò, essersi

accampato Federigo junta Flumen Padum, in vece di dir presso l' Adda, e che mancandogli barca da passare, falito a cavallo di un trave, fostenuto di quà e di là da alcune aste, con pochi passò di là, ed assaliti i nemici, li mife in fuga. Dovea lo Storico pelar meglio sì bizzarro avvenimento. Recato a Milano questo inaspettato avviso, quando si credeva, che il fiume Adda. aveffe a fermare i paffi dell'Armata nemica, riempie di spavento, di lagrime, e d'urli il popolo imbelle, e cominciò a fuggire una gran quantità d'uomini e donne plebee, e fino gl'infermi si faceano portar fuori di Città . Assediò Federigo il Castello di Trezzo, e l'ebbe in poco tempo a patti di buona guerra. Paísò di la fu quel di Lodi, ed eccoti comparire alla sua presenza una folla di poveri Lodigiani in abito compaffionevole colle Croci in mano, chiedendo giustizia contra de' Milanesi, che gli aveano cacciati dalle lor case, e tolti i loro beni . Era pur troppo la verità . Nell'antecedente Gennaio aveano i Milanefi voluto obbligare il popolo di Lodi a prestare un nuovo giuramento di fedeltà. Erano pronti i Lodigiani, ma vi volcano inferire la clausola salva Imperatoris sidelitate, stante il giuramento da essi fatto all' Imperadore con licenza degli stessi Consoli di Milano. Ostinatisi i Milanesi di volere una sedeltà senza eccezion di persone, e minacciando l'efilio e la perdita de beni : amò più tofto quasi turto quell'infelice popolo di abbandonar le lor case e tenute, che di contravvenire al già fatto giuramento; e fi rivirò chi a Pizzighettone , e chi a Cremona, ma con lasciar molti d'essi la vita in quelle parti per le troppe milerie . Compassionò sorte l'Imperadore lo stato inselice di quel popolo, e gli affegnò un luogo presso il fiume Adda, appellato Monte Ghezone, per potervi fabbricare la nuova loro Città, giacchè na vete, il vecchio Lodi, lontano di là quattro miglia, era flato diroccato da hane 1134. Milanefi.

Mentre si tratteneva l'Augusto Federigo sul Lodigiano (a), ispe-(a) Radro. ranzito il Conte Echeberto di Butena di far qualche bel colpo, fenza 1.1. 109.31. chiederne licenza, fi portò con circa mille cavalieri ben armati fin quafi alle porte di Milano. Ufcirono i Milanefi per dimandargli colle lance e spade ciò, ch' egli andasse cercando; ed attaccata la zusfa, che fu ben dura e fanguinola per l'una parte e per l'altra, restò in essa uccifo il Conte con Giovanni Duca di Traveriara, il più nobile dell' Efarcato di Ravenna, e con altri . Si falvò con una veloce ritirata il rimanente de' Tedeschi , Federigo condanno la di lui disubbidienza , e provvide per l'avvenire. Aveva esso Augusto preventivamente mandato ordine pel Regno d'Italia (b), che gli atti all'armi venissero all'oste (b) Caffari per l'impresa di Milano. Però giunsero colà affaissimi armati dalle Cit-Amas. Getà di Parma, Cremona, Pavia, Novara, Afli, Vercelli, Como, Vicen-Tom. VI za, Trevigi, Padova, Verona, Ferrara, Ravenna, Bologna, Reggio, Re. Italie. Modena, e Brescia, e molti altri della Toscana. Erano allora tutte in Hiffen. queste Città del Regno d Italia. Sire Raul sa conto, che ascendessero a quindici mila cavalli, e fosse innumerabile la fanteria. Radevico solamente scrive, che l'Armata passava i cento mila combattenti. Passò l' Imperadore con questo potentissimo esercito all'assedio di Milano, se crediamo a Radevico, nel dì 25. di Luglio; ma più meritano fede Ottone Morena, che scrive ciò satto nel di 6. d'Agosto, e Sire Raul, che lo riferisce al di 5. d'esso mese. Intorno alla Città su divisa in vari campi e quartieri l' Armata . Trovavafi quella nobiliffima Città guernita di forti mura, di altissime torri, e di una profonda fossa piena d'acqua corrente. Il suo giro, per quanto scrive Radevico, era più di tento stadi, del che io dubiterei. Nulla mancava a i cittadini di valore e di sperienza nell'armi per ben disendersi . Fecero eglino una fortita vigorola addosso a i Boemi, accampati al Monistero di S.Dionisio; e vi fu aspro combattimento; ma accorso l'Imperadore con altre molte squadre, furono obbligati a retrocedere in fretta. Aveano essi Milaneli posta gente alla difesa dell' Arco Romano, che non era già un Castello, come immaginò il Padre Pagi, ma una fabbrica di quattro archi con Torrione di sopra (c), composta di grossissimi marmi suori di Por- (c) Radro. ta Romana. Vi alloggiavano quaranta foldati, che per otto giorni bra-OnoMoren. vamente vi fi mantennero; ma non potendo refistere al continuo tirare de' balestrieri, in fine si renderono. Colà sopra sece poi l'Imperadore mettere una petriera, che incommodava forte i Milanefi; ma questi con opporne un'altra, secero sloggiare di là i Tedeschi. Non pochi altri fatti d'armi succederono, che io tralascio. Gresceva intan-

Mmm 2

ra viva, to nella Circh la penuria de viveri per la gran gente, che vi era rigiara. Entrò anche una fiera epidemia in quel popolo, la quale micteva le vire di molti. La Marretana, il Septio, anzi totte le Caflel
la e Ville del differtto Milandei andavano a lacco, toorrendo da per
tutto i Tedetchi, con tapliar anche gli alberi e le viti, ma più de'
Tedetchi sfogandi Pavedi e Cermonenti la rabbia loro contro le cafe
e tenute degli emuli Milanedi. In tale flato fi trovava la milera ciò
th, quando Guide Gutz di Biandrane, uomo laggio, e che per l'ori
nettezza fius era egualmente annato e filimato da pledefichi, che da i
Milanefi, erraton in Circh con tal facondia pernoti ochi che di contine perio
cittadini ad implorar la milericordia dell' Augusto Sovrano. Vennero
dunque i Confoli e primi della Circh a trovare il Re di Rocmia, e il
Duca d'Auffria, i quali interpofisii coli Imperadore ottennero il perdo-

Duca d'Autrina, i quait tresponiti cui imperatore ottennero in percefoi Radon no e la piace colle condizioni; che Radevico difitalemente riferilec (a),

"Gobb", Le principali furono di lafciare in libertà Como e Lodi; di pagar notanta della cat. e mila marche d'argento, in noro, a agento, o altri; adi pagar noconsentata dell'amperatore, che il Confini di Como di Confini farebbono

"Tom Pi," l'imperadore le Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'imperadore le Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore le Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che fi miente
"Tom Pi," l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e la Gabelle; che l'amperadore la Regalie, come la Zecca, e la Gabelle; che l'amperadore la Regalie, come l'

rebbono i Cremaichi in grazia d etto Augusto coi pagamento di cento venti marche. Sottoficitta che fu dalle parti quella convenzione nel di 7, di Settembre, l'Arcivelcovo e il Clero colle Reliquie, i Confoli e la Nobilcà, in vefte pofitiva, co piedi modi, e colle l'pade fopra il collo, del Piebe colle conde al collo, vennero nel di feguente a chiedere per(c) Attala dono al vincitore Augusto (c), il quale s'era allontanato quafi quattro 
(c) Attala fadalla Città per maggior fallo, ed affinche pafaffero i (ruppliche(c) Attala fadalla Città per maggior fallo, ed affinche pafaffero i (ruppliche-

Signey miglia dalla Girth per maggior faffo, ed affinche paffaffero i supplichecom sanvoil per mezzo a i lodati sifiati per tuttula farfinda. Fumon poi rirusa libre lafciari da i Milanefi i prigioni, fra i quali fi contanono mille Pavefi. Indian per la mandiera dell' Imperadore fiu alzaza nella Torre della Metropolitana. Rec. Italia. di Milano, che era la più alta di tutte le fabbriche di Lombardia.

(d) om Justici, cornetary, cicé à Monza. Giudicai in (d) una volta, che quette mention, par de l'Radevico indicaffere conferira allora la corona del Repen l'accessiva de la conserva de l'accessiva de l

gi inducesse ad ubbidire. Volle poi ostaggi da tutte le Città del Regno; gno; e tutte gl' inviarono, fuorche Ferrara. All' improvviso arrivò a Ess vote. quella Città Ostone Conte Palatino di Baviera, e dopo aver ivi rego-Auso 117th. late le faccende, feco conduste quaranta Ferrarcsi per ottaggi . Tenne poi Federigo in Roncaglia per la fetta di S, Martino la general Dieta del Regno Italico, dove intervennero tutti i Velcovi, Principi, e Confoli, e furono anche chiamati gli allora quattro famoli Letiori delle Leggi nello Studio di Bologna, cioè Bulgaro, Martino Golfia, Jacopo, ed Ugone da Porta Ravegnana , tutti e quattro dilcepoli di quell' Irnerio, o sia Guarnieri, che di lopra vedemmo primo Interprete delle Leggi in Bologna. Interrogati cottoro, di chi fossero le Regalie; cioè i Ducati, i Marchelati, le Contee, i Contolati, le Zecche, i Dazi, le Gabelle, i Porti, Mulini, le Petcagioni, ed altri fimili proventi : tutto, tutto, gridarono que gran Dottori, è dell' Imperadore. E però niuno vi fu di que' Principi e Signori, il quale cedendo alla potenza, non dimettesse le Regalie in mano di Federigo. Egli ne rilasciò una parte a quei folamente, che con buoni documenti mostrarono di goderle per indulto e concessione degl' Imperadori . Fu giudicato il resto del Fisco, consistente in una rendita annua di trenta mila talenti. Nè si dee tacere una particolarità, di cui poscia su fatta strepitola menzione da molti Legisti e Storici. Cioè, che cavalcando un dì l'Imperador Federigo fra Bulgaro e Martino, due de' fuddetti Dottori, di-mando loro, s' egli giuridicamente fosse Padrone del Mondo (a). Rispose Bulgaro, che non ne era Padrone quanto alla proprietà; ma il testar-Moren. Hido Martino diffe che sì . Smontato poi l'Imperadore , dond ad effo de fi TVI. Martino il palafreno, su cui era flato: laonde. Bulgaro diffe poi queste Rev. Italies. parole: Amisi equum, quia dixi aquum, quod non fuit aquum, Guadaand ben Federigo con poca fatica il dominio di tutto il mondo. Sarebbe stato prima da vedere, se i Franzesi, Spagnuoli, Inglesi, e molto più se i Greci, i Persiani, i Cinesi ec. l'intendessero così. Ah che l'adulazione sempre è stata, e sempre sarà la ben veduta nelle Corti de' Principi. Pubblicò poscia Federigo alcune Leggi per la conservazion della pace, e intorno a i Feudi, con proibirne l'pezialmente l'aliena-zione, e il lasciargli alle Chiele; il che operò, che non più da lì innanzi agli Ecclefialtici, fe non difficilmente, pervenissero Marchesati, Contee , Castella , ed altri Feudi . Portate le doglianze de Cremonesi de i danni loro inferiti da i Piacentini, contra di questi ultimi su profferito il bando Imperiale. Per liberariene, convenne loro pagar groffa fomma di danaro, ed atterrare i battioni fatti ne tre anni addietro alla lor Città, ficcome ancora le antiche Torri delle loro mura. Levò in oltre Federigo Monza dalla luggezion di Milano; ed accostatosi a i confini del Genovelato, obbligò quel popolo a pagar mille e dugento marche d'argento al fuo Filco, e di dilmettere la fabbrica del-

One of the Google

ra. voa, le loro mura. Racconta Caffaro (a), uno degli Ambafciatori fpediri a l'un confere de l'entre de la fina de l'entre de l'ent

loro ancora, che erano amici dell'Imperadore, ne lor cuori ben divermente parlavano.

Celebrò poi Federigo nella Girtà d'Alba il fanto Natale; fpedi alcuni de fuoi Principi a mettere i Confoli nelle Cirtà. Ed avendo trovato, che le rendite de i beni della Conteffa Matilda crano flate differre a trafunze dal Due Guide fuo via le, raccofe e rende al medie.

me Coffe, di cui parlammo di fopra, dopo aver prefo il Contado di Fondi, ed Johnson, altri luoghi, fatta l'Epifania di quest'anno, andò alla Cirtà di San Corone Germano, e se ne impadron), con fa prigioni circa dugento foldati me di Regione Effendo fuggito il resto al Monistero di Monte Cafino. nello cola Andrae, e diete più barrapile a quel luoro, L'Ano-

fino, patós cola Andrea, e diede più batraglie a quel luogo. L'Anonimo Cafinente feire, che nol pord avere. Giovanni da Cecano nenla Cronica di Folfanuova attefta il contrazio; ma amendue concordano, ch' egli nel feguente Marzo, fenza faperne il motivo, abbandond quelle contrade, e rittoffi ad Anona, ubbidiente allora a i Greci. Intanto Mamuello Imperador d'effi Greci fpedi una formidabil flotta da (e) Nienza Coffantinopoli (e), faccome fu creduto, a d'anni del Re di Sicilia. A-

(c) Nienza, Cottantinopou (cf.), income in creativo, a canni celi Rei di Sicilia . Arnébbe. veva il Re Guglielmo anch' egli alicitirà una porente fiorta, la quale,
(c) Dendai, fecondo l'afferzione del Dandolo (d), inviata in Egitto, diede il facco
(c) Dendai, fecondo l'afferzione del Dandolo (d), inviata in Egitto, diede il facco
(c) Terra, XII. illa Città di Tani, o fia Tanne illa foce del Nilo. Ma udito il moRe- India, vimento de' Greci (e), venne Stefano Ammiraglio d'effa flotta, e fradi Filmonia fello di Maione; in cerca de nemici; e trovatili incil Artipelago, tutis Chema. Otchi inferiore di forze, valorofamente gli affall), e gloriofamente gii
ne Will. (confide, con bruciar molti de'loro legni. Tale era allora il valore e
Re- Ibdii, la pocenza de'Siciliani . Rimafe prigione in tal congiuntura Coftantino
Angelo Generale della Greca flotta, e zio dell' Imperadore, con Alef-

fio

fio Comeno, Giovanni Duca, e molt'altra noblità e gente, che fu sa vete, invitata in Sicilia. Scorfe di poi la vitoriolò Armata fino a Negropon- di vitata di Cilia. Scorfe di poi la vitoriolò Armata fino a Negropon- del Greci, fe ne tomò trionfante in Sicilia nel mefe di Sterembre. Servi quella fionfitta ad abbaffar talmente l'orgoglio dell'Augusto Manuello, che lofpirò da lì marazi di aver pace col Re Gugleimo. A questo fine spedi egli ad Ancona Aleffio Aduca, uomo di gran destreza, che intavolò il trattato, e conchiuse una tregua per trent' anni fra esfo Gugleimo, e l'Augusto Greco: con che si può credere, che soffero rilasciati i prigioni fatti nella siddetta foonfitta.

Anno di CRISTO MCLIX. Indizione VII. di ALESSANDRO III. Papa I. di FEDERIGO I. Re 8. Imperadore 5.

Nsorsero ful principio di quest' anno principi di nuova discordia fra Papa Adriano IV. e l' Augusto Federigo . Radevico scrive (a), che (a) Radeviil Papa mendicava i pretesti per romperla, senza considerare, se sosse de Gest. ro giuste, o no, le doglianze dello stesso Pontesice . Lagnavasi Adria-116.2.4.15no de i Messi dell'Imperadore, che con somma insolenza esigevano il Fodro negli Stati della Chiesa Romana, e molto più perchè Federigo avelle coll'alpra legge delle Regalie non folamente aggravati i Principi e le Città d'Italia, ma ancora i Vescovi ed Abbati. E intorno a ciò gli spedì una lettera, che in apparenza parea amorevole, ma in sostanza era alquanto risentita, per mezzo di una persona bassa, la quale appena l'ebbe prefentata, che se la colse. Essendo giovane allora Federigo, l'alterigia si potea chiamare il suo primo mobile ; però gli fumò sorte questa braura. Accadde, che morto in questi giorni Anselmo Arcivescovo di Ravenna, Guido figliuolo del Conte di Biandrate, protetto dall'Imperadore, fu eletto con voti concordi dal clero e popolo di Ravenna per loro Arcivescovo. Ma essendo egli Cardinale Suddiacono della Chiefa Romana, fenza licenza speziale del Papa non poteva passare ad altra Chiefa. Ne scrisse per questo l'Imperadore ad Adriano, il quale ritpose con belle parole sì, ma senza volerlo compiacere . Sdegnato Federigo ordinò al Cancelliere , che da lì innanzi forivendo lettere al Papa, anteponesse il nome dell'Imperadore, come si faceva co' femplici Vescovi : rituale contrario all' uso di più secoli , e ingiuriofo di troppo alla fanta Sede. Due lettere, che rapporta il Baronio (b) su questo proposito, copiate dal Nauclero, l'una del Papa al-(b) Bar in l'Imperadore, e l'altra di Federigo al Pontefice, a me sembrano sat-Annal. Est. ture di qualche oziofo de' fecoli fuffeguenti, o pur finte allora da qualche sciocco ingegno. In somma andavano crescendo i semi della discor-

Esa Vole dia , e tanto più perchè corfe voce d'effere state intercette lettere del Papa, che incitava di nuovo alla ribellione i Milanefi. Prese poi maggior fuoco la contesa, perchè Adriano inviò a Federigo quartro Cardinali, cioè Otraviano Prete del titolo di Santa Cecilia, Arrigo de Santi Nereo ed Achilleo, Guglielmo Diacono, e Guido da Crema . anch' effo Diacono Cardinale, Propofero questi varie pretenfioni della Corte Romana, cioè che l'Imperadore non avesse a mandare suoi Messi a Roma ad amministrar giustizia, senza saputa del Romano Pontesice; perchè tutte le Regalie e i Magistrati di Roma sono del Papa . Che non fi dovesse esigere Fodro da i beni patrimoniali della Chiesa Romana, fe non al tempo della coronazione Imperiale. Che i Vescovi d'Italia avessero bensì da prestare il giuramento di sedeltà all'Imperadore, ma fenza omaggio. Che i Nunzi dell'Imperadore non alloggiaffero per forza ne' Palagi de' Vescovi. Che si avessero a restituire i poderi della Chiefa Romana, e i tributi di Ferrara, Massa, Figheruolo, e di tutta la Terra della Contessa Matilda, e di tutta quella, che è da Acquapendente fino a Roma, e del Ducato di Spoleti, e della Corfica e Sardegna. Rispose Federigo, che starebbe di tali pretensioni al giudizio d'uomini dotti e faggi: al che i Legati Pontifici non vollero acconsentire, per non sottomettere il Pontefice all'altrui giudizio. All'incontro pretendeva egli, che Adriano avelle mancato alla concordia stabilita, per cui era vietato il ricevere fenza comune confentimento Ambasciatori Greci , Siciliani , e Romani ; e che non fosse permesso a i · Cardinali di andare per li Stati Imperiali senza permission dell'Imperadore, aggravando essi troppo le Chiese; e che si mettesse freno alle ingiuste appellazioni, con altre fimili pretensioni e querele, Non si trovò ripiego; e Federigo mostrò spezialmente dell' indignazione della prima proposizion de' Legati , parendogli di diventare un Imperadore de' Romani di folo nome e da fcena, quando fe gli volesse levare ogni potere e dominio in Roma. Intanto affai informato il Senato Romano di queste dissensioni , prese la palla al balzo per rimettersi in grazia di Federigo, e gli spedì i suoi Nunzi, che surono ben ricevuti, con isprezzo e sfregio dell' autorità Pontificia.

Ma da questi guai ed imbrogli del mondo venne la morte a liberare il buon Papa Adriano IV. il quale, se si ha da credere all' Abbate Urspergense, e a Sire Raul, avea già conchiusa Lega co i Milanefi, Piacentini e Cremafchi contra di Federigo, meditando anche di fulminare contra di lui la fcomunica. Paísò egh a miglior vita per infiammazion di gola nel primo di di Settembre, mentre era alla villeggiatura d'Anagni, con lasciar dopo di se gran lode di pietà, di prudenza, e di zelo, e molte opere della fua pia e principefca liberalità. Ma da ben più gravi malanni fu seguitata la morte sua . Nel dì 4.

del mese suddetto raunatisi i Vescovi e Cardinali per dare un successo- Ena Vole. re al definto Pontefice, dopo tre giorni di scrutinio convennero nella ARRO I 1539persona di Rolando da Siena, Prete Cardinale del titolo di S. Callisto e Cancelliere della fanta Romana Chiefa (a), che ripugnò forte, e(a) Cardin. prese in fine il nome di Alessandro III. Univansi in questo personaggio de Aragon, le più eminenti virtù morali, la dottrina, e la sperienza del mondo, xadii III. di maniera che tutti i buoni il riguardarono tofto per un bel regalo , Rev. Italie. fatto alla Chiefa di Dio; ed anche S. Bernardo, quando era in vita, ne avea conosciuto ed esaltato il merito singolare. Ma l'ambizione del Cardinal Ottaviano quella fu , che fconcertò così bella armonia , con dar principio e fomento ad un detestabile scisma. V' ebbe segretamente mano anche Federigo, il quale da che fi mise in testa di aggirare ad un folo fuo cenno tutta l'Italia , conofcendo , di qual importanza fosse l'avere amico e non nemico il Romano Pontesice, si studiò di mettere fulla Sedia di S. Pietro una persona a lui ben nota e confidente; e dovette preventivamente fame maneggi non folamente allorchè Ottaviano fu alla fua Corte , ma anche allorchè i Romani nel precedente anno furono in fua grazia rimeffi. Era prefente all'elezione fuddetta esso Ottaviano Cardinale di Santa Cecilia, di nazione Romano, ed ebbe anche pel Pontificato due miferi voti da Giovanni Cardinale di San Martino, e da Guido da Crema Cadinale di S. Callifto. Coffui invafato dalla voglia d'effere Papa, quando fi vide delufo, strappò di doffo ad Alesfandro il manto Pontificale, e sel mise egli furiosamente addoffo: ma toltogli questo da un Senatore, se ne sece tosto portare un altro preparato da un fuo Cappellano, e frettolosamente se ne coprì, ma al rovescio, mettendo al collo ciò che dovea andare da piedi: il che dicono, che eccitò le rifa di tutti, se pur vi su chi potesse ridere a cos) orrida tragedia . Affunie Ottaviano Antipapa il nome di Vistore IV. e con guardie d'armati tenne rinferrato il legittimo Papa in un fito forte della Bafilica di S. Pietro infieme co i Cardinali per molii giorni . Ma il popolo Romano non potendo fofferire tanta iniquità, unito co' Frangipani rimise in libertà Alessandro, il quale ritiratofi fuori di Roma con essi Cardinali alla Terra di Ninse, quivi su consecrato Papa dal Vescovo d'Ostia nel di 20. di Settembre.

Attefe intanto l'Antipapa a guadagnar de i voti nel clero e popolo; traffe dalla fian dev Celcovi, ed anche Jonnero Velcovo Tulcola oßperacia
no, che prima aveva cletto Alesfandro, e da lui nel Moniflero di Face desed. Enten
fa fi fece confectare nella prima Domenica di Ottobre. Doe altri Car- do a cidinali fi vegono nominati per lui in una elettera rapportata dal Carmenti dinal Baronio (b). Come prendelle quello affare l'Imperador Federing, Lumberj,
dinal Baronio (b). Come prendelle quello affare l'Imperador Federing, Lumberj,
dinal Baronio fo, la come prendelle quello affare l'Imperador federing, Lumberj,
dinal Baronio (d).

Nando egli nel Gennaio del fare Raus.

Ton. P. In pre-

M,7 2.

To tent Good

Ras vote presente anno a Milano Rinaldo suo Cancelliere, che su poi Arcivesco-Auso 1159 vo di Colonia , e Ottone Conte Palatino di Baviera , per crear quivi un Podestà, ed abolire i Consoli: rito, che Federigo cominciò ad introdurre nelle Città Italiane, molte delle quali per forza vi fi accomodarono. Erano esacerbati forte i Milanesi contra di questo Imperadore. che null'altro cercava tuttodi, se non di abbatterli sempre più, e di mettere loro addosso i piedi . Già gli aveva spogliati del dominio di Como e di Lodi nella capitolazione ; poi contra la capitolazione avea fmembrata dal loro Contado la nobil Terra di Monza, e tutto il Seprio, e la Martefana, Provincie da lungo tempo fottoposte a Milano. S' aggiunse quest' altra pretensione di non voler più, che potessero eleggere i Consoli, il che era chiaramente contrario a i patti riseriti da Radevico, ne' quali fi legge: Venturi Confules a Populo eligantur, & ab ipso Imperatore confirmentur . Diedero perciò nelle smanie i Milanesi , chiamando Federigo mancator di parola, ed infuriati quali milero le mani addoffo a i Ministri Imperiali, che si salvarono colla suga . Il Cancelliere Rinaldo mai più loro non la perdonò. Similmente avea Federigo nello stesso mese inviati i suoi Messi a Crema con intimare a quel popolo, fuddito, o collegato de' Milanefi, che prima della festa della Purificazion della Vergine aveffero imantellate le mura, e ipianate le fosse della lor Terra. Ancor questo era contro a i patti ; ma i-Cremonesi, per guadagnar questo punto, aveano promesso all' Imperadore quindici mila marche d'argento . A così inaspettata e dura proposizione i Cremaschi non si poterono contenere, e dato all'armi, poco mancò che non trucidaffero i Messi Cesarei , i quali se ne scapparono a ragguagliar l'Imperadore di quanto era loro accaduto. Federigo per allora diffimulò la fua collera. Ma nel dì 21. di

Marzo si trovava egli in Luzzara, Terra del distretto di Reggio, do-(a) Autiqu. ve confermò tutti i fuoi privilegi e diritti alla Città di Mantova (a). ficarium Di la venne a Bologna, dove celebro la fanta Pasqua nel di 12. d'Apriprograt. le . In questo mentre i Milanesi , credendosi disobbligati da i patti , giacchè il primo a rompergli era stato Federigo, e considerando, ch'egli amico non macchinava se non la loro totale schiavitù e rovina, determinarono di volerlo più tofto nemico. Adunque nel Sabbato dopo Pasqua andarono coll' efercito loro all' affedio del Castello di Trezzo, dove era un buon presidio di Tedeschi. Talmente insisterono all'espugnazion di quel luogo con un Castello di legno, con petriere, e continui affalti, che v'entrarono vittoriofi. Fu dato il facco, prefa una gran fomma di danaro ivi riposta come in ficura fortezza da Federigo : fatti prigioni , ed inviati a Milano legati più di dugento Tedeschi con vari villani. Pofcia diroccarono da' fondamenti quel Castello, se vogliam eredere a Radevico; ma ficcome vedremo all'anno 1167, per testimo-

nian-

nianza di Acerbo Morena quel Castello tuttavia sussisteva . Romoaldo Fan Volte. Salernitano aggiugne (a), che nella presa di Trezzo eglino liberarono alle ancora i loro ostaggi ivi detenuti. Di questo non parla ne il Morena, dia Salera, nè Sire Raul; e noi vedremo fra poco, quando tali ostaggi furono ri-Tom. VII. cuperati. Due volte poscia dopo la Pentecpste tentarono i Milanesi di Rev. Italia, sorprendere la nascente Città di Lodi nuovo; ma usciti arditamente i Lodigiani li costrinsero ad una frettolofa ritirata, con far anche molti di loro prigioni. Si mosfero in oltre i Bresciani, collegati di nuovo co' Milanefi, contra del territorio di Cremona : con loro danno nondimeno, perchè respinti da i Cremonesi, che ne uccilero o presero circa quattrocento. Aggiugne Radevico, che i Milaneli inviarono anche un ficario, per levar di vita Federigo, il che non gli riufcì; ma poi finceramente confessa d'avere intelo, che costui era un furiolo, e che innocentemente fu uccito. Dopo avere l'Augusto Federigo stando in Bologna fatto dichiarar nemici della corona i Milaneli, anche prima dell' affedio da lor fatto di Trezzo, ed anche fenza citarli, attefe a far guerra al loro diffretto. Intanto avea spedito pressanti ordini in Germania per far venire con grande sforzo di foldatelche l' Augusta sua consorte Beaerice, e Arrigo il Leone Duca di Baviera e Sassonia suo cugino (b). In fatti calarono essi, menando seco una possente Armata . (b) Redevi-Di copiosi rinforzi ancora condusse Guelfo Principe di Sardegna, Duca Friderici di Spoleti, Marchefe di Toscana, e zio d'esso Arrigo. Si stende Ra-lib.2.6.38. devico nelle lodi di questi due infigni Principi , che per brevità tralascio, ma meritano d'esser lette da chiunque ama l'onor dell'Italia, giacchè amendue traevano il lor fangue dall' Italia, cioè dalla nobilitfima cafa d' Este. Allora fu, che i Cremonesi coll' offerta' d' undici mila talenti ( forfe marche d'argento ) induffero l'imperador Federigo all'affedio, e alla distruzione di Crema, contra della quale immenso era il lor odio (c). A di 7. di Luglio impresero gli stessi Cremoneti [c] One l'affedio di quella Terra, e colà dopo otto giorni vi comparve anco-fire Land. ra l'Imperadore colla fua potentissima Armata, e si diede principio alle offese.

Confidato il popolo Cremafoo nelle buone mura e fortificazioni della lor Terra, rinforzato ancora da quattrocento fanti, e da alquanta cavalleria inviate da Milano, si "accinfe ad una gaglianda difefa. Venne poi Federigo a Lodi, parte per far curare il made d'una fina gamba, e parte per impedire a i Milanefi il portare foccorfo alcuno a Crema. Di concerto con lui i Pavefi entrareno nel difiretto di Milano, nettendolo a facco; ma usciti i Milanefi diedero loro addoffo, con farme molt prigioni : quando eccoti, mentre rinoravano vittoriofi, abucare il medefimo Imperadore da lun'imbofcata, che li mife in fue ag; e non folamente ricuperà l'avefi, ma prefe ben trecento Cava-

Nnn 2

Esa vols lieri Milanefi , mandati poscia da lui nelle carceri di Lodi , e di la Anno 1359 rrafportati a Pavia . Diffulamente descrive Ottone Morena il famolo affedio di Crema. A me bafterà di dire, che se i Tedeschi. Cremonefi, e Pavefi intorno a quella Terra fecero di molte prodezze per vincerla , non minori furono quelle degli affediati per ditenderla . Le tefluggini, le catapulte, i gatti, i mangani o le petriere d'ogni forta ebbero di gran taccende in tal congiuntura. Più di dugento botti piene di terra portate alla, fossa diedero campo ad un altissimo Castello di legno, fabbricato da i Cremoneli per avvicinarfi alle mura. Ma ismangani de' Cremaschi fulminavano grosse pietre, che lo misero militali dente pericolo di romperfi. Allora cadde in mente a Federido sima diabolica invenzione, cioè di far legare fopra esso Castello allo ostrostaggi de' Cremafchi , ed alcuni nobili Milanefi prigioni , acciocone vinti dalla compatione de' figliuoli o parenti, gli affediati cellaflero dalla tempetta de' fassi. Ma quelti non perciò desisterono, e restarono occisi nove di que' nobili, ed altri ttorp): il che indusse Federigo a ritirare i sopravvivuti da quel macello. Ma accortifi i Milanefi e Gremafchi del male fatto contra de fuoi, talmente s'inviperirono, che fulle mura; e su gli occhi dell' Armata, Icannarono molti de' Tedelchi, Cremonefi, e Lodigiani loro prigioni. E perchè Federigo fece impiccar per la gola altri di Grema, i Gremalchi anch' effi praticarono la stessa crudeltà contra quei dell'Imperadore. Con tali orride scene procedette l'assedio di Crema fino al fine dell' anno, fenza che riuscisse agli assedianti di far punto rallentare il valore di chi difendea quella Terra . Restò morto in quelle barufie Guarnieri Marchefe della Marca di Camerino, o fia d' Ancona, venuto colle fue genti alia chiamata dell' Imperadore, Intanto Papa Aleffandro era palfato a Terracina, e stava offervando i portamenti di Ossone Conse Palatino , e di Guido Conse di Biandrate , già spediti da Federigo a Roma , vivente ancora Papa Adriano IV.

[5] Confe, (a) Davano quetti buone parole al Pontefice, ma in fatti per non distributione processione del mperando for Padrone, prefravona favore el aiuno all' Antonio processione del mentando for Padrone, prefravona favore el aiuno all' Antonio processione del processi

canonicamente eletto Papa. Ma il Re Guglielmo non istette punto so-

ípe•

speso a riconoscere per vero Papa Alessandro, congiungendosi colla giu- Ena Vole. ffizia anche i motivi politici, che il faccano andar d'accordo con chi Anno 1139. non era amico dell' Imperadore. In quest' anno terminarono i Genovefi. (a) in quarantatre giorni con ammirabil fretta e lavoro le mura 'a' Caffari della loro Città, ed era il giro d'esse cinque mila e cinquecento pie- anessisti della di , con mille e fettanta merli. Federigo facea paura a tutti, e chiun- Tom VI. que potea, si premuniva.

> Anno di CRISTO MCLX. Indizione VIII. di Alessandro III. Papa 2. di FEDERIGO I. Re 9. Imperadore 6.

ONTINUARONO i Cremaschi assediati a sare una valida disesa cona tra dell' esercito Imperiale : ma essendo suggito da essi nel campo nemico il loro principal Ingegniete (b), e non potendo più regge- [b] Ono re a tante vigilie e stenti, ricorlero a Pellegrino Parriarca d' Aquileia, fin. Land. ed Arrigo il Leone Duca di Baviera , pregandoli di trattar della rela Tom VI. coll' Augusto Federigo. Non altro poterono ottenere, se non che sosse permello a i Milanefi e Brefciani, che quivi erano, d'uscire senz' armi ; e che i Cremaschi godessero anch' eglino licenza di uscire; con quel, che poteano portare addoffo. Accettata la dura condizione, tutto quell'infelice popolo colla testa china, e colle lagrime su gli occhi, detto l'ultimo addio alla Patria, uscì nel giorno 27. di Gennaio (c), chi portando in vece di mobili fulle spalle i teneri figliuolini, chi el Albas la moglie o il marito sebbricitante, con ispettacolo grande della miseria umana, e infieme dell'amore e della fede. Fu poi la mifera Terra faccheggiata, incendiata, e da' fondamenti distrutta dagl' irati Cremonesi . Terminata questa tragedia , il Duca Guelfo VI. se ne tornò in Tolcana; tenne un gran parlamento nella Terra di S. Genesio, dove diede colla bandiera l'investitura di sette Contadi a i Conti rurali di quelle contrade ; all'altre Citià e Castella concedette quel , che era di dovere, ed anche ricuperò le rendite a lui dovute. Fu con tutta onorevolezza ricevuto da i popoli di Pila, Lucca ed altre Città. Diede lo stesso ordine al Ducato di Spoleti, e giacche avea risoluto di visitare i suoi Stati di Germania, lasciò al governo di quei d'Italia Guelfo VII. suo figliuolo, il quale si comperò l'amore di tutti per la fua rettitudine e buone maniere; ma spezialmente petchè occorrendo facea testa alle genti dell' Imperadore, che volcano danneggiar quel paese; perlochè talvolta ancora se ne dichiarò osseso lo stesso Federigo . Ciò è da notare per disporsi ad intendere l'origine de Guelsi e Ghibellini, cioè di quelle fazioni funestissime, che a suo tempo (siccome andremo vedendo ) formarono un terribil incendio in Italia. Se n' an-

Ras vole dò poscia l'Imperador Federigo a Pavia, ricevuto ivi come in trionfo, e cominciò a trattar dello scilma. A veano già i Cardinali dell'una parte e dell'altra nel precedente anno inviate lettere circolari,

(a) Radro riferite da Radevico (a), per avvisare i Fedeli delle ragioni, che lode Gestis I, ro assistevano. Quei dell' Antipapa dicevano d'essere nove Cardinali La capsa di quel partito, e quattordici que' d' Alessandro. Questi all' incontro afferivano, che due soli elessero Ottaviano. Quel che è più strano, proteftavano quei di Aleffandro, che l'elezione di lui s'era fatta col confenfo del clero e popolo Romano; e pure quei di Ottaviano fostenevano anch' esti, ch' egli era stato alzato alla Cattedra, electione universi Cleri, affensu etiam totius fere Senatus, O omnium Capitaneorum, Baronum, Nobilium, sam infra Urbem, quam extra Urbem babitantium. Perchè Ottaviano avea guadagnato gente a forza di danaro, doveano i suoi parlar così . Ora Federigo mostrandosi zelante dell'union della Chiefa, pubblicò lettere circolari con esprimere di aver intimato un gran Parlamento e Concilio da tenersi in Pavia per l'ottava dell' Epifania dell'anno presente, a cui invitava tutti i Vescovi ed Abbati d'Italia , Germania , Francia , Inghilterra , Spagna , ed Ungheria , per decidere fecondo il loro parere l'inforta controversia del Romano Ponrificato. Ne scrisse anche a Papa Alessandro, chiamandolo solamente Rolando Cancelliere, e comandandogli da parte di Dio e della Chiefa Cattolica di venire a quel Parlamento, per udir la fentenza, che profferirebbono gli Ecclesiastici. Giusto motivo ebbe il Pontefice Alessandro di

ferrebbono gli Ecclefialtici. Giuflo motivo ebbe il Pontence Alcilandro di lo Cardia non accettar quefio nivvio (b), atrogli da chi parlava non come Avdifferenti della chiefa di come Giudice fuperiore e Padroband III.ne. e quali peggio di Teoderico Re del Goti ; e mafilimamente trat-PALT, III. anadoli di luogo folpetto, e fapendo, che gli Federigo era dichiarato Robenti di provo dell' Antipapa. Però a i Vefcovi di Praga e di Verda, che

in lavor dell' Antipapa. Però a i Velcovi di Praga e di Verda, che aveano portata ad Anagni la lettera di Federigo, fin data rilpolta, ef-fere contro i Canoni, che l'Imperadore fenza confenio del Papa convocasfe un Concilio; rì de convenire alla digniti del Romano Pontefice l'andare alla Corte dell'Imperadore, e l'aspettar da effo lui la fenenza. Non conò fece l'Antipapa Chrisviano. Furono a trovanto i due Velcovi, i' adorarono, cioè l'inchinatono qual vero Papa, ed egli ben volentieri fen venne a Pavia. Seco portò l'attelhato de Canonici di S. Pietro, di vari Abbati, e del Clero di molte Parrocchie di Roma, sutti a se favorevoli.

Questo, unito al non essere comparso colò Papa Alessandro III.

e fatto credere, ch' egli foste congiurato co i nemici dell' Imperio, bafilò, perchè que Vescovi ed Arcivescovi, parte per adulazione, parte
per paura, dichiarassero nel di xi. di Febbracio, verto Papa Ottaviano, e condennassero e sconunicassero come usurpatore Alessandro. Ren-

dè

dè poscia Federigo a quest' idolo tutti gli onori, con tenergli la staffa, Ena vole. e baciargli i fetenti piedi . All' incontro Papa Alesfandro, udito ch' ebbe il rifultato del Conciliabolo di Pavia, nel Giovedì fanto, mentre celebrava i divini Ufizi nella Città d' Anagni, pubblicamente scomunicò l'Imperador Federigo, e rinovò le censure contra dell'Antipapa, e di tutti i suoi aderenti. Furono anche scritte varie lettere per mostrare l'infussisfenza ed irregolarità di quanto era stato conchiuso per politica in Pavia. Poscia inviò Alessandro vari Cardinali per suoi Legati in Francia, Inghilterra, Ungheria, e a Costantinopoli. In essi Regni, ficcome ancora in Ispagna, Sicilia, e Gerusalemme, su egli di poi accettato e venerato come legittimo fuccessore nella Sedia di San Pietro . Abbiamo in oltre da Sire Raul (a), che Giovanni Cardinale na- (a) Sim tivo di Anagni, Legato di esso Papa Alessandro, sersio Kalendas Mar-Tom. sii trovandoli in Milano nella Chiefa Metropolitana infieme coll Arci-Rev. Italia. vescovo di quella Città Oberto, dichiarò scomunicato Ostaviano Antipapa, e Federigo Imperadore . Poscia nel di 12. di Marzo serì colle censure i Vescovi di Mantova e di Lodi, il Marchese di Monserrato, il Conte di Biandrate, e i Confoli di Cremona, Pavia, Novara, Vercelli , Lodi , e del Seprio , e della Martesana. Oltre a ciò nel dì 28. di Marzo scomunicò Lodovico, che stava nella forrezza di Baradello, cinque miglia lungi da Como. Intanto Papa Alessandro, per attestato di Giovanni da Ceccano (b), acquisevit totam Campaniam, & misit in (b) Johan fuo jure. Perche tuttavia bolliva la guerra fra l'Imperador Federigo e che Feffe i Milanefi, il primo aiutato da' Pavefi, Cremonefi, Novarefi, Lodigia-sow. ni e Comaschi, i secondi da' Bresciani, e Piacentini (e): succederono in (c) Orn quest' anno non poche azioni militari. Più d'una volta passarono i Mi- fir. Land. lanefi a i danni de' Lodigiani , ed anche all' affedio di quella Città ; Tem. VI.
nna o furono respinti , o per timore de Cremonesi si ritirarono. FedeSin Real rigo ancora diede il sacco ad alcune parti del distretto di Milano, e in Histor. vi fmantellò qualche luogo . Formarono i Milanefi coll'aiuto de' Bresciani l'assedio del Castello di Carcano. Vi accorse Federigo colle genti di Pavia, Novara, Vercelli, Como, e d'altri luoghi, col Marchese di Monserrato, e col Conte di Biandrate. Avendo egli impedito il trasporto delle vettovaglie a i Milanefi, costretti surono questi nella Vigilia di S.Lorenzo, cioè nel dì 9. d'Agolto a venire ad un fatto d'armi : All'ala comandata dallo stesso Imperadore riuscì di sbaragliar le opposte schiere, di ginghere fino al Carroccio de Milanefi, che fu messo in pezzi, uccisi i buoi, che lo menavano, e presa la Groce indorata, che era sull'antenna colla bandiera del Comune. Per lo contrario il nerbo maggiore della cavalleria Milanese e Bresciana mise in rotta l'altra ala, composta principalmente di Novarefi e Comaschi; ne perseguitò una parte sino a Montorfano, e il Marchele di Monferrato fino ad Anghiera. Tornarono di poi quelle vitto-

Exa Volt riofe fquadre al campo, dove era reftato l' Imperadore con poca gente. Arro 1160. S' immaginava egli di avere riportata la vittoria. Ma avvertito del pericolo, in cui si trovava, perchè già i Milanesi e Bresciani erano per venire ad un fecondo conflitto, non tardo a decampare, con lasciar indietro molti padiglioni e prigioni: Spogliarono i Milanefi co' Brefeiani il campo, e benche tardi deffero alla coda de' fuggitivi, pure non fu poca la preda, che fecero, e i prigioni, che guadagnarono. Nel giorno feguente, festa di S. Lorenzo, veniva la cavalleria e fanteria de' Cremonefi e Lodigiani per unirfi all'Armata dell'Imperadore, fenza fapere quanto fosse avvenuto nel giorno addietro. Mentre erano fra Cantù e Monte Baradello, i Milanefi e Brefciani informati del loro arrivo, furono loro addosso, e li sconfissero, facendone molti prigioni, col cambio de quali ricuperarono i lor propri, ed anche gli oftaggi, che restavano in mano di Federigo. Continuarono i Milanesi anche per otto di l'assedio di Carcano; ma perchè su bruciato il lor Castello di legno, nel dì 19, d'Agosto se ne tornarono a Milano, Raccontano Ottone Morena e Sire Raul un terribil incendio, che nel di di S.Bartolomeo devastò più della terza parte d'essa Città di Milano, con effersi dilatato per vari quartieri , ed aver consumata oltre ad infiniti mobili gran quantità di vettovaglie. Mandarono i Milanefi cento cavalieri a Crema, la qual di nuovo cominciò ad alzare la testa, e ad effere riabitata . Lo stesso Arcivescovo Oberto con altrettanti cavalieri s' andò a postare in Varese. Intanto Federigo passò a Pavia; e perchè fi trovava affai fmilzo di gente, obbligò i Vescovi di Novara, Vercelli, e d'Afti, e i Marcheli di Monferrato, del Bosco, e del Guafto, ed Obizzo Marchese Malaspina , ed altri Principi , a sommistrargli de balestrieri ed arcieri per sua guardia in quella Città sino a Pasqua gran-(a) One de de dell' anno venturo. Ottone da S. Biagio (a) parla poco efattamente Janso Bia di questi affari all' anno presente, e al suo s'ha certamente da anteporre il racconto degli Storici Italiani.

Continuando il Re di Marocco in quest' anno i' assissio per mare poli l'acco per mare poli l'acco per la ReDi l'Argo Gaglielmo teneva un copioso presisio (é) , spesì esso de li Sicilia orprintipale. In alla sua fosta, ggi inviata per lar diversione in Jipagna, di porl'acco per la la sua fosta, ggi inviata per lar diversione in Jipagna, di porl'acco per la compania del l'acco de l'acco per la compania de l'acco per la compania de l'acco per la compania de l'acco de l'acco per la compania de l'acco per l'acco per la compania de l'acco per l'acco per la compania de l'acco per la compania de l'acco per la compania de l'acco per l'acco per la compania de l'acco per l'acco p

l'Armata de' Mori, e gran festa se ne sece da' Cristiani di Mahadia, che si assectavano di vederso nentrare in porto: quando eccoti Gaito Pietro con fomma maraviglia di tutti prendere la siga colla Capitana, ane siu ben tosto seguitata dall'altre vele. Ciò veduto, i Mori faltati

in feffanta loro galee infeguirono i fuggitivi, e prefero fette delle ga-Zas Volg lee Siciliane. Romoaldo Salernitano scrive, che Gaito Pietro data battaglia a que' Mori, ne rimafe sconsitto colla perdita di molti legni. Comunque fia, la guarnigion Criftiana, veggendo già svanita la speranza del foccorfo, trattò di rendersi; e benche ottenesse di potere spedire a Palermo, e di fatto spedisse colà a rappresentare il bisogno, pure per le cabale fegrete dell' Ammiraglio Maione, niun aiuto poterono ottenere : dal che furono necessitati alla resa di sì importante Città colla condizione d'effere ricondotti fani e falvi in Sicilia, e la parola fu lor mantenuta. Intanto l'infingardaggine del Re Guglielmo, che sì vergognofamente si lasciava menar pel naso da Maione, e le iniquità continue di coftui, fecero nascer voce, che questo mal uomo tramasse di occupar il Regno colla morte del Re, ed avesse anche tentato sopra ciò Papa Aleffandro. Vera o falfa che fosse tal voce, servì essa ad accrescere il numero de' malcontenti tanto in Sicilia , quanto in Puglia ; laonde fi venne in fine a formare contra di costui una congiura, spezialmente da Gionata Conte di Conza, Riccardo dall' Aquila Conte di Fondi , Ruggieri Conte di Acerra , Giliberto Conte di Gravina , e da altri Baroni di Puglia . Vi aderirono anche le Città di Melfi e di Salerno . Avvertitone Maione spedì Matteo Bonello , uno de principali Baroni della Sicilia, già destinato suo genero, in Calabria per tener faldi que' popoli nell' union colla Corte. Ma ne avvenne tutto il contrario. Tanto fu detto al Bonello intorno alla neceffità di rimediase a i disordini del Regno, ch' egli stesso prese la risoluzione di divenire il liberator della Patria, e del Re tradito. Tornato dunque in Sicilia un dì, che Maione era ito a visitar l' Arcivescovo di Salerno infermo, affrontatolo con vari armati nel ritorno, il trucidò. Fece fcempio il popolo del di lui cadavero, e diede il facco alle case de i di lui parenti ed amici . Svegliossi allora il Re Guglielmo dal suo letargo, ed informato meglio degli affari non pensò per allora a farne alcuna vendetta, e si calmò ogni movimento de' popoli, con restar egli liberato da un pessimo arnese, tuttochè gli dispiacesse non poco la manic-12, con cui gli fu prestato questo servigio.

> Anno di Cristo MCLXI. Indizione 1X. di Alessandro III. Papa 3. di Federigo I. Re 10. Imperadore 7.

I Anno fu quefto, in cui accordatfi infleme Lobevice VII. Re di Francia, ed Arrige II. Re d'Inphilterra pubblicament riconobbero per vero Pontefice Romano Melfjandre III. Al qual fine fu clebrato un capido Concilio in Tolofa, dove fi decretò non doverfi ammettere se non quefto Papa, Non avea lafciato l'Imperador Federigi Tom. VI.

Pomeau Guagia

sa vag. di tentare di tritar nel fuo partito con varie lettere que due Monarchi attività di colori di intervenero anche i fuoi Ambaficiatori e que dell' Antipapa al Roberto Concilio; ma nulla poterono ottenere. Ritornò in quell' anno promo dell' antipapa di Chierente dell' antipapa i cagione del troposito dell' antipapa i cagione del troposito dell' antipapa i cagione dell' anti

do poi, che a riferva di Orvieto, Terracina, Anagni, e qualche altra Terra, rutto il refto del patrimonio di S. Pietro da Acquapendente fino a Ceperano era fiato occupato da i Tedefchi e dagli Scifmatici; col parere del factor Collegio prefe la rifoluzion di paffare nel Regno di Francia, ufato rifugio de Papi perfeguitati. Concertato dunque
l'affare con Guglielmo Re di Sicilia, che gli fece alleftir quattro ben
armate galee, e lafciato prima-per fuo Vicario in Roma Ginilio Vefovo di Paleftrina, e ra per imbarcarfi in Terracina, quando inforto all'improvvifo un vento rabbiolo, difiperfe que legni, e poco mancò,
che non li fractaffaffe negli foogli. Rifatrici le galee fuddette, e preparatane, alcun' altra, negli ultimi giorni dell'anno s'imbarcò il Papa co

co comeri l'ardinali, e per la fefta di Sant' Agnefe pervenne a Genova (c'),

(c) cuffini Cardinali, e per la tella di Sant Agnete pervenne a Genova (c), sondo Gradore fue con fomma divozione ed allegria accolto da quel popolo, che mendioli, nium penfiero fi mite del fuo contravventre agl'impegni contrari dell'Au-Rent Idale, guido Federigo. Nel di 17. di Marzo fi portò l'efercito Milanete al (d) om' l'affectio di Caltiglione (d), Terra fituata nel Contado di Septio, e

(d) Om! affectio di Calitglione (d), Terra fituata nel Contado di Seprio, e e monità field di piere, e ad accoffarfi colamenti comincib co i mangani a tempelfarfi al di piere, e ad accoffarfi colamenti comincio de la finale di piere i Califglione i ma ebbero ma contro del fipedire un mefo all' Imperadore, per chiedepti i foccorfo. Venuto a Lodi non perdè egli tempo ad ammafar quante genti potè di Parmigiani, Reggiani, Vercellenfi, Novarefi, e Pavefi, e di va Principi d'Italia. Con quefto efercito andò ad accamparfi fopra il fiume Lambro: nè di più vi volle, perchè i miliante conofcendo la ri-

Principi d'Italia." Con quelto efercito andò ad accamparfi fopra il finime Lambro; ni di più vi volle, perche i Milanefi conoficando la rifolutezza di questo Principe, dato il suoco a tutri i mangani, gatti,
e all' altre macchine di guerra, laficiassero in pace Castingione, e se ne
tomassero a Milano. Desde poi Federigo il guasto a quanne biade potè del Contaco di Milano. Le sue premure intanto portate in Germania per ottener gagliardi rinsforzi di gente a fin di domare il Ostinato popolo di Milano, furono cagione, che molti Principi calassero il
ralas con assistime schiere d'Armati. Fra quali si dilintero Corrado
Contre Palatino del Reno, fratello d'esso il moperadore, Federigo Duca
di Suevia, Sigliuloo del si Ree Corrado, il Langravio cognoto d'esso.

Au-

Augusto, il figliuolo del Re di Boemia. Rinaldo Cancelliere, e Arci- Ena Vole vescovo eletto di Colonia conduste più di cinquecento uomini a cavallo. Altri Vescovi, Marchesi, e Conti vennero anch' essi ad aumentare l' Armata. Con questo gran preparamento ful fine di Maggio Federigo marciò alla volta di Milano fin fotto le mura, e fece tagliar ne contorni per quindici miglia un'infinita quantità di biade, alberi, e viti. Di là passò a Lodi, dove nel dì 18. di Giugno tenuto su un Conciliabolo dall' Antipapa Vittore , e v' intervennero Pellegrino Patriarca d' Aquileia , Guido Eletto Arcivescovo di Ravenna , Rinaldo Eletto di Colonia , gli Arcivescovi di Treveri e Vienna del Delfinato , e molti Vescovi ed Abbati. Furono ivi lette le lettere de i Re di Danimarca, di Norvegia, Ungheria e Boemia, e di diversi Arcivescovi e Vescovi, che diceano di voler tenere per Papa esso Vittore, e di approvar quanto egli avesse determinato nel Conciliabolo suddetto. In essa raunanza fu pubblicata la scomunica contra di Oberto Arcivescovo di Milano, e de Vescovi di Piacenza e Brescia, e de Consoli di Milano, e di Brescia.

Nel dì 7. di Agosto tornò Federigo coll' Armata vicino a Milano. Venne avviso al Lantgravio, al Duca di Boemia, e al Conte Palatino, che i Confoli di Milano defideravano d'abboccarfi con loro. Ricevute le ficurezze, vennero i Confoli : ma da i foldati dell' Eletto Arcivefcovo di Colonia, che nulla fapeva del concertato, furono prefi an viaggio. Portata questa nuova a i Milanesi, disperatamente si mosfero per ricuperare i Confoli, ed attaccarono battaglia. Saputone il perchè, que' Principi, che aveano data la parola, montarono in tanta collera, che se non s'interponeva l'Imperadore, aveano risoluto d'ammazzare quell' Arcivescovo. Andò innanzi il conflitto, in cui Federigo, dimenticata la fua dignità , la fece da valorofo foldato ; gli fu anche morto il cavallo fotto, e ne riportò una leggier ferita. Soperchiati in fine dall'eccessivo numero de'nemici, furono obbligati i Milanesi a reprocedere in fretta, infeguiti fino alle fosse e porte della Città, con lasciar molti di loro uccisi sul campo, e prigioni ottanta cavalieri, e dugento sessantasei fanti, che surono menati nelle carceri di Lodi . Finì poscia Federigo di dare il guasto alle biade, agli alberi, e alle viti del distretto di Milano, con torre a quel popolo ogni fusfistenza. E perciocche stando in Pavia, non avrebbe potuto impedire il trasporto de' viveri da Piacenza a Milano, determinò di passare il verno in Lodi coll' Augusta Beatrice, col figliuolo del Duca Guelso, e col Duca Federigo suo cugino, e diede il congedo a vari altri Signori, che tornarono in Germania. Succederono in quest'anno altre novità in Sicilia (a). Ebbe licenza Matteo Bonello , uccifore del perfido Maione , di fal Hoge informariene a Palermo, dove fu ricevuto con tale applauso ed onore Hife.

nas vote dalla nobiltà e dal popolo, che ne concepi gelofia il Re Guglielmo. Si tervirono di tal occasione i vecchi amici e le creature di Maione, per accrescere in mente del Re i sospetti contra del medesimo Bonello a quafichè le fue linee tendessero ad usurpar la corona. Di ciò avvedutofi il Bonello, formò egli una congiura per veramente deporre dal trono l'incapace Re, e di mettere in fuo luogo il picciolo di lui figliuolo. cioè il Duca Ruggieri . Prima di quel , che si voleva , e in tempo , che il Bonello era a far de' preparamenti fuor di Palermo , prese fuoco la cospirazione. Sforzarono i congiurati il Palazzo, si assicurarono del Re Guglielmo, ed elposero il Duca Ruggieri alle finestre per farlo acclamare Re. Ma fi trovò difcorde il popolo, i più approvando. ma altri disapprovando l'operato da essi. E massimamente si opposero i Vescovi e gli altri Ecclesiastici, con ricordare a tutti l'obbligo de' sudditi , e a' vassalli il giuramento prestato. Perciò prevalse il partito di chi volca libero il Re, e surono obbligati que' congiurati a rilasciarlo, dopo aver ottenuta la ficurezza di poter uscire liberi fuori della Città. Fu così barbaro Guglielmo, se pure è vero ciò che se ne conta, che presentatosegli davanti l'innocente figliuolo Ruggieri, già acclamato Recon un calcio il fece cadere a terra, in guila che da lì a non molto fpirò l'ultimo fiato in braccio della stessa inselice sua madre. Ma Ro-[a) Rossad. moaldo Salernitano (a) ne attribuifce la morte ad una faetta gittata in

The Change under the percolle perfol on oction con ferita mortale. Perron Planting and the percolle perfol on oction con ferita mortale. Perron Plantin feguito di poi il Re Gugleilmo i Baroni congiurati; c questi milera, Ren. Italia. fottolopra tutta la Sicilia. Fece cavar gli occhi a Matteo Bonello; affedio Borera, ed entratori tutta la fece diroccare. Intanto effendo rien-

18) Jésaur trato in Puglia Roberto Conte di Loritello (b), mife in rivolta: molte Corene di quelle Terre e Citté fino a Tanto. Ma fopravvenuto il Re Gu-Zapaure, glielmo col fino efercito, ripigliò Taranto, e tutto il perduto: il che ii titò dierro l'allontanamento dal Regno d'effo Conte Roberto e d'altri Baroni, i quali il rifugiaziono prefio l'Imperadore Federigo. Tutre

(C) of which control of the control

Anno di CRISTO MCLEII. Indizione E. di Alessandro III. Papa 4.

- di FEDERIGO I. Re 11. Imperadore 8.

F Amossssimo divenne quell' anno, perchè in effo finalmente venne fatto all' Emperador Federigo di vedere a' fuoi piedi il popolo di Mi-

Milano, e di potere sfogare contra della loro Città il suo barbarico Rua Volafdegno (a) : Il guasto dato a tutti i contorni di Milano avea privato (a) decebar de i viveri quel valorolo popolo , nè restava speranza , nè maniera di Morene Hicavarne da i vicini, perche tutti all'intorno erano lor nemici, e collegati per rovina di quell' illustre Città . La sola Città di Piacenza Rev. Italia. avrebbe potuto e voluto foccorrere; ma n' era impedita dall' armi di Federigo, acquartierato apposta a Lodi, che facea batter continuamente le strade, e tagliar crudelmente la mano destra a chiunque era colto portante vertovaglia a Milano . Però si cominciò stranamente a penuriare in essa Città, e alla penuria tenne dietro una grave discordia tra i cittadini, cioè tra i padri e i figliuoli, i mariti e le mogli, e i fratelli, gridando alcuni, che s'aveva a rendere la Città, ed altri soste-. nendo, che no: laonde accadevano continue risse fra loro (b). Si ag- Real Hift. giunfe, che i principali formarono una fegreta congiura di dar fine a rem. VI. tanti guai , in guila che prevalfe il fentimento accompagnato da mi- Rev. Italicanacce di chi proponeva la refa; e fu preso il partito d'inviare a trattar di pace. Iti gli Ambalciatori a Lodi propolero di spianare per onor dell' Imperadore in sei luoghi le mura e le fosse della Città . Federigo col parere de' fuoi Principi, e de' Paveli, Gremoneli, Comalchi, ed altri popoli nemici di Milano, stette fisso in volerli a sua discrezione senza patro alcuno. Durissima parve tal condizione, ma il timore di peggio indusse i Milanesi ad accomodarsi al fierissimo rovescio della lor fortuna. Pertanto nel primo giorno di Marzo vennero a Lodi i Confoli di Milano, cioè Ottone Visconte, Amizone da Porta Romana, Anselmo da Mandello, Anselmo dall' Orto, con altri; e colle spade nude in mano ficcome nobili, giurarono di far quello, che piacesse all' Imperadore, e che lo stesso giuramento si presterebbe da tutto il loro popolo. Nella seguente mattina comparvero trecento soldati a cavallo Milanesi, che raffegnarono a Federigo le lor bandiere, e infieme le chiavi della Citth . Nel Marred) vennero circa mille fanti da Milano col Carroccio . the giurarono come i precedenti. Volle Federigo quattrocento oftaggia e sped) sei Tedeschi , e sei Lombardi , fra' quali su Acerbo Morena , allora Podestà di Lodi, continuatore della Storia cominciata da Ottone fuo padre, acciocche efigeffero il giuramento di totale ubbidienza da tutto il popolo Milanese. Andò l'Imperadore a Pavia con tutta la Corte, e nel di 19. d'esso mese di Marzo mandò ordine a i Consoli Milanesi (e), che in termine di otto giorni tutti i cittadini, maschi e (e) Aurbus femmine evacuaffero la Città con quel, che poteano portar feco. Spet- Sier Rent. tacolo fommamente lagrimevole fu nel dì 25, il vedere lo sfortunato One de tacolo fommamente lagrimevole fu nel dì 25, il vedere lo sfortunato One de la lagrimetri la fallinali. S. Biafio. popolo piangente abbandonar la cara Patria co' piccioli lor figliuoli , con gl' infermi, e co i lor fardelli, portando quel poco, che poterono, e lasciando il resto in preda agli stranieri . Alcuni giorni prima , cioè

Bas Vole nel di 18. fe n'era già partito l' Arcivefcovo Oberto , coll' Arcipreto Milone , Galdino Arcidiacono , ed Alchifio Cimeliarca , ed ito per trovar Papa Alessandro, che tuttavia dimorava in Genova. Chi potè. fe ne andò a Pavia, a Lodi, a Bergamo, a Como, e ad altre Città: ma l'infelice plebe si fermò fuori della Città ne' Monisteri di S. Vincenzo, di S. Cello, di S. Dionifio, e di S. Vittore, sperando pure, che non fosse estinta affatto nel cuore dell'Imperadore la clemenza, e ch' egli foddisfatto dell' ubdienza, permetterebbe il ritorno alle lor cafe. Non poteva effere più vana una si fatta lufinga. Comparve nel di feguente Federigo, accompagnato da tutti i fuoi Principi e foldati, e da Cremonefi , Pavefi , Novarefi , Lodigiani , e Cremafchi , e da quei del Seprio. e della Martefana; ed entrato in Milano l'abbandonò all'avidità militare. Nel facco nè pure alcun riguardo s'ebbe alle Chiefe. Futono afportati i lor tesori, i sacri arredi, e le Reliquie. Ed allora dicono. che trovati i Corpi creduti de i tre Re Magi, e donati a Rinaldo Arcicancelliere ed Arcivescovo Eletto di Colonia, furono portati alla di lui Città, dove di presente la popolar credenza li venera. Scriffero alcuni, che anche i Corpi de Santi Gervafio e Protafio furono portati a Brifacco; ma il Puricelli, e il Signor Saffi Bibliotecario dell'Ambrofiana, hanno già convinta di falso una tale opinione. Sire Raul, autore di questi tempi scrive seguito solamente nell'anno 1164, questo pio ladroneccio.

Poscia uscì della bocca Imperiale il crudele editto della total distruzione della Città di Milano. Se fosse vero ciò, che racconta Ros (a) Romand moaldo Arcivescovo in questi tempi di Salerno (a), Federigo nella condus Salern cordia avea promesso Civitatem integram, & Cives cum rebus suis permanere illasos; poi mancò alla parola. Ma non s'accorda questa particolarità con quanto ne ferivono il Morena, e Sire Raul, Storici più informati di questi fatti . Furono deputati i Cremonesi ad atterrare il Sestiere di Porta Romana, i Lodigiani a quel di Porta Renza, i Pavesi a quel di Porta Ticinese, i Novaresi a quel di Porta Vercellina, i Comaschi a quel di Porta Comacina, e il popolo del Seprio e della Martefana a quello di Porta nuova . L'odio, e lo fpirito della vendetta animò sì forte questi popoli, che si diedero un'incredibil fretta alla rovina dell' infelice Città. Gran fomma di danaro aveano anche sborfato a Federigo per ottenerne la permissione. Il suoco attaccato alle case, ne distrusse buona parte; il resto su diroccato a forza di martelli, e picconi, ed anche in pochi giorni fi vide fmantellata la maggior parte delle mura. Pare, che Acerbo Morena fi contradica; perche dopo avere scritto, che usque ad Dominicam Olivarum sos de Maznibus Civitatis consternaverunt, quod ab initio a nemine credebatur in duobus mensibus posse dissipari, soggiugne appresso, che remansit tamen sere totus

Murus Civitatem circumdans [ forfe manca diffipatus ] qui adeo bonis & Ran Vole. us existimo, nunquam sam bonus fuit visus in Italia. Certo è da credere. che se non prima, lo dirupassero almen dopo la Domenica dell'Ulivo: perchè lasciando in piedi un sì forte muro, nulla avrebbono fatto. E Sire Raul scrive, che Federigo destruxit domos, & Turres, & Murum Civitaris. Così ha l'Abbate Urspergense (a), Elmoldo, Gotifredo Mo- (a) Abbat naco, ed altri. Il Campanile della Metropolitana, mirabile a vedere per in Chris la fina vaghezza, ed incredibil altezza, venne per comandamento dell' Imperadore abbaffato. Ma rovesciato sopra la Chiesa, ne atterrò la maggioparte. La fama accrebbe poi quelta calamità di Milano, effendo giunti alcuni a scrivere (b), che Federigo vi sece condurre sopra l'aratro, e la semi- (b) Proton. nò di fale : tutte fandonie. Per attestato di Dodechino (c) , Populus ex-Annolia pulsus fuir : Murus in circuitu dejectus ; Ædes , exceptis Sanctorum Tem-(c) Dodech. plis , folo tenus destructa . Reservatis tantummodo matrice Ecclesia , O in Append. quibusdam aliis, Terive Roberto dal Monte (d) . Ordine ancora fu da-(d) Robert. to, che mai più non si potesse risabbricare, ne abitar quella nobi-de Moure in liffima Città, a spianar le cui fosse concorse quasi tutta la Lombardia. Io Signore. quì niuna menzione farò delle favole della Gronica de' Conti d'Anghiera, mentovate ancora da Galvano Fiamma (e); perchè il confutarle (e) Galven. farebbe tempo mal impiegato. Nella Domenica delle Palme affifte Fe-Flamma! derigo Augusto a i divini Ufizi nella Basilica di Santo Ambrosio (f) Fire fuori della desolata Città Milanese, e prese l'ulivo benedetto; e nello (s) derbut stesso giorno s' inviò a Pavia. Celebrò egli in essa Città la Santa Pa- stor. Lond. fqua col concorso della maggior parte de Vescovi , Marchesi , Conti , Rev. Italic. ed altri Baroni d'Italia . Alla Messa, e dopo la Messa, ad un lauto convito, a cui s'affifero i fuddetti Principi, e i Vescovi colla Mitra, e i Confoli della Città, fi fece vedere colla corona in capo, infieme coll' Augusta Beatrice, giacchè due anni innanzi avea fatto proponimento di non portar più corona, fe prima non foggiogava il popolo di Milano. Grande fu allora il giubilo e il plaufo del popolo di Pavia per le fortune dell' Imperadore ; e gli Scrittori Tedeschi si sciolgono in sonori elogi del suo gran valore, e della sua costanza, per aver fottomessa una sì riguardevol Città. Ma resterebbe da vedere, se gloria vera s' abbia a riputare per un Monarca Cristiano il portare l'eccidio ad un'intera infigne Città, con distruggere e seppellir tante belle sabbriche e memorie dell'antichità, che fino a' tempi di Aufonio quivi fi confervavano. Che in pena della ribellione si direcchino tutte le mura ed ogni fortificazione, ciò cammina; ma poi tutto, chi può mai lodarlo, e non attribuirlo più tosto ad un genio barbarico? A mio credere i buoni Principi sabbricano le Città, e i cattivi le distruggono. Certo intanto è, che la caduta e rovina di Milano sparse il terrore per tutta l'Itare i piedi addoffo a chiunque gli cadeva fotto le mani.

Vi restavano i soli Piacentini da mettere in dovere . Già si sapeva, che era giurato l'affedio della loro Città. Ma conoscendo essi la necessità di prevenir la tempesta, trattarono di pace, e colla mediazione di Corrodo Conte Palatino del Reno , fratello dell' Imperadore , l'ottennero. Però i lor Consoli colle spade nude in mano si presentarono a Federigo nel di 11. di Maggio, mentre egli era a S. Salvatore fuori di Pavia, e se gli sottomisero con promessa di pagargli sei mila marche d'argento, di distruggere le mura e le fosse della lor Città, di ricevere un Podestà, di restituir tutte le Regalie, e di cedere tutte quelle Castella del lor territorio, che volesse l'Imperadore: il che era poco men che perdere tutto l'essere di Repubblica. Giò fatto, mandò Federigo per Podestà de' Milanesi il Vescovo di Liegi ; a Brescia Marquardo di Grumbac; a Piacenza Aginolfo, e poscia Arnaldo Barbayara; a Ferrara il Conte Corrado di Ballanuce; a Como Maettro Pagano: e così ad altre Città. Per grazia speziale permise a i Cremonesi, Parmigiani, Lodigiani, ed altri popoli fedeli il governarsi co' propri Con-(a) Sigonias foli . Rapporta il Sigonio (a) l' investitura data a i Cremonesi , molto vantaggiola per loro. Nel mese di Giugno passò Federigo alla volta di

pantaggiora per ioro. Nei meie di Giuggio pabo Federigo alla volta di Bologna, che era tuttavia non poco refita a i comandamenti di lui. Segui parimente accordo con quel popolo, obbligato anchi effo a di roccar le mora, a gualitar le folfe della Circi , a fare lo sborfo di molta pecunia, e a encevere pel fino governo il Ceraro Podeffh. Anda poficia ad Imola e Faerasa, e ad altri luigoli. In fomma non vi refiò Circà y o Fortezza di Lombardia e dell'Italia di quà da Roma, che non piegali di collo forto i piedi del formidabil Auguffo, a rifera va della Rocca di Garda, che occupata da Turifendo Veronele, e aficilata quali per un anno dal Conte Marquardo, e da Bergamafchi, Breticiani, Veronele, e Gamattonario, veronele, e Gamattonario del con concella capitolosione. Anche i Genoveti Chiamatti da

(b) c.g., ie fi rendé con onefla capitolazione. Anche i Genovesi chiamati da nomeno. Refereiga a Pavia, per attestato di Cassiaro (δ), vennero all'ubbidienza, con controlle de descriptiones de descriptiones de descriptiones de descriptiones de descriptiones de la controlle de descriptiones de la controlle de descriptiones de la controlle de la

tro il Re di Sicilia . Il privilegio conceduro da ello Imperadore a i sa voso. Genovefi, può leggefi nelle me Antichih Italiane (a). Affinch re-Santa della liua crudeltà contra de Milanci, quel diploma fi taliane voce dato Pejus apud Sandhum Selvaterum in Pedario Imperatori pol da Grando Pedario Imperatori pol da Grando Milancia. Cartino della diploma Mediolani , & dedicinamo Brinia, & Placentia V. Junii, Anno Dominica Incarnationis MCLXII. Indiffuse X. Altri diplomi itagenati in quella forma ci reftano. Cariota cofa è il vedere, con che generolià. Federipo diede altora in Petudo al popolo Genovele Sirasifana Grando man Giousaem cum perimentiu fuit, & dactora quinquegiana Cabillaria.

generonia recurigo unece ationa in recubi di polosi velocives s'insulario anna Grousera com perimentili fisi, O discentas quinquaginira Caballaria serre in Valle Notih Re. O in sunquagues Civinate marituma, que popular Debunitase a nobii capta faerii. Naquon suma (una Rua, qua Dotta-da) estem Negotiassistos correctionem com Eticlefa, balate, findica, O from, onan Negotiassistos correctionem com Eticlefa, balate, findica, O fines, com desta de la proverbio dece, che il fare i contri

fulla pelle dell' Orio vivo, non fempre riesce...

Nella Domenica di Paffione imbarcatofi di nuovo a Genova Papa Aleffandro III. (b) di colà paísò a Magalona in Francia, e poscia a (b) Gadie. Mompellieri, dove mando il Re Lodovico VII. a vifitarlo, e a render- in Via A gli l'onore dovuto . Nel Giugno s'inviò a Chiaramonte . Alle glorie lexest Ill. dell' Augusto Federigo mancava quella solamente di terminar la lite del Rei, Italia. Pontificato Romano a voglia fua. Mostrando egli in apparenza grande zelo per l'unione della Chiefa, fubito che intefe l'arrivo in Francia di Papa Alessandro, scriffe al Re Lodovico, proponendo un abboccamento con lui per dar fine a questo importantissimo affare ; e che a San Giovanni di Laune, o pure a Befanzone si tenesse un Concilio, dove si presentassero i due contendenti , per effer ivi esaminate le ragioni d'ambedue le parti . Covava nondimeno l'aftuto Imperadore il pensiero di burlar non meno l'odiato Alessandro, che l'Antipapa Ottaviano. Apud le cogisevis (l'abbiamo dalla vita di Papa Alessandro), ficut bomo bujus Saculi prudentissimus, Sagan, & callidus, qualiter posses Alexandrum, O Idolum suum judicio universalis Ecclesia pariser dejicere, atque personam tertiam in Romanum Pontificem ordinare. Trovaronsi infieme Papa Aleffandro, e il Re Lodovico a Souvign); e il Re, Principe, che non andava molto alla milizia, volle perfuadere al Papa di venir al progettato congresso; ma Alessandro tenne il piè fermo, allegando, che non conveniva alla dignità della Sede Apostolica il sottoporfi a quel giudizio ; e che giufto motivo avea di fospettar artifizi e soperchierie dalla parte di Federigo, che già era apposta passato in Borgogna . Di grandi negoziati si fecero di poi ; ma volle Dio , che scoperti in fine i raggiri d'esso Imperadore, il Re di Francia si ritirasse dal contratto impegno: perlochè su quasi per nascere rottura di gnerra fra que' due Monarchi, se non fosse accorso in aiuto del Re Lodovico il Re d'Inghilterra: il che mise freno a Federigo, che oramai

Tom. VI. Ppp fi cre-

Bas Volg si credea di potere dar legge a tutti, e pretendea, che a i soli Vescovi del suo Imperio appartenesse il giudicar dell' elezione del Romano Pontefice . In fomma effo Augusto , mal contento di tanti maneggi inutilmente fatti , fu forzato dalla mancanza de' viveri a tornarfene coll'efercito in Germania; e l'Antipapa veggendosi mal ricevuto in quelle parti , se ne tornò in Italia . Rimandò poco dappoi Federigo in Italia l'eletto Arcivescovo di Colonia Rinaldo, principal (a) Acrebu arnese, ma arnese pessimo della sua Corte (a), che fatto un viaggio Morena Hi-Bor, Lend per la Lombardia, Romagna, Marca di Verona, e Tofcana, fi fludiò Tom. VI. di affodar tutte le Città e Principi nell' offequio verso dell' Imperadore. Rev. Italie, Intanto il miserabil popolo di Milano (b), escluso dalla sua patria, Salminan fenza tetto dove ricoverarsi, su ripartito dal Vescovo di Liegi in quatin Coronic. tro siti, alcune miglia lungi dalla Città, con permissione di fabbricar Rev. lisie, ivi de' Borghi per loro alloggio. Tornò in Germania quel Vescovo, e (b) Sme lasciò al governo d'esso popolo Pietro di Cunin, che cominciò a far Tom VI. delle estorsioni in varie maniere . Terminò in quest' anno il Re di Si-Rev. Italia, cilia la guerra di Puglia (c) colla presa di Taverna e di Monte Arcades solere no; e paffato a Salerno, senza volervi entrare, s'accampo sotto quel-In Chronic la Città. Era inviperito contra di quel popolo; perchè effo dianzi avea de Crecam consentito alla congiura, che divampo contra di lui . Pretese il Re una Chr. Fosse gran somma di danaro da que cittadini , nè potendo eglino colla puntualità ricercata foddisfare al pagamento, con questo pretesto minacciò

rualità ricercata foddisfare al pagamento, con quefto pretefto minacciò Guglielmo l'ultimo eccidio alla Città. Ed era difopto a defeguir la parola, quando ful bel mezzo giorno e a Ciel fereno, inforto un impetuofo turbine, feguitato poi da una furiofa pioggia, fchiantò quafi tutte le tende, e fpezialmente la Regale, in maniera che Guglielmo, il quale allora dorniva, corfe pericolo di riportarne gran danno. Se ne fuggì egli in una picciola tenda, che era rimafta in piedi, con raccomandarfi a San Matteo Apoflolo, il cui Corpo fi petende confecto con quella Città. Fu quefto in fatti creduto un miracolofo ripego del fanto Apoflolo, per liberar da quel nifchio il fuo popolo; e però impaurito il Re nel di feguente fciolic le vele verfo Palermo, nè altro male fece a quella magnifica Città. Inforfe in quell'anno difornità fra i Pifani e Genovefi nella Cirtà di Coflantinopoli. Avendo prevaltuto primi, diedero il facco al fondaco del Genovefi, con afportarne il va (c. c.g.»/lore di trentamila perperi (d). Portatene le querele a Genova, il po-

(a) Cagni-lore di trentamila perperi (d). Porratene le querele a Genova, il postudi Gripolo in firria fipedì a Pifa, chiedendo foddisfizzione: altrimenti intima-medi, i.a. no la guerra. Non effendo venuva alcuna buona rifipolta, i Genovefi Ren India con dodici galee volarono a Porto Pifano a firme vendetta. Vi diffrudi foro I Torre del porto, e prefero molte. navi colf avere e con gli uomini. Accadde, che arrivò a Pifa il fuddetto Rinaldo Arciancelliere di Arcivefcovo eletto di Colonia, che informato di quefla briga, man-

dò tofto a Genova ordine, che ceffafero le office, ed ottenne la libe. Ea. Voc. razion de prigioni . Ma avendo di poi i Pifani prefi due legni de Generale tonorefi, si riaccete la guerra, che era per andare innanzi, se interpo-ffoti di nuovo l' Arcicancellurer non avvile rimefia all' Imperadore, che era a Torino, la cognizioni di quetta controversia. Stabili esto Augusto di poi una tragua fra loro. Di una tal discordia parlano gli Annali Pifani all' anno seguence.

Anno di Cristo McLXIII. Indizione XI. di Alessandro III. Papa 5. di Federigo I. Re 12. Imperadore 9.

Opo aver Papa Aleffandro celebrata la festa del fanto Natale nella Città di Tours (a), venuta la Domenica di Settuagefima (a) Cordin. paíso a Parigi per una conferenza con Lodovico VII. Re di Francia de Aragon. Gli venne incontro il piissimo Re co i Baroni e colle sue guardie due lexend, III. leghe lungi dalla Città , e alla vista di lui smontato , corle a baciar P.L.T.III. gli i piedi . Dopo di che amendue continuarono il viaggio fino a Parigi, dove la processione del Clero col Vescovo l'accolle. Dimorò ivi il Pontefice per tutta la Quaresima, e vi solennizzò la Pasqua. Poscia avvicinandosi il tempo della celebrazion del Concilio da lui intimato nella Città di Tours, colà si trasserì. Rignardevole su quella sacra adunanza, a cui fu dato principio nel di 19. di Maggio; perchè v'intervennero diciaffette Cardinali, cento ventiquattro Veicovi, quattrocento quattordici Abbati, e una copiosa moltitudine di Cherici e Laici. Furono ivi pubblicati vari Canoni di disciplina Ecclesiastica da' quali apparisce, che era già insorta nelle parti di Tolosa, e si andava dilitando una ictta d'Eretici, i quali, ficcome accenneremo, infettarono in fine tutte quelle contrade. Era anche paffato in Francia lo studio delle Leggi civili, e molti Monaci e Canonici Regolari, col pretesto d'infegnarle nelle Scuole, o pur di fpiegare la Fifica, o di praticar la Medicina, abbandonavano i loro Chioftri. Questo su proibito, e dichiarate nulle e facrileghe tutte le ordinazioni fatte e da farfi dall' Antipapa e dagli altri Scismatici. E perciocchè l'andar girando il Papa, dovea riuscire di non lieve aggravio alle Chiese, gli su fatto sapere, che se volca più lungamente sermarsi in Francia, si eleggesse una dimora stabile nella Città, che più gli fosse in grado: laonde egli scelse la Città di Sens, dove si trattenne dal principio d'Ottobre fino alla Pasqua dell'anno 1165. Circa questi tempi avendo Ulrico novello Patriarca d' Aquileia fatta un' invalione nell' Hola di Grado (b), vi accor-(o) Dondol. fero i Veneziani con uno stuolo di galee, e il fecero prigione con assa in Chronic. nobili del Friuli nell'ultimo giovedì del Carnovale, e tutti li mifero Ret. Italia,

Ran vie, nelle carteri di Venezia - Per liberarii egli fi obbligò di mandar ogni Assessiti, anno da li innanzi nell' ultimo merconti del Carnovale al Doge dodici porci graffi, e dodici pani groffi in memoria della vitroria del Veneti, e della fina liberazione. Allora fi fatto in Venezia uno Statuvo, che nei giovedì fiddetto in avvenire ad un toro, e ad altri fimili porci nella pubblica piazza fi doveffe tagliara la teffa; il qual ufo per conto del toro dura tuttavia in effa Città. Crodevati dalla plebe ciò iffituito per denotare, che fi tagliava i capo al indidetto Arcivefoxov e a dodici de fuoi Canonici; ma i faggi tageano, che pel folo fine

findetto fi facea quello Spettacolo.

Era in quefit tempi firaziato l'infelice popolo Milanefe da i Minifri Tedefchi, che tutti aveano nell'offa. il morbo dell' avarizia. Tanta ra la parte, che il loro Vicegovernatore. Pietro di Cunin efigeva per la parte, che il loro Vicegovernatore. Pietro di Cunin efigeva per la parte, che il loro Vicegovernatore. Pietro di Cunin efigeva per la parte di controlo dell'archite di controlo dell'archite di controlo dell'archite di controlo di contro

uch niperadar quivi la Zecca, e guardarvi il danaro dell'Imperadore.

Torre per far quivi la Zecca, e guardarvi il danaro dell'Imperadore.

Ad mi magnifico Palagio, ancora per fervigio d'ello Asgudio il dato
principio in Monza, e tuoi, per condurre i matteriali. Altertitatio fi
calcini per la fabbrica del Caltello di Landriano, e di un Palazzo a Vi
ciantino. Per quelle, e per alare doglianza della genne, il Vetcovo di
Lingi richiamò il Cunin, e mandò al governo un Federigo Cherico,
appellato Mafiro delle Scuole: che cool era chiamata una Dignià nelle Cattedrali. La sperienza mostrò, che coltui avea l'unghie anche
più arrampinate, che quelle del precedente Ministro. Arrivò po ia Lodi nel di 29, d'Agosto di ritorno dalla Germania l'Imperador Federigo

Rolanto Coll Augusta fiu Condorre Beatrice (b), e con gran comitiva di Barolo
Montalità. Da N a quattro giorni vi giansie ancora l'Antipapa, il quale nel di 4,

Lett. di Novembre fesca il Tradazione del Corro di 15. Bastiano da La
fett. di Novembre fesca la Tradazione del Corro di 15. Bastiano da La
fett.

Time Jt. di Novembre fece la Tralazione del Corpo di S. Badiano da Lodi Ambie vecchio a Lodi nuovo. Lo fleflo Ortaviano ed anche I Imperadore col Patriarca d'Aquileia e coll' Abbate di Clognì, ed altri Veicovi ed Arcivefcovi portarono fulle loro fpalle la facra caffa . Nel dì 16. d'effo mefe effendofi trasferito a Pavia effo Federigo, allora fu, che i Paveñ fecero tante illanze , avvalorate dal rinlorzo di una buona fomma di danaro, che ottenenero. di potree fmantellar le mura di Tortona, con rapperfentare riedificata quella Città in obbrobio dell'Imperadore, e di Pavia . Corfero dunque all'écusion del decreto, nè contenti d'aver diroccato il muro, vi difiruffero ancora con fretta incredibile tutte le cafe, rialcondo quella Iventurata Città in un monte di pfletre.

Ūρ

Un atto di clemenza efercitò poco appreffo l'Imperadore co i Milane- Esa Volefi, perchè rimife in libertà i quattrocento loro ostaggi . Passando poi Anno 1165egli da Pavia a Monza nel dì 3. di Dicembre , il popolo Milancfe confinato in uno de' Borghi nuovi, maschi e semmine gli andarono incontro fulla via . Era di notte , e forte piovea . Proltrati a terra in mezzo al fango, gridavano mifericordia; e Federigo lafciò ivi Rinaldo Arcivescovo eletto di Colonia, acciocchè gli ascoltasse. Questi ordinò, che alcuni d'essi nel di seguente andassero a Monza, dove darebbe loro udienza . Fece anche venir colà dodici di cadaun Borgo, e udito, che richiedevano la restituzion de loro poderi più colle lagrime, che colla voce : dimandò , cosa offerissero all' Imperadore per ricuperarli . Si scusarono essi per la somma lor povertà e per le tante miserie : il che fece montar in collera l'iniquo Arcivescovo, e intimar loro di pagare per tutto Gennaio profilmo venturo una fomma di danaro, e bifognò sborfarla. Nel precedente anno aveano i Pifani inviata un'Ambasceria all' Imperador Federigo (a), che ne mostrò molto piacere, e [a] Ann fece di molte carezze a i loro Ambasciatori . Nell' anno presente poi rom VI investi egli di tutte le Regalie quel popolo, che si obbligò di armare Rev. Italia. sessanta galee in aiuto del medesimo Augusto per la guerra, che si andava meditando contro il Re di Sicilia. Ma questo lor palese attaccamento a Federigo fu cagione, che non fi poterono accordare coll' Imperador de Greci Manuello Comneno, pretendente, ch' essi rinunziassero all'amicizia di Federigo: al che mai non vollero acconfentire. Ma peggio loro avvenne negli Stati del Re di Sicilia; perchè confiderandoli il Re Guglielmo come nimici della fua corona, benchè avesse pace con loro, pure all' improvviso fece prendere quanti Pisani si trovarono nelle sue contrade, ed occupar tutte le loro mercatanzie. Corse un gran pericolo in quest' anno esso Re Guglielmo in Palermo (b) . Folto [b] Hage era il numero de' prigionieri di Stato in quelle carceri. Ebbero costoro Historia maniera di uscire, ed usciti affalirono il Palazzo Regale con disegno e gran voglia di trucidare il Re. Fecero così bene il loro ufizio le Guardie, che andò fallito il colpo, e restarono i più d'essi tagliati a pezzi.

> Anno di Cristo mclriv. Indizione rii. di Alessandro III. Papa 6. di Federico I. Re 13. Imperadore 10.

ONTINIO Popa Aliffondo anorza per quest' anno la sia dimora in Francia nella Cattà di Sens, dove ebbe molte faccarde per le differenze inforte in questi tempi stra dringe Re d'inghilterra, 2 Tampia Artivigevos di Conturberì, che su pos Lano Marture. Intanto l' ambiziolo Antipapa Ottaviano, chiamato Vittore III. mentre dimorava.

ne voie rava in Lucca (a), su colto da una mortale infermith, e quivi impene de la colta del colta de la colta de la colta de la colta del la colta del colta de la colta de la colta de la colta del la colta

da Crema. Costoro secero un' adunanza di molti Ecclesiastici della lor fazione : e giacche Arrigo Vescovo di Liegi ricusò il fallo Pontificato, fu questo conferito allo stesso Guido da Crema, il quale senza alcuna offervanza degli antichi riti, ricevette la confecrazione dallo stesso Vescovo di Liegi, con assumere il nome di Pasquale III. Speditone tosto l'avviso all' Augusto Federigo, in vece di valersi egli di tal congiuntura per estinguere lo scisma, approvò il fatto, e riconobbe costui per legittimo Papa. Intanto le Città di Lombardia avvezze per affaiflimi anni addietro a vivere lautamente col godimento delle Regalie e della Libertà, con decoro ed autorità principesca, al vedersi ora ridotte ad una vile schiavitù, troppo mal volentieri s' accomodavano a questo insolito giogo. Si aggiunfero le continue avanie, che faceano i Ministri Imperiali, oppressori de' grandi e de' piccioli, intenti solo a smugnere danaro dagli afflitti popoli . Fece tutto ciò perdere a que popoli la pazienza, e cominciarono a riforgere gli spiriti generosi in alcune Città, determinate di non lasciarsi così obbrobriosamente calpestar da lì innan-

to Carlas, zi (c). Queste furono le Città della Marca di Verona, codo Verona, de di Verona, della verona, della verona, di Verona, della verona, di Verona

d'altre Citth fedeli, e col poco, che gli rellava de finoi Tedefichi, marciò verfo Vernoa. Prefie d'altrifue facune Cafella di quel retrivitori : quando eccori ufcirgli incontro l'efercito delle Città collegate, che animofamente venne ad accamparli in facia fiau, d'ipforto e preparato a riccvete o a dar battaglia. Tra perchè era fuperiore di forze queffa Armata, e perchè còminicò Federigo ad accorgerii del poco capitale, che potea far de' Lombardi fuoi feguaci, ne' quali più non concorreva l'odio, che li rende's i fieri contra di Milano; e fi ficorgeva in effi più tofto del compatimento e dell'inclinazione per chi avea perfo l'armi per la fua libertà : refilo fefo Augulto dalli confuto. Giudicò dunque miglior partito il ritirarfi, benché non fenza rabbia e versogna, che sa vae, di azzardar ad un troppo dubbiolo fatto d'armi la liu dignut e ripu-haverate razione. Da li innanzi ebbe fempre im folpetto tutte le Città d'Italia, perché conosciute troppo vogiolo e e golos della liberà ; e però giac- chè non fapea farfi amare da effe, cercò da indi in poi di farfi temere. Aveva e gli dalla fiu al i certo folamente i Marchefi, Corti, ed al-tri nobili vaffalli; perchè questi abbilognavano del di lui braccio e patrocinio per non effere divorati dalle Città. Mile peranto in totte le Rocche e Fortezze prefidj e Governatori Tedefchi, de' quali unicamente fi fidava, fenza valer fipi di Italiani.

Accadde in quest' anno (a), the Barasone Giudice di Turri, o sia (a) Anna di Logodoro in Sardegna, e Pietro Giudice di Cagliari, uniti co Pifa-Iron, VI ni, per vendicarsi di varie ingiurie ricevute da Barasone Giudice d'Ar-Rec. Itali borea , oggidi Oristagno , gli secero guerra con bruciargli il paese , e Gessei G. menar via gran copia di prigioni . Allora questo Giudice d' Arborea si menfilika. raccomandò a i Genoveli, perchè l'aiutaffero ad impetrare dall' Impe-Tom VI. rador Federigo il titolo di Re di tutta la Sardegna. E non già del fo- north. Malo suo Giudicato; perciocche siccome ho io altrove dimostrato (b), la me Hiffer. Sardegna era divifa in quattro Giudicati , e que' Giudici ben cento an-Tom. VI. ni prima si truovano intitolati Re, perchè niun superiore riconosceva-Rer. Italia. no. Promise costut di gran cose a i Genovesi, da quali perciò su con-traire. Difdotto a Pavia, e presentato a Federigo. Condiscese ben volentieri l'Im-seras. O peradore alla dimanda, non tanto per acquiftar diritto fopra la Sarde-324 gna , quanto per goderfi quattro mila marche d'argento, che gli furono esibite per questa grazia. Gli Annali di Pisa dicono, che l'offerta fu di trenta mila lire di foldi Imperiali . Forse le quattro mila marche davano questa somma . Ma si opposero sorte gli Ambasciatori Pifani alle istanze del Giudice e alla risoluzion dell' Imperadore, pretendendo, che la Sardegna sosse di lor giurisdizione. Altrettanto ancora pretendevano i Genovesi . Federigo, che non volle perdere l'oro promesso, senza curarsi delle lor brighe, nel di 3. d'Agosto, nella Chiefa di San Siro di Pavia, folennemente coronò, e dichiarò Re della Sardegna esso Barasone. Il bello su , che quando Federigo si credea di mettere le mani sopra il danaro accordato, si trovò, che il Re novello non aveva un foldo, e lavorava folo di promesse. Era Federigo in procinto di condurlo seco prigione in Germania, finchè avesse soddisfatto; ma costui tanto si adoperò co i Genovesi, che secero sicurtà per lui, ed essi effettivamente dopo alquanti giorni sborsarono la somma, con prenderla ad ufura da vari cittadini. Non trovandosi poi maniera, ch' egli foddisfacesse a i Genovesi, su detenuto prigione in Genova; e i Pifani con gli altri Giudici della Sardegna moffero di nuovo guerra ad Arborea, e distrussero quasi tutto il paese, di modo che la vanità

Ena Volt di Barasone andò a terminare in un Re da Teatro . Fecero' di più i Anno 1164 Pifani . Paísò Federigo nell'anno presente in Germania ad oggetto di metter insieme una buona Armata, per maggiormente assodare il piede in Italia. Colà spedirono i Pisani Uguccione, uno de lor Consoli, per cui maneggio Federigo investì col Gonsalone la Città di Pisa di tutta l'Isola di Sardegna; nè andò molto, che i Pisani la renderono interamente tributaria alla loro Repubblica . L' onnipotenza dell' oro , quella fu, che fece dimenticar sì presto a Federigo di aver già dichiarato Principe della Sardegna il Duca Guelso suo zio, e poco prima Re d effa Isola il vanissimo Barasone. Dagli Annali Genovesi si sa, che i Pilani sborfarono tredici mila lire per ottenere quel privilegio. Diede fine in quest' anno alla sua vita nel di 20. di Luglio Pietro Lombardo, Novarese di patria, già Vescovo di Parigi, celebre personaggio, e conosciuto da tutti col nome di Maestro delle Sentenze. Abbiamo anco-[a] Mant ra dagli Annali di Bologna (a), e di Modena (b), che Bozzo Luogode Griffini tenente dell'Imperadore in Lombardia , fu uccifo nel Contado di Bologna, verifimilmente a cagion delle sue angarie. Nè si dee tacere, T. XPIII. che avendo in quest' anno l' Augusto Federigo richiesto aiuto da' Ferra-[b] Amales refi pro motione O guerra Venetorum, Paduanorum, Vicentinorum, O Ve-Venne Mar ronensium, que cornua rebellionis O superbia contra nos O Imperium crene-XI. Roum runt, concedette, o confermò loro tutte le Regalie con altri privilegi, Melia, liccome apparifce dal diploma da me pubblicato (c), e dato apud Sandicarum Aum Salvatorem juxta Papiam , VIIII. Kalendas Junii , Anno Dominica Differt. 48. Incarnationis MCLXIV. Indictione XII. Con altro diploma confermò al popolo di Mantova parimente tutti i fuoi privilegi. Ma o fia per errore, come io credo, o fia perchè fu ufato l'anno Pifano, quel diploma si dice bensì dato Papia apud Sanclum Salvatorem VI. Kalendas

ploma si dice bensi dato Pepia apud Santium Salvanorom VI. Kalendar Junis, Anna Millesime Centesimo Sexazessono Quinto, Indictione XII. ma è certo, ch'esso appartiene all'anno presente.

Anno di Cresto McLxv. Indizione XIII. di Alessandro III. Papa 7. di Federico I. Re 14. Imperadore 11.

T SERDO in questi tempi mancato di vita Giulio Vifenos di Palestridi Contina. In a (4), lalciaro da Papa Alessandro per suo Vicario in Roma, su
tra Angali, fustivuito in fuo luogo Giovamii Cardinale de Santi Giovanni e Paolo,
sociali, il quale a sorra di danaro e di efortazioni induste il popolo Romano a
Rev. Lude, giurar la fostia stedelto da esti Pontente, e regolò ancora a suo votere il Senato. Avendo egli in oltre tolta di mano agli Scismattici la
Bassitia Vaticana, e la Contea della Sabina giudicando che fosse ora
mai tempo di richiamate il Papa dalle contrade della Francia, gli spe-

di a questo fine Messi e Lettere di molta premura. Per consiglio dun- Esa vote que non folamente de Vescovi e Cardinali, ma anche de i Re di Francia e d' Inghilterra, si preparò egli al suo ritorno. Partitosi dopo Pafqua dalla Città di Sens, e passando per Parigi, dopo la sesta di S. Pietro arrivò a Mompellieri ; e dappoichè furono all'ordine i legni , che doveano condurlo, fra l'Ottava dell' Affunzion della Vergine s' imbarcò con alcuni Cardinali in una nave di Narbona, e il rimanente de' Cardinali con Oberto Arcivescovo di Milano, il quale su poi creato Cardinale di Santa Sabina, in un altro più grosso legno, che era de'Cavalieri Ofpitalieri, oggidì appellati di Malta . Aveano appena date le vele a i venti, che eccoti comparir la flotta de' Pilani, li quali flavano in aguato. A tal vista la nave, dove era il Papa, voltò la prora, e se ne tornò in fretta a Magalona. Gircondarono i Pisani quella, in cui venivano i più de Cardinali, e non avendo essi trovato fra loro il Pontefice, fenza far male alcuno, la lasciarono andare al suo viaggio . Il Neobrigense scrive (a), che questa nave bravamente si difese, (a) Neabrig. e con poco lor gusto sece retrocedere i Pisani . Comunque sia , torno Historia il Papa ad imbarcarsi in un legno più picciolo, ed ancorchè sosse travagliato da alcune tempeste nel cammino, pure selicemente arrivò a Messina (b). A questo avviso il Re Guglielmo, che era in Palermo, (b) Romuelinviò tosto a complimentarlo i suoi Ambasciatori con molti regali, e dan Salernidestino l' Arcivescovo di Reggio di Calabria ed altri Baroni , che l'ac-Tom PIL compagnarono fino a Roma: al qual fine fomministrò una forte galea Rev. Italie. pel Papa, e quattro altre per gli Cardinali, e pel refto della Corte Pontificia. Pertanto nel mese di Novembre mosse Papa Alessandro III. da Messina, e venne a Salerno, dove su con grande onore accolto da Romoaldo Arcivescovo, e da tutto il popolo. Nella sesta di Santa Cecilia giunfe all'imboccatura del Tevere fano e falvo, e riposò per quella notte in Ostia. Nel seguente giorno corsero a venerarlo i Senatori Romani con gran folla di Cherici e Laici, e gli prestarono la dovuta ubbidienza. Dopo di che co i rami d'ulivo il conduffero fino alla porta Lateranense. Quivi era il Clero vestito de facri ammanti, quivi i Giudei colla facra Bibbia nelle braccia, e i Giudici, e le Milizie colle loro insegne. Con questa processione e fra gli altri viva del popolo, paísò il Papa alla Bafilica, ed indi al Palazzo del Laterano, con tanta allegria della Città, che non v'era memoria d'altra sì lieta giornata in quel popolo.

Giunto in Germania l' Imperador Federigo vi trovò accesa la guerra (c). Imperocchè avendo Ugo Conte Palatino di Toingen fatto im- (c) Om de piccare due uomini del Duca Guelfo juniore, al quale il Duca Guelfo fio in Cir. feniore avea rinunziato gli Stati della Suevia, per attendere a quei Unfrografi. dell' Italia, esso giovane Guelso non potendo averne soddissazione, mi- in Chian Qqq.

Tom.VI.

Esa vole fe a ferro e fuoco il di lui paefe. Ricorfe il Palatino per aiuto a Federigo Anno 1165 Duca di Rotemburg, cugino dell'Imperadore, e ficcome fra la cafa di lui. erede della Guibellinga, che noi diciam Ghibellina, e la casa Estense-Guelfa del Duca Guelto, era antica la gara e la nemicizia : così Federigo prese volentieri ad assisterlo. Il giovane Guelso anch'egli ebbe dalla fua Bertoldo Duca di Zeringhen, ed altri Principi. Ne primi giorni di Settembre vennero alle mani i due eserciti, e Guelso ne andò rotto, con lafciarvi prigioni novecento de' fuoi cavalieri . A questa nuova il vecchio Duca Guelfo, ardente di collera, corfe dall' Italia in Germania, affediò ed espugnò varie Castella, e vittoriolo andò a riposarsi nelle fue Terre . Ma il Palatino colle forze del Duca Federigo avendo congiunto l' Armata de Boemi, gente allora fieriffima, rinforzò la guerra, che cottò immensi danni e guasti a quelle contrade, essendo venuti i Boemi per la Baviera e Suevia fino al Lago di Genevra, commettendo infiniti dilordini . S' interpole l' Augusto Federigo , fece rilasciare i prigioni, e dare nella Diera d'Ulma al Duca Guelso soddissazione : con che si smorzò quell' incendio . Tenne ancora Federigo in (a)Chreaic quell' anno (a) una Dieta in Erbipoli , o sia in Wirtzburg , dove cir-

ra quaranta Vescovi Tedeschi giurarono d'ubbidire al faiso Ponessee, france pasquel, o sa Guido da Crema . Nell'anno prefente anora, come come de la come de come de come de la come de l

da tutti que popoli all' Antispasa Pafquale, condotro da lui fino a Viterbo, e all' Imperadore. Petrché Anagus ricusò di ubbidire, dided il
gualfo alle fue campagne, ed incendio Gifterna. Ma non fi toflo furono colotro tornati in Tofcana, che Giliberro Conne di Gravina, e
Riccardo da Gaia coll' efercito del Re di Sicilia entrarono in effa Campania, ed uniti co i Romani ricuperarono Veroli, Alatri Ceccano,
ed altre Terre. Si ruppe ancora in quell'anno la tregua fra i Pifani
[s' Coffrie Genorofi (c'), e comicio l' un popolo all' altro a far quel male, che

restriction of the control of the proposal attro a lar que male, one months of the control of th

f. che Rainwado Conte di Santo Egidio non proteggerebbe i Pilani, attaccarono una batracipia, che fui feparta dalla notree. Gli Annali Pitolopera della contree. Gli Annali Pitolopera della contree. Gli Annali Pitolopera di Controlopera di Controlopera

Cre-

Crebbero in quest' anno i guai delle Città di Lombardia . Avea Esa Vole l'Augusto Federigo lasciati da per tutto i suoi Ufiziali, che raccogliessero i dazi e i tributi spettanti al Fisco Imperiale . Per testimonianza di Acerbo Morena (a), tuttochè parzialissimo dell'Imperadore, questi 'a) Acerbu cani ne efigevano sette volte più del dovere. Plus de septem, quam Im- fin. Land, peratori de jure deberesur ab omnibus injuste excutiebans . Il Morena va Tom. VI. specificando gli smoderati tributi ed aggravi, che l'avidità loro inven-Rer. Italia. tò. A i Milaneli non si lasciava che un terzo delle loro entrate. Sopra ogni casa, sopra ogni mulino, sopra la pescagione imposero dazi. La caccia tutta per effi. Tolto a i nobili, padroni delle Castella, il distretto, o sia la giurisdizione, benchè goduta per trecento anni addietro. Altre estorsioni di grano, di fieno, legna, polli, e d'altri naturali tuttodì li faceano da essi Usiziali, per attestato di Sire Raul (b). (b) Sire In somma tutto operavano costoro, per ridurre all' ultima disperazione Tem.) i Lombardi; il che nondimeno si credeva contro l'intenzion d'esso Im-Rer, Italia. peradore. Teneva intanto il timore di peggio molti di questi popoli in dovere; ma in lor cuore si rallegravano al vedere nella Marca di Verona già alzata bandiera per la difefa della libertà, e all'udire, che i Veronesi e Padovani aveano tolto di mano a i Tedeschi le due sortissime Rocche di Rivoli ed Appendice, e spianarele da fondamenti.

> Anno di CRISTO MCLEVI. Indizione IIV. di ALESSANDRO III. Papa 8. di FEDERIGO I. Re 15. Imperadore 12.

A SSALITO da grave infermità in quest'anno Guglielmo Re di Sici-lia, stette languente per due mesi (c), e chiamato a se Romoel-(c)Romaldo Arcivescovo di Salerno, che dilettavasi forte della Medicina, arte m Chronic, allora di gran credito in quella Città , ne ascoltò bene i consigli , ma feguitò poi a regolarsi a modo suo. Veggendosi poscia ridotto all'estre- Casimossir. mo, fatti chiamare nella fua camera i Prelati, i Baroni, e i Ministri della tua Corte, dichiarò alla loro prefenza per suo successore nel Regno Guglielmo II. suo maggior figliuolo, al quale, per effere di età tuttavia incapace del governo, diede per Tutrice, e Governatrice del Regno la Regina Margherita sua moglie, e madre del giovinetto Re, assegnandole tre Consiglieri di Stato. Dichiarò ancora Principe di Capoa Arrigo altro fuo figliuolo; e dopo avere fcufata la fua paffata condotta, e pregati tutti della lor fedeltà verso la sua prole, nel mese di Maggio cesso di vivere .. Sepeimo die intrantis Mensis Madii, ha il testo di Romoaldo . Ma nel Necrologio Cafinense è notata la di lui morre Idibus Maii . I tanti fconcerti fucceduti durante il fue Regno per la fall Hage fua difapplicazione (d), lasciandosi egli reggere dalla canaglia de suoi in Histori Qqq 2

ras voix emuchi, e per la fua crodeltà e mala condotta, che gli tirò adassociate doffo tante rhellioni, feetro reflare il fuo nome in abbornimento
e maledizione. Si appicò totlo la Regina a gualdagnari il amo
re de fudditi, col far aprire le carceri, richiamar dall'elifio un buon
col properti della colora della co

dappoiche ebbero intefa la morte del Re; ma con poco loro profitto, e finì in un suoco di paglia il lor tentativo. Due giorni dopo la morte del padre, o pure più tardi, come vuole il Falcando, con gran folennità nella Cattedral di Palermo fu coronato il nuovo Re Guglielmo II. e fomma comparve l'allegrezza del popolo, che sperava giorni più lieti fotto di lui; nè cotali speranze andarono fallite. Da lì a qualche tempo restò liberata la Sicilia da un mal arnese, cioè da Gaito Pietro eunuco, principal Ministro e Camerlengo di quella Corte, Costui nato Saraceno, dopo aver preso il sacro Battesimo, ritenne sempre in cuore l'antica lua superstizione; e natogli sospetto, che gli emuli suoi tramassero contro la di lui vita, imbarcatosi una notte, e feco portando un gran tesoro, se ne suge al Re di Marocco. Manuello Comneno Imperador de Greci, da che seppe assunto al trono Guglielmo II. gli sped) Ambasciatori per rinovare il trattato di pace, e mosse anche parola di dargli per moglie l'unica sua figlinola. Fu ben confermata la pace, e andarono innanzi e indietro Ambasciatori e lettere per trattare di quel matrimonio, ma nulla in fine si conchiuse di questo per vari politici intoppi . Tornò in quest' anno nel mese di Novembre in Italia l' Imperador Federigo con un fiorito efercito. Paísò per la Val Camonica , perchè i Veronesi doveano aver preso e ben fortificato il passo della Chiusa, e venne ad accamparsi vicino a Bre-[b] Cordin scia. Lo Scrittor della vita di Papa Alessandro dice (b), che quantunin Vita A. que egli avesse conceputo grand' odio contro i Lombardi , nè si fidasse

Jamad. III. di loro, pure chiudendo in petro la fua fierezza, fi moftro amorevole e correfe verfo chiunque fi prefento all'udienza fua. Non cot) parla (d.) 5 fre Sire Raul (e), autore più informato di quefti affari. Diede Federigo il Jamadi et la coltrinde que popoli a dargli feffanta offaggi del principali e più ricchi ; i quali furono inviati a Pavia. Devatô ancora la pianura di Bergamo, e fen venne a Lodi, dove tenne un gran parlamento di Tederichi del chief de la Coltride que venne la coltride que del coltride que de la coltride que della parla gono della Lombardi (d.) 24.846/in liferanza di foliuro per l'arrivo dell' Augutto Sovrano [4], e però

a folla comparvero colla grandi e piccioli, chi colle Croci in mano, e chi fenza, chiedendo pictà. Esposero all' Imperadore, e a' suoi Ministri ad una per una tutte le avanie finora patite; e sul principio par-

ve, ch' egli se ne condolesse sorte, e sosse per farne risentimento. Ma ea von i sant i doglianze. Allora la po Armenio vera gente scorata assetto, si vide come perduta, ne vi si chi non credesse, che l'Imperadore sosse di accordo con quegl'inumani Ufiziali. Si trasséri poi Federigo da Lodi a Pavia, e quivi solennizzò la festa del sano Natale.

Rapporta il Cardinal Baronio [a] una lettera scritta da esso Au-(a) Acerta gusto a i Cardinali : tale nondimeno è lo stile e il tenore di essa Morrae Hiche si può senza timor di fallare tenere per un' impostura di qualche Dottorello, o Monachetto Scilmatico di quell' età. Gerto è bensì, che il fuddetto Imperador di Costantinopoli inviò in quest'anno a Roma Giordano Sebalto del fuo Imperio, figliuolo di Roberto già Principe di Capua [b] . Portò egli de i gran regali a Papa Aleffandro III. e due (b) Cardin. proposizioni di grande importanza. Era la prima di riunir le due Chie-de Arago le Latina e Greca, discordi fra loro da gran tempo. L'altra, che il zantii III, Papa restituisse la corona dell' Imperio Romano agli Augusti Greci, promettendo a quelto fine mari e monti; cioè tanto oro ed argento, e tanta copia di truppe da ridurre all' ubbidienza l'Italia tutta. Troppo difficil affare, e degno di gran pefatezza parve quest'ultimo al faggio Pontefice : tuttavia non volendo trascurar cosa alcuna, inviò coll' Ambasciator suddetto in Levante il Vescovo d'Ostia , e il Cardinale de' Santi Giovanni e Paolo , principalmente per trattar della concordia , ed anche per iscorgere, che fondamento si potea far de' Greci per l'altro negozio. Più che mai durando la gara tra i Pifani e Genovefi (c) (c) Aendes per cagion della Sardegna, in quell'anno ancora accaddero rappresaglie Posari. di varie navi , e secero i Pisani di molti prigioni . Guglielmo Marchese Annal Gedi Monferrato non contento di tante Terre e Castella, che l' Augusto menfilib.2. Federigo fottopose alla di lui giurisdizione, mosse guerra anch'egli a Genova, e loro tolse le Castella di Palodi e di Otaggio . Spedì per questo il popolo di Genova i suoi Inviati all' Imperador Federigo, per rappresentargli l'aggravio lor fatto dal Marchese, e ne riportarono poco buone parole. In oltre davanti ad esso Augusto seguì un'altra fiera altercazione fra essi, e quei di Pisa. Imperocchè era dianzi riuscito a i Genovesi di rendersi tributari in Sardegna i due Giudicati di Arborea e di Cagliari : laonde i Pifani investiti di quell'Isola da Federigo, fecero istanza, perchè fusse interdetto a' Genovesi di mettervi piede . Reclamarono i Genovesi, pretendendo, che la Sardegna appartenesse loro , da che ne cacciarono il Re Musetto , e che l'Imperadore non potesse investirne altri senza sar loro torto. Addussero fra l'altre ragioni , che costumavano in segno del lor dominio i Gaetani e Napoletani, ogni qual volta nell'andare in Sardegna o per mercatanzia, o per fale, s' incontravano in legni Genovest, di mandar loro uno scudo piesa voie no di pefci , e due vasi di vetro pieni di pefce , e due barili di vingagiari i primesti a lite alla Curia Imperiale , e intanto in ordinato il ringafcio del prigioni Genovesi con grande schiamazzo del Pisari . Venne a
morte nel di 18. di Marzo in quest'i anno nella Cista di Benevento O(a) stabilitari cara di rivolovo di Milano e Cardinale (a), e in luogo suo si confecationi cara colo a Papa Alessandro nel di 8. di Maggio Galdine già Arcidiacono
della Chiefa Milanele, Cardinale anch' esto, che per le sue rare virrà
depina gentio poscia d'effere veneraro qual Santo.

Anno di Cristo melevili. Indizione xv.
di Alessandro III. Papa 9.
di Fedratro I. Re 16. Imperadore 13.

Elebre e memorando è quest' anno nella Storia d'Italia per le

strepitose avventure, che succederono. Avea l'Imperador Federigo mandato avanti con un corpo di truppe Rinaldo eletto Arcivescovo di Colonia e Arcicancelliere d'Italia , uomo fatto più per gl'imbrogli fecolareschi, che per maneggiare il Pastorale, affinchè riducesse i con-(b) Cardin torni di Roma all'ubbidienza dell'Antipapa Pasquale (b). Tra la forde Aragen, za e i regali ridusse Rinaldo a' suoi voleri molte di quelle Terre e lexend, III. Città; e quelle, che secero refistenza, la pagarono con patire saccheg-P. I. T.III. gi, incendi, ed altre calamità figliuole della guerra. Ne folamente fuori di Roma fece egli de' progressi, ma studiossi con gran profusione d'oro di guadagnare in Roma stessa partito. E perciocchè, come scrive l'autor della vita di Papa Aleffandro III. con servirsi di un detto deeli antichi, Roma, si invenires emiorem, se venalem preberes : non surono pochi i Romani, che adescati dalla pecunia giurarono sedeltà all' Antipapa Guido da Crema e all' Imperadore contra d'ogni periona . Non mancava il buon Papa Alessandro con paterne ammonizioni di esortar tutti alla concordia, alla fedeltà, e alla difefa della Patria, offerendo ancora il danaro neceffario per questo; e davano essi buone parole, ma camminavano con doppiezza, volendo piacere all' una e altra parte, infedeli nello stesso a tutte e due. Intanto l' Augusto Federigo nel dì 11. di Gennaio fi mosse da Lodi coll' Imperadrice e coll' Arma-(c) Aeribus ta alla volta di Roma (c). Arrivò ful Bolognese, dove in vendetta Morea Hit. della morte data già al fuo Ministro Bozzo, diede il guasto al paese

Momenti, žella morre data già al fuo Ministro Bozzo, diede il gunfo al pacie, me totte fino alle Porte della Cirtà, e riduffe quel popolo a dargli cento offazge, Ren. Inter. fino alle Porte della Cirtà, e riduffe quel popolo a dargli cento offazge, Ren. Inter. de funore al Lucca. Patò di poi a Imola, Faetuza, Forii, e Forienta de Monta, di monteta di Lucca. Patò di poi a Imola, Faetuza, Forii, e Foriento de Ren. Inter. popoli, e in quelle contrade si termò fino a S. Petro y, cfigendio da que' popoli, e dagli altri della Romagna grosse contribuzioni di dana zo. Non si sa il mottro y perché egsi facesse quivi à langa dimora,

non

non accordandosi ciò col costume d'un Principe sì focoso e diligente en voie. Finalmente sil principio di Luglio marciò verlo la Città di Anona, e sana supprente intraprete l'affectio. Era questa Città in que tempi ubbidiente e sindita a Manuello Imprendere de Greci, e conturche ligi costaste di molto il mattener tale acquisto, pure se ne compiaceva, lusingandosi, che potesfe un di quel piccio nilo risidere di gran vantaggio alle mire non mai interrotte sopra l'Italia. Ora i cittadini sì perchè animati da i Greci, e perchè restava ad essi libero il mare, ne mancavano buone fortificazioni alla lor Terra, si accintero con vigore alla disfea. Fece Federigo fabbricar varie macchine di guerra, e siuccederono varj

conflitti con vicendevoli perdite, ulate in fimili contrasti.

Intanto da che fu partito l'Imperadore dalla Lombardia, Arrigo Conte di Des , laiciato Governatore in Pavia , perchè verifimilmente subodorò i segreti maneggi delle Città Lombarde, nel mete di Marzo dimandò e volle cento ortaggi del popolo Milanefe, cinquanta de'quattro Borghi, e altrettanti de Forensi. Da li a qualche tempo crescendo i sospetti, ne volle altri dugento, che tutti mise nelle carceri di Pavia, e fece anche iltanza di danari. Allora l'infelice popolo Milanese, giunto a i termini della disperazione, al vedersi si maltrattato ed oppresso, diede atcolto a chi proponeva di unirsi in lega con altre Città, per ilcuotere l'infoffribil giogo Tedesco. Fecesi dunque un congresso, a cui intervennero i Cremonesi, Bergamaschi, Mantovani, Breiciani, e Ferraresi; e senza dubbio vi si contò ancora qualche Inviato della lega della Marca di Verona. Quivi rammentati gli aggravi e le crudeltà, che tuttodi pativano per l'infaziabilità e indiferetezza de Ministri Cesarei, determinarono di voler più tosto morire una volta con onore, se occorresse, che di vivere con tanta lor vergogna e miseria fotto chi si dimenticava d'essere lor Principe, e Principe Cristiano. Una lega dunque fu stabilita fra loro con obbligarsi sotto forte giuramento di difendersi l'un popolo l'altro, se l'Imperadore, o i suoi Ufiziali volessero da li innanzi recar loro ingiuria o danno senza ragione , Jalva tamen Imperatoris fidelitate, claufola nondimeno, che nulla dovea significare fecondo i bilogni. Fu spezialmente convenuto il giorno d'introdurre i dilperfi Milanefi nell'abbattuta e abbandonata loro Città, e di star ivi , finchè quel popolo si fosse messo in istato di potervi sussistere da se solo. Erano stati finora i Cremonesi de maggiori nemici , che avesse Milano, e de' più sedeli, che potesse vantar Federigo. E' da credere, che si movessero a mutar massima dal vedere, e fors'anche dal provar eglino il duro trattamento, e l'alterigia de' Ministri Imperiali fulle Città Lombarde, e temere col tempo di una fomigliante for- (a) Sicardas

riali fulle Città Lombarde, e temere col tempo di una fomigliante for l'afficienda tuna. Sicardo, che pochi anni dappoi fu Velcovo di Cremona, e ferifi in Chenni, fe una. Cronica, da me in buona parte data alla luce (a), fi lagna Rev. Italix. Erano i Milanefi in una fomma cofternazione, perchè veniva minaccina la diffuzion de l'ono Borphi, e i Pavefi ne lalciavano correre la voce: laonde per quatro fettimane flettero come in agonia tra i pianti e le grida; c chi a Como, e chi a Novara, a Pavia, a Lodi trafpornava i fuoi pochi mobili, perchè di di in di apetravano l'ultimo eccidio. Quando nel felicilimo di 27. d' Aprile comparvero le milizie Brefciane, 7 Cremonefi, Bergamafche, Mantovane, e Veronefi, che introduffero

Gremonef, Bergamafche, Mantovane, e Veronefi, che introduffero (d.) 484 quel popolo nella delolata Gittà con immenfo gaudo di tutti (e.). Che Gustim menaffero toflo le mani per alzar terra, e valerti delle reliquie dellamentari della retarti in cala, ben giufio è il crederlo. Rapportationari per la questa mova all' Imperador Federigo, benchè altamente le ne cru-

to . Ed allorchè i Collegati videro la Città ridotta in istato di competente difefa, si ritirarono, per attendere a guadagnar Lodi . Sussistendo questa Città si attaccata al servigio dell'Imperadore, niun di que' popoli si vedea sicuro . Però trattarono di tirarla nella lega : e perchè i Lodigiani a niun patto volevano staccarsi dal servigio Imperiale dopo i tanti benefizi ricevuti da Federigo, si venne alla forza . Fu assediata quella Città da i Milanesi e dagli altri Alleati nel di 17. di Maggio; seguirono vari combattimenti; su dato il guasto al paese, e adoperate tante minacce, che finalmente s' indusse quel popolo, per non poter di meno, ad entrar nella lega, Salva Imperatoris fidelitate. Paffarono i Collegati al Castello di Trezzo, Fortezza di gran polso, perchè cinta di un muro e di una Torre, che non avea pari in Lombardia . Quivi era riposto un gran tesoro dell' Imperadore , come in luogo di fomma ficurezza. Tanto nulladimeno lo firinfero e batterono colle macchine di guerra, che il prefidio Tedesco, a riferva del Governatore, fu affretto alla refa, talva la lor vita e libertà. Meffo a facco quel Castello, su poi consegnato alle fiamme, ed interamente diffrutto. Tali notizie le abbiamo da Acerbo Morena, autor Lodigiano, e contemporaneo; il perchè o non fussifte ciò che scrisse Radevico all'anno 1159, della distruzione di quel Castello, o pur conviene immaginare, che fosse rifatto di poi. Portato questo spiacevol avviso all' Imperadore, ne provò allora un immenio dispiacere; ma impegnato nella guerra contra d'Ancona e di Roma, altro per allora non potè fare, che legarfela al dito. Av-

Avvenne in questo mentre, che il popolo Romano concepì, o tas volg. per dir meglio rinovò l'odio antico contra quei di Tufcolo e di Alba-AMBO 1167no perche li vedea inclinati o aderenti a i Tedeschi pe renitenti a pagar gli eccessivi tributi loro imposti (a) . Sul fine dunque di Mag-(a) Cordin. gio essi Romani con tutto il loro ssorzo, ancorchè si opponesse a tal in Vita Arisoluzione il prudentissimo Papa Alessandro III. andarono a dare il sexual. III. guafto a tutto il territorio Tufcolano, con tagliar le biade, gli albe-P.I. T. III. ri, e le viti: dopo di che affediarono quella Gittà . Rainone Padron di Tufcolo, non avendo forze da poter refistere, per necessità ricorse all' aiuto dell' Imperadore, che affediava Ancona. Ordinò egli tofto a Rinaldo eletto Arcivescovo di Colonia, esistente in que' contorni, che con alquante schiere d'armati s'affrettasse al soccorso di Tuscolo. Cos) fece egli. Ma se vogliam credere a Ottone da San Biagio (b), re-sb] Om de stò Rinaldo rinterrato ed assediato da i Romani in quella Città . Ne in Chemic, fu bensì avvisato Federigo; e perchè parve, ch' egli non se ne mettesse gran pensiero, Cristiano eletto Arcivescovo di Magonza con Roberto Conte di Baffavilla, e con altri Baroni, prese l'affunto di marciare in aiuto di lui, con poco più di mille cavalieri Tedeschi e Borgognoni, ma i più bravi dell' Armata (c). Allora i Romani si mise-(c) Aembus ro in punto per dar battaglia , confidando nella superiorità delle forze: Morna Higiacche si tiene, che nel campo loro si contassero tra cavalieri e fanti Tom. VI. ben trenta mila persone armate. Romoaldo Salernitano scrive (d), che Rev. Italia. i Romani sedotti dalla lor profunzione e superbia, vollero venire alle dus Salera. mani, ma fenza ordine e cautela alcuna. Si azzuffarono dunque nel Fora PIL dì 30. di Maggio co i nemici. Sulle prime poco mancò, che i Te-Rev. Italic. deschi, sopraffatti dal troppo numero degli avversari, non piegassero: ma uscito di Tuscolo l' Arcivescovo Rinaldo co suoi, e dando alle spalle a i Romani, così vigorofamente li caricò, che la lor cavalleria prese la fuga, lasciando alla discrezion de' Tedeschi la fanteria. Non erano i Romani d'allora, come gli antichi loro antenati; però da lì innanzi non fu più battaglia , ma folamente una fuga e un macello di que' miseri . Ingrandiscono qui alcuni a dismisura la perdita de' Romani , facendola Ottone da San Biagio ascendere a quindici mila tra morti e prigioni. Lo Scrittor della vita di Papa Aleffandro apre anche più la bocca con dire, che appena si falvò la terza parte di si copiosa Armata, e che dalla battaglia d' Annibale a Canne in quà, non era più fucceduta strage sì grande del popolo Romano. Sicardo copiò anch'egli questo bell' episonema. E l'autore della Cronica Reicherspergense arrivò a dire, che di quarantamila Romani paucissimi evaserunt, qui non occisi, aut captivati fuerint. Più ancora ne dise Gotifredo Monaco ne' fuoi Annali. Giovanni da Ceccano nella fua Gronica di Foffa Nuova ne fa morti fei mila, e molte altre migliaia di rimasti prigioni. Ma perchè fuol più spesso avvenire, che la fama, e la milanteria de vin-Tom. VI. Rrr cito\*\* vec cirori faccia in casi tali di troppe frange al vero , meglio san l'attende metri qui alla relaziono di Acerbo Morena , autor di questi tempi, che dice d'averlo inteso da' Romani didappassionati, cioè effervi relati morti più di due mila d'esti Romani, e più di tre mila fatti prigioni, che legati strono condotti alle carceri di Viterbo . I. 'Anonimo Casinense ferive da mille e cinquecento uccisi, e da mille e intercento prigioni, Meno anorra dice il Continuatore degli Annali Genovesi di Gassiro.

Non potè contener le lagrime all'avviso di si sunesto successo il buon Papa Alessandro. Tuttavia senza avvilirsi attese a premunir la Cirtà di Roma, e a proccurar degli aiuti dal di fuori . Mosse la Regina di Sicilia e il figliuolo Guglielmo II. a spedir le loro truppe, ché giunte nella Campagna di Roma fi diedero ad affediare un forte Castello presidiato da' Tedeschi. Secondo Acerbo Morena pare, che il giovinetto Re venisse in persona a tale impresa; ma è cosa non sì sacile da credere . Ora l'avviso della vittoria riportata dalle sue genti sotto Tuscolo, ma più questa mossa dell'armi Siciliane, surono i motivi, che induffero Federigo a dismettere l'assedio d'Ancona a fine di trasferirsi verso Roma. Per mantener nondimeno il decoro, ed acciocchè non paresse, che la ritirata venisse da paura, ammite dopo quasi tre fertimane d'affedio ad un trattato d'accordo gli Anconitani , i quali s' obbligarono di pagargli una gran fomma di danaro; e per ficurezza del pagamento gli diedero quindici ostaggi . S' ingannò Ottone da San Biagio con altri, allorchè scrisse, che Ancona si rendè all' Imperadore . L' impazienza di Federigo era grande , nè volendo aspettare i lenti passi della fanteria, presa seco la cavalleria, e l' Augusta sua moglie, a gran giornate marciò verso la Puglia. Alla nuova, che s'accostava l' Imperadore, e fulla credenza ancora, che con tutta l' Armata egli venisse, si ritirarono ben prestamente dall' assedio del suddetto Castello le foldatesche del Re di Sicilia. Con tal fretta marciò Federigo, che raggiunse i fuggitivi al passo di un fiume, dove molti ne sece prigioni. Affediò e vinte un Castello tolto dal Re Guglielmo a Roberto Conte di Bassavilla, con restituirlo poi ad esso Conte. Arrivò sino al Tronto, mettendo a facco e a fuoco tutte quelle contrade. Sua intenzione pareva di paffar più oltre, ma sì vigorofe furono le istanze dell' Antipapa Pafquale, dimorante in Viterbo, per tirarlo a Roma, sì in virtù delle promesse a lui satte, come anche per la speranza di cacciarne Papa Alessandro, che Federigo con tutto l'esercito si mosse a quella volta, e nel dì 24 di Luglio giunse a mettere il campo nel Monte del Gaudio, appellato Monte Malo dallo Scrittore della vita di Papa Alessandro, che racconta il di lui arrivo colà XIV. Kelendas Augusti. Nulla più fospirava egli , che d'impadronirsi della Basilica Vaticana : nè tardò a superar la Cortina e il Portico di S. Pietro, con ispogliare e dar alle fiamme tutte quelle case. Ma nella Vaticana non potè egli en-

entrare, perchè fortificata e ben difefa dalla Mafnada di S. Pietro, cioè Baa Volg. da i foldati raccolti da' beni patrimoniali della Chiefa Romana. Diedero i Tedeschi varie battaglie al sacro luogo per una continua settimana, sempre inutilmente, finchè riuscì loro di potere attaccar suoco alla Chiefa di Santa Maria del Lavoriere, o fia nella Torre. Effendo questa contigua a S. Pietro, poco mancò, che le fiamme non penetraffero anche nella Basilica. Mise nondimeno quell'incendio tal paura ne' difensori, massimamente veggendo essi di non potere sperar soccorso alcuno dalla Città, che dimandarono di capitolare. Fu loro accordato di poterfene andar falvi colle persone; e così S. Pietro venne in potere di Federigo . Però nella feguente Domenica arrivò l' Antipapa Pafquale a cantar Messa in quella Chiesa; nella quale occasione coronò l'Imperadore con un cerchio d'oro, infegna del Patriciato. Fin l'anno 1155. ficcome abbiam veduto, aveva egli ricevuta la corona Iniperiale dalle mani di Papa Adriano IV. Tuttavia volle ( Acerbo Morena , che v'era prefente , ce ne afficura ) il piacere di riceverla di nuovo da quella del fuo idolo : funzione fatta nel martedì feguente . festa di S. Pietro in Vincola. Fu coronata anche l' Augusta Beatrice, anzi che a lei fola fosse imposta l'Imperial corona , lo scrive l'autor della Cronica Reicherspergense (a), parendogli molto strano, che il (a) Cómic. già coronato Imperadore si facesse coronar di nuovo. Altrettanto ha forgen Gotifredo Monaco di S. Pantaleone ne' fuoi Annali [b]. Ciò fatto, fife studiò l' Imperador Federigo di guadagnare i Grandi e il popolo di Ro-Monechat ma [e], e siccome accortissimo Principe propose, che se dava lor l'ani-(c) Cardin, mo di fare, che il Pontefice Alessandro rinunziasse al Papato, astrigne-de Aragon, rebbe anch' egli il fuo Papa Pafquale ad imitarlo: con che si verrebbe zandri III. poi all'elezione d'un terzo, ed egli darebbe la pace a tutti, fenza più P.I. T. III. intricarsi nell'elezion de' Pontefici . Esibiva eziandio di rilasciar tutti i prigioni. Parve questo un bel partito a i più de' Romani, i quali giunfero fino a dire, che il Papa era tenuto ad accomodarvifi, e a far anche di più per rifcattar e falvare tante sue pecorelle, e il cominciarono a tempestar su questo. Ma Alessandro, da che si accorse de i segreti maneggi del popolo co' fuoi nemici, dal Palazzo Lateranense s'era ritirato nelle forti case de Frangipani, e poscia presso il Colisseo, con ifpedir quivi le Cause spettanti alla Chiesa e allo Stato. Intanto il giovane Re Guglielmo, giuntagli la notizia di quanto paffava in Roma, mosso dal suo zelo per la salute del Papa, spedì due ben corredate ga-

lee con gente e danaro affai, ed ordine di condurre in falvo il Pontefice. Vennero su pel Tevere le due galee, e fatto sapere l'arrivo loro ad Ottone Frangipane, furono introdotti all'udienza del Papa i Sopracomiti. Sommamente obbligato si protestò Alessandro III. all'amo-

Rrr 2

revol pensiero del Re Siciliano; prese il danaro inviato; e credendo per allora non necessaria la sua partenza, rimandò le galee indietro con

Eransi interamente dati i Pisani a' servigi dell' Imperador Federigo (a) Anno- (a), verisimilmente per que gran doni e vantaggi, che a guisa de i ter Pifasi già conceduti a' Genovesi, dovette compartire anche a quest' altro po-Rer. Italia, polo con un pezzo di pergamena, per l'ansietà di portare in breve la guerra non folo contra de Romani, ma anche in Puglia, Calabria, e Sicilia, al qual fine abbitognava della loro flotta. Aveano effi Pilani giurata ubbidienza all' Antipapa Pasquale. E perchè Villano loro Arcivescovo non volle consentire a sì fatta abominazion del Santuario, su costretto a suggirsene, e a ritirarsi nell'Isola della Gorgona : e in luogo suo fu intruso in quella Chiesa Benincasa Canonico sul fine di Marzo. Aveano anche prestato aiuto a Rinaldo Arcivescovo di Colonia, per prendere Civitavecchia, prima ch' egli paffaffe a Tufcolo, o sia Tuscolano. Ora Federigo, benchè trattasse di ridurre i Romani a' suoi voleri colle buone, non lasciò per questo di prepararsi per adoperar la forza, se il bisogno lo portava. A questo fine richiese d' aiuto i Pifani, che gli spedirono dodici galee ben armate con due de'loro Consoli; e queste di poi entrate pel Tevere, e salite sino al Ponte insestavano non poco le Ville de' Romani, ed impedivano ogni soccorfo per quel fiume. Il popolo Romano adunque per la maggior parte tanto per ischivar gli ulteriori danni e pericoli, quanto perchè Federigo confermò il Senato Romano, ed accordò a quel popolo di molte elenzioni per tutti i suoi Siati, condiscese a quanto egli bramava, con promettere fra l'altre cose, che justirias suas [ cioè dell' Imperadore ] tam intra Urbem, quam extra Urbem juvabunt eum retinere, e che terrebbono per Papa l'Antipapa Pasquale, se pure s'ha in ciò da credere al Continuator del Morena; perciocche da una lettera di Giovanni Sarisberiense fra quelle di S. Tommaso Cantuariense si raccoglie, che i Romani stettero saldi nell'ubbidienza di Papa Alessandro III. nè di Pasquale si parla nel giuramento de' Romani rapportato nella sua Cronica da Gotifredo Monaco di S. Pantaleone preffo il Freero . I Frangipani nondimeno, e la casa di Pier Leone, con altri nobili non consentirono a questo accordo. Mandò poscia Federigo a ricevere il giuramento di fedelià da' Romani vari fuoi Deputati , fra' quali uno fu Acerbo Morena, Continuatore della Storia di Ottone suo padre, uomo dabbene, ed incorrotto e diverso da tanti altri dell' Armata Imperiale, Esa Volte che viveano di fole rapine . Intanto venne Dio a visitare i peccati e l'alterigia dell' Imperador Federigo, Principe, che nulla meno meditava, che di mettere in catene l'Italia tutta, e per politica andava fomentando il deplorabile scisma della Chiesa di Dio. Un'improvvisa epidemia cagionata dall' aria di Roma, micidiale anche allora in tempo di State, se pur non su una vera pestilenza, assalì intanto l'esercito di Federigo, e cominciò a mieterne le centinaia ogni giorno . La mattina erano fani, non arrivava la fera, che si trovavano morti, di modo che si penava a seppellir tanta gente (a). Nè già sulla sola ple- (a) Contibe de foldati fi stele questo flagello, comunemente attribuito alla visi-bi Morne, bil mano di Dio; ma ancora a i Principi e Signori più grandi d'effa Tom. VI. Armata . Vi perirono Rinaldo eletto Arcivescovo di Colonia, Federigo Com da Duca di Suevia, o fia di Rotemburgo, figliuolo del già Re Corrado, S. Blafio e cugino germano dell' Imperadore, i Vescovi di Liegi, di Spira, di Monachus Ratisbona, di Verden, e d'altre Città, con affaiffimi altri Principi espud Frenobili , fra quali spezialmente è da notare il Duca Guelfo iuniore , la cui morte fu compianta anche dagl' Italiani ; perchè la di lui perdita fu cagione, che si seccasse in lui questa Linea di Estensi-Guelfi, e che il Duca Guelfo suo padre rinunziasse poi all' Imperadore tutti i suoi Stati in Italia : del che ho affai favellato altrove (b). Per questa fie-[b] Antich ra mortalità di gente anche il fuddetto Acerbo Morena Istorico , nel Estensi P.L. tornare a casa portando seco il malore, nel di 19. di Ottobre manco di vita ne' Borghi di Siena, come s' ha dal fuo Continuatore.

Atterrito da così tragico avvenimento l'Imperador Federigo, frettolosamente decampò col resto dell' Armata, e per la Toscana venuto a Pifa e a Lucca, continuò il viaggio alla volta di Lombardia. Ma nel voler valicare l'Apennino, trovò il popolo di Pontremoli, ed altri Lombardi , che gli vietarono per quelle montagne il passo (c) [e] Cordin Se non era Obizzo Marchese Malaspina , che l'affidò per le sue Ter-de Aragon. re della Lunigiana, e gli diede il paffaggio, fi farebbe trovato in pe-xandri III. ricolofe angustie. Gran parte nondimeno del suo equipaggio si perde Reg. Italia. per istrada. Verso la metà di Settembre, e non già di Dicembre, co- Continue me per error de' copifti fi legge presso Sire Raul, arrivò egli a Pavia Acobi Mocon avere perduto e ne' contorni di Roma, e nel viaggio per le malattie suddette, oltre a gran copia di soldati, più di due mila nobili tra Vescovi, Duchi, Marchesi, Conti, Vassalli, e Scudieri. Quivi nel di 21. d'effo mese di quest'anno, e non già del 1168, come ha il testo del Continuatore del Morena, mise al bando dell'Imperio tutte le Città congiurate di Lombardia, riferbando folamente Lodi e Cremona, fenza che s'intenda il perchè di quest'ultima, e gittò in aria il guanto in fegno di sfida . În vece de Cremonesi sospetto io , che il Continuatore di Acerbo Morena eccettuasse i Comaschi; perchè que-

Esa vote fli continuarono a tenere il partito di Federigo. Il qual poscia più fiesa ANNO 1167. To che mai, co i Paveli, Novareli, Vercelleli, e co i Marcheli Guglielmo di Monferrato, ed Obizzo Malaspina, e col Conte di Biandrate cavalcò contro le Terre de' Milanefi , con devastar Rosate , Abbiagraffo, Mazzenta, Corbetta, e altri loro Luoghi. Accorfero allora a Milano i Lodigiani, e i Bergamaschi, e i Bresciani, che erano in Lodi, e i Parmigiani e Cremonefi, che fi trovavano in guardia di Piacenza, Tornossene per questa mossa Federigo a Pavia; ma senza prendere fiato , si voltò contra de Piacentini , alle Terre de quali sece quanto male potè . Ingroffatifi per questo a Piacenza i Collegati , erano per affrontarsi con lui, s'egli non si fosse prestamente ritirato a Pavia. Abbiamo nondimeno da una lettera di Giovanni Sarisberiense, che seguì fra loro qualche baruffa colla peggio di Federigo, il quale in fugam versus est, come si può vedere fra le lettere di S. Tommaso Cantuariense. Nè già suffiste, come scrive il Sigonio, che Federigo andasse fotto Bergamo, e ne bruciasse i Borghi. Tante forze egli non avea. Venuto poscia il Verno, si quetò il rumore dell'armi in Lombardia. Durò anche nel presente anno la rabbiosa guerra fra i Pisani e

Corp. Genoveli (4), perfeguitandoli i loro legni per mare a ututo potere. Fumondiali for, rono fatti progetti di pace, e rimelle le differenze in diect per parte;

Par Man Beraz che animi tanto alterati poteffero punto accordatii. Intanto

Ren. Idulii il Regno di Sicilia era agitato dalle gare di que Baroni , e da varie

Ren. Idulii il Regno di Sicilia era agitato dalle gare di que Baroni , e da varie

Ren. Idulii il Regno di Sicilia era agitato dalle gare di que Baroni , e da varie

Ren. Idulii il Regno di Sicilia era agitato dalle gare di que Baroni , e da varie

Ren. Idulii di disperio di di Ren. Il Ren. Idulii di disperio izzate durante la minorità

Ren. Idulii del Ren. Il Le Città di Mellina e di Palermo tumultuarono,

Ren. Idulii utomo foi fatto per ifmugnere danaro; e per gli fuoi vizi balfimato

Ren. Idulii artico di Ugono Falcando, e di Romoaldo Salernitano. Mi dispendo io

dal i firirite per amore della brevità . Si trasferì no usoff amo a Ve
dal rigirite per amore della brevità . Si trasferì no usoff amo a Ve-

nezia in abito da pellegrino, e di là venne a Milano il novello Arcième de la comi vesco od iquella città Galdino (e) nel di 5, di Settembre, con inverti sono finita confolazion del fuo popolo. Portò egli feco il titolo e l'autorità ma manta del presentato del suo propolo. Portò egli feco il titolo e l'autorità del manta del presentato del segli feco il titolo e l'autorità del segli especiale del segli feco il titolo e l'autorità del segli feco il titolo e l'autorità del segli feco il titolo e l'autorità del segli feco del segli feco il titolo e l'autorità del segli feco il titolo e l'autorità del segli feco del s

quod velit nos plus facere, quam feejnus a tempore Henrici Regis usque ad introitum Imperatoris Friderici. Sotto nome di Arrigo porto io opi-

nio-

nione, che si debba intendere Arrigo Quarto fra i Re, Terzo fra ta. voa, gl'Imperadori; perchè sotto di lui vo credendo incominciata la libertà asso 1119. di molte Città di Lombardia, che andò poi crescendo, finchè arrivò alla fua pienezza; e questa abbiamo di poi veduta come annichilata dal terrore e dalla fortuna dell' Imperador Federigo.

Anno di CRISTO MCLEVIII. Indizione I.

di Alessandro III. Papa 10.

di FEDERIGO I. Re 17. Imperadore 14. BBIAMO dal Continuatore di Acerbo Morena, che l'Augusto Fe-A derigo quasi per tutto il Verno dell'anno presente andò girando, con dimorare ora nelle parti di Pavia, ora in quella di Novara, ora di Vercelli, del Monferrato, e d'Afti. Ma veggendo sempre più declinare i fuoi affari, e trovandofi come chiufo in Pavia, e fempre in sospetto, che i pochi rimasti a lui sedeli il tradissero: un di di Marzo all' improvviso segretamente si parti, & in Alamanniam per terram Comitis Uberti de Savogia, filii quondam Comitis Amadei, qui & Comes dicitur de Morienna, iser arripuis: così si legge negli antichi Manuscritti. Questo Uberto, chiamato dal Guichenone Umberto, è uno de Progenitori della Real cafa di Savoia; e quantunque ritenesse il nome di Conte di Morienna, pure in vari strumenti ha il titolo ancora di Marchese; e di quì parimente si scorge, ch'egli era Principe di molta potenza, e che per andare in Borgogna, si passava per li di lui Stati . Fra le lettere di San Tommafo Arcivescovo di Cantuaria (a) una se ne legge di Gio-sa 5.76vanni Sarisberienie, riferita anche dal Cardinal Baronio (b), dalla qua mer Ce le si ricavano varie particolarità. Cioè, che Federigo non vedendosi La Ep. 66. ficuro in Pavia, per aver fatto cavar gli occhi ad un nobile di quella di Bar. in Città, e sapendo che già i Lombardi mettevano insieme un' Armata di Assal, Este ventimila foldati : lasciati in Biandrate trenta degli ostaggi Lombardi, paísò nel Monferrato, dove per la fidanza, che aveva in Guglielmo Marchese di quella contrada, per le di lui Castella distribuì gli altri ostaggi . Poscia andò quà e la sempre di sospetto, non osando di pernottare

più di due o tre giorni nel medefimo luogo. Frattanto il Marchefe tratto cum cognase fuo Comine Marcinel (leggo Maxienumf), su inperatotem permittere egredi, promittent ei non modo reflitationem ablatorum ple montet aures; O' cum bounet O' gloria Imperiti gratimo fumpiteramu.
Pofcia raccolti gli oftaggi, e accompagnato da foli trenta uomini a cavallo , andò fino a Santo Ambrofo far Torino e Sufa; e la mattina per tempo rimeffoli in viaggio, quando fu prefio a Sufa; barbaramene fecc impicare uno degli oftaggi, nobile Brefciano, incolpandolo d'aver margegiata l'unione dell'efertito, che il cacciava dall'Italia.
Sir Raul (fruy (1). che Petrino mandi de Muesti faltendit Zullium de

los de management o moris de Marin Juspendis Zillium de (e. Sin Prando obsidem de Brissia juxta Sauricam (sorse eta (cristo Secusium)) 1700 Pl. dolore O furore repletus, quod Mediolanenses, Brissienses, Laudenses, Re. Italia.

Ent vole Novarienses, & Vercellenses obsederant Blandrate, & inde abiit in Alamanniam. Aggiugne, che arrivato a Susa con gli altri ostaggi, i cittadini prefero l'armi, e gli tollero questi ostaggi, mostrando paura d'essere rovinati da i Lombardi , fe lasciavano condurre per casa loro suori d'Italia que' nobili, massimamente dopo aver egli tolto poco sa di vita un d'essi uomo potente e generoso con tanta crudeltà . Accortosi Federigo del mal tempo, che correva per quelle parti, anzi, se è vero ciò, che [a] Om de ha Ottone da San Biagio (a), avvertito dal suo albergatore, che que s. Blofn in cittadini meditavano d'ucciderlo, avendo lasciato nel letto suo un Art-

manno da Sibeneich, che il raffomigliava, travestitosi da famiglio, e con altri cinque fuoi famigli mostrando di andare innanzi a preparar l'alloggio per un gran Signore fuo padrone, continuò il viaggio per istrade alpestri e dirupate finche giunse in Borgogna, dove di gravi minacce fece a que' popoli; e di poi paísò in Germania, con trovar ivi non poche turbolenze, e molti che l'odiavano. Sarebbe da defiderare, che le antiche Storie ci aveffero lasciate notizie più copiose della Real casa di Savoia : perciocchè non bastano le moderne a darci de sicuri e sufficienti lumi. Abbiam veduto all'anno 1155, che Federigo probabilmente avea tolto degli Stati anche ad Umberto Conte di Morienna : ma quali non fappiamo. Nella lettera fuddetta del Sarisberiense è scritto. che Federigo prometteva ad esso Conte restitutionem ablatorum: ma quafol Guiche-li Stati fossero a lui tolti, non apparisce, Il Guichenon (b), che di-

non Historie mentico di parlare all'anno presente di questo passaggio di Federigo de Sauge per la Savoia, e dell'avvenimento di Sufa, scrive, che Federigo irritato contra d'esso Umberto pel suo attaccamento a Papa Alessandro III. diede in Feudo a i Vescovi di Torino, di Morienna, di Taran-

(c) Ughell, talia, di Geneva ec. quelle Città. Veggali ancora l'Ughelli (c), che Ital. San. rapporta un diploma d'esso Federigo in favore del Vescovo di Torino, in Archies, e le liti goi fopravvenute. Quel che è certo, brutta scena su quella Tawinens. dell' uscita di Federigo suori d' Italia . Federigo Imperadore , dico , al

cui cenno dianzi tremavano tutte le Città Italiane, e che già per decisione de i vanissimi Dottori di que' tempi era stato dichiarato Padrois del Mondo, si vide in fine ridotto a suggirsene vergognosamente d'Italia fotto un abito di vil famiglio, contra Imperatoriam dignitatem, come

(d) Godef dice Gotifredo Monaco (d), tardi conoscendo, che più colla clemenza Monacous e mansuetudine, che colla crudeltà ed alterigia, si suol far guadagno,

e che per voler troppo, bene spesso tutto si perde. Dopo un vigorofo affedio cadde in potere de Collegati Lombardi

la Terra di Biandrate. Furono ricuperati gli oftaggi quivi detenuti, e (e) Johann tagliati a pezzi quasi tutti i Tedeschi, che v'erano di guarnigione (e). fu m Epift Dieci d'essi nobilissimi e ricchissimi vennero consegnati alla moglie del If Cont nobile Bresciano fatto impiccare da Federigo, acciocche ne facesse venbi Murene, detta, o ne ricavasse un grosso riscatto. In quest' anno (f) nel giove-

dì fanto, cioè a dì 28. di Marzo per le istanze di Galdino Arcivesco- Era Vole. vo di Milano, e per paura di mali maggiori, il popolo di Lodi abiurò l' Antipapa Pafquale, e ridottofi all' ubbidienza di Aleffandro Papa, eleffe per fuo Velcovo Alberto Propofto della Chiefa di Lodi. Intanto cresciuti gli animi de' popoli collegati della Lombardia per la fuga del- : l'Imperador Federigo, si accinsero questi alla guerra conrra de' Pavesi, e del Marchese di Monferrato, che soli in quelle parti restavano più ehe mai attaccati al partito d'esso Augusto. Per maggiormente anguftiare Pavia, venne loro in capo un grandiofo penfiero, cioè quello di fabbricar di pianta una nuova Città a i confini del Pavele e del Monferrato. Però i Milanefi. Cremonefi, e Piacentini nel di primo di Mappio (a) unitamente si portarono fra Asti e Pavia in una bella e feconda (a) Cardia. pianura , circondata da tre fiumi , e quivi piantarono le fondamenta de Aragon. della nuova Città, obbligando gli abitatori di sette Terre di quelle par-xondri III. ti, e fra l'altre Gamondio, Marengo, Roveredo, Solera, ed Ovilia Ret. Italia. a portarfi ad abitare colà . Poscia in onore di Papa Alessandro III. edispregio di Federigo, le posero il nome d' Alessandria. Perche la fretta era grande, e mancavano i materiali al bisogno, surono i tetti di quelle cafe per la maggior parte coperti di paglia: dal che venne, che i Pavesi ed altri emuli cominciarono a chiamarla Alessandria dalla Paglia : nome che dura suttavia . Ottone da S. Biagio (b) mette fotto b) Otto de l'anno 1170. l'origine di quella Città, forse perchè non ne dovette sì s. Blafo presto prendere la sorma. Ma è scorretta in questi tempi la di lui Cronologia. Il Continuatore di Caffaro (c) anch'egli ne parla all'anno pre-(c) Cefferi fente . Lo stello abbiam da Sicardo , e da altri autori . Certo nondimeno è, che di buoni bastioni e profonde sosse su cinta quella nascen-Tom. PT. te Città, ed effere flato tale il concorio della gente a pianrarvi cafa, Rer. Italie. che da lì a non molto arrivò effa a metter infieme quindici mila persone parie di cavalleria e parte di fanteria, atte all'armi e bellicose. E nell'anno seguente i Consoli della medesima Città, portatisi a Benevento, la milero fotto il dominio e protezione de' Romani Pontefici, con obbligarsi a pagar loro un annuo censo o tributo. Tutto ciò su di fomma gloria a Papa Aleffandro. Attaccato fin qui era flato Obizzo Marchele Malaspina, potente Signore in Lunigiana, ed anche possessore di vari Stati in Lombardia, al partito di Federigo. Ma da che egli vide tracollati i di lui affari , non fu pigro ad unirsi colla lega Lombarda contra di lui . Egli fu , che co i Parmigiani e Piacentini nel d) 12. di Marzo, fecondo Sire Raul (d), introduffe il disperso po- (d) Sire polo di Tortona nella defolata loro Città, la quale perciò tornò a ri-Tore, VI. forgere. Andò intanto crescendo la lega delle Città Lombarde, entran-Rer. Italia. dovi or questa, or quella, chi per ricuperare la perduta libertà ed autorità, e chi per non effervi aftretta dalla forza e potenza dell'altre. Il suddetto Sire Raul nomina le Città confederate con quella di Mila-

Tom. VI.

\_ .

Esa velto no , cioè le Città della Marca , capo d' este Verona , Brescia , Mantova, ANNO 1168 Bergamo , Lodi , Novara , Vercelli , Piacenza , Parma , Reggio , Modena, (a) Conti. Bologna, e Ferrara. Confessa il Continuatore di Caffaro (a), che anche man. C.f. i Genovesi furono invitati ad entrare in questa lega, ed eziandio spedirono and lib 2. i lor Deputati per trattarne, ma senza che tal negoziato avesse effetto. Ho io dato alla luce [b] l' Asso della concordia seguita nel d' Ker. 1140e.
(b) Astron. 3. di Maggio dell'anno presente fra il suddetto Marchese Obizzo, e i

Italie. Dif. Confoli di Cremona, Milano, Verena, Padova, Mantova, Parma, Piacenza, Brescia, Bergamo, Lodi, Como (degno è di offervazione, che ancora i Consoli Comaschi aveano abbracciata la lega ) Novara, Vercelli, Afti, Tortona, Aleffandria. nuova Città, e Bologna. Leggonsi ivi i patti stabiliti fra loro e i nomi de i Deputati di cadauna Città . (c) Anne Fu guerra in quest' anno fra i Pisani e Lucchesi (c) . Erano gli ulti-

his Piferi mi collegati co i Genovesi, e secondo il concerto fatto con essi, ver-Arr. Lulie. fo la metà di Maggio andarono ad affediare il Castello di Asciano, e dategli varie battaglie se ne impadronirono . Accorsero i Pisani , ma non a tempo, e venuti ad un combattimento ebbero la peggio con re-

starvi molti di loro prigioni, i quali furono mandati da i Lucchesi nelle carceri di Genova: il che venne creduto cola infame , e degna (d) Coffnidell' odio di tutti (d). Gl' impetrarono i Genoveli per poter col cam-Annal. G. bio riavere altri loro prigioni detenuti in Pila. Continuò tuttavia la

guerra fra i Pifani , e Genovefi , e contuttochè molto fi adoperaffe Villano Arcivescovo di Pisa, che era tornato al possesso della sua Chiefa , per mettere pace fra queste due sì accanite Citià , pure non gli venne fatto: tanto predominava in cuor di que' popoli l'ambizione d'esfere foli in mare, e foli nel commerzio e guadagno. Aveano fin quì i predetti Genoveli tenuto come sequestrato nelle loro Città il vanerello Re di Sardegna Barisone, sperando, ch' egli arrivasse pure a soddissar pel danaro sborfato a conto di lui. Ma un foldo mai non si vide. Il perchè i Genovesi si contentarono di condurlo in Sardegna, dove diede speranza di pagare. Andarono, e secero raccolta di danaro; ma perchè molto vi mancò a foddisfare i debiti contratti, ricondussero a Genova quel fantalma di Re. In questi tempi i Romani mossero guerra (e) Cardin al popolo d'Albano (e), perchè era flato in favore di Federigo con-

de dragon tra di loro, e tanto fecero che distrussero da' fondamenti quella Città, brand III, ancorche fosse in quelle parti Cristiano eletto Arcivescovo di Magonza, P.I.T.III. mandatovi da Federigo, per sostenervi il suo partito. Rodeva i Romani un pari, anzi maggior desiderio di vendicarsi de' Tuscolani, per cagion de' quali aveano patita sì fiera rotta nell' anno precedente, e recarono loro anche gran danno; ma non confentendo la Chiefa a i loro sforzi, defisterono per allora da tale impresa. Tornò parimente in

quest' anno Manuello Comneno Imperador de' Greci ad inviare Ambasciatori a Benevento, dove era il Pontefice Alessandro : e siccome ben informato delle rotture, che passavano fra esso Papa e Federigo, si fi- Esa Vole, gurò facile di poter ora ottenere il suo intento. Gioè di far privare Auxo 1108. della corona Federigo, e che questa fosse poi conserita a lui, e a' snoi successori. Per ismuovere la Corte Pontificia, venne con gli Ambasciatori un' immensa quantità d' oro. Ma Alessandro, Pontefice de' più prudenti, che s'abbia azuto la Chiefa di Dio, ringraziò forte il Greco Augusto per la sua buona volontà e divozione; ma per conto della corona Imperiale fece lor conoscere, che troppe difficultà s' incontravano, ne conveniva a lui il trattarne, per effere ufizio suo il cercare la pace, e non già la guerra. Per tanto rimandò indietro essi Ambasciatori colla lor pecunia, e fpedi con tale occasione due Cardinali alla Corte di Costantinopoli. Abbiamo da Giovanni da Ceccano (a), da (a) Johanni Romoaldo Salernitano (b), e da altri Storici, che l'Antipapa Pasqua-Che, Fosse le III. o sia Guido da Crema, mentre stava nella Basilica di S. Pie-www. tro fuori di Roma, fu chiamato da Dio al rendimento de' conti. Mo- da Solera ri egli impenitente nel di 20. di Settembre. Pareva che lo scisma col- in Chemic. la morte di costui avesse affatto a cessare; perchè niuno più vi restava de Rec. Luise. Cardinali Scifmatici , e gli Antipapi d'allora non foleano crearne de i nuovi, ficcome vedremo fatto nel grande scisma del secolo XIV. Tuttavia gli Scilmatici non fi quetarono, e fi trovò un Giovanni Abbate di Struma, nomo Apostata e pieno di vizi, che si sece innanzi ed accettò il falso Papato con assumere il nome di Callisto III. Costui era stato eletto Vescovo Tuscolano da Papa Alessandro, e sece di poi una miferabil figura fra quei della fua screditata fazione.

Anno di CRISTO MCLXIX. Indizione II.

di ALESSANDRO III. Papa 11. di Federico I. Re 18. Imperadore 15.

C'Pese l'Imperador Federigo in Germania l'anno presente in istabilire ed ingrandire i fuoi figliuoli (c). Nelle feste di Pentecoste (c'Otto de tenne una gran Dieta in Bamberga , dove comparvero i Legati del- Chion Rosl'Antipapa Callifto. In essa di comune consenso de Principi se elegge- happag. re Re di Germania e d'Italia il suo primogenito Arrigo, e coronarlo per mano di Filippo Arcivescovo di Colonia . Al secondo de snoi figliuoli, cioè a Federigo, giacchè era mancato di vita Federigo Duca di Suevia, chiamato di Rotimburgo, l'Augusto Imperadore diede quel Ducato. Rimasto senza eredi il vecchio Duca Guelso della linea Estenfe di Germania, per la morte del figliuolo accaduta nell'anno 1167. in Italia, aveva egli dichiarato suo erede Arrigo il Leone Duca di Baviera e Saffonia, fuo nipote, di tutti i fuoi Stati e beni posti nella Suevia a condizione di ricavarne una buona lomma di danaro . Ma procrastinando il Duca Arrigo di pagare , sigurandosi , che per l'età avanzata del zio la morte gli risparmierebbe un tale sborso: il Duca Guelfo rinunziò tutto a Federigo Augusto, che pagò il danaro pattui-Sif 2

508 Annali D'Italia. esa vole to . A Corrado suo terzo genito conferì poi il Ducato della Franconia Anno 1169 con altri beni. Al quartogenito Ottone diede il Regno d' Arles, o sia nella Borgogna. L'ultimo suo figliuolo Filippo era allora in faice. Altri acquisti, annoverati da Ottone da S. Biagio, sece Federigo, per ben arricchir la sua prole; e in quest'anno ancora s'impadron) dell' Arcivescovato di Salisburgo, facendo colare quanti mai potè de Feudi delle Chiese in essi suoi figliuoli, e comperando ed acquistando diritti e beni, ovunque poteva. La Sicilia nell'anno presente, correndo il di 4. di Febbraio, soffri un sierissimo eccidio per un orribil tremuo-(a) Hope to, che defolò varie Città (a). Quella sopra tutto di Catania, Città Falcandus allora ricchiffima, tutta fu rovesciata a terra colla morte di circa quin-Romadd dici mila persone, e del Vescovo suomo per altro cattivo, e salito Salcranian in alto colla fimonia ] e di quafi tutti i Monaci , fenza che vi restaf-Tom. VI. se una casa in piedi . La stessa disavventura provò la nobil Terra di Res. Italia. Lentino . Danneggiata di molto restò anche Siracusa con assai altre (b) Ame Castella. Negli Annali Pilani (b) sta scritto, che Catania usque ad Tom. VI. Plassa undecim inter Civitates & Castella & Villas cum multis bominibue Rer, Italie, in via O agro oppressis a dicto terramotu pericrunt. Attesero i Cremonesi selsiend a cignere di buone mura la loro Città (c). Nè riposavano i Milanesi in Chronie, in fabbricar case, e fortificare la rinata loro Città. Degno è d'atten-Rr. Italia zione ciò, che ha Niceta Coniate (d), cioè che Manuello Imperador de' (d) Nierta Greci per l'apprentione dell'armi di Federigo Augusto, maffimamente dappoiche questi aveva tentato di torgli Ancona, somministro grossi aiuti , cioè di danaro a i Milanesi , affinchè risabbricassero la loro Città, e si mettessero in istato di potere sar fronte ad un Imperadore, che meditava la rovina di tutti. Certo è , che Manuello era in lega col Papa, col Re di Sicilia, e co i Lombardi contra di Federigo. [e] Galvas. Abbiamo anche da Galvano Fiamma [e], che le pie donne di Mila-Flemina in no venderono tutti i loro anelli e gioielli , per impiegarne il prezzo Manjadi nella riedifioazione della Chiefa Metropolitana di Santa Maria . Guer-(f) Rabou ra fu in quest anno nella Romagna (f). Aveano i Bolognesi, affisti-Hifter R. ti da' Ravegnani, affediata la Città di Faenza. Ricoriero i Faentini Signatus per soccorso a i Forlivesi, che accorsi ed attaccata battaglia verso il de Regno fiume Senio , milero in rotta il campo Bolognese , con farvi quattro-Ghindac cento prigioni . Il Ghirardacci rapporta quella sconfitta de' suoi , ma i liter di pretende, che i Bolognesi fossero ati in aiuto de Ravegnani lor Collegati, a' danni de' quali s' erano portati i Faentini e Forliveli . Veniva (g) Coffai in questi tempi agitata da interne guerre civili la Città di Genova (g).

Antal. Ge. Tanto fi adoperò Ugo Arcivescovo unito co i Consoli, che fi conchiufe concordia e pace fra i cittadini . Seguitando intanto la guerra già incominciata fra i Pisani e Lucchesi; perchè i primi s'erano fatti forti coll'aiuto de' popoli della Garfagnana e Verfiglia, richiefero gli altri di aiuto i Genoveli, che non mancarono di accorrere per sostenerli. Si trattò poscia di pace, ma senza che mai potessero venire ad accordo al- na vasa cuno. Per questa cagione continuarono i Pilani e Genovesi a farsi guerra asse 1165, gli uni agli altri in mare, prendendo chi potea più legni de' nemici.

Anno di CRISTO MCLXX. Indizione III. di ALESSANDRO III. Papa 12.

di FEDERIGO I. Re 19. Imperadore 16.

ENTO' in quest'anno l' Imperador Federigo d'introdurre trattato di pace con Papa Aleffandro III. dimorante tuttavia in Benevento (a). (a) Cadia Spedi a questo fine in Italia il Vescovo di Bamberga Everardo, con de Aregon. ordine d'abboccarsi col Pontesice, ma di non entrare negli Stati del zone III. Re di Sicilia . Aleffandro , che stava all'erta , per tempo s' avvide , ove tendeva l'astuzia di Federigo , cioè a mettere della mala intelligenza fra esso Papa e i Collegati Lombardi, non tardò punto ad avvifame la lega , acciocchè gli spedissero un Deputato per assistere a quanto fosse per riferire il Vescovo suddetto . Dappoichè su questi venuto, si trasferì il Pontefice in Campania a Veroli, per quivi dare udienza al Legato Cefareo . Voleva questi parlargli da solo a solo , il che maggiormente accrebbe i fospetti di qualche surberia. Benchè con ripugnanza fu ammello ad una fegreta udienza, dove espose, esfere Federigo disposto ad approvar tutte le ordinazioni da esso Pontefice fatte ; ma intorno al Papato , e all'ubbidienza dovuta al Vicario di Cristo ne parlò egli con molta ambiguità, e senza osare di spiegarsi. Comunicò Papa Aleffandro cotali propofizioni al facro Collegio, e al Deputato della lega. La risposta, ch'egli poi diede al Vescovo di Bamberga, su di maravigliarsi, come egli avesse preso a portare una sì fatta ambasciata, che nulla conteneva di quel che più importava. Che quanto ad effo Papa, egli era pronto ad onorar fopra tutti i Principi Federigo, e ad amarlo, purchè anch' esso mostrasse la filial sua divozione dovuta alla Chiefa fua Madre; e con questo il licenziò. Mentre il Pontefice dimorava in Veroli, i Romani pieni di rabbia contro l'odiata Cit:à di Tufcolo-, le faceano afpra guerra . Rainone Signore di essa Città veggendosi a mal partito, trattò d' accordo con Giovanni, lasciato Presetto di Roma dall'Imperador Federigo, e gli cedette quella Città, con riceverne in contraccambio Monte Fiascone, e il Borgo di San Flaviano, fenza farne parola col Papa, da cui pure egli riconofceva quella Città, e con affolvere dal giuramento i Tufcolani, i quali fi crederono col nuovo padrone di esentarsi dalle molestie de' Romani. Ma questi più vigorofamente che mai continuarono la guerra contra d'essa Città, di maniera che quel popolo fatto ricorfo al Papa, si mise sotto il dominio e patrocinio di lui. Alla stessa Corre Pontificia tardò poco a comparire il suddetto Rainone, pentito del contratto; perche quei di Montefiascone viea, wee tuperofamente l'aveano cacciato dalla lor Terra; ed anch' egli implamenta la mifericorita del Papa, foce una donazion della Terra di Tumenta del Cario del Cario del Cario del Cario della Cario della

na Jahra glie di Ottone Francipane (b), È cui nobiliffima famiglia era în que-Comelli tempi attacatifilma al Pontefice Aleffandro. Fu e efla condotta con Elemento, accompagnamento magnifico di Vefcovi e nobili Greci, e con gran famino, accompagnamento veroli, dove il Papa li Ipooli dopo di che Ottone conduffe la novella moglie a Roma. Ardevano i Bologarfi di voglia di vendicari della rotta loro data nel precedente anno da i Facntini. Però col maggior loro sforzo, e col Carroccio, che per la prima volta fu da ffi ultro, s' inviarono contra della Civila di Faenza, e l'af-

to cième fediaropo. Il Ghirardicci ferive [e], che feonififero l' Armata de Faenmain J. f., tini . Le vecchie Storie di Bologna (d) parlano folamente dell'affeiolo; 
dichemme di più non ne dice Girolamo Roffi (e), che metre all'anno feguenT. Norm, te un tal fatto, ed aggiugne, ellerfi uniti i Ravegnani ed Innoldi col
T. Norm, te un tal fatto, ed aggiugne, ellerfi uniti i Ravegnani ed Innoldi col
T. Norm, te un tal fatto, ed aggiugne, ellerfi uniti i Ravegnani ed Innoldi col
T. Norm, te un tal fatto, ed aggiugne, ellerfi uniti i proporti con ellerfi refiltuti i pritoler, R. in dire, che feguì la pace fra quefli popoli, con ellerfi refiltuti i pritoler, R. in dire, che feguì la pace fra quefli popoli, con ellerfi refiltuti i pritoler, an i al Bolognefi . Accenna il fuddetto Roffi una battaglia accaduta
ni quefl'anno fra effi Faentini dall'una parte, e i Forlivefi e Ravennati dall'altra colla Romfita dell'ultimi. Ma non s' intende, come il

venuto loro nemico. Oltre di che non è molto da filarfi degli Storici moderni ; qualora mancano le Croniche vecchie. Tre Ambaficatori del Greco Imperadore Manuello Commeno approdarono in quel'anno (O Cofferia Genova per trattar di concordia con quel popolo (f), portandò con filare i per la compania con quel popolo (f), portandò con filare i per la compania con quel popolo (f), portandò con filare i per la consultata del milia o pur ventotro mila Perperi (monete d'oro de' ren. 17.0 (Fect) ma non fil loro data udienza, je non dappoiché fu ritornato filare i per la consultata del manca a consultata del filare del Legati Greci, licenziati quefli fenza accordo fi riportarono indierro i lor danari. Seguidà ancora nell'anno prefente la guerra fa; i Pifani e Luc-

popolo di Forlì aufiliario de Faentini nel precedente anno foffe già di-

chefi colla peggio degli ultimi che rimafero ficonfirii prefilo Motrone, (c. Mend. e laciarono in poter de Pifani una gran quantità di prigioni [g]. Nè ram, Pt. cetarono le vicendevoli prede fra effi Pifani e Genoveli per mare. Fra Ro. Bula: l'altre prede venne fatto a i Genoveli di prendere una nave, dovo era Carone uno de Confoli Pifani.



## SESTO TOMO

A DALBERONE Arcivescovo di Treveri. 29 ADALBERONE Velcovo di Virtzburg. - 252 ADALBERONE Duca di Carintia, e Marchele di

Verona . 36. Sooi Plactti . 32. 53. Sconfitto da Corrado in Germania . 53. Er Jepofto. 21 Adalberto Marchefe , figlio di Oberto , unb degli antenuti della Cala d'Efte. 18 ADALBERTO Marchefe creato Duca di Saffonia sot ADALBERTO Duca della Lorena inferiore uc-

ADALSERTO Arcivescovo di Brens. ADALBERTO Vescovo Aretino , dianzi ulurpatore della Chiefa di Ravenna. 41 ADALASRTO Vescovo di Vormazia.

ADELAIDE moglie di Arrigo IV. Re. 258. Maltratrata da lui . 269. Fugge , e fi ricovera presso la Contessa Matilda. 172. 274 ADELAIDE Marchefa di Suia moglie di Erimanno Duca di Suevia. 97. Reita vedova. 103. Fooda il Maniflero di Pinerolo, 180. S'impa-

dronifce d' Aiti . 195. Acquilla einque Città . 217. Va a Canolla . 218. Termina il corio di fua vita. ADELAIDE figlia di Roberto Conte di Fiandia moglie di Ruggieri Duca di Puglia.

ADELAIDE figlia di Bonifazio Marchefe , maritata con Ruggieri Conte di Sicilia. 263. 269. Sua alterigia. agz. agg. Si marita con Baldo-vino Re di Gerufalcomo, e rella delufa. 325. Sua morte

Sua morte.

Addition IV. Papa, fua eletione. 439, Seomunica il Re di Sicilia. 441, Suo abbrecamento col Re Federigo I. 446. A eui da la corona Imperiale. 447. Muove guerra al Re di Sicilia. 448. e fegu. Rifuta l'accordo propolto da efio Re. 251. Con cui fa pace. 471. Sue liti con Federigo Augusto 413. e fegu. Manda a pacificarlo 456. Nuova discordia fra loro 463. Dà fine al luo vivere. 464

AGNESE Imperadrice moglie di Arrigo II. fra gl' Imperadori . 106. Coronata in Roma . 114 128. Partorifee Arrigo IV. 135. Tutrice del medelimo dopo la morte del padre. 154-159. Sdegnara per l'elezione di Alesfandro II. Pa pa . 169. Le vien rapito Arrigo IV. suo fi-glio . 171. Passa a Roma, e sa penitenza . 173. e fegu. 203. Sua morte.

AIMERICO Cordinale. ALBERICO Veseovo di Como . 14. Compra la Badra della Novaleft ALBERICO Abbate di S. Zenone di Verona . 129

ALBERICO Aboute di Polirone. . 321 ALBERTO Azzo Marchele, progenitor de Prineipi Eitenli. Vedi Acue II. ALBERTO Marchele e Duca di Legge Salica.

Inveilito de' beni della Contella Matilda. roe ALBEATO Marchele d' Effe. 384-443 ALBERTO, poscia Arcivescovo di Magonza, uc mo scellerato. 317. Sollevazioni da lui mosse contro Arrigo V.

ALBERTO Velcovo di Lodi. ALESSANDRIA della Paglia, fua fondazion ALESSANDRO II. Papa, fua eleaione . 1 di Anselmo da Badagio. Concilio da lui te-

nuto 177. Privilegi da lui conceduti a Luc-ca. 18a. Sao Concilio in Mantova 187. E in Melfi 193. Dedica la Bafilica di Mante Cafino 199. Sua morte . 204

ALESSANDRO III. Papa, fua elezione. 465. Suoi Nunzi rigettati da Federigo Augulto . 46 Niega d' intervenire-al Coneilio proposto da lut. 470. Scomunica effo Federigo . 471. St ritira a Genova . 474. Va in Francia , ed è protetto da quel Re. 481. Celebra un Concino nella Città di Tours. 483. Torna in Italia, e a Roma. 489. Suoi Trattati col Greco Auguito. 493. Si premunifice contra di Federi-go I. 498. Aisediato in Roma . 458. e fegu-Fugge a Benevento . «00. In fuo onore Aleffandria nomata una nuova Città, 505. Tratta enn lui Federigo di pace

ALESSANDRO Abbate di Telefa e Storico . ALESSIO Compeno Imperador de' Greci, guerra a lui mofsa da Roberto Guifeardo . 226 Sconfitta.l' Armata foa . 27. e feg. Perec Duraz-20. 239. Perde due battaglie. 242. 248. Ricu-pera i luoi Stati. 250. 274. Suoi negoziati in Roms.

ALFERIO Santo, Abbate L della Cava. 72. morte. ALINARDO Arcivescovo di Lione.

ALRICO Vefeovo d' Afti , fas lite con Arnolto II. Arcivescovo di Milano. 48. Invita al Re-gno d' Italia Roberto Re di Francia, ed altri. o. Fonda Monifteri . 80, e fegu. 84. Ferito in un farto d' armi.muore .

312 AMALE! Città una volte afeai mercantile, fi inggetta a Roberto Guifcardo. 221. Si ribella al

Duca Ruggieri . 279. Saccheggiata da i Pifa-AMATO II. Arcivescovo di Salerno.

AMAROSTO Vescovedi Lodi. AMAROSIO Vescovo di Bergamo

AMEDEO Conte di Morienna e Marchefe . 311 AMEDEO figlio di Adelaide Marchela di Su-217. c fegu.

AMEDEO Conte di Morienna , danni a lui recati da Lotiario Re di Germania . 391. Va col Re di Francia in Terra Santa . 481. Muore in quel viaggio.

ANACLETO II. Antipapa , fuoi vizi . 370. unifce con Ruggieri Doca . 371. A cui da il titolo di Re . 372. Galliga i Beneventani . 373. e fegu. Fortificato in Castallo Sant' Angelo . 378. Riacquitta Benevento . 384. 398. Sua morte.

ANASTASIO IV. Papa , fus elezione. 325. Cel

fa di vivere.

Andrea Re d'Ungheria.

Angelo Vescovo d'Aquino.

Annone Arcivescovo di Colonia rapifee il giovane Arrigo IV. Re . 172. e fegu. Fa deporre J' Antipapa Cadaloo . 174. 179. Sua prepo-tenza . 186. Viene a Roma . 187.197.203.207 Anselmo II. Velcovo di Lucca, nomo di fanta vita . 208. Cacciato dagli Scifmatici fi ri-

duce preffo la Conteffa Matilda . 235.24t. S morta e fantità. Anselmo da Rho Arcivescovo di Milano. 249

Corona in Re d'Italia Corrado , 270, Ceffa di vivere ANSELMO IV. Areivescovo di Milano. ANSELMO da Pullerla Arcivescovo di Milano. ANSELMO da Funciera Activercovo di Miliano, 358. Va a Roma, nè prende il Pallio . 360. DS-la corona a Corrado di Suevas. 366. Per-ciò è foomunicato . 368. Riceve il Pallio da Antaleto Antipapa . 371. E' depolto nel Concilio di Pifa. 381. Sus prigionia e morte. . 387. ANSELMO. Santo Arcivelcovo di Canturberi.

271. Viene in Italia. a84 Difputa. co i Gre-

Anselmo Arcivescovo di Ravenna . 445. Fine di fua vita. Ansermo da Badagio Vescovo di Lucca . 160. Spedito a Milano, per rimediare all'

continenas di quel Clero. 165. Creato Papa. ANTIOCHIA prela da i Cristiani Crociati. 28
ANDERICO Vescovo di Vercelli. 76.77 ARDERICO Vescovo di Lodi. 308.318.38

ARDOING Marchese d'Ivrea fi fa coronare d' Italia . ta. Suo padre qual foffe . 13. Sua

bestialità gli fa perdere gli amici i 14. Senna figge un esercito di Teceschi . 14. Principi a lui contrari, 17. Abbandonato da effi alla venuta del Re Arngo . 2t. Continua a fignoreggiare in Piemonte. 30. Suo dipioma dub-biolo. 35. Fa guerra alle Città aderenti al Re Arrigo. 39. 44. Privato del Regno termina il fuo viv

ARGIRO figlio di Melo occupa Bari . 109. Proclamato Principe e Duca d'Italia . 113. Padrone di Bari. 115. Si accorda co i Greci. ivi . 117. e fegu. Va a Coltantinopoli .

ARIALDO Vescovo di Chiufi. ARIALDO Vescovo di Genova.

ARTALDO Abbate di S. Dionisio di Mila ARIALDO Prete fi oppone a i Preti Milaneti ammogliati, 165. E' ucesfo da esti. 185 ARNALDO Vescovo di Trivigi.

ARNAZDO da Brefcia incita a fedizione i popoli contra del Clero, e perciò feomunicato. ra in Roma . 439. Preso è impiccato e bru-

ARNOLDO Arcivescovo di Ravenna , 41. Tiene un Concilio . 43. Invellitura di Stati a lui daza da Arrigo L. Augusto . 51. Sua morte . 54. ARNOLFO Arcivescovo di Milano spedito a Constantinopoli da Ottona III. 10. Contrario al

Re Ardoino . 17. 22. Sua lite col Vescovo d'Afti . 48. Fine de suoi dì . 54 ARNOLFO Arcivescovo di Milano, 271.274. ne di fua vita .

ARRIGO Duca di Baviera , poscia Imperadore . 12. Eletto e coronato Re di Germania . 12. Invitato in Italia . 14. Principi a lui favorevoli. 18. Cala in Italia armato. 20. E' coronato Re in Pavia. 22. Sedizione di quel popolo contra di loi rivi. La Tofcana se gli sottomette. 23. Doma Bolessao occupator del-la Boemia. 26. Fonda il Vescovato di Barnberga. a8.35. A lui ricorre in Germania Pa-pa Benedetto VIII. 38. Cala in Italia. 40. Coronato Imperadore da esso Pontefice. 41. Diploma suo in favor della Chiesa Romana

dubbiolo. ARRICO L fra el Imperadori , fua fovranità in Roma . 42. Meste al bando dell'Imperio Marcheli Progenitori della Cafa d' Effe . 44 Sua Dieta in Argentina e Leggi, ct. e fegu. Investitura dell' Esarcato da lui dato all' Areivescovo di Ravenna , 52. Va a trovarlo in Germania Benedetto VIII. Papa . 57. Alle preghiere di lui cala di nuovo in Italia . 61. Va all'affedio di Troia in Puglia, 62. E' riconosciuto Sovrano di Benevento, 63. Torna &s Germania . 65. Da l'Investitura di Capon a Pandolfo Conte di Tiano . 67. Sua morte

e fantità . ARRIGO Re III, poscia Imperadore II, creato Duca di Baviera , ed eletto Re di Germania. 79. Rimette la pace fra suo padre, e Ste-fano Re d' Ungheria . 87. Erede del Regno di Borgogna . 87. Sue vittorie contro i Boemi. 02. Cala col padre in Italia . 06. 08. Aecettato per loro Re da i Borgognoni . 105. Succede al padre; Favola intorno alla fua origine . toó. Rimette in fua grazia Eriberto Arcivescovo di Milano . 108. Sue seconde

nozze con Agnese di Poitiers.

ARRIGO III. fa deporre tre Papi Simoniaci. 122. Difefo dalla censura del Baronio . 122. Coroparto daria centura dei naronio. [73]. Coronato Imperadore. 114. Elezion de Papi ann fatta (enza il di lui alfenio . 126. Tena d'impprigionare Bouifazio Marchefe. 129. Elegge
Papa Damafo II. 121. Leggi fue aggiunte alle Longobardiche . 12a. Manda a Roma l' eletto Papa Leone IX. 133. Sua guerra col Re d'Ungheria. 138. Fa eleggere Re di Germania, e crea Duca di Baviera Arrigo fuo filio, 144. Sua calata in Italia centra di Goffredo Duca di Lorena . 149. Torna in Ger-

mania . 1gr. Fine di fua vita . Arrigo IV. fra i Re , III. fra gl' Imperadori , fua nafcita, 125.138. Creato Duca di Bavie-ra, e Re di Germania, 145. Spofa Berra fira, e Ré di Germania : 745. Spola Berra niglia di Ottone Marchefe di Sufa : 121. Succede al padre : 754. Saffoni fi ribellano comani : 170. Rapito da Annone Arcivefcoro di Colonia : 172. e fegu. E' creato Cavaliere. 18a. Sue nozze con Berra : 190. Sua difoneffà. ini

ARRIGO IV. Re posto fotto la disciplina di Annone Arcivefe. di Colonia . 203. Fa guerra a Saffoni . 205. 207. Li vince e maltratta . 210. e fegu. Empio processo da lui fatto contra di Papa Gregorio VII. 214. Da cui è scomuni-cato e decaduto dal Renno. ivi. Viene in Italia . 217. Quale l'abboccamento fuo in Canoffa con Papa Gregorin . 218. Sua penitenza e pace col Pontefice . ini . Ma in breve la rompe, 219. Sue battaglie con Ridolfo Re suo competitore. 226 e feg. Deposto dal Papa crea un' Antipapa. 230. Si sbriga in una battaglia dall'emulo Re Ridolfo. 223. Viene rn Italia . 234. Indarno affedia Roma. 235. 238. Fa guerra alla Contessa Matilda . 24 Torna all' affedio di Roma. 241. Entra pacifico in Roma. 244. Si sa coronare dall' Antipapa. rui. Sua ritirata in Lombardia. Rotta data alle fue genti dalla Contessa Matilda. 247. Sconfitto dal Duca di Baviera . 352. Tom. VI.

E. Tornato in Italia affedia Mantova. 261. E fe n'impadronifee, 263. Affedia Monte Bello . 267. Maltratta Adelaide fua moglie, 269. Suoi apr. Mattrata Anchioc ita mogite. 2017. 3001 affari in Italia peggiorano per la ribellione del figlio. 270. e fegu. 272. Va a Venezia. 274. Torna in Germania. 28t. Se gli ribella il figlio Arrigo. 207. 300. Da cui è detronizzato. 202.

Finisce di vivere .

ARRIGO V. Re di Germania, fue nescita. 23 18t. El ercato Re e Collega col padre . 18 Contro eui fi ribella . 297. E gli fa guerra. 300. Detronizza il padre . 302. Pubblica la fua venuta in Italia . 312. Calato in Italia fi fcuopre erudele . 313. Si accorda colla Contessa Matilda . 314. Mali da lui recati alle Città d' Italia. 1917. Distrugge Arezzo. 315, Apparenta d'accordo fra lui, e il Papa, 316. Lite inforta fra loro : 317. Per eui elfo Re impri-giona il Papa : rur. Fa pace con lui, ed è co-ronato : 318 e fegu. Vilina la Contella Matilronaro atto e tego, vina is Contella Distri-da. 320. Sos nozte con Matilda d'Inghiter-rs. 227. Torna in Italia. 331. e feg. Va di nuovo a Roma, dove è accolto. 334. Si fa coronar di nuovo dall' Areivescovo di Braga. 335. Torna a Roma, e ne fa fuggire Papa Gelalio, e fuoi trattati con lui . 338. Scomuni-cato da Papa Calliflo II. 345. Sollevazioni contra di lui. 351. Sua pace con Papa Calli-flo II. 352 e legu. Finifee di vivere. 358 ARRICO VI. ereato Re di Germania : 507

ARRIGO Duca di Baviera deposto. ARRIGO IV. Eftense Guelfo Duca di Baviera i

181100 IV. Eftenie Guello Daca di Baviera fue-cede al pader, 200. Cerato nanche Daca di Saf-fonia fonda Geltrada Rajiu di Lottario Re di Germania: 360, 561. Investilio del beni allodia-li della Contella Mariida . 378. Prende Ulma al Daca di Savria: 385. Cel loucero Augulio vene in Italia. 388. e feg. Gentre da lui fat-te in Tofeana . 308. E in Pagilia: 305. 409. Gli fi genera il Re-Gordo . 407. Sua monte . 425. ARRIGO il Nero Duca di Baviera . 202. 305. Sui porzione di Stati in Italia . 305 . 33 t. e leg. 335.

Termina i fuoi giorni.
ARRIGO Leone, figlio di Arrigo IV. Duca di Saffonia , foccede al padre . 405. L' invellito di quel Ducato dal Re Corrado . 410. Va col Re Corrado in Oriente . 421. 433. Sue liti con Arrigo Duca di Baviera . 424. Aggiudicata a

lui effa Baviera . 427. Accompagna in Italia il Re Federigo . 440. Cede varie Terre a' Marchefi Eftenli. 443 444. 449. Sue lodi . Annion Duca di Carintia . Anargo Cardinale, Legato al Redi Sicilia. ARRIGO Cardinale de' SS. Nereo ed Achil-

456.464 leo. Annego Patriarca d' Aquileja . ARRI-

ARRIGO Arcivescovo di Ravenna 139 157.193
Termina il suo vivere.
ARRIGO Vescovo di Parma .

Arrigo Vescovo d'Augusta, Consigliere di Agnese Imperadrice. 178 Arrigo Vescovo di Liegi. 436

ATENOLEO Abbate di Monte Cafino. 56.62 ATENOLEO fratello di Pandolfo III. Principe di Benevento.

Azzo L. Marchefe Progenitore del Principi Eltenfi. 28. 40. Meffo al bando dell' Imperio da Arrigo L. Augufto. 44. e fegu. Invita in Italia Roberto Re di Francia. 70. e fegu.82

Azzo II. Marchefe, Progenitor degli Elient, mefio al bando dell' Imperio da Artipo I. Augusto. 44: e fegu. 10 lui ricadono gli Stati d'Ugo Marchefe fro zio. 28. Suoi Piaciti in Milano. 121. Marito di Cunegonda de' Guilfe. 139: e fegu. Conte della Lunigiana. 16. Padre di Guelfo IV. Progenitore della Gali Brunsvich. 533. Va in Francia. 1524.

AZZO II, fuo marrimonio con Matilda forella di Guglielmo Vefcovo di Pavia 207. Paton della Badia della Vangadarza. 209. Affille ad Arrigo IV. Re in Canoffa. 218. Di per moglic ad Ugo fuo figlio una figlia di Roberto Guifeardo. 222. 258. 259. Sua morte. 28.

Azzo eletto Arcivelcovo di Milano , e rifiutato. 201.213
Azzo Arcivelcovo di Pifa. 355
Azzo Velcovo d' Aequi. 313
Azzo Abbate di Subato . 117

PALDOVINO Re di Gerufalemme . 200. Spofa coo matrimonio nullo Adelaide vedova di Ruggieri Conte di Sicilia. 325
BALDOINO Conte di Fiandra . 27. Ottiene grazia dal Re Arrigo . 18. 132. Rimeflo io grazia di

Arrigo IV. Re. 155
Barasone Re in Sardegna 185
Barasone diverso dall'altro ottiene da Federigo
L'il titolo e la corona di Re di Sardegna 187.506

BARTOLOMEO Apoflolo, suo Gorpo in Bedavetato e non in Roma.

2. ef egu.

Bratrick figlia di Federigo Ducadi Lorena. 96.

312. Partorifee la Contessa Mutida. 126. 140. Si rimarita con Gosiffeed Duca di Lorena. 147.

Imprigionata da Arrigo II. Augusto . 149. El
Ilbertai. 155. Sovi dipomi. 166. Rella di nuo-

vo vedova. 195, Connand in Tofcana. 203, 206. 213, Dh fine a i fuoi giorni. 218. Dh fine a i fuoi giorni. 218. Dh fine a i fuoi giorni. 218. Dh la corona dell' Imperio ad Arrigo I. 41. Suo dominio amplificato 43, Diploma d'effo Arrigo io favor della Chiefa Romana dubbiolo. 219. Sua Bolla e

C E.

Placito . 42. e feg. Altro fuo Placito . 45. Scaccia i Saraceni da Luni . 49. e fegu. Poi dalla Sardegna per mezzo de Pliani e Genovefi . 51. Va in Germania a trovare l'Imperador Artigo . 52. Chiama in Italia Artigo L. Augulto cootro i Greci . 41. E'chiamato a mislor vita.

glior vita. 

9.2. ftg.
BENEDITTO IX. Papa fus illegittime elezione.

82. E vita infame. \$2. Viene in Lombardia
ad abbocarfi con Corrado L Augulto. 101.
Conginra de Romani contra di lui. 102. Caccito riforge, e poi vende il Papato. 113 Credelli che facette peniteran. 119. Depotto nel
ta Sefte. 12. 150. Toma ad occito 131. 102
ta Sefte. 13. 150. Toma ad occito 131. 102
ta Sefte. 131. 150.

ta Sede.

Benedetto X. illegittimo Papa. 159. Rinu alle fue pretenfioni.

Benedetto Velcovo d' Adria.

BENEDETTO Vescovo di Veletti.

BENEDETTO Vescovo di Papi.

141. 145
BENZONE Vescovo d' Alba, sua Satira contro Papa Alessandro 11.

pa Alctiandro II. 17
BERALDO Abbate di Farfa. 34
BERARDO Vefcovo di Padova. 13
BERARDO Abbate di Farfa. 13

Roberto BERARDO Abbate di Farfa. 234-139
281 BERENDARIO Eretico, fus dottrios condennata .

rifiuta134. E da lui abiurata .

162-227
201-212 BERNARDO Santo Abbate interviene al Concilio

bennando Santo Adobate interviene al Concillo

55 di Pita, 381. Atti fuoi io Milanto, ed in al
319 pa a Pita 392. Tatat di paec col Re Ruggie
719 pa Pita 392. Tatat di paec col Re Ruggie
710 pa Pita 392. Tatat di paec col Re Ruggie
710 pa Pitator 372. 412. Sua morte.

311 di Bennando Cardinale Legato Apodolico. 201. e

312 di Bennando Cardinale Legato Apodolico. 201. e

fegu. Maltrattato in Parma. 208. Creato Vefeovo di Parma. 303. 318. Sua morte e fantith. 380.
Bernardo Cardinale di San Clemente. 413
Bernardo Legato Apollòlico a Milano. 300.
Bernardo Vefcovo di Afoli. 155

BEROLDO Conte, Progenitore della Real Cata di Savoja.

BERTA figlia di Ottone e di Adelaide Marcheti di Sufa, maritata col Re Arrigo IV. 132-199. Sua onellà tentata. 100. Si fludia Arrigo di ri-

Sua oscilà tentata 1,00, Si fluoia Arrigo ditipudisirla 1,02, 217, Fine di fine vitta. 137,
BEATA Radeffi di Sinta Giulia di Bercia. 6
BEATOLEO, o fia Bertoldo Duca di Cirnita 1,05,
104, 110, Abbardona Arrigo IV, Rc. 116,117,332
BOAMSHO figlio di Roberto Guifcatto 1,106,
Milita col padre contro i Gree; 1,56, Day d'una rotta a i Gree; 1,42, 247, Sue liti col
fratello par l'erectifi del purie; 2,30, e figu. 18

pace col fratello . 257. Nuove rotture ira io-

-00g

163. 165. 268. 271. Prende la Croce, e con un' Armata va in Levante. 279. Creato Principe di Antiochia . 285. Fatto prigione da i Tutchi, 291. Liberato prende moglie. 304. Fa guerra ad Aleffio Imperador de Greei . 308. e feeu. Fine di fua vita. BOLOGNA, quando comineiaffe ivi lo fludio delle

N

Leggi , e la fua Università. BOLOGNESI, loro liti cai Modeneli. 275. Si umiliano a Lottario Augusto. 392. Daone una rot-ta a i Modenesi. 410. Si sottometrono a Federigo Augusto. 480. 494. Fan guerra a Faen-

72 . 508.510. BONIFARIO Cardinale Vescovo d' Albano . 156, e fegu.

Bontfazio Marchese figlio di Tedaldo Marchefe. 21. e fegu. 24. 33. Sua donazione al Mo-niflero di Polisone . 36. Signoreggia in Ferrara . 47. Quando creato Duca e Marchefe di ra. 47. Quanou creato Duca e Marcucie un Tokana. 49. Signore di Mantova. riv. Ma-rito di Richilda. 50. 54. Gran caccisiore di bem delle Chiefe. 59. e Irgu. 65. Creato Du-ca della Tofcana. 76. 82. Va alla guerra di Biergogna in niuto di Corrado Augullo. 91. e fegu. 96. Prende per moglie Beatrice . rov. Va all'affedio di Parma. 101. 104. Sue penitenze. 185. Gli naice la Conteffa Matilda . 126. E' uccifo. 140. Chiamato Tiranno. Bonifazto Marchefe di Legge Ribuaria. BONTFAZIO Marchefe d'Efte.

BONIZONE Vescovo di Sutri , sua letteratura e morte. 239.26 Bononio Santo Abbate di Lucedio.

Bonstonore Vescovo di Reggio. BORGOGNA, fuo Regno fotiopolto al Remana Imperio. 86. Quanto fi flendeffe .

BOSONE Cardinale Legato della Santa Sede. Bosone Abbate di Sant' Antimo. BRESCIANT riportano vittoria de' Bergamaschi. 453. Ottengono capitolazione da Federigo Augullo . 457. Collegati contra di lui co i Mila-

nesi. 471. e segu. Con duse condizioni comperano da lui la pace. Bruno Abbate di Caravalle.

BRUNONE Ascivefeovo di Treveri. BRUNONE Vescovo di Segna. BRUNONE Santo, Istitutore della Certofa. Bugtano Capitano de' Greci in Puglia fabbrica

molte Città . 54. Sconfiere Melo e i Nor-manni . 55. Prefo Datto il fa morire . 60. Aiu-ta Pandolfo IV. Principe di Capoa . 75.82 BULGARO Ginzifconfulto. 461. e fegu.

444

27-

QI

Buono Abbase di Ravenna BURCARDO Arcivescovo di Lione,

BURDINO . Vedi Mantizio Arcivefcere .

ADALGO Vescovo di Parma . 110. E Conte di quella Città, 129. Creato Ansipapa, 170. Va a Roma. 171. E condennato e depoito. 174. Tornato a Roma rella affediato . 177. 175. fegu. Ottiene la libertà . 181. Condannato

di nuovo nel Concilio di Maotova. 188 CALLESTO II. Papa, (se elessone . 345. Concili) da lui tenuti in Fiancia . 245. e fegu. Viene in Italia . 347. Va a Monte Calino , e da altri luoghi . 348. Prefo Patripapa Burdino, trionfalmente entra in Roma . 350. Sao viaggio in Puglia per trattar di pace . 35t. Fa pace con Atrigo V. 352. Concilio Geoesale Laterapenie

da lui tenuto. 353. Sua morte. Canont Penitenziali una volta in nio. CARLO Emmanuello Re di Sardegna. 45 CARROCCIO militare, fua origine e qualità, 107 Usato nelle guerre di Lombardia, che fosse . 419

CELESTINO II. Papa, fua elezione . 411. Sua morte. CITTA' d'Italia quando cominciaffero a far guer-

ra l' una all'altra . 24. Si cangiano in Repub-bliche . 306. e fegu. Fan guerra infieme . 307. e fegu. Aleune diffratte dal Re Arrigo V. 314. Fiere discordie e guerre fra loro , 413. e tegu. Loro costumi . 440. Cominciano a tar Lega contra di Federigo Augusto. 486. 495. Ad ef-sa costringono Lodi. 496. Strumento della loso Lega . 502. e feg. La quale fempre più crebbe. 506

CLEMENTE II. Papa, fua elezione. 182. e fegu. Corona il Re Arrigo III. 114. Suo zelo con-tro la Simonia. 126, e fegu. Col veleno è tol-to di vita. 129. Luogo dove egli morì. 130 CLEMENTE III. Antipapa . Vedi Guibetto . COLOMANNO Re d'Ungheria.

COLONNA, nobiltà ed antichità di questa samiglia. COMASCHI, la lor Città prefa e faccheggiata da

Milanefi, 242. Che fan poi guerra a quel popolo. 346. 348. 353. Abbandonano la Cirtà, e poi fi fuggertano a Milano. 362. e feg. Constonto Generale, e di Credenza nelle Città Libere d' Italia .

312 Consolit delle Città d'Italia divenute Repubbliche . CONTE Cardinale Legato dell' Antipapa Anacle-

> CORRADO il Salico primo fra gli Augusti, ereato Re di Germaoia. 69. Eriberto Arcivescovo di Milano il promuove alla eorona d'Italia . 72. Venuto riceve la corona da ello Eriberto fa guerra a i Paveli. 73. Sua figoria in Ra-venna. 74. Sottomette la Tofcana. 76. E'cotonato Imperadore . ivi. Torna in Germania . 78. e fegu. Fa eleggere Re di Germania Arrigo

fuo figlio. 79. Sua guerra col Santo Re d'Un-gheria Stefano. 83. e fegn. Sue ragioni fopra il Regno di Borgogna . 87. Coll' armi va ad acqui-

89. e feg. 91 flarlo. CORRADO L. Imperadore cala di nuovo in Italia. 96. Fa prigione Eriberto Arciveleovo di Mila-no. 97. Che fugge 98. Affedia Milano 99. Infierifce contro Parma . 101. Torna a Roma .

102. A cagion della Peste si ritita in Germania, 102, e legu. Sua morte

CORRADO figlio di Arrigo IV. Re , creato Duca di Lorena . 215. 217. 219. 236. Cerca l'eredità della Contella Adelaide avola fua. 268. Si ribella al padre. 269, e fegu. E' coronato Red' Italia, 270. E' ricevuto per figlio da Papa Urbano II. 275. Prende moglie . 277. 285. Suz 291. e fegu.

CORRADO fratello di Federigo Duca di Suevia fa guerra a Lottario Re di Germania . 358.Contra di lui è creatne coronato de d' Italia . 366. e fegu. Scomunicato dal Papa perde il eredi-10. 367. Torna difinganoato in ciermania. 376. Fa pace eon Lottario Augusto', 384.e legu. 389 302. Viene eletto Re di Germania. 400, e legu. Fa guerra ad Arrigo Duca di Saffonia . 405

CORRADO di Svezia Re di Germania, a lui la guerra Gnelfo VI. 410. E'invitato a Roma da i Romani 417. Prende la Croce, palla in Levante. 420 e fegu. Sue azioni e ritoroo. 423-

e fegu. Fine di fua vita . CORRADO Duca di Carintia.

CORRADO Duca di Franconia . 69.73. 78. Rimet-fo io grazia fua da Corrado Augusto . 79. Crea-so Duca di Carintia e Marchele di Verona . 2.e fegu. 98

CORRADO Duca di Baviera deposto. 145.e fegu. CORRADO, figlio di Corrado già Duca di Carintia, dà una rotta ad Adalberone Duca di Ca-

rintia. 55. Termina il suo vivere. CORRADO figlio di Federigo I. Augusto, creato Duca di Franconia.

CORRADO Marchele di Tofcana . 266. Suoi at CORRADO Vescovo di Perugia .

CORRADO Conte Palatino del Reco . 457.47 CORTE erano una volta Viile con Parrocchi Castello .

COSTANTINO Monomaco, Imperador de' Gre-114 c fceu.

Costantino Duca Imperador de' Greci . 183 217. 227. Sua morte.

COSTANZA di Francia maritata con Boemondo Principe d' Antiochia .

Carma cagione di gran guerra fra Milano e Cre-mona. 368. 390. Cremafchi fi ribellano a Federigo Augulto . 466. Crema affediata da' Cremonesi e Tedeschi . 467. Si rende a Federi-

go. CREMONEST fconfitti da i Milanesi . 314. A cagion di Crema muovono guerra ad esti Milanesi . 368. 382. 387. 390. e fegu. Son da loro fcon-firti 406. Danno una rotta a i Piacentini 428. Assediano Crema, 467. Uniti a Federigo Au-guilo san guerra a t Milaoesi. 47t. Collegata con effi.

CRESCENZIO Cardinale Governatore di Benevento. CRESTIANO eletto Arcivescovo di Mag Sconfigge i Romani. legu.

CROCKATA pubblicata da Papa Urbano I I.nel Con-cilio di Chiaramonte, 275, 278. Italiani ad essa concorfi. CUNEGONDA Santa Imperadrice , moglie di Arrigo L. Augusto. 13. Suoi fratelli fan guerra ad esto Arrigo. 29. 40. Coronata Imperadrice. 41. Sua morte esantità.

CUNEGONDA de' Principi Guelfi, maritata con Azzo II. Marchese d' Este . 120. Madre di Guelfo 1 V. Progeoitore della Cafa di Bruosvich . 153 Sua morte.

CUNTERTO Vescovo di Torino . Ataeato primo Arcivescovo di Pisa . Creato Patriarea di Gerusalemme . DAMASO II. Papa, fua elezione . 131. Suc Pontificato .

DESIDER to Abbate di Monte Cafino . 157. Crea-to Cardinale . 161. Manda Monaci in Sardegna . 181. Suo zelo e mansuerudine. 182. Fabbrica la Balilica di Monte Calino . 183. La cui Dedicazinne è fatta da Papa Alessandro II. 199-221, 224, Chiamato da Arrigo IV. 242, e legu-245. Rifiuta il Pontificato . 248. e fegu. E'crea-

to Papa . 251. Vedi Vittore III. Dionisto Vescovo di Piacenza. DODONE Vescovo di Modena. DOMENICO Gradenigo Vescovo di Venezia. Domenico Orfeolo Doge di Venezia. DOMENICO Fiabonico Doge di Venezia. 87. 216 DOMENICO Contareno Doge di Venezia . 116. 117. Ricupera Zara. 121. 180, 200 Domentoo Silvio Doge di Venezia. 200. 210.

Deposto. DOMENICO Michele Doge di Venezia. 336. Sua vittoria degl' Infedeli . 355. Loro toglie Tiro .

357. e fegu. Sua morte.

Domenico Morofino Doge di Venezia. 427. Ri cupera alcune Città . 429. Sua morte. 116, 117 DOMENICO Patriarca di Grado. 116 DOMENICO Vescovo di Venezia. DOMENICO Santo Abbate di Sora. Donaztone di Collaptico accreditata nel Secolo

XL163.

XI. 163. e fegu. Impugnata .

Duello una volta familiare e permello .

E BRRARDO Vescovo di Bamberga. 6.

no Pelagiano. 51

Elezione de Papi come regolata da Papa Niccolo II. 161, e lego. 169. De Velcovi ed Abbati come filitat fotto Calliflo II. Papa. 352e feg.

ERIBERTO Arcivelcovo di Ravenna. 54. Sua lite di precedenza con quel di Milano. 77. Sua

morte.

ERIBERTO Santo Arcivescovo di Colonia, tem-

po della faa morte.

ELIASTRO Arcevictoro di Milano. 45. da. Promuove. Corrado il Salica al Regno d' Italia.

The muove Corrado il Salica al Regno d' Italia.

Italia della contra con

ERIBERTO Vefcovo di Modena. 213
ERIBERTO Vefcovo di Reggio. 267
EREMANNO Duca di Alemagna. 23. e fegu. Creato Marchefe di Sufa. 97, 100. Sua morte. 103
ERIBMBALDO Nobile Milanefe fi oppone all'in-

continenza del Clero . 185. 188. 201. Uccifo da 'aoi avverfarj. 211 ERMANNO di Lucemburgo creato Re di Germania. 235. E' coronato . risi. 238. Fa fuggire il Re Airigo IV. 254. Fine de fuoi gior-

ni. 237 ERMANNO Arcivelcovo di Colonia. 98.137.e fegu. ERMANNO Velcovo di Bamberga. 197 ERMINGERIO Velcovo di Ceneda. 61 ERMINGERIO Velcovo di Ceneda. 73.78

ESARCATO di Ravenna una volta fotto il dominio degli Augufti.

ESQUILO Arcivefcovo di Lunden.

EVERARDO Vefeovo di Como.

23

EVERARDO Vefcovo di Como.

EVERARDO Vefcovo di Bamberga.

EUGENIO III. Papa, fua elezione. 415. Sforta

i Romani all' ubbidienza. 416. Si rizira in

i Romani all' ubbidicerza . 416. Si ritira in Tofcana . 417. Va in Francia . 101. Torna in Italia . 423. Sua concordia co i Romani . 427. 431. E shimmato da Dio a miglior vita . 433 FEDERIGO L poscia Imperadore, succede al padre nel Ducato di Suevia , e va in Terra Sania . 421. 415. E' eletto Re di Germa-nia . 432. e fegu. Sua coronazione , e concordia con Papa Eugenio . 434. Suo amore alla Giuffizia. 436. Irritato contra de' Milaneli . ipi. Decide la lite della Baviera in favore di Arrigo Duca di Saffonia, 437. Cala in Italia. 440. Sua Dieta in Roncaglia . ivi. Comincia le oftilità contra di Milano . 441. Prende e be offinite contra at Milano. 441. Prenot e beucia Afti e Tortona. 441. Non fu coronato in Milano. 445. Suo abboceamento con Papa Adriano. 446. Da cui riceve la corona Imperiale, e la guerra at Romani. 447. Mette a facco Spolett, e torna in Germania. 44 e fegu. Sue liti con Manuello Imperador de Greci 449 e fegu. E con Papa Adriano 454. Col quale fi pacifica 456. Calato in Italia collrigne i Brefciani a capitolare . 457. Mette al bando dell' Imperio i Milaneli. 457. e fegu. Mette l'affedio a Milano . 459. Condizioni , colle quali accorda la pace a t Milanefi. 460 Tiene una gran Dieta in Roncaglia. 461. Nuova rottura fra lni e i Milaneli. 466, Imprende l'affedio di Crema . 467. E la coffrigne alla refa . 469. Viene feomunicato da Papa Alessandro . 471. Assedia Milano . 475. 11 cui Popolo gli si rende . 476. e segu. Distruzione di quella Città da lui comandata. 478. e fegu-Sottomette varie altre Città . 485. Suoi raggiri contro Papa Alcilandro . 481. Torna in Germania . 482. Poscia in Italia . 484 Mar-ea di Verona fa Lega contra di lui . 486. Co-

ca of vérona ia tega costra un un. desse corrona Baralona in Re di Sariegna. 427, Torana in Cercuania. 459, Quandi in Londondo Caralona. 459, Quandi in Londonte della indarro Ancona. 497, Mette l'alledia e Roma. 498, S accorda coi Romani. 400, Suofercino duttatto da un Epodema. 501. 107na a far goerra a Milano. 501. Euge in Borgogas. 192, e Gep. Ingrandicie i 100 faljiouli. 597. Tratta di pacc con Papa Alelfandro. 509 Fribarion figio di Federigo I. Augulio, creasi

Duca di Suevia . 97

FEDERICO Duca di Suevia fa guerra al Re Lottario . 32, e fegu. Ottien perdono e pace da lai . 28. Di fine al fao vivere. 411

FEDERICO Duca di Suevia , figlio di Corrado . 457. 474. Sua morte. 501

FIDERICO Cardinale Legato della Santa Sedt. 4
Arcivefcovo di Ravenna.
FEDERICO Arcivefcovo di Colonia. 313
FEDERICO fratello di Gotifredo Duca di Lore-

na, poscia Papa Stefano X. 142. Inviato a Costantinopoli . 146. Si sa Monaco . 151. Crca-

to Cardioale. 156. Eletto Papa. ivs. Vedi Ste- GIACINTO Cardinale di S. Maria della Scuola Greca. fano IX. Figsole diffrutta da' Fiorentini GIORDANO L Priocipe di Capoa. 176. E Duca FILIPPO Re di Francia per li fuoi ecceffi co di Gaeta . Difende Aquino . 184. Succede al padre. 114. 131. 243. 247. 253. Sua morte. 265 Giosdano II. Principe di Capoa . 348. Fine retto da Para Gregorio VII. ILIPPO Arcivelcovo di Colonia FIORENTINE distruggono Fiefole del fuo vivere. Forco figlio di Azzoll. Marchese d'Este, Pro-Gtordano Arcivescovo di Milano , fua eleziogenitore della Cafa d' Efte. 194, 239, 259. Sucne. 311. 316. Vince la lite con Groffolano . 337. 334. Sua prepotenza. 341. Accoglie Pa-pa Callitto II. 347. Fine di fua vita. 348 cede al padre. 281. Guerra a lui faita da Guelfo Duca fuo fratello . 181. Vari fuoi Atti -GIOVANNI Comneno Imperador de Greci. Forco II. Marchele d' Effe. GIOVANNI XVII. Papa, fua elezione e morte. I FRANCONE Abbate di Santa Sofia. GIOVANNI XVIII. Papa, fua elezione, 17. Ter-ULBERTO Vescovo di Sciarires. mina i fuoi gioroi . 31. Epitaffio a lui non be-Fuoco facro in Italia. 2.61 ne attribuito GIOVANNI XIX. Papa, fua elezioge . 68. Dà la ALDINO Arcivescovo di Milano. 494. Viecorona dell' Imperio a Corrado il Salico. 76 ( ne alla Città. Fine di fua vita. GARSENDA Contella , moglie di Azzo II. Mar-GIOVANNI Gualberto Santo Fondatore di Valchefe d'Eile , credita il Priocipato del Mai-GIOVANNE Igneo, poi Cardioale, paffa illefo pel GEBEARDO Arcivescovo di Ravenna. funco. GIOVANNI da Crema Cardinale. 331. 349. Sco-GEREARDO Vescovo di Aichitet , poscia Papa munica l'Arcivescovo di Milano, 367, e leg. Giovanni Cardinale Governatore di Beneven-Vittore II. 141. Eletto Papa . 148. e fegu. Vedi Vittore II. GEREARDO Vescovo di Ratisbona. GOVANNI Cardinale d' Anagoi. GEARANDO Vescovo di Costanza. 273. 301 GELARIO II. Papa, sua elezione. 337. e legu. GIOVANNI Cardinale de' SS. Giovani All'arrivo di Arrigo V. Augusto tugge. 338. In Capoa scomunica l'Antipapa Burdino. GIOVANNI Patriarca d' Aquileja. Va in Francia . 341. Illitusce l' Arciveleova-to in Pifa. ini. Termina i fuoi giorni . 343 GEMINTANO Santo Velcovo di Modena, Trasta-GIOVANNI II. Arcivescovo di Napoli GLOVANNI VESCOVO di Verona. GIOVANNI Vescovo della Sabina. GIOVANNI Vescovo di Veletri falso Papa col nozione del fuo Corpo GENOVESE cacciano i Mori dalla Sardegna. 51 me di Benedetto X. Lor vittoria de Tunclini. 255. Mandano loc-corti a Terra Santa. 188. Cominciaco la guer-GIOVANNI Orfeolo Doge di Venezia GIOVANNI Duca di Amalfi . conto i Pifani 346, 348, 353, Portata a Roma la lor lite. 355. Communo la guerra contro i Pifani, 360, e fegu. 370. Eretta la lor Chiefa in ArciveCovaso. 376, Fan guerra ai Saraceni di Minorica ed Almeria. 418,422. GIOVANNI Duca, e Marchele, for Camerino. GIOVANNI Duca di Gaeta. GIOVANNI Doca di Napolia GIOVANNI Duca di Traverfara . Lor pace col Re di Sicilia. 453. Loro accordo GIOVANNI Principe di Capoa . con Federigo Augusto . 462. 480. Fan guerra GIOVANNI Abbate de' SS. Ilario, e Beoedetto. 180 ai Pifani. 482. e fegu. 490. 493. 101.505. 108.e feg. GEAUSALEMME ricuperata da i Criftiani. 287 GHEAARDO Cardinale Governatore di Beneven-GIOVANNI Abbate di Canoffa . GIOVANNI Abbate del Monifero Ambrofiano. 312 Giovanni Abbate di Struma Antipapa affume

160. e fegu.

GHER AR DO Cardinale spedito in Germania 288.298

GHESARDO Vescovo di Firenze eletto Papa col

GHERARDO Vescovo d'Offia. 207. Imprigiona-

GHIBELLINE e Guelfi Sette, onde aveffero prin-

nome di Niccolò II.

il nome di Callifto III. GISELA Imperadrice moglie di Corrado gufto. GISOLFO II. Principe di Salerno, 128. Succede al padre, 140. Marita la lorella con Roberto Guiscardo. 160, 193, 207. Sue liti con esso Ro-berio. 221. Che lo spoglia di Stati. 100 Gruptzio del fuoco. GIU-

oletí e

37- 41

118

GIULIO Cardinale di Sao Marcello.
GIULIO Vescovo di Palettrina.
GOSPARDO Abbare Vindocipense.
272. el

Antipapa da Roma. 172. Guerreggia contro il Priocipe di Capoa. 176 182 Fine di fias 1712. 194 GOTIFREDO il Gobbo Duca di Lorena, manto della Contella Matilda. 195. Suo dominio in Tofcana. 205. e feg. 210. e fegu. E ucci-

GOTIFARDO figlio del Conte Euflachio, creaso Marchefe d'Anverfa.

OTIFARDO di Buglione cooduce in Levante l'Armata de Corciati. 173. E' proclamato Redella ricuperata Gerufalcame. 187. Paffa a

miglior vita.

GOTIFREDO Arcivescovo di Milano, rigettato
dal Popolo. 193. e segu. Affediato in Calliglione. 198. Poscia scomunicato.
201.112

GOTIFREDO Abbate di S. Ambrofio di Malano.

GOZELONE Duca di Lorena (coofigge Odoce Coa te di Sciampagna, 100. Fine del luoi giorni, 118 GRAZIANO Monaco Autore del Decretto.

421 GRECI polifisfiori della Lombardia minore. 29.

Che loro fi ribella. 34. e fegu. 52.104.108 GREGORTO VI. Papa eletto, ma fimodiacameote. 118. Truova la Sedia Romana in infelice Rato. 119. Depolto nel Concilio Romano.

123. Riprovato da i contemporanei Scrittori. 123.

c feg.
Gracoato VII. eletto Papa. 1284. Vedi Ildebrando. Legai da lui feediti per mettere da
overe il Re Aringi IV. 2372. Celebra un gran
devere il Re Aringi IV. 2372. Celebra un gran
diture delle Chiefe. 210. Sacrilego infoltos a
li fatto in Roma. 2112. Aringi IV. Recerca di deporlo. 2372. Contra de cui falimana le
cifatto in Roma. 2112. Aringi io Canoli,
con contra de cui falimana le
conforte. 2112. Come acceptifici io Canolia
O. 2124. Fa puece con lai 1:35. Suoi Concili,
227. Si dichiara pel Re Ridolfo, e deponesi
Re Arrigo. 1:270. Si ricoccalia con Roberto
Sui collunta nella perfereniare. 121. f Eg.
Sui collunta nella perfereniare.

I C E, carre a Roberto Guifeardo, ivi. Da cut è liberato. 243. Sua morte. 248. e legu. Gracorato Cardinale di S. Angelo. 351. 355

GRAGORIO Cardinale di S. Angelo. 351.355 GRAGORIO Artivelcoro di Benevenio. 626 GRAGORIO Vefcovo di Vercelli fomunicato. 136. Creato Cancelliere d' Italia. 174.108.

136. Creato Cancelliere d'Italia . 174. 108.
Alfille alla confectazione di Gregorio VII. Papa. 105. Termina i fuoi giorni. 220
GROSSOLANO Vescovo di Savona, Vicario dell'

BAGSSOLANO Vefcovo di Savona, Vicario dell' Arcivelcovo di Milano , 291. Sua Ipocrifia . 195. È creato Arcivelcovo . ini. Per provarlo Simoniaco Liprando fa il Giudizio del fuoco . 296. Difende la fua caufa in Roma, 290. Va in Terra Santa , 312. 312. 326. Sua mor-

Va in 1 erra Santa, 312, 322, 326. Sua morite.

GUAIMARIO III. Principe di Salerno, 56. 64.

Fondatore del Moniflero della Cava, 72, 75.

Termina il fuo vivere:

GUAIMARIO IV. Principe di Salerno. S. P. Pincipato di Capoa a lui conceduro da Corrado

L. Augulto. 102. S'impadronifee di Amalfi.

103. E di Sorrento. 110. Affedia Bari. 117.

e legu. Dimette Capoa. 128. 138. Termina i

GUALTIERI Arcivescoro di Ravenna . 341. Ha lite di precedenza con quel di Milano . 354.

e legu. 357. 371. 393.
GUARINO Vescovo di Modena. 59
GUARNIERI, forse primo Marchese della Mar-

GUARNERI , torte primo Marchete della Piarca d'Aocoma. 14-GUARNIERI Marchefe d'Ancoma . 290. 304. Sua empietà . 305. Daca di Spoletti. 326 GUARNIERI Marchefe di Camerino. 408

GURLET e Ghibellini Sette, onde la loro origine. Gurlet Conte della Suevia nemico di Cortaco

L Augusto. 73.78
GORLFO III. Conte creato Duca di Cariotta, e
Marchefe di Verona. 129. Vari fuoi atti e
morte. 151. e fegu. Sua eredità passa negli

Gunzo IV. figlio di Arno II. Marchef d'E. fle. 132. Eredna gli Stati della Cafa del Principi Guefa, iv. 1924. Creato Duca di Baviera. 200. 210 e. fegu. Abbasdona Arrigo IV. Relationa 200. 210 e. fegu. Abbasdona Arrigo IV. Relationa dello Re. 1931. Matrimonio di Gueflo V. flos figlio con il Contella Mattida. 258. 264. 268. 272. Abbascon il partito di Arrigo IV.

GUELFO IV. Duca fa guerra a i fuoi fraielli Eltenfi. 28L. e fega. Va a Gerofalemme. 1922. e fega. Termina i fuoi giorni. 293 GUELFO V. figlio di Guelfo IV. Duca di Baviera, prende in moglie la Contelfa Matilda. 138. Guerra a lui fatta da Arriga IV. Re.

e fegu. Gli è tolta Mantova con altri Luoghi 263 e fegu. 273. Suo divorzio da Ma-tilda 276. Succede al padre nel Ducato della Baviera . 293. Favorice Arngo V. contro il padre . 300. 301. Va Ambaiciacore in Fran-

cia . GUELFO VI. figlio di Arrigo il Neto Duca di Baviera. 359. e fegu. Fa guerra al nuovo Du-ca d'effa Baviera. 408. 410. Va in Terra Santa col Re Corrado. 421. Ricomincia la guerfe di Tofcana, e Duca di Spoleti . 437. Ambasciatori di Toscana e Spoleti a lui veouti. 442. Sue lodi . 4/7. Efercizio del fuo dominio in Tofcana e Spoleti . 469. Fa guerra in Germania. 49L Rinunzie i fuoi Stati a Federigo Augusto

GUELFO VII. lafeiato dal padre al governo della Tolcana . 469. Guerra da lui fatta in Ger-mania . 490. Sua morte. 501.

GUGLIELMO il Conquistatore Re d'Inghilterra. Guglielmo terzogenito del Re Ruggieri , d chiarato Duca di Capoa e Napoli . 413. De funi fratelli resta in vita egli folo. 427. Dichiarato Re e Collega dal padre . 430. A eni emarato ne e conega nat patre. 430. A eni defunto (uccede. 438. e fegu. 441. Fa guerra al Papa. 443. Congura de Baroni contra di lui. 448. e fegu. Voce falfa di fua morte. 450. Ri-cupera gli Stati perduri in Puglia. 451

GUGLIELMO Re di Sicilia fa pace con Papa Adriano . 452. Dalla fua florta è fconfitta quella ariano . 452. Lucia i un norta e iconnitta que lla de Greci. 462. Riconofice per Papa Aleffandro III. 468. e feg. Gli è tolta Mahadia in Affrica. 472. Per l'uccision di Maione si fveglia, rei. Cospirazione contra di lui. 476. Ricopera gli Stati perduti. 482. Fine de' fuor giorni . 492. Guglielmo II. Re di Sicilia fuccede al padre . 401. Soccorre Papa Aleffandro.

GUCLELMO IV. Duca di Aquitania invitato alla corona da 1 Principi d' Italia. GUGLIELMO Duca di Puglia succede a Ruggieri fuo padte . 311. 326. e feg. 330. 348. Da Rug-gieri II. gli ion tolti alcuni Stati . 35t. A eni

altri ne cede . 253. Fine di fint vità . 361 GUGLIRLMO Marchele di Monferrato . 421. Sua figliolanza. 421. 437. 441. 444 e fegu. Guolielmo Marchele di Monterrato in favor de' Paveli . 455. Muove guerra a i Genoveli .
493. 502. Auta Federigo I. a fuggire . 383
GUGLIELMO Ferrodibraccio Normanoo, fua ve-

nuta in Italia . to4. Conte di Afcoli . 113. 117. Fine di fua vita .

GUGLIELMO Cardinale Diacono. GUGLIELMO Vescovo di Pavia . GUGLIELMO Santo Abbate di Dyon Italiano

85.e feg.

GUIBALDO Abbaic de Monte Cafino GUIBERTO Cancelliere d' Italia , deposto . 174 Creato Arcivescovo di Raveona , 201, 212, Scomunica Papa Gregorio VII. 216, 210, Scomunicato in un Concilio Romano. 223. Creato Antipapa col nome di Clemente III. 230. Va all'affedio di Roma. 234. 239. Si fa con-fecrare nella Bassica Lateranenie. 244. 253. 6 fegu. Cacciato da Roma. 258. E' di nuovo in effa ammeffo . 264. 269. 272. Tien forte Ca-flallo San' Angelo . 272. Fine de' fuoi giorni.

280. Difotterrato il fuo cadavero. GUIBERTO Vescovo di Modena. GUIDO Duca di Sorrento. Guido Marchese forse nao degli antenati la Cafa d'Efte Gutpo Guerra Conte ricco di Tofcana .

Guipo Cardinale di nascita Pisano. Guipo da Caffello Cardinale Guipo de Biandrate Cardinale Gutpo da Crema Cardinale. 464. e fegu. Crea-

to Antipapa prende il nome di Pasquale III. 486. Vedi Palquale III. Guipo da Velate Areiveseovo di Milano, 120.

Fautore dell'incontinenza de' Preti . 165. Scomunicato dal Papa . 185. Rinunzia la Mitra. 103. GUIDO Arciveseovo di Vienna . 344. E' creato

Papa . rvi. Vedi Calliflo II. Guido Vescovo di Pavia. Guido Vescovo di Luni. Guido Vescovo di Como. 342. Manea di vita Guipo Abhate di Farfa

Guino Abbate della Pompola . 65. 82. Sua fan-124c fegu. 128 tità e morte. Guido Monaco Aretino , rifloratore del Canto fermo Guttrepo Abbate di S Dinnisio di Milano. 45 GUINIZONE Abbate di Monte Amiata. 23-27

T LDEBERTO Abbate di Siena. ILDEBRANDO Abbate di Nopentola. ILDEBRANDO Monaco accompagna in Germania il deposto Papa gregorio VI. 123. E di colà conduce Sin Leone IX. Papa 133. Promuove al Papato Gebeardo Vescovo d'Aichstet. 148. Va in Francia. 150. 158. Mandato in Germa-nia. 159. Torna in Italia. 191. Creato Arci-diacono della Chiefa Romana. 162. 168. Fa eleggere Papa Aleffandro II. 169. Mobile prin-cipale della Corte Pontificia . 182. Softiene i diritti della Santa Sede. 187. e fegn. E' eletto
Papa. 204. Vedi Gregorio VII.
IMELDA Badeffa di San Sifto di Piacenza. 294

IMBRI-

N D I C E.

ANOCEANO II. Pays, fin clerione, 275 Fercagion dello Solina d'Anselso va in Franca.
271. Tiene an Coucilio II. Charamonie; 271. Al271. Tiene an Coucilio III. Charamonie; 271. Al271. Tiene an Coucilio III. Charamonie; 271. Al271. Tiene an Piñ. 3, 372. D. Is
corona dell' Império al Re Lorano.
372. Riva
374. D. Tiene an Piñ. 3, 372. D. Is
corona dell' Antique an Coucilio III.
375. Al375. A

quel popolo, řeř. Chiamato da Dio a mighor vita.

Att Investritura de Velovi ed Abbait come regolate fr. Callitol II. Papa, ed Arrigo V. Augoslo. 31 Jomano Vefeovo Tufoolaoo.

Investo, o fia Guaraieri, primo Lettore di Leggi in Bologna.

TULIO Vefeovo di Mantova.

321 e feg. 330

IVIZONE Abbate Leonenie

L ADISTAO Re d'Ungheria.

L AMBERTO Vefororo Ó'Unis. 296-287-213.
E' creato Panu. 236. Vedi Ossera. IL
LAMBERTO Abstre d'San Lorenzo di Cremona. 21
LANDOLTO IV. Pinicaje di Capos. 151-145. A
lui tolti gli Stati.
LANDOLTO VI. Principe di Gapo. 131-145. A
lui tolti gli Stati.
LANDOLTO VI. Principe di Benevento. 206. Minn-

ca di vita. 213
LANDOLFO Principe di Benevento 6. 63
LANDOLFO Arcivefcovo di Benevento 3216. Suo
Concilio. 346
LANDOLFO Vescovo di Cremona 29.32.65. Suo
morte. 94e leg.

LANDOLFO Vescovo di Ferrara . 25; 198. 311
LANDOLFO Vescovo d' Asti . 322
LANDANCO Arcivescovo di Canturberi . 196
LANDANCO Santo Abbate di Beeco , e possia
Arcivescovo di Canturberi . 134. Fine di fou

Vita.

Leone IX. Papa, giovinetto appellato Brunone, milita in Italia fotto il Rc Corrado . 74. Ve-feoro di Tulio eletto Papa . 122. Vari fuoi viaggi e Concili. 122. c fega. 137. Tenta di rimettere la pace fra l'Imperadore , e il Rc d'

Tom VI.

Unghera - 138. Acquifla Benevento : 141 - Conduce foldatefehe in Italia : 142. E' feonfitta la di lui Armata da i Normanni, ed cell fefforefla prigione : 142. Rimeflo in libertà : 144. Sua malattia e morte . LEONE Arcivefeovo di Ravenna .

LEONE Vefeoro di Vercelli. 18. 44. 61. 63. Sua morte. Leopoldo Marchefe creato Duca di Baviera. 401. Gli fa guerra Guelfo VI.

403 LIEMARO Arcivefcovo di Brema. 258 LIEMARO Prete in Milano, maltrattato degli Scifmatici. 285. Per provare Groffolano Simo-

misco fa il Giuditio del fuoco. 195. Va a Roma. 199. Sua morte.

LITTEREDO Vefcovo di Novara. 369
LITTICERIO Vefcovo di Como. 114

LIUTALDO Duca di Carintia , suo Placito.351.262
LODIGIANT, loro querele de Milanes poriate al
Re Federigo L. 426. e segu. Giurano sedeltà ad
esso Re. 441. e segu. Lodi nuovo edificato.

ello Re. 442. e tegu. Lodi muoro edificato, 458. e fegu. 496. Lopovico VII. Re di Francia, prefa la Croce, va in Terra Santa. 420. Sue azioni m quelle parti, 427. Torna in Francia : noi: Fatto prigion da Greci è liberato dai Siciliani. 425. Paffa

to Italia, 435. Protegge Papa Aleffandro. 61, 429. Lebovico Victoro di Bellinos.

Lonoropatot a minore qual folfe. 39, 51 ribella a i Lonorapatot a minore qual folfe. 39, 51 ribella a i Greci. 39, 451. efeg. Lorratgio Doca di Saffonia rimedi ni gratia di Arrigo V. Angollo. 327. E' cletto, Re di Germania. 378. Dà la Saffonia , e la figlia seglia di Compania. 378. Da la Saffonia , e la figlia seglia di Compania. 378. Elecce la corona dell' Imperio io Roma. 128. Ritorna in Germania. 379. E lapece Con. Corrado di Imperio io Roma. 1378. Ritorna in Germania. 379. E papec con. Corrado di

Sevia. 38. E con Federigo Dota. 38. Pulfato per la fia venata in Italia. 385. Toroa in Italia con poffente eferetto. 388. e/ag. Lorranto II. Imperatore, fue guerre cil azioni in Lombatidi. 38. e fegu. Efiogna varie Cartà, ed entra nella Puglia. 391. Sottomette Capoa, Beccetoto, Salerno, ed alire Terre. 395. Cire Duca di Puglia Raisollo. 326. Toranado in Germania more.

M Arnardo Vescovo di Selva Candida.157.188
MAMARDO Vescovo di Torino. 322
MANFREDI Marchese di Susa affediato in Atti da
Arnosso Arcivescovo di Milano. 48. Invita
in Italia Roberto Re di Francia. 70. e segu.

Vuu Fonds

INDI C E.

522 Fonda Monisteri. &c. 83. e segu. Sua morte. 97 MANIACO (Giorgio ) Generale de Greci, con quifta varie Città in Sieilia . 104. Difgufta i Normanni. 108. Sua vittoria contra de Sara-ceni. 109. E' rispedito in Italia 113. Si sa proclamat' Imperadore. 114. E' vinto ed uc-

MANICHER Eretici quando introdotti e fcoperti in Italia . MANSONE Duca di Amalfi .

108, 146 MANUELLO Comneno Imperador de' Greci. Gli fa guerra Ruggieri Re di Sicilia. 419. e feg. Tradifce i Ciocefegnati . 411. c feg. Accoglie il Re Corrado . 424. c feg. Fa guerra al Re Ruggieri . 416. c feg. 448. Sue liti con Federigo L. Augusto . 450. Rotta a lui data da i Siciliani . 462. 492. e fegu. Suoi negoziati con Papa Aleffaudro . 493. 510. Aiuta i Milaneli . 508 MARCA d' Ancona chiamata anche di Guarnie-

MARCIANO Vescovo di Mantova MARCHERETA Regina di Sicilia Tutrice del Re-Gugliemo II. fuo figlio.

Marta moglie di Giovanni Orfeolo Doge di Venezia, fua eforbitante delicatezza. MARTINO Vescovo d'Aquino. MARTINO Abbate di Brefcello . MARTINO Goffia Giurisconsulto , sua adulazio-

6 t. e fegu. MATILDA Conteffa , figlia di Bonifazio Marchefe, sua nascita. 126. 140. Erede di tutti gli Stati del padre. 149. Promessa in moglie a Gosifredo il Gobbo Duca di Lorena. 195. Atti del fuo dominio in Tofcana . 202. 205. c feg. Refta vedova . a15. Accoglie Papa Gregorio in Canoffa . 218. Suo efereito fconfitto. gorto in Lanolla . 21.8. Suo eteretto [consisto. 323. Lucca le fi ribella . 325. Suo! Stati in Lorena . 228. Guerra a lei fatta dal Re Arrico IV. aao. Affedia Nonantola . 242. Suo matrionia dell' efercito d' Arrigo . 147. Suo matrionio con Guelfo V. 238. Mantova fua Ciri-ta affediata . 261. E preis coa altre Terre. 13 anceiata . 2011. Li price con ante Aerice. 262. e fegu. Rifiuta la pace . 267. e fegu. Suo divorzio da Guelfo V. 276. Libera Nogara dall'affedio . 272. Sue diffendioni col Re Cor-rado . 292. e fegu. Ricupera Ferrara . 293. Do-

accorda col Re Arrigo V. 314. Che va a vi-fitarla, 320. Ricupera Mantova, 327. e fegu. Fine de fuoi giorni. Fine de luos giorne.

Matriazio Arcivefcovo di Braga, foprantominato Burdino, corona Arrigo V. Augulto, ed
è fcomunicato. 335. E crearo Antipapa. 339.
Prefo da Papa Calliffo II, muore in prigione. 330 MELO potente cittadino di Bari fa ribellar la Pu-

na i fuoi Stati alla Chiefa Romana . 194 Si

glia da i Greci . 34. Fugge dalla loro ira . 34. e feg. Li fconfigge coll'aiuto de' Normanni . Sar 4. Riceve da effi una rotta . 56. Ricorre ad Arrigo L Augusto . rur . Tempo di lua morte . 5 MICHILE Duca Imperador de Greci. 217.44 MILANEST a cagion di Crema entrano in guer ra co i Cremoneli. 368. Sconfiggono i Paveli.

375. Con loro danno combattono ca i Cremoneli . 387. Aecolgono Lottario Augusto . 390 Retta Ioro data da i Paveli. 391. Sconfiggono I' Armata Cremonele. 406. Rotti anch effi da Cremoneli perdono il Carroccio. 419. Querele de Lodigani contra di loro. 436. Sprezzano una lettera del Re Federigo , rue Loro bartaglia co i Paveli . 440. Alterigia d'effi . offilità. 442. Rifabbricano Tortona. 449 Scon-fitti da i Paveli. 101 . Altra lor battaglia co i Paveli . 452. Melli al baodo dell'Imperio da Federigo Augusto . 457. c feg. Che affedia la loro Città . 459. Condizioni , colle quali ettennero pace. 460. Nuova rottura fra effi, e Federigo Augusto. 466. Prendono Trezzo, ini. Torna esso Federigo a far loro guerra, 471. Vari fatti d'armi fra loro . ivi . E' affediato Milano . 475. e fegu. Si rende quel popolo a Federigo . 476. e fegu. Evacuata , e poi data a facco la Città . 478. Vien poscia smantellata . ini . Infelicità di quel popolo. 484. e fegu. 491. 492. Fanno lega contra di Federigo. 495. Rien-trano in Milano. 496. Di nuovo fa loro guer-ra Federigo. 502. Rifabbricano Milano. 508

MILANO Città aderente ad Arrigo L. Augusto, e pereiò nemica di Pavia. 39. Guerre civili ivi inforte fra i Signori, e i lor Valvassori. 93. od. e fegu. Affediato da Corrado I. Augu-fito. gg. Guerra civile ivi inforta fra i mobili e la plebe. rir. 112. e fegu. 114. Rimeffe la pace fra loro. 116. e fegu. Suo Areivefcovo precede a quel di Ravenna . 77. 127. e fegu. Guerra di quel popolo co i Pavefi , e vittoria . 164. Scifma ivi per l'incontinenza degli Ecclefialtici . 164. Composto da S. Pier Damiano. ivi. Milaoo a poco a poco acquifta la libertà. 189. Ivi fiero incendio . 198. 211. Fa guerra a Lodi e a Pavia . 308. Sconfigge a Paveli. 310. Non riconofice il Re Arrigo V. 313. Milanefi danno una rotta a i Cremoneli. 314 S'impadroniscono di Lodi, e le distruggono . 311. Prendono e faccheggiano Como . 34a. Poi fanno guerra a quel Popolo. 346. Finalmente prendono Como. 362 e legu

MILONE Vescovo di Padova. 251 MINCHIONE, ende nata quefta parch MODENESI, loro liti co i Bolognefi

Città. 424. Fanno Lega co i Parmigiani, MONARCHIA di Sieilia che fia . MONISTERO di S. Benedetto di Polirone. a8. 3 Scuola di grande esemplarità . 49. Della Cava, quando comineiaso . 7a. Di Monte Calino maltratrato da Pandolfo IV. Principe di Capoa. 82 MUGETTO Re Saraceno occupa la Sardegoa. a 5-E Luni , onde è scaeciato . 49. Gli è tolta la Sardegna da i Pisani e Genoveli. 51.60.135. e seg.

Aport prefa da Pandolfo IV. Principe di Capoa. 79. Guerra fatta a quella Città dal Re Ruggieri . 386. e fegu. 388. A lui fi fotto-

NICCOLO' II. Papa, fua intronizzazione e Concilio. 161. Celebra un altro Concilio in Mclfi. 162. Umilia i Baroni Romani . 164. Suoi viaggi. 166. Dà fine a'fuoi giorni. 168. Seoncerti sceaduti dopo fua morte.

NICEPORO Botoniata Imperador de' Greci. 247 NIZONE Vescovo di Frilinga.

NORMANNI, lor venuta in Puglia . 5t. Danno una rorta a i Greci. 52. Poi fono iconfitti da effi. 56. 78. Fondano la Città di Azeria. 81. e fegu, Privilegiati da Corrado Augusto . Fan guerra a i Greci . 109. e fegu. 111. Lore vittorie , e divisione di Srati . 113. e feg. Danno aiuto a i Greci. 115. Sempre più divengono potenti nella Puglia. 125. Odiati per le loro avanie. 130. 141. Loro Armata. 143. Ghe sbaraglia quella del Papa, e fa lui fierio prigione - 144. Lor battaglia con Argiro - 145. Loro progressi in Puglia - 148. Difensor della Santa Sede . 163.178

OBERTO Arcivescovo di Milano. 471. e segu. vere. OBERTO II. Marchele Progenitore de' Princi Ettenfi. 38. Meffo al bando dell'Imperio da Arrigo L Augusto.

OBIZZO Marchele d' Efte. Oa:220 Malafpina Marchefe . 444. E' in favor de' Paveli . 455. Si unifee colla Lega Lombar-505. ¢ fcgu. da.

ODELRICO Duca di Carintia. ODELRICO Veleovo di Trento. ODELRICO Vescovo di Cremona. ODELRICO Vescovo di Padova. ant. e fegu. ODERISIO Cardinale.

Otione II. Conte di Sciampagna s'impadronifce del Regno di Borgogna. 87. Contra di lui procede Corrado Augusto . 89. e fega. Invitato dagi' Iraliaoi , muore in una batragha. 100 OLRICO Arcivescovo di Milano. 348. Ha lite di precedenza coll' Arcivescovo di Ravenna.

166

354. Sua morte. ONORIO II. Antipapa. 171. Vedi Cadolos.
ONORIO II. Papa, sua elezione, e torbidi in effa accaduti . 356. e fegu. Non vuol mandare il Pallio all' Arcivelcovo Anfelmo . 360. Si oppone a i progressi di Ruggieri Conte di Sieipone a progress di Ruggieri Conte di Siet-ia. 362. Dà l'Investitura di Capoa a Roberto II. 364. Fa goerra a Ruggieri. 1011. A cui po-fcia dà l' Investitura. 365. Depone i Patriar-chi di Aquileja e di Grado. 367. Passa a miglior vita. Ondetato Faledro Doge di Venezia . 196. Ri-

cupera Zara . 330. 331. Muore in una battaglis . Onso Patriarea di Grado, 67. Cacciato dalla lua Sede . 75. 85. 87. 117 OTTA Badeffa di Santa Giulia di Brelcia. 139

OTTAVIANO Cardinale di S. Cecilia. 464. Divie-ne Antipapa. 465. Vedi Fritore IV. OTTONE III. Augulto, fua penitenta. 2. Affedia Benevento e Tivoli . 4. Perdona a i Ti-burthii . 4. Sollevazion de Romani contra di lui . 7. e 10. Immatura fus morte , c belle do-

OTTONE figlio di Federigo L Augusto cresto Re di Borgogna . OTTONE Oricolo Doge di Venezia . 31. Eliliato e poi richiamato . 67. Di auovo è fcacciato . 75. Chiamato di naovo al Trono . 85.87 OTTONE Duca di Carintia . 12.14. Sconfitto da

Ardonio 15 17 OTTONE Dues di Baviera deposto. OTTONE Marebele di Sufa. OTTONE Conte del Palazzo forto Arrigo L guito .

OTTONE Conte Palatino di Baviera. 454. 461. 46 OTTONE Areivescovo eletto di Ravenna. OTTONE Vescovo d'Oltia imprigionato da Arrigo IV. Re . 241. 148. Liberaro .

OTTONE Velcovo di Palettrina.

PACIFICO Abbate di Brescello PADOVANI Sconfitti da | Vencziani, PANDETTE Pilane alportate da Amalfi. PANDOLFO II. Principe di Benevento. 34 PANDOLFO III. Principe di Benevento. ıi, PANDOLFO IV. Principe di Capos . 89. 38. 56

Aderente a i Greci . 58. 62. Prrio prigione da Arrigo L. Augusto . 61. E' condotto in Germania . 63. Torna in Italia . 74. Riacquitta il Principato . 76. S' impedronice di Napoli . 79. Che gli è rirolta da Sergio Duca. 81. Suc violenze contro Monte Calino . 82. Spogliato de' fuoi Stati da Corrado Augusto . 10a. Li ricupera . Vuu s

N D E.

PANDOLFO V. Principe di Capoa . 76. 79. Ricupera il fuo Principato . 135. Gli è tolto Benevento. 145. Affediato in Capoa . 127. PANDOLFO Conre di Tiano , creato Principe di Capoa. 64. 67. Git convien cedere a Pandolfo 75. e fegu. 70

Part , loro elezione come regolata a' tempi di Arrigo II. Augusto.

PARMIGIANI collegati co i Modenefi. 431. Loro vittoria de' Reggiani . 434. E de' Piacentini 435 PASQUALE II. Papa, fina clezione. 187. Concilo da lui teouto in Roma. 294. Creduto da alcuni fausore di Arrigo V. contro Arrigo IV.

fuo padre . 297. Suoi Concili . 299. Infigne Concilio da lui senuto in Gualtalla . 303. Torna dalla Francia in Italia . 306, 308, Suo Coneilio in Benevento. 200. Strana elibizione da lui fatta al Re Arrigo V. 316. Lite inforta fra lui, e il Re Arrigo V. 317. Per cui è impri-giocato. svi. Fa pace con lui, e gli dà la co-rona. 319. e fegu. Ritratta il Privilegio a lui accordato, 312. Affanni fuoi per la Città di Benevento, 327. Suo Concilio in Trois, 328. E Lateranente, 330. Suoi affanni, 332. Pel ritorno di Arrigo V. Augusto a Roma E ritira

a Benevento . 335. Fine di fua vita . 336. e fegu. PASQUALE III. Antipapa . 486. Induce Federigo L all' affedio di Roma . 498. Muore impe-

nitente .

PAVEST diffruggono il Palazzo Regale . 60. 71. Guerra lor fatsa da Corrado Re d'Italia . 73 Guerra for latta da Corrado Re a Italia 2,3 Rimeffi in fua grazia 2,2 Loro guerra co i Milancifi, e da loro viuti 1.64. Fan guerra a Tortona e a Milano 2,08. Sconfitti da i Mi-lancii 210. 275. Salivati dalla elemenza di Lottario Augulto 2,00. Loro baraglie co i Milancii 440. 449. Altra battaglia fra effi. 421. Fan guerra ad effi. on Federigo Augulto.

47 t. e fegu. Distruggono Tortona . PAVIA bruciata da Tedefehi forto Arrigo poseia Imperadore. 22. Aderente ad Ardoino Re, e perciò nemica di Milano. 39. Maltrat-

fata da Corrado L. Augusto. Pellegrino Patriarca d'Aquileia . Pracentint , loro Armata fconfitta da i Parmigiaoi e Cremoneli . 428. Lor Lega co i Milaneli. ivi. e fegu. 432. Rotta loro data da i Parmigiani . 435. 445. 453. Come fi aecoocisffe-ro con Federigo Augusto . 461. Poi gli fan guerra. 471. e fegu. Con dure condizioni ottengo-no pace da ello Federigo. 480

Pietro Orfeolo II. Doge di Venezia . 2 fine al fuo vivere. Pietro Barbolano Doge di Venezia. 75. E' de-

posto ed esiliato. PIETRO Polano Doge di Venezia - 373 391. Fa guerra a 1 Padovani. 412. Collegato co i Greei contra del Re Ruggieri . 425. e fegu. Termina il fuo vivere

PIETRO Marchefe di Sufa PIETRO Igneo poi Cardinale fa il Giudizio del fuoco. 186. Legato in Germania.

PIETRO Cardinale de S. Analtalia. Pterro Damiano, ioligne Cardinale e Scrittore, fua nafetta. 28. Suo Opuscolo intitolato Gratiffimus. 139. Creato Cardinale. 157. S' oppone a Benederio X. Papa intrufo. 159. Toglie lo

Scifma del Clero Milaoefe incontinente. 16 Sua predizione noo avverata , 174. Spedito a Firenze per lite mossa a quel Vescovo. 177. Suoi versi puogenti per Ildebraodo Cardinale . 181 201

Va in Germania. 192. Sua morte. Paetro Areivescovo di Amalsi. 146 PIETRO Arcivefcovo di Pifa. PIETRO Vescovo di Como. PIETRO Vescovo di Novata.

PIETRO Vefeovo d'Aiti. PIETRO Vescovo di Lavigano. PIETRO Vescovo di Veorfro. Prergo Vescovo di Firenze accusato di Simonia

176. Contra di lui si viene at Giudizio del fuoco . 186. Si fa Monaco. PIETRO Vescovo di Porto. Pietro Vescovo di Tortona. 8 2 Pietro Lombardo Novarefe . Veseovo di Pa-

PIETRO Abbate della Pompofa. PIETRO Abbate della Vangadizza. 185.e feg. Partro Abbate di San Tommafo di Pelaro, 120 PIETRO Abbate di Clugni .

PIETRO, figlio di Pietro di Leone , Cardinale, Antipapa . Vedi Anaclete II. PIETRO di Leone potente in Roma di Grudaica .

PIETRO Romito primo banditore della Crociata . 375. Armara da lus condotta-DILIGRINO Arcivescovo di Colonia. prea faccheggiata da i Saraceni .

Pisant conquillano la Sardegna . 51. e fegu. 60. E vari luoghi in Affrica . 93. Vincono il Re Mugetto . 235. Infultano i Mori in Palermo. 179. Loro Città celebre emporio una volta . 216. Lor vittoria de Tunifini . 255. e fegu. Primo loro Arcivefcovo . 268. Mandano foc-Primo 1070 Arcivectovo - 28.0. Manusso 100-corfi a Terra Santa - 297. Acquiflanc Eviz-za - 237. E Maiorica - 330 Eretta la lor Chie-ni n Arcivefovato - 341. Guerra lor fista dai Genovefi - 346. 349. 253. Portata a Roma la lor lite. 235- Saccheggiano Amalfi - 286.6 feg. Colle lor forze affiliono Lottario Augulfo nella guerra di Puglia. 305. Fan guerra a i Luc-cheli . 413. Loro discordia co i Genoveli . 482.

e fegu.

Augullo . 485. Acquillano la Sardegna . 488. Lor guerra co i Genoveli . 490. 493. Uniti con Federigo Augulto . 500. 502. Guerra d'effi co i Lucchefi. 506.508
PONTEFICE Romano , decreto intorno alla lua 16t. e (cgu. 169 elezione. Ponzio Abbate di Clugni. Poppone Patriarca d' Aquilcia . 6t. e fegu. 5 im-padronifee di Grado , e ne è feaceiato. 67.75.

98. 117 POPPONE Vescovo di Brixen . Vedi Damaso II. PORTICA di San Pietro che sosse . 337 PAECEDENZA fra gli Arcivefeovi di Milano e Ravenna, cagion di lite. 77.137.e fegu. PREFETTE di Roma riffabilite fottu gli Ottont

Augusti , loro autorità . PUGLEEST ft zibellano a i Greci. RAIMONDO II. Conte di Barcellona.

RAIMONDO Conte di Provenza. RAINOLFO Normanno primo Conte di Averia. 103. 109. 113. 115. Investito da Arrigo IL. Augusto.

RAINOIPO Conte di Alife. 361 e fegu. 364.

Cognato del Re Ruggieri. 369. 374. A cui
dà una gran rotta. 377. 379. Va pace col
Re. 383. Di nuovo fi ribella. 383. Coftretto a luggire, ivi. Creato Duca di Paglia. 396. Da un'altra rotta a Ruggieri . 398. e segu. Continua con lui la guerra . 397. Sua

morte. RAMPRESTO Marchese de Toscana. 381.e segu. RAVENNA, fua Metropoli reintegrata. RICCARDO L. Conte di Avería . 161, Creato Principe di Capoa . 164. Protegge Papa Alessandro II. 172. Investito di Capoa da Papa Niccolò . 175. e fegu. Acquilta Gaeta. 179. Guer-ra a lui fatta dal Duca Goffredo . 184. 189. Giura vaffallaggio al Papa. 206. 221. Affedia

Napoli, e manca di vita RICCARDO II. Principe di Capua . Se gli ribella quella Città . 265. Dopo lungo affedio la ricupera . 283. Termina il corfo di fua vita .

RICCARDO dall'Aquila Duca de Gaeta. RICCARDO Veícovo d'Albano. RICCARDO Abhate di Fulda. RICHENZA, o Regenza moglie di Lottario Re di

Germania. 373- 392- 40t RICHERIO Abbate di Monte Calino. RICHILDA figlia di Gifelberto Conte del Palaz-zo, moglie di Bonifazio Marchefe. 49.e fegu. 16. Sue virtà e morte.

RICHILDA Badella di S. Giulia di Brescia. 431

525 e fegu. Privilegi loro conceduti da Fedetigo Regezone Vescovo di Feltro. RINALDO eletto Arcivescovo di Colonia . 475. e fegu. 478. Arnese pessimo di Federigo Augu-

fto . 482. e fegu. 494. Dh una rotta a i Ro-mani. 497. Muore. 501 RINALDO Vescovo di Pavia. RINALDO Vescovo di Como-RINTERI Marchefe di Tofcana. 44. Suo Placito.

49. Si arrende a Corrado Re d' Italia, e vien depollo. 114 RIUPAANDO Velcovo di Novara. Rosaldo Arcivescovo di Milano . 387. Ottiene

il Pallio dal Papa. ROBALDO Vescovo d'Alba-ROBERTO Re di Francia ricufa il Regno d' Ita-

ROSENTO Guifcardo quando dalla Normandia venifie in Puglia . &c. 143. Sue conquile in Calabria . 148. Occupa gli Stati di Unfredo fuo fratello . 157. Pende per moglie Sigel-gaita . 160. E' creato Duca di Puglia . 163. t 66. Sue maggiori conquifte . 167. Aiuta il fratello all'acquisto della Sicilia . 170. e fegu. Sue liti con Ruggieri fuo fratello, che il li-bera dalla prigionia . 174. Occupa Taranto . 178. Fa guerra a i Mori in Sicilia . 181. Affedia Bari . 189. Altre fue conquiste . 191 Infidie tefe alla vita di lui. 193. S' impadronifice di Bari . 196. e fegu. Affedia Palermo . 199. E fe ne impatronifee . 202. Scomunica-to da Papa Gregorio VII. 208. Marita una fua figlia con Coltantino Duca Augusto Greco. 117. S'impadronisce di Salerno. 221. Marita una fua figlia ad Ugo figlio del Mar-chele Azzo II. Estenfe. 222. Asfedia Bene-vento . 223. Scomunicato da Papa Gregorio . 224. Fa pace con lui . 225. Se gli ribellano vane Terre . 228. Dà per moglie a Raimondo II. Conte di Barcellona una sua figlia . 229. Giura omaggio al Papa . 221. Ripiglia molte Terre, e protegge un finto Imperador de' Greci . 222. Mossa guerra a i Greci conde Grect. 323. Molla guerra a 1 Grect con-quinta Corh. 316. Alficiala Durazzo, e di lo-ro una rotta. 336. 327. e fega. S impa-dronice di quella Cartà. 239. Ricupera Canne. 242. Venuto a Roma la faccheggia. 245. Libera Papa Gregorio, e feco il condu-ce. risi. Moore guerra al Principe di Caponi. 147. Sconfiege la flotta de' Greci . rvi . Da fine a i fuoi giorni . 249

ROBERTO Principe di Capoa . 215. 327. 339. fenu. Fine del fuo vivere ROBERTO II. Principe di Capoa succede al padre . 264. Unito col Papa contra di Ruggieri Conte di Sicilia . rvi . Corona effo Ruggieri Re. 371. Aiuta l'Antipapa contro i Beneven-

526 tani. 373. e fegu. Sua battaglia col Re Ruggieri. 377. 379. Suor maneggi contra di lui. 482. e legu. 386. Va in Germania. 388. Ri-cupera i tuoi Stati. 395. Li torna a perdere. 397. 402. 434. Ripiglia Capoa. 448. e fegu. Suo miferabil fine.

ROBERTO Conte di Fiandra, ROBERTO Vescovo di Traina.

Rodolfo Re di Borgogna fottomette il fuo Reguo al Romano Imperio. 5r. e fegu. 86 Rodolfo Duca di Suevia . 200. 204. 210. Ab-bandona Arrigo IV. Re suo cognato . 216 Vien creato Re. 220. Sue battaglie con effo Arrigo. 226, 228, 230. In fuo favore fi di-chiara il Papa, ivi. Sua morte.

Rodolfo Principe di Benevento. ROFFREDO Arciveícovo di Penevento.
ROLANDO Cardinale di S. Marco. 452, 453.

eletto Papa. 465. Vedi Aleffandro III. ROLANDO Vescovo di Trivigi.

ROMA affediata da Arrigo IV. Re . 234. 238. 241. A lut fi rende. 244. Danni immenfi ad effa recati da Roberto Guifcardo. 245. Invettiva del Malaterra contra i Romani. ROMANI, lor conflitto coll' Armata del Re Arngo V. 317.-e 318. Loro fedizione, 332. Ro-ma chiamata Babilonia, 340. Roman feonfi-ti da quei di Tivoli, 400. Lor fedizione con-tro Innocenzo II. 411. Stabilicono il Senato e il Senatore . ivi. 413. Lor fedizione contra di Papa Lucio II. 415. Forrati da Eugenio III. all'ubbidienza. 416. Infolentifeono di nuovo. 417. Invitano a Roma il Re Corrado. Augusto . 446. A cui fan guerra . 447. Lieto accoglimento da lor fatto ad Alessadro III. Papa, 439, Affediano Tufcolo. 497. Sconfitti dall'armi di Federigo L. rui. Che poi affedia Roma. 498. Fanno accordo con lui. 500. Di-ffruggono Albano. 506. Tornano a far guer-

ra a Tufcolo. ROMOALDO Santo Abbate di Classe. 3. e segu-Instituisce l' Ordine de Camaldolesi . 34. 40.

Sua morte. ROMOALDO Arcivescovo di Salerno-

ROMOALDO altro Arcivefovo di Salerno Intendente di Medicina. RONCAGLIA ful Piacentino, ivi tenuta I

Dieta de' Re d' Italia. Ruggiert fratello di Roberto Guifcardo viene in Italia. 160. Conquifte da lui farte in Calabria. 167. S' impadronifee di Meffina . 171. Libera Roberto fuo fratello dalla prigionia. 174. e fegu. Sue vittorie de' Mori . 178. 181. 191. E dell' Armata navale de' Greci . 196. Affedia Palermo. roo. E se n'impadronisce. 202.217. e segu.

I C E. Ruggient Conte di Sicilia acquiffa Trapani . 322. E Taormina . 127. Marita una figlia con Rai-mondo Conte di Provenza . 123. 140. Sua vie-toria , e prefa di Siracufa . 236. E di Girgenti. 260. Suo nuovo matrimonio con Adelaide, ed altre conquiste . 263. 265. Rapitogli dalla morte Giordano (uo figlio. 260. Marita una fua fi-glia con Corrado Re d' Italia. 277. Da ajuto per la ribellione di Amalfi. 279. Edi Capoa. 283. Dichiarato Legato Apoltolico . 284. Cella de

RUGGIERE II. figlio di Ruggieri L Conte di Sici lia . 202. Succede al frasello . 325. Perchè mai ina. 2022. Successe in Tattello. 232, Préche mas mon delle foccorfo a Terra Santa. rivi. Sie Noza-ze con Alberia di Calliglia . 240. Ultime Start a Guglielmo Doca di Puglia. 321. Che glie ne cede degli altri. 232. Si fa erede di elfo Do-ca. 361. Acqualita varie Catta. 262. Oltiene l' lavellitura da Papo Doorio. 265. Alfri fuoi ac-quili. 362. e Ggo. Albaraccia i partito di Ana-quili. 362. e Ggo. Albaraccia i partito di Anaeleto Antipapa. 371. Da cui prende il titolo di Re. 372. Se gli fottomettono Amalfi e Napoli. 774. Coltrigne alla refa alcune Città . 376. Rottas lui data dal Conte Rainolfo. 377. Sua cru-della verfo le Città riprefe. 382. Sottomette Napoli ed altre Città 282.e (2022. Si inferma, ed è creduto morto. 386. Doma i fuoi ribelli. ivi. Gli è tolta tutta la Puglia da Lottario Augufto. 393.395. Rotta a lui data dal Duca Rai-nolfo. 398. Tratta di pace col Papa, ivi. Ri-piglia varie Terre, 400.401. Fa prigione il Papa . 403. Riconciliato con lui riceve l' Invefti-tura, rui. Sottomette la Città di Bart. 404. Incira Guelfo VI.contro il Re Corrado . 410. Privilegi a lui conceduti da Papa Lucio II. 418. S'impadtonifce di Tripoli . 419. Muove guerra a i Greci e faccheggia varie Cirià . 419. e tegu. Introduce in Sicilia le manifatture di feta .420. Sue conquifte in Affrica .422. Sua floria libera Lodovico Re di Francia dalle mani de Greci . 425. e fegu. Da quali è poi fconfitta . 427. Gla nafce una figlia appellata Coftanza . 430. Altre fue conquifte in Affrica . 432. Finedi fua vira. 428. Anno di fua morte controverfo.

438. Anno di tua morte controverio.
RUGGIZEI, primogenio del Re Ruggieri, creato
Duca di Puglia 287. Sue imprete militari 298.
407. Fa primone Papa Innocento, 202. Create
Duca di Napoli 404. Infefta le Tetre della
Chiefa Romina 413. Manca di vita.
RUGGIERI figlio di Roberto Guifcardo, dichiarato Principe di Puglia. 236.238.240. Succede al padre . 250. Fa guerra e pace con Boamondo fuo fratello . a 57. Giura vaffallaggio al Papa . 260. Nuove rotture con Boamondo. 263. 265. 271. Se gli ribella Amalfi. 279. Affedia Capoa 32E 282. Sua morte .

ARACENT di Sicilia, guerra lor fatta da i Gre-ci. 104. Poscia da i Normanni, che prendo-no Medina. 172. e segu. E Palermo. 202 SARDEGNA tolta da i Pilani e Genoveli a Mugetto Saraceno. 51. 60. Non è ben certo, fe llora i Pifani l' occupalfero . ivi. Aveva i fuoi

Re nel Secolo XI. SASSONE Cardinale di San Stefano . Saszoni fi ribellano contra d' Arrigo IV.Re 15 204. 205. Rotta loro data da ello. 210. e legu. Airre loro guerre col medefimo . SERGIO IV. Papa, fua elezione . 31. Fine di fua

vita . Seegro Duca di Amelfi. Sungro altro Daca di Amalfi.

SEROIO IV. Duca di Napoli . 36. Cede alle forze di Pandolfo Principe di Capoa . 79. Ricupera Napoli t. e legu.

SERGIO V. Duca di Napoli. 183,109
SERGIO V. Duca di Napoli. 369. Si fotromerte al Re
Ruggieri. 374, 380, 384. Di nuovo fi ribella.
386. Soccorre Napoli. 388. 395. Muore in una
battaglia. battaglia.

SERGIO Principe di Sorrento innoso Abbase di S. Niccolò del Lido . SERPENTE di Mosè se tuttavia suffiftente in Mi-SICHELGAITA moglie di Roberto Guifcardo Du-

ca. 240. Sua morte. SICILIA, guerra ivi fatta da i Greci contro i Saraceni . 104. I quali ricuperano le Città per-Sigerando Arcivescovo di Magonza. 178. 12

191-197-216 SIGEFREDO Vefcovo di Parma. Storfredo Vefeovo di Bologna. Sigerreno Vescovo di Piacenza. SIGOARDO Patriarca d' Aquileia.

StlvESTRO II. Papa, fuo Concil perdono al popolo di Tivoli. 5. Altro fuo Concilio. 15. Sua morte, ed Apologia. 16. e fegu. SILVESTRO III. Papa eletto e fcacciato, 218. Depollo nel Concilio Romano. IMEONE Santo Romito canonizzato . SIMONE Conte di Sicilia. 292. 297. Sua morte . 325 Simonia una volta familiare . 116 e fegu. Conden-

nata oe' Concilj. 133, 150 Sino Vescovo di Genova . 371. Creato Arcivefcovo. STEFANO IX. Papa, fua elezione. 156. Ebreve vita. 158. Vedi Federigo fratello. STEFANO Sanio Re d' Ungheria . 22. Guerra a

lui fatta da Corrado Augusto. 83. c fego. STEFANO Cardinale inviato in Grecia . 1 57. 166

In Germania.

ANCREDI, figlio di Ottone Marchele, pren de la Croce, e va in Levante. TANCREDI figlio di Ruggieri Duca di Pug TEBALDO Cardinale di S. Anaftafia da alcu eletto Papa.

TERALDO Velcovo di Verona. TEDALDO Marchefe, e Conte di Reggio, 6. Fa vorifee Arrigo Re di Germania . 18. Non fia

Duca di Tofcana, ini . Suoi Governi . 10. 21. 24. E morte. TEDALDO Arcivescovo di Milano 212, 314.

municato fcomunica Papa Gregorio VII. 116. 222. Termina i fuoi giorni . TEDALDO Velcovo d'Arezzo.

TROBALDO Abbate di Monte Cafino . 64 TEOBALDO Romito Santo ful Vicentia Suo Corpo trasferito in Francia . TEODERICO Velcovo di Meta-

TEODOINO Cardinale Legato del Papa. TORCHITORE, Re in Sardegea. TORTONESI, guerra lor fatta da i Paveli. Trasmondo Marchele di Camerino. TRASMONDO Conte di Chieti.

TRASMONDO Abbate di Tremiti, fua erudeltà. TREGUA di Dio che fosse ne' vecchi secoli e fegu. Accettata in Italia.

FREMUOTO terribile in Italia. Tuncui dalla Tartaria niciti con conquifte.

Alvaffori Milaneli inforgono contro i lor Signo VALUE OF CAMERICA CONTRACTOR OF CAMERICA CONT

Unento Marchele e Conte di Morienna e Sa-103. e fegu. Vois. UBERTO Vescovo di Palestripa. Unerro Vescovo di Lucca deposto .

UDELRICO Marchefe di Tofcarra . VELENO una volra ufato in Italia . VENEZIA, fue lodi . 217. Rorta data da i Veneziani alla flotra di Roberto Guifcardo. iui . Sconfirti anch'essi da lui . 247. Lor patti e privilegi confermati da Arrigo IV. 273. Dan soccorio a Terra Santa . 282. Sconfiggono i

Padovaoi . 321. Lor vittoria degl'Infedel ... 355 VENEZIANI toigono Tiro agl' Infedeli con altre prodezze . 357. e legu. S' impadroniscono di varie isole del Greco Imperio. 359. Soccorrono Fano . 408. Danno una rorta a i Padovani. 412. Fan prigione il Patriarca d' Aquileia . 482. Fan Lega contro Federigo L. VERONA coll' altre Città di quella M lega contra di Federigo L

528 I N D Uco Duca di Tofcana, fua morte . 7. Sembra non avere rinunziato il Dacato di Spoleti . 8

NOO Dura di Spoleti, e Marchefe di Camerino. 80 157. Ugo Marchefe, uno degli antenati della Cula d' Efle. 48 40. Melfo al bando dell'Imperio da Arrigo I. Augulto. 44. e fega. 61. Invita Roberto Re di Francia al Regno d'Italia, 70.

Roberto Re di Francia al Regno d'Italia. 70. ce fegu. Vari fuoi atti e morte. Bane fegu. Uco del Manfo, figlio di Azzo II. Marchefe d' Efte, creato Principe del Maine. 194. Prende per moelie una figlia di Roberto Guifcande

d' Este, creato Principe del Maine. 194. Prende per moglie una figlia di Roberto Guiscardo. 223, 219. Sue biasimevoli azioni. 160.166. 28t. e segu.

Ugo Cardinale d'Alatri. Ugo Cardinale Governatore di Benevento.

Sua motte . Substitute di hettevento : 335.
Ugo Bianco Cardinale ribello della Chiefa Romana : 270. 214. Scomunicato in un Concilio Romano . 223.221.

Ugo Arcivescovo di Lione . 248. El scomunicato . 254 Ugo Arcivescovo di Palermo . 450

Ugo Arcivelcovo di Palermo. Ugo Arcivelcovo di Genova. Ugo Velcovo di Ferrara.

Ugo Vescovo di Mantova.

Ugo Abbate di Farfa.

Ugo Santo Abbate di Clugni.

27. 42. 4
28. 159.21

VILLANO Arcivescovo di Pila.

VISCONTI una volta Vicegovernatoti di un

VITALE Faledro Doge di Venezia . 248. 273. Sua morte.

VITALE Michele Doge di Venezia . 280. morte. VITALE Michele II, Doge di Venezia. VITALE Vescovo di Torcello.

VITTORE II. Papa, fua elezione. 148. e fegu. Vedi Gebrardo. Concilio da lui tenuto in Firenze. 150. Va in Germania. 154. Sua autorità di Vicatio d'Italia. 155. Termina i loi giorni. 156

VITTORE III. creato Papa. 251. Vedi Defiderio.

Ma non confectato. 252. Ricupera la Balilica

C E.

Vaticana, cricere la confectazione, 333. Tiesne no Concilioni Benerento. Sus mortes. Sus trottes. VITTORS IV. Antipapa, fuo pentimento. 309 VITTORS IV. vied Ottaviano Antipapa come creato. 165. c fegu. Fomentato da Federigo-Augullo. 484. 470. Da cui e riconoficanto Papa. 471. Suo Conciliabolo. 475. Fine di fua. vita. 485. c feg.

vita.

VIADISIAO Duca di Boemia.

ULADISIAO Duca di Roemia.

ULRICO Patriarca d' Aquileia . 317.

Veneziani . 48.

UMBALDO Arcivescovo di Lione . 344.

UMBERTO II. Conte di Savoja. 282. Conte di Morrenna, Progenitore della Real Cafa di Savoja. UMBERTO III. Conte di Morienna, e Savoja. 424 UMBERTO Cardonle, invanto a Collonguo.

UMBERTO Cardinale invisto a Coltantinopoli. 246.t5t.s56.tx6 iii UMBERTO Abbate di Subiaco. 137 UNDREDO Accivescovo di Ravenna 119, 134

Sua morte.

Unfarro Conte, capo de Normanni in Puglia.

138 Sconfigge l' Armata Pontificia. 143. e fegu.

14.5. Sue înt col fratello Roberto Ginfearlo. 14.5. Fine de finoi piorat. U BRANO II. Papa, îna elezione. 15.7. Vedi Özetone Viferov. Concilio da lui tenuto în Roma. 14.8. E în Mellô. 26.0. A lui fritlellano i Romani. 245. Ricupera îl Palazzo Lateraneale. 17.2. Tiene un Concilio în Piacenza. 274. Predica la Crocita nel Concilio

cenra. 274. Fredica la Crociata nel Concilio di Chiaramonte. 275. Va a Benevento. 284. Dichiara il Conte Roggieri fuo Legato per la Sicilia. 111. Tiene un gran Concilio in Roma. 226. El chiamato a miglior vita. 227. WALDERICO Abbate di San Lorenzo di Cremona.

WERNERO Arcivefcovo di Muddeburgo .

WIDORRO eletto Arcivefcovo di Ravenna .

WILLA Conteffa , vedova di Ugo Duca e Marchefe.

Willigiso Arcivescovo di Magonza.

II. FINE





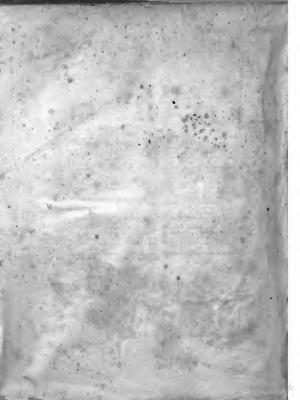

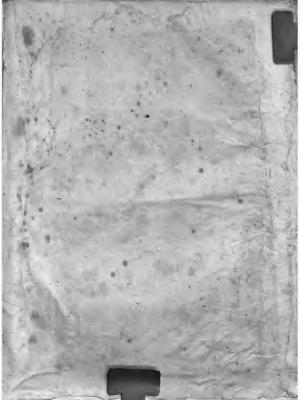

